

## ANNALI D'ITALIA

DAL PRINCIPIO

DELL'ERA VOLGARE

SINO ALL'ANNO 1500.

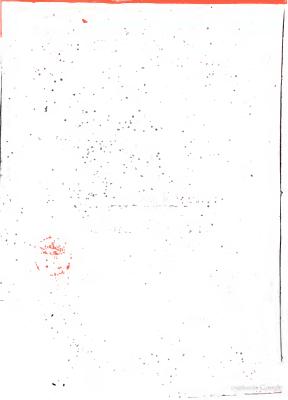

## ANNALI D'ITALIA

DAL PRINCIPIO DELL'ERA VOLGARE

SINO ALL'ANNO 1500. COMPILATI

DA LODOVICO ANTONIO

Bibliotecario del SERENISSIMO

DUCA DI MODENA

TOMO SESTO

Dall'Anno primo dell'ERA volgare fino all'Anno 1170.





IN MILANO,
MDCCXLIV.
A fpele di Giovambatista Pasquali

LIBRARO IN VENEZIA.

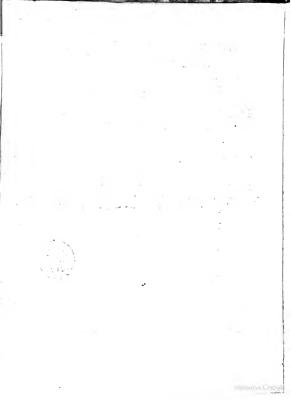

## ANNALI D'ITALIA

Dal principio dell' ERA Volgare fino all' Anno 1500.

Anno di CRISTO MI. INDIZIONE XIV. di SILVESTRO II. Papa 3. di OTTONE III. Re 19. Imperadore 16.

CIAM giunti al principio del Secolo Undecimo, Secolo, che ERA Volge produsse una mutazione insigne di governo e di costumi; e Ann. 1001. Iopratutto ci farà vedere in rotta il Sacerdozio coll'Imperio, cioè un'Iliade di gravi scandali e sconcerti non meno in Italia , che in Germania. Ma ritornando al filo della Storia, noi fappiamo da S. Pier Damiano (a), che Ossone III. Augusto, perchè si (a) Persus fentiva mordere la coscienza d'aver sotto la fede del giuramento Via. S. Roingannato e fatto decollare Crescenzio Console Romano nell' An mualdi no 008, e ne volea far penitenza, dopo aver confessato il suo fallo a S. Romoaldo Abbate, per configlio di lui, nudis pedibus de Romana Urbe progrediens, fic ufque in Garganum Montem ad fancti Michaelis perrexit Ecclefiam . Leone Oftienle (b) mette questo pellegrinaggio dell'Imperadore sotto l'Anno precedente Chionico. 1000. con aggiugnere, che passando per Benevento sece istanza a que' Cittadini d'avere il Corpo di S. Bartolomeo Apostolo da riporre nella Chiefa di Santo Adalberto, ch'egli facea fabbricare nell'Isola del Tevere in Roma, e sommamente desiderava di arricchir di fante Reliquie. Gli accorti Beneventani, giacchè non ardivano di opporfi alla dimanda autorevole dell' Imperadore, in vece del Corpo dell' Apostolo, gli mostrarono e diedero il Corpo di S. Paolino Vescovo di Nola: con cui egli tutto contento, ma ingannato se n'andò. Perciò il Cardinale Orlino, poscia Benedetto XIII. Papa, a i di nostri vigorosamente sostenne il possesso de' Beneventani contra le pretensioni de Romani, giacche si attribuisce l'una e l'altra Città il Corpo di quell' Apostolo. E ben prevale l'autorità dell'Oftienfe a gli Autori del Secolo fuffeguente, che diversamente ne scriffero. Seguita poi a dire Leone Offica-Tome VI.

## ANNALID'ITALIA.

Fax Vols, Offienfe, che fcoperto l'inganno, s'adirò forte l'Imperadore Ann. 1991 contra de Beneventani, e perciò fcquenti tempore perresui tierum mini de Beneventani, e perciò fcquenti tempore perresui tierum mini deversi com prevalent, Romann reversius est. Unde vise ad fins reversi disponent, mortusse est. La morte di Ottone III. cade de nel Gennato dell'Anno fequente. Parrebbe perciò, che in

quest' Anno seguille l'assedio di Benevento. In satti Romoaldo saleria saleria del propositi del saleria saleria saleria del s

'on, watern expognant vi caperar. Contuttoció non pare affat certo des que la affato e, e molo meno è da credere, ch'egli prendefse que la Gittà. E quando pur folse fusceduro, difficile è lo flabilitare it i tempo, cioé fe nel prefente, o nel precedente Anno. Credo bensì, che ful principio di quell'Anno fuccedelse l'alsedio di Tivoli. Tangmaro Prete, Sertitore contemporane nella Vita di S. Bervondo Vefecovo d'Ildefeim [6], racconta, che quel lange, de superiore de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la contr

Tivoli. Tangmaro Prete, Scrittore contemporanco nella Vita '
[b] Tang di S. Bervardo Velcevo d'Ildeleim [b], racconta, che quel lanmarati in Ortelato a cagione d'una controversia inforta fra lui e Willigiso
wordt T. I. Arcivelcovo di Magonza, arrivò a Roma nel dì 4, di Gennaio dell'
Sonjent.
Bonavio.
Bonav

go Duca di Baviera, che si trovava allora alla Corte d'esso Imperadore. Fu raunato un Concilio, deciso in savore di lui, e spedito in Germania Federigo Cardinale della fanta Romana Chiefa, Salsone di Nazione, per terminar quella briga con un'altro Concilio. In que'giorni, feguita a dire Tangmaro, avea l' Imperadore Ottone intrapreso l'assedio di Tivoli con tutte le macchine di guerra, e facea gran guerra a quella Città. S. Pier Damiano ferive, che l'origine d'essa venne dall'avere quel Popolo uccifo Mazzolino, Duca o fia Capitano d'esso Augusto Ottone III. e dall'aver anche obbligato lo stesso Imperadore a scappare dalla Citià. Ma Tangmaro assai dà a conoscere, che la lite era inforta fra i Romani, e quei di Tivoli; e perciocche Ottone inclinava in favor de' Romani, i Tiburtini si ribellarono, e su neceffitato l'Imperadore a prendere l'armi contra di loro, ma con trovare quell'otso più duro di quel, che si pensava, Se vogliam credere al medesimo S. Pier Damiano [c], si trattava di mettere

[6] Pore Trovare quei 1080 più altro o 1 quei, cine i penava. 3 ex ogniam Dominar de la medefilmo S. Pier Daminato [c], fi trattava di mettere in Vice 5. afil di fpada tutti gli abtranti di quella Citrà; ma buon per lo-Remudia; po, che capitò in quelle parti S. Romosldo Abbate, per riunto ziare la Badia di Clafse. S' interpofe egli, tratto d'accordo, e fece, che l'adirato Augusto fi contentò, che quel Popol atterrafse

una

una parte delle mura, gli desse de gli ostaggi, e in mano l'uc- Era Volgcifore del suo Ufiziale. Così su, e il Santo ottenne anche dalla Ann. 1001. Madre dell'uccifo la vita dell'uccifore. Come fieno ficuri i racconti di S. Pier Damiano, che nè pur'era nato in que'tempi, si raccoglierà dal confrontarli colla narrativa di Tangmaro Prete, il quale con S. Bervardo si trovò presente a questo satto. Nulla scrive egli di S. Romualdo, ma bensì che trovando l'Imperadore gran refistenza ne gli assediati, e desiderando di uscir di questo impegno senza disonore: Papa Silvestro, e il Vescovo Bervardo, mosti da Ecclesiastico zelo, secero istanza d'entrare in Tivoli. Vi furono con giubilo accolti, e disposero quel Popolo a risottomettersi Imperatoris ditioni, con rendersi a discrezione. Il d) seguente uscirono cuncti primarii Cives nudi, semoralibus tansum secti, dextra gladios, lava scopas (flagelli) ad Palatium pratendentes; Imperiali jure se subactos; nil pacisci, nec ipsam quidem vitam; quos dignos judicaverit, ense feriat, vel pro misericordia ad palum scopis examinari faciat; si muros Urbis ad solum complanari votis ejus suppetat, promtos libenti animo cun-Eta exfequi, nec jussis ejus Majestatis, dum vivant, contradicturos. L'Imperadore alle preghiere del Papa e del Vescovo, loro perdonò, e restò conchiuso di non distruggere quella Citià. Notinsi quelle parole de' Tivolesi: Imperiali jure se subactos . In tali casi andavano i Nobili a chiedere perdono col mettersi la spada al collo, per dichiararsi degni del taglio della testa. Gl' ignobili portavano la corda al collo, per protestarsi degni d' elsere impiccati.

TORNIAMO ora a S. Pier Damiano, il quale ci fa fapere, che Ottone III, venne a Ravenna nell' Anno presente, ed ivi attese a sar penitenza de'suoi salli nel Monistero di Classe. Ecco le sue parole: [a] Per totam etiam Quadragesimam in Clas. [2] Idem sense Monasterio beati Apollinaris, paucis sibi adbarentibus, man-cap. 25. sit. Ubi jejunio O psalmodia, prout valebat, intentus, cilicio ad carnem indutus, aurata desuper purpura tegebatur. Lecto esiam fulgentibus palliis strato, ipse in storea de papyris confecta tenera delicati corporis membra terebat. Promisit itaque Romualdo, quod Imperium relinquens , Monachicum susciperes habitum Oc. Che Ottone III. folse in Ravenna nel di 20. di Aprile, si può anche intendere da un suo Diploma confermatorio de i privilegj del Monistero delle Monache deila Posterla di Pavia, a petizione di Pierro Vescovo di Como ed Arcicancelliere, e di Orro-

Exa Vola ne Conte del Palazzo, Nipote d'esso Vescovo. Fu dato quel Di-AKK. ICOL. ploma [a] XII. Kalendas Mai , Anno Dominica Incarnationis Italie. Dif- Mille simo Primo, Indictione XIIII. Anno Tercii Ottonis Regnantis XVII. Imperii V. Actum Ravenna. Pendeva tuttavia da esso Diploma il Sigillo di piombo coll' immagine e nome dell' Imperadore. Ma o io non offervai bene, se in vece di Regnantis XVII. fosse ivi scritto XVIII. o pure se veramente stava scritto XVII.

perchè ciò essendo, converrebbe ammettere due Epoche diverse del Regno. Altri fimili efempli nondimeno abbiam veduto di fo-[b] Ibidem pra. Ho io parimente prodotta una Lettera scritta [b] da Papa Silvestro II. al suddetto Imperadore, in cui raccomanda alla cura di Guido Vescovo di Pavia l'antichissimo Monistero delle Monache del Senatore . Vidi pendente la Bolla Pontifizia di piombo ; e pure v'ha la seguente Data: Allum boc Anno Dominica Incarnationis Millesimo Primo , Indictione Terriadecima , Anno vero Pontificatus Silvestri universalis Papa Quarto. Ma in quest'Anno correa l' Indizione XIV. e l' Anno Quarto di Papa Silvestro II. cominciava folamente a correre nell' Anno feguente. Che anche verso il fine di Novembre tuttavia esso Imperadore soggiornasse in Ravenna, si raccoglie da un'altro Diploma, spedito in favore [c] Ibidem del Monistero delle Monache di San Felice di Pavia, [c] dato X.

Defeat. 66. Kalendas Decembris, Anno Dominica Incarnationis Mille simo Primo , Indictione XV. Anno Tercii Ostonis Regnantis XVII. Imperis VI. Adum Kavenna. Si offervi ancor qu'll' Anno XVII. del Regno, e non già il XVIII. come dovrebbe effere secondo l'Epoca ordinaria di questo Imperadore. Ma quivi è cosa strana, che sottoscriva Heribertus Cancellarius vice Willigis Archiepiscopi , quando Pietro Vescovo di Como era tuttavia Arcicancelliere . Apparteneva in questi tempi la nobil Terra di Carpi, oggidì Cit-

Differt. 8.

[d] Ibidem tà, al Contado di Reggio; e quivi [d] Anno Imperii Tercii Domni Ostoni, Deo propisio, Sexto, Pridie Kalendas Odubris, Indillione Quintadecima, cioè nell' Anno presente, Tedaldo Marchese e Conse del Contado di Reggio, Avolo della gran Contessa Matilda, tenne un Placito, in cui si trovò in persona Berta Badessa del Monistero di Santa Giulia di Brescia, e vinse una lite di terreni. A qual Marca presedesse Tedaldo, io nol so dire. Circa questi tempi Leone Arcivescovo di Ravenna, caduto in mala sanità, rinunziò la fua Chiefa, ed in luogo fuo entrò il fopra mentovato Federigo Cardinale della Santa Romana Chiefa. Non so io concertare con quanto abbiam veduto di sopra intorno alla permanenza di

Otto-

Ottone III. Augusto in Ravenna per tutta la Quaresima, il dir- Era Volga fi dal Cronograto Saffone [a], ch'egli Romam proficifcens facrofan- ANN 1001. Elum Dominica Resurrectionis Festum debita ibi veneratione cele- rath. Saxo brare instituit. Credo io più tolto, che in vece della Pasqua egli apud Leibvolesse dire il Natale del Signore. Ne si dee tralasciare, che que- nitium. sto Imperadore da Ravenna sece una scappata a Pavia verso il sine di Giugno, ciò costando da un suo Diploma, dato in favore di Pietro Vescovo di Novara [b] X. Kalendas Julis, Anno Domi- [b] Baron. nica Incarnationis Millesimo Primo Indictione XIV. Anno Tertii ad bane Ossonis Regni XVII. Imperii V. Dee essere VI. Tornato poscia a Annum. Ravenna, sentendo sul fine dell' Anno, che v'erano de' torbidi in Roma, s'inviò a quella volta. Trovò più di quel che s'immaginava. Abbiamo da Ditmaro [c], che fra gli altri potenti [c] Ditmar. Romani Gregorio, personaggio assai caro al medesimo Augusto Cor. 116.4. gli tendeva delle infidie per prenderlo. Un giorno in fatti divampò una follevazion de' Romani contra di lui, per la quale fu astretto a fuggirsene per una porta suori di Roma, con lafciar molti de fuoi nella Città rinchiusi. Il Cronografo Sassone [d] [d] Chronoscrive, che quanti ne surono trovati, tutti restarono trucidati. graph. Saxo Ma Ditmaro narra, che i Romani ravveduti del loro fallo, li lasciarono in libertà, ed inviarono messi all'Imperadore, chiedendo perdono e pace. Ottone nulla fidandosi delle lor belle parole, attefe a raunar quante foldatesche potè, e tutti i suoi Vasfalli; e chi dice, ch'egli esercitò varie ostilità contra de'Romani, e chi, che folamente si preparò a vendicarsi del ricevuto asfronto. Fra quelli, che spezialmente affisterono in questo brutto frangente all'Imperadore per mettersi in salvo, si contò Ugo Duca e Marchese di Toscana; ma egli stette poco a terminare i fuoi giorni. Se vogliam badare a S. Pier Damiano [e], Scritto-[e] Penus re, che credulo più de gli altri imbottì l'Opere sue di visio- La Epist. ni, fogni, e miracoli strani, racconta, che un Vescovo, di 12 senosmcui avea dimenticato il nome, vide in un tizzone di fuoco scrit- fent. 57. te queste parole: Hugo Marchio quinquaginta Annis vixit: indizio della vicina fua morte. Ma se è vero, come avvertii di sopra all' Anno 961. che già Ugo fosse Marchese di Toscana in quell' Anno, non si potrà già credere, ch'egli mancasse di vita in età solo d'anni cinquanta.

SEGUITA a dire S. Pier Damiano, che l'Imperadore Ottone, udita la morte del Marchefe Ugo, o perchè poco fi fidaffe di lui, o perchè non gli piacesse la troppa di lui potenza, proruppe in que-

Era Vole queste parole del Salmo (a): Laqueus contrisus est, O nos libe-(a) Pfalm. rats fumus. Ma ebbe poco a rallegrarfi e a gloriarlene Ottone III. 123.

perciocche anch'egli paulo poft, codem scilicet Anno, O ipse defunctus est. Sembrano queite parole indicare, che la morte d'Ugo accadesse sul principio di Gennaio dell' Anno seguente, perchè da lì a non molto in quello stesso Mese diede fine al suo vivere anche lo stesso Imperadore. Ma Don Placido Puccinelli, che con istile Romanzesco compilò la Vita di questo celebre e po-

Duchi di Tofcana.

(h) Cosimo tente Principe, e il saggio Cosimo della Rena (b), pretendono, che la sua morte accadesse nel di 21. di Dicembre dell'Anno prefente: giorno, in cui i Monaci Benedettini della Badia di Firenze celebrano il di lui Anniverfario. Che il Luogo, dove egli finì fua vita, fosse o Pistoia o Firenze, li credo io fognide'moderni Scrittori. Certo è poi per attestato del suddetto S. Pier Damiano, che questo Principe, Figliuolo d'Uberto, e Nipote d'Ugo Re d'Italia , obtinuit utramque Monarchiam [ egli avrà scritto Marchiam ] O quam Tyrrhenum videlices, O quam mare Adriaticum alluis. Cioè fu Duca non meno della Toscana, che di Spoleti. Sed quum perpenderes, quia propter improbitatem injuste viventium sirenue regere utramque non poffet, ultroneæ renuntiationis arbitrio ceffit Imperatori Marchiam Camerini cum Spoletano Ducatu, juri vero proprio Tusciam reservavit. Se non fi dissotterrano altre memorie, non è sacile il conoscere in qual tempo succedesse questa rinunzia del Ducato di Spoleti, e della Marca di Camerino; anzi può anche nascere dubbio intorno alla medesima. Abbiam veduto all'Anno 995. un Ugo Duca di Spoleti e Marchese di Camerino. Aggiungo ora, credersi da me lo stesso, che Ugo Marchefe di Toscana. Perciocche fra le Epistole di Gerberto, una se (c) Genbert ne legge scritta a lui, già divenuto Papa, con questo titolo: (c) Epifl. 158. Reverentissimo Papa Gerberto Otto gratia Dei Imperator Augustus,

Rer. Franc. dove dice, che trovando nociva l'aria d'Italia alla fua fanità, Du cheme. vuol mutare paese; ma che in aiuto d'esso Papa egli lascia primores Isalia, e massimamente Hugonem Tuscum vobis per omnia fidum S. [ forse scilices | Comitem. Spoletinis O Camerinis Prafellum, cui ollo Comitatus, qui sub lite sunt, vestrum ob amorem contulimus , nostrumque Legatum eis ad prafens prafecimus , us Populi Rectorem babeant, O vobis ejus opera debita fervisia exbibeant. Circa questi tempi si conosce scritta questa Lettera, e dalla medesima impariamo, che Ugo Marchese di Toscana comandava anche a Spoleti e a Camerino. Dove è dunque la cessione di

que' Principati a noi narrata da S. Pier Damiano? Anzi il Marche- ERA Vole. se Ugo, in vece di rinunziare in questi tempi ciò, ch'egli godeva, Ann. 1001. cercava ancora di goderne di più secondo il costume ordinario de i gran Signori, che mai non si saziano d'accrescere i loro Stati. Di qui appunto abbiamo, ch' egli acquistò otto Contadi, non goduti prima . E un Contado allora per lo più significava una Città col fuo Distretto. Non lasciò dopo di sè il Marchese Ugo alcun Figliuolo maschio, e resta tuttavia involto nelle tenebre, chi fosse l'erede de gl'immensi suoi Allodiali. Gran sospetto ho io, che per qualche sua Figlinola, o Sorella, o Zia, passatane' Marchesi Progenitori della Casa d'Este, a loro devenisse Rovigo, Este, la Badia della Vangadizza con altri Stati, situati fra Padova e Ferrara; perciocche gli Estensi, prima potenti nella Lunigiana e Toscana, si cominciano da qui innanzi a trovar Signori anche di questi altri Stati, e si vede ricreato in essi il nome di Ugo (a), effendo anche allora, non men che oggidì vigorofo il costu- (a) Antichime di rinovar ne i Nipoti i nomi de gli Avoli o Parenti sì paterni la Estensi che materni. Andando innanzi vedremo, chi succedesse al Mar- 12. chefe Ugo nel Ducato della Tofcana, e in quello ancora di Spole.

ti e di Camerino.

TORNANDO ora ad Ottone III. Augusto, uscito ch'egli su di Roma, e raccolti che ebbe tutti i suoi Vassalli e soldati, mostrava ben grande ilarità nel volto; ma riflettendo a varitrascorsi della sua giovanile età, internamente nondimeno stava malinconico, ed attendeva a farne penitenza (b) colle lagrime, orazioni, e li (b) Annali. mosine. Secondo gli Annali d'Ildeseim (c), egli solennizzò la saxo. Festa del santo Natale in Todi in compagnia di Papa Silvestro. Po- Chr. 1.4. scia Salernum Oppidum adiis, sta scritto ne' suddetti Annali; ma (c) Annales con errore, dovendo dire Paternum Oppidum. Quel che è più stra- beim. no, e lo racconta Ditmaro, in quelli medefimi tempi, fenza che ne fappiam la cagione, in Germania molti Duchi e Conti, con participazione ancora de i Vescovi, macchinavano delle novità contra dello stesso Ottone III. e ricorfero per questo ad Arrigo Duea di Baviera. Ma perchè il ritrovarono ricordevole de gli avvertimenti lasciati a lui dal Duca Arrigo suo Padre di offervare religiolamente la fedeltà dovuta al Sovrano, non andò più innanzi la loro mena. Scrivono alcuni, che esso Duca Arrigo si trovava coll'Imperadore, allorchè questi su sorzato a scappare di Roma. Ciò, ch'io rapporterò all' Anno feguente, ci darà abbastanza a conoscere, che Arrigo dimorava sul fine di quest'Anno in GerExa Volg. mania. Ma s'io ho da confessare il vero, temo forte; che Dit-Ann 1001. maro, e i suoi Copiatori non sieno stati assai informati di questi wardi.

(a) Tang fconcerti. Tangmaro Prete (a), che come diffi, ci diede la Vita marusinii- di S. Bervardo, e fu non folo Scrittore contemporaneo, ma testimonio di vista di tali avvenimenti, lasciò scritto, che terminato l'assedio di Tivoli [ assedio succeduto ne'primi Mesi dell'Anno presente ] col perdono dato a que Cittadini, il Popolo Romano, il quale volea pur disfatta quella Città, ed atterrato quel Popolo per una gara, che vedremo continuata anche dipoi, la prese contra dell'Imperadore, serrò le Porte di Roma, negò ad esso Augusto, non che a i suoi l'entrarvi, ed arrivò anche ad uccidere alcuni de'fedeli del medefimo Imperadore. Si venne perciò all'armi, ma Dio volle, che i Romani si ravvidero, implorarono ed ottennero la pace, eglino stessi levarono la vita a due capi della sedizione, e tutto resto quieto. Pacem perunt, sacramenta innovant, fidem fe Imperatori perpetuo fervaturos promittunt. Sul principio dell'Anno tutto quello accadde. Tornò in Germania S. Bervardo, e perchè con tutto l'appoggio del Papa e dell' Imperadore non potè ottener giustizia dall'Arcivescovo Willigiso, risped) verso il fine dell'Anno il suddetto Tangmaro in Italia . Questi Imperatorem in Spoletanis partibus reperit; vi arrivò anche il Papa, ed amendue Tudertina Natalem Domini celebrarunt. In effa Città fu poi tenuto nel di seguente un Concilio di molti Vescovi d'Italia, e di tre Tedeschi, nel quale Tangmaro espofe le doglianze del suo Vescovo, e ne riportò buon provvedimento. Licenziato dipoi con affai regali si parti alla volta della Germania nel di 11. di Gennaio, con aggiugnere, che l'Imperadore poco appreffo, cioè X. Kalendas Februaris per una febbre già incominciata terminò i suoi giorni. Però non so vedere, come regga quella guerra contra de Romani, e quella vendetta, che ci vien raccontata da Ditmaro. Tutto era in pace, ed anche Papa Silvestro in buona armonia co' Romani pacificamente celebrò quel Concilio in Todi. Ma prima di terminare gli avvenimenti di quest' Anno, dee sarsi menzione d'uno, che altronde non s'ha, se non da due Storici Milanesi del Secolo, di cui par-

(b) Arnulf. liamo, cioè da Arnolfo (b), e da Landolfo feniore (c). Stando Histor. Me- fermo Ottone III. di volete per Moglie una Principessa dell'Im-Licapia; perial Corte di Grecia, giacchè indamo l'avea chiesta con una Collanaul- precedente Ambasceria, sped) colà, per quanto si può conghiettolib. 2.6.18. rare, nell' Anno presente, Arnolfo II, Arcivescovo di Milano. V'

andò egli con superbissimo accompagnamento, ricevette insigni Era Volzonori da Bafilio e Costantino Augusti, ed ottenne quanto diman- Annicos. dò. Ma inutile riuscì il suo viaggio e trattato, perchè tornato in Italia trovò Ottone III. chiamato da Dio all'altra vita. Il suddetto Landolfo seniore, Scrittore talvolta Parabolano, lasciò scritto, che oltre a molti altri regali riportati da quella Corte, esso Arnolfo Serpentem aneum, quem Moyfes in deferto divino imperio exaltaverat, Imperatori requisivit, & babere meruit; & veniens in Ecclefia Santti Ambrofii ipfum exaltavit. Mirafi tuttavia nella Bafilica Ambrofiana di Milano un Serpente di bronzo fopra una colonna di marmo, creduto il medefimo, di cui parla Landolfo; e fopra di questa infigne Reliquia è mirabile il vedere, quanto abbiano feritto vari Scrittori Milaneli, fenza accorgersi, che questa è una delle groffolane semplicità de Secoli barbarici . Sembra a me d'aver prodotta altrove (a) la vera origine di que- (a) Anis, fto serpente di bronzo, conservato in essa Basilica; e però altro fest, 59. non ne foggiungo.

Anno di Cristo MII. Indizione xv. di Silvestro II. Papa 4.

di Ardoino Re d'Italia 1.

IMORAVA l'Augusto Ossone III. nella Terra di Paterno con poca fanità, intento a gli efercizi di penitenza. Queita Terra di Paterno Cosimo della Rena (b) la crede situata nel (b) Cosimo Contado di Perugia, distante una giornata da Todi. Leone Ostien- della Rena, fe (c) chiaramente scrive, che Ottone si ritiro apud Oppidum, Duchi. quod nuncupatur Paternum, non longe a Civitate, qua dicitur (c) Loo O. Castellana. Nelle Tavole del Magini tuttavia si osserva Paterno lib. 2.6.24. del Contado di Città Castellana ; e però non occorre senza testimonianza de gli antichi cercare altro sito che questo . Stando in effa Terra Ottone, che s'intitola Servus Apostolorum, diede un Diploma (d) in favore della Badia di Firenze VI. Idus Januaris, (d) Pucci-Anno Dominica Incarnationis MII. Indictione XV. Anno Tertii O- nic. della thonis Regni XVIII. Imperis VI. Datum in Paterno. Si offervi an- Badia Fiocor qu'i l'Anno del Regno XVIII. che secondo l'Epoca ordinaria dovrebbe effere il XIX. e però indica un' Epoca diversa dall' altra. Forse è presa dall'Anno 884, dappoichè colla cessione del Duca Arrigo egli fu ristabilito sul Trouo. Poscia nel di 11. del medefi-Tomo VI.

ERA Volg. desimo Mese ne spedì un altro in confermazione de' Beni del Monistero di Santa Maria di Prataglia (a), III. Idus Januarii Anno (a)16.p.209 Dominica Incarnationis MII. Indictione XV. Anno autem Domni Ottonis inclitissimi Tertii Imperatoris, Regnantis quidem XVII.

Imperantis VI. Actum in Paterno. Ma da lì a pochi dì la morte rap) questo giovane Imperadore, della cui nobilissima indole, maravigliofe doti d'animo e sapere, non si saziano di parlare gli Storici antichi della Germania. La morte sua ne gli Annali d' Ilde-(b) Annal. seim (b), e da Ermanno Contratto (c), vien registrata nel dì 23.

Hildes-

di Gennaio del presente Anno. Dirmaro, che la mette nel dì 24. (c) Herman. forse volle intendere della sepoltura. Se ad alcuni Scrittori Tedesnus Contra- chi s' ha da credere, Ottone III. fu portato all' altra vita da una febbre petecchiale. Ma Leone Ostiense, Landolso seniore, Roberto Tuiziense, Radolso Glabro, ed altri, tutti concordemente asseriscono, che mancò di vita per veleno datogli da Stefania, già Moglie di quel Crelcenzio, ch'egli avea fatto decapitare, benchè sieno discordi nella maniera, ed abbiano infrascato di molte dicerie popolari questo avvenimento. L' incauto Principe s' avea presa per concubina questa Donna, laonde su a lei facile il sar vendetta dell'uccifo Marito. Che Ottone l'avesse presa per Moglie, come hanno afferito alcuni, e poi la ripudiaffe, fon favole a mio credere nate nell'immaginazione della buona gente. Fors' anche è una favola quel concubinato, che non s'accorda colla penitenza, a cui egli attendeva in questi tempi. Fu incredibile il dolore e pianto di tutti i suoi per l'immatura morte di questo da loro amatissimo Principe. La tennero essi celata, finche si raunassero le soldatesche sparse per le Castella; e poi si misero in viaggio per riportarne il Corpo ad Aquisgrana, dove egli desiderò d' (d) Ditmar. effere seppellito. Ditmaro (d), e l'Annalista (e), e il Crono-(e) Annali- graso Sassoni (f), scrivono, che divulgata la morte di Ottone

Sta Saxo.

III. e che veniva trasportato in Germania il cadavero suo, i Rograph. Saxo mani [ se pure non voglion dire gl'Italiani ] barbaramente si scaapud Leib- tenarono contro la picciola Armata de' Tedeschi, ed ora in aguanitium. ti, ora a campagna aperta l'affalirono, con effere spezialmente fuccedute tre battaglie, nelle quali ebbero la peggio i Romani. In somma per sette giorni continui bisognò marciar quasi sempre combattendo; nè si trovarono mai sicuri, finchè ad Bernam perveniunt Civitatem. Ma in vece di Berna si ha a mio credere da scrivere Beronam, cioè Verona, in cui era Marchese Ottone Duca

Vie. S. Hen- di Carintia. In fatti nella Vita di Santo Arrigo Imperadore (g) si rici Imper.

legge: Cum maxima difficultate & periculis pluribus per Vero- ERA Volg. nam, per Bavariam, cadaver ip sus reportabant. Furono poi ac. ANN. 1002. colti ad una Corte del Vescovo d' Augusta da Arrigo III. Duca di Baviera, il quale cominciò di buon' ora a fare i luoi negoziati, per effere eletto Re, giacchè il defunto Augusto non avea lasciato dopo di sè prole alcuna maschile. Era esso Arrigo, Figliuolo di Arrigo Duca, e Nipote d'un altro Arrigo Duca, già da noi veduto Fratello di Ottone il Grande Augusto; e per conseguente fe era mancata la linea d'esso Ottone, durava nondimeno in lui l'altra, in guisa, ch' egli pretendeva come per diritto ereditario la Corona. Però per forza occupò lo Scettro, la Corona, il Pomo, e gli altri ornamenti Imperiali. E perchè il fanto Arcivescovo di Colonia Eriberto avea mandata innanzi la Lancia, il sece arrestare, nè il rilasciò senza sigurtà, che gliel avrebbe inviata. Fu poi data fepoltura al Corpo del defunto Imperadore in Aquisgrana.

IN questo mentre, cioè appena intesa la morte di Ottone III. Augusto senza successione, i Principi, Vescovi, ed altri Primati d'Italia furono in gran moto. A i più pareva, che fosse riforta la lor libertà per poter eleggere quel Re, che fosse loro più in grado; e tanto per amore della propria Nazione, quanto perchè non erano molto foddisfatti del governo de' Monarchi Tedeschi . s'accordarono affaiffimi d'effi nella Dieta tenuta in Pavia di eleggere un Re Italiano. Ardoino Marchefe d'Ivrea, Principe per accortezza e per ardire, ma non già per le Virtù Cristiane, superiore a molti, quegli fu, che guadagno i voti de gli altri, e si fece eleggere e coronare Re nella Bafilica di S. Michele di Pavia. Episcopicida il chiama Ditmaro, e ne abbiam veduta la ragione di fopra all' Anno 999. Favole io reputo quelle, che racconta Valeriano Castiglione (a), spacciando, che in una Dieta di Lodi se- (a) Casiguiffe l'elezion di Ardoino. Arnolfo Milanefe chiaramente fcri gleone nelle ve: Papiæ eligitur. Nella Cronichetta de i Re d'Italia (b), da nial Regno me data alla luce, si legge, che dopo la morte di Ottone III. fuit d'Italia del tunc Regnum sine Rege XXIV. dies. Die qui suit Dominico, O (v) Anecdoe. fuit XV. Menfis Februarii in Civitate Papia inter L filicom San Latin. T.2. di Michaelis fuit coronatus Ardoinus Rex. Cadde apponto 1. al XV. peg. 204. di Febbraio dell'Anno prefente in Domenica; e di quì ancora s' apprende, contando i di 24. del Regno vacante, che Ottone finì di vivere nel di 22, di Gennaio. Ardoino chiamato da Ditmaro Hardwigus, & Hardwicus, e da Arnolfo Storico Milanefe di que-

2 fto

Exa Volg. (to Secolo (a) nobilis Ipporegia Marchio, era Figlipolo di Dodone, Ann. O la Doddone, come si ha da un suo Diploma, dato (b) Anno Hulor, Mr. Dominica Incarnationis MXI. Tertio Kalendas Aprilis, Indictiodiolan.l.t. ne IX. Actum Bobis in Episcopali Palatio . Questo contiene una 10) Guelle- Donazione fatta a S. Siro di Pavia pro anima Patris nostri Doddother. Sebuf. nis, O' pro anima Patrui nostri Domni Adalberti, rogante Dom-Centur. IL no Wilelmo Marchione cariffimo Confobrino germano nostro . Nè cap. 10.

dà egli il titolo di Marchefe al Padre nè allo Zio. Da altri il Padre d'Ardoino sembra appellato Oddone, cioè Ossone : ed aven-(c) 16. 6.3. do Ardoino avuto un Figliuolo nomato Octone, (c) pare, che non fia fenza fondamento un tal Nome. Per quanto ancora ho offer-(d'Antichi- vato nelle Antichità Estensi (d), non è inverisimile, che Odelri-

P.L.a.13. co Magnifredo, o sia Manfredi, Marchese celebre di Susa, e Fratello di Alrico Vescovo d'Asti, sosse suo Zio paterno. Comunque

fia, Ardoino diede principio al fuo governo col confermare i Privilegi di varie Chiefe. Uno de' fuoi Diplomi pel Monistero di S. (c) Bullar. Salvatore di Pavia si vede spedito (e) X. Kalendas Marsis, An-Cufigenf. T.2. Con. no Dominica Incarnationis MII. Anno Domni Arduini Regis I. A-

Aitut. 71. Aum in Papienfi Palatio. Il Margarino ha dimenticata l'Indizione. Due altri dati nello stesso giorno per la Chiesa di Como si (f) Tatti leggono presso il Padre Tatti (f) colle seguenti note: VIII. Ka-Chiefa di lendas Aprilis Anno Dominica Incarnationis Millesimo Secundo,

Como T. 2. Indictione Quintadecima : Anno vero Domni Ardoini Regis Regnantis Primo. Adum Caftro Montigio. Così paffavano gli affari d'Italia, ed intanto si disputava in Germania per l'elezione del nuovo Re. I due principali concorrenti , oltre ad Eccbicardo Marchefe di Turingia , erano Erimanno Duca di Alemagna e d' Alfazia, Figliuolo di Udone Duca, morto nella sconfitta data da i Saraceni in Calabria ad Ottone II. e il fopra mentovato Arrico III. Duca di Baviera. Prevalle in fine, ma dopo molti movimenti d'armi, co'fuoi aderenti esso Duca Arrigo, il quale in Magon-

(g'Ditmar. za per attestato di Ditmaro (g) VII. Idus Junii in Regem eligi-Chron. 1.5. sur, acclamatur, O a Willigifo Prafule benedicitur O coronatur. (h) Ausbol- Adelboldo (b) ferive, Offavo Idus Junis . Cioè farà stato eletto dui inVita nel di 25. di Maggio, e coronato nel di 26. E n'era ben degno: tante viriù d'animo concorrevano in lui, e massimamente la Re-

ligione e Pietà, per cui fi meritò poscia il titolo di Santo. Claudus, cioè Zoppo, fra gli Arrighi vien appellato da alcuni, perchè zoppicava di un piede. Avea per Moglie Cunegonda, Figliuola di Sigefredo Conse di Lucemburgo, che con lui gareggiava nel pof-

le llo

13

sta impresa fino all' Anno 1005.

7.

4-

,

ŗ.

10

ю

n

0

ï

NON su l'assunzione del Re Arrigo al Trono Germanico senza contrasti, e massimamente dalla parte del suddetto Erimanno Duca d'Alemagna, o vogliam dire di Suevia. Tuttavia giacchè chiunque de' Baroni a tutta prima non aveva acconfentito alla di lui elezione, di mano in mano veniva a rendergli ubbidienza : Erimanno anch'egli preso miglior configlio, sul principio d'Ottobre di quest' Anno, e non già nel seguente, come hanno gli Annali d'Ildesheim, andò a gittarfegli a'piedi, e a giurargli fedeltà. Di questi prosperosi successi del Re Arrigo informato il Re Ardoino già andava prevedendo, che non tarderebbe molto il Re Germanico a portar la guerra in Italia (d); ma in questo mentre (d)Ditmar. fi fabbricava egli la fua rovina col trattar'aspramente que' mede- lib. s. simi Principi d'Italia, che l'aveano messo sul trono. Fra gli altri, perchè il Vescovo di Brescia gli disse alcune spiacevoli parole, il prese pel ciuffo, e il cacciò vituperosamente in terra, come se sosse stato un bisolco. Questa sua sfrenata collera su cagione, che molti de' Principi Italiani, pentiti d'averlo innalzato, fegretamente spedirono o messi o lettere ad invitare in Italia il buon Re Arrigo (e). Era, come ho detto di fopra, in questi (e) Adeltempi Duca di Carintia e Marchele della Marca di Verona, o Vit. S. Hensia di Trivigi, Ostone, quel medesimo, che vedemmo Padre di nei-Gregorio V. Papa, il cui Padre fu Corrado Duca di Franconia, la Madre Liutgarda Figliuola di Ottone I. Augusto. Il discender'egli dal fangue d'esso Imperadore, congiunto col credito di

Ena Volge una rara probità e faviezza, parvero tali prerogative allo stesso ANN.1002. Arrigo, non per anche Re, che gli mandò ad offerire il Regno. Ma egli con umiltà si sottrasse a questo onore e pelo, e per quanto potè, cooperò dipoi all'efaltazione d' Arrigo. Dalla Germania, ove era ito esso Ottone, ebbe ordine di tornarsene in Italia con un picciolo corpo di Armata. Ardoino, che teneva di buone fpie, non folo penetrò la di lui venuta, ma seppe ancora, che calato esso in Italia, erano per unire con lui le sorze loro Federigo Arcivescovo di Ravenna, e Teodolfo Marchese. Così ha il te-

(a) Anna- Ito di Diimaro, e quello eziandio dell'Annalista Sassone (a) ; ated Ec. ma lenza dubbio in vece di Teodolfo, s' ha quivi da leggere Teoboldus ute fupra.

daldo, o sia Tedaldo Marchese, Avolo della gloriola Contessa Ma-(b) Adel tilda . Tieboldus è nominato da Adelboldo (b). Però Ardoino frettolosamente con tutte le sue forze accorse alle Chiuse d' Italia, che finquì erano state guardate da gli uomini del Vescovo di Verona, e per forza le prefe. S'avanzò anche fino a Trento, credendo, che colà fossero già calati i Tedeschi; ma non avendoli trovati, se ne tornò in fretta alla campagna di Verona. Celebrava egli la Festa del santo Natale in un Castello, quando giunto il Duca Ottone alla Chiufa dell'Adige, e trovato ferrato quel paíso, mandò al Re Ardoino pregandolo della licenza di poter passare. Trattenne Ardoino i Messi fino alla mattina seguente, e nella notte raunate le sue truppe, sul far del giorno in ordinanza di battaglia portoffi ad affalire i nemici. Calda fu quell' azione, molto sangue costò all'una e all'altra parte; ma in fine restarono sconfitti i Tedeschi, e pochi se ne salvarono coll'ajuto delle gambe. Narra il Sigonio questo satto sotto l' Anno 1003. ma affai chiaramente si raccoglie da Ditmaro, che ciò seguì sul (c) Pagins terminare dell' Anno presente. Non errò già egli, come preten-Critic, ad de il Padre Pagi (c), in raccontare una tal battaglia e vittoria,

Annal. Ba. essendo cosa indubitata, perchè asserita da Ditmaro (d), e da 1004.

Adelboldo (e) Scrittori di quessi tempi. Parimente Arnolfo StoChronic.

rico del presente Secolo scrive (f), che il Re Arrigo per consiglio lib. 5. (e) delbol. de' Principi d'Italia fegretamente a lui favorevoli, direxit in Itadus in Vita liam Juum cum exercisu Ducem. Cui occurrens viviliter Ardoinus, S. Hemici. falla congressione in campo Fabrica, quamplures stravit, ceteros Histor. Me. extra fines Regni fugavis. Curiosa cola è il vedere un contrasto, diolan. lib. feguito in quest' Anno fra Conone, o fia Corrado Vescovo di Pe-(g) Unbell, rugia, e l' Abbate del Monistero di S. Pietro di Perugia, (g) Pralial. Sacr. fidente Domno Sylvestro II. Romana Sedis Ponsifice in Synodo babita pag. 9:8.

bita in Palatio sacrosancto Lateranensi Anno Quarto ordinationis Ena Vola fue, Mensis Decembris die Tertia, Indictione Prima, comincia. ANN. 1002. ta nel Settembre. Pretendeva il Vescovo superiorità sopra quel Monistero; pretendeva il Papa, che fosse esente, ed immediatamente fottoposto alla fanta Sede in vigore d'un Privilegio Pontificio. Rispondeva il Vescovo: Privilegia bac non reprobo; sed sine consensu Antecessoris mei, cujus temperibus illud primum Privilegium factum eft, factum fui fe dico. Si folum viderem confensum, baberem inde aternum filentium. Gli fu mostrara la Lettera del fuo Predeceffore col confenso, anzi con preghiera, che fosse privilegiato quel Monistero; laonde convenne al Vescovo di cedere. Così i Vescovi d'allora consentivano alla diminuzion della loro giurisdizione. E di quì si scorge, che si esigeva questo loro consenso. Ma andando innanzi, su creduto in Roma superfluo il chiederlo, e si privilegiarono tutti quanti i Monisteri, fecondochè piaceva a i Romani Pontefici.

Anno di Cristo mili. Indizione I. di GIOVANNI XVII. Papa I. di GIOVANNI XVIII. Papa I. di ARDOINO Re d'Italia 2.

CIRCA il di 11. di Maggio dell'Anno presente diede fine alla sua carriera Silvestro II. Papa, prima chiamato Gerberso. Se si volesse credere all' Annalista Sassone (a), quella me- (a) Annalidesima Stefania, già Moglie di Crescenzio Console, decapitato, fa Saxo ad che attofficò Ottone III. Augusto, malamente conciò anche il suddetto Pontefice . Veneficio ejusdem mulieris etiam Papa Romanus gravatus afferitur, ita ut loquendi usum amiserit. Non fi può dir, quante ciarle si spargessero dipoi in discredito di esso Silvestro. Cioè su spacciato per Negromante, e che per patto segreto del Diavolo egli arrivasse al Pontificato, e poco mancò, che mileramente poi tra le griffe di lui non ispirasse l'anima. Stomacole calunnie son queste, o inventate o spacciate da Bennone, Cardinale Scismatico a' tempi di Papa Gregorio VII. neil' infame fua invertiva contra della Corte Romana (b). Sigeberto, Marti- (b) Merno Polacco, Tolomeo da Lucca, ed altri, da questa puzzolente chenias ferittura trafsero la favola indegna del merito raro di questo Rev. Gen-Pontefice. Perciocche per consentimento de gli antichi e miglio. men. T. I.

ri

Ena Volg. ri Storici, Gerberto, o sia Silvestro II. fe si eccettua la sua ambizione, fu uno de' più infigni perfonaggi di questi tempi : tanto era il suo Sapere, non disgiunto dalla Pietà, per cui parve a que' Secoli ignoranti, ch'egli più che umanamente possedesse l'Arti e le Scienze. A lui anzi ha grande obbligazione l'Italia, potendofi in certa maniera dire, che dall'aver'egli aperta Scuola nel Monistero di Bobbio, cominciò fra noi il riforgimento delle buone Lettere : e così in Germania, e in Francia, dove egli coll'esempio suo infervorò allo studio i dormigliosi Ingegni. Di lui perciò si dilettava forte Ottone III. Imperadore, e sopra tutto, perchè egli era assai istruito dell' Arti Matematiche . Quelle linee e que triangoli, cofe allora troppo forestiere, probabilmente gli acquistarono il titolo di Mago presso il gosso popo-

46.6.

laccio. Optime, scriveva Ditmaro [a] callebat Astrorum cursus sub finem discernere, O' contemporales suos varia Artis noticia superare . In Magdaburg Horologium fecit, illud recte constituens, considerata per fiftulam quadam Stella, nautarum duce . Anche prima dell'invenzione del Cannocchiale, si servivano gli Astronomi di un tubo per mirar le stelle, ma senza giugnere a saper adoperare e congegnar lenti ed obbiettivi di vetro, che oggidì cotanto ingrandiscono, e rendon visibili gli oggetti lontani. Il Padre [b] Pez Pez diede alla luce la Geometria d'esso Gerberto [b]. Altre sue Aneedotor. Operette, oltre alle Epistole, scritte con assai vivacità, sono

P.ILT.IIL rammentate da gli Scrittori della Storia Letteraria. Ora a Silvestro II. succedette nella Cattedra di S. Pietro un Giovanni, fopranominato Siccone, o Secco, il quale fecondo la Cronologia Pontificia dovrebbe essere appellato Giovanni XVI. e pure si truova nomato da alcuni Giovanni XVII. perchè quantunque Giovanni Calabrese, che occupò la Sedia a Gregorio V. nell' Anno 997. non meriti luogo tra i Romani Pontefici, pure altro sentimento dovettero avere i Romani d'allora, giacche troviamo, che il Successore di questo Giovanni Secco venne sempre chiamato ne gli Atti pubblici Giovanni XVII. Così il chiamò anche Mariano Scoto, e l'Annalista Sassone : e che così s'abbia [c] Pagint a chiamare, faggiamente lo pretese il Padre Pagi [c]. Ma quena fei Mefi, colla fua morte fece luogo ad un altro Giovanni XVIII.

Annal. Ba-

che fu sopranominato Fasano. Crede il suddetto Padre Pagi feguita la di lui ordinazione nel di di fanto Stefano 26, di Dicembre dell' Anno corrente.

IN

era

IN quest' Anno ancora mi sia lecito il riferire quali Principi Era Volg. d'Italia tenessero in favore del Re Arrigo, segretamente nondi- ANN.1003. meno: credendo io. che il folo Ossone Marchele di Verona e Duca di Carintia, si dichiarasse apertamente contra di Ardoino . Trovavasi tuttavia in viaggio , tornando dall' Ambasciata di Costantinopoli Arnolfo II. Arcivescovo di Milano, allorchè venne a morte Ottone III. Augusto, e segui l'elezione e coronazione d'esso Ardoino. Dovette egli aversi a male, che senza di lui, Primo fra' Principi della Lombardia, e in possesso di coronare i Re d'Italia, si fosse dato il Regno e conferita la Corona al Marchese d'Ivrea. Perciò Ardoino, secondochè s'ha da Arnolfo Storico [a], cognito jam dicii Prasulis reditu, occurrit in itinere [a] Anul. obvius, securitate, quanta valuit, sibi illum applicare procurans. Mediolan. Gli diede a mio credere il Prelato delle buone parole; ma inter- lib.1.6.14. namente seguitò ad essergli contrario. Anzi, se si volesse credere a Landolfo seniore [b], da lì a pochi giorni questo Arcivesco- [b] Landulvo in Ronchalia cum omnibus Italiæ Primaribus colloquium ha ful feuer buit, ubi quum diverse de Regni negotiis trastassent, Arduini diolen.lis. spreto dominio, quod malis artibus usurpaverat, Henricum I. 6-19. Theutonicum scientia illustrem, armis fortissimum, militumque copiis abundantem, & divitiis affluentem elegit. Ma non presti quì fede il Lettore a Landolfo, Autore folito a vendere delle fanfaluche. Non è credibile questa Dieta tenuta in Roncaglia (io non so come il Sigonio la metta in Lodi ) allorche Ardoino era tuttavia forte, ne avea competitore in Italia. Arnolfo Storico di maggior credito, fotto l'antecedente Anno icrive con più apparenza di verità, che inforta la lite del Regno fra Arrigo, & Ardoino, in medio Principes Regni (Italici) fraudulenter incedentes, Ardoino palam militabant, Henrico latenter favebant, avaritie lucra festantes . Adelboldo [e], Autore contemporaneo , [c] Adellolci viene annoverando, quai fossero i fautori del Re Arrigo in Ita- dus intita. S. Hemici. lia, che nell' Anno precedente l'invitarono in Italia, In voluntase bujusmedi, dice egli, aliqui manifesti, aliqui erans occulti. Tieboldus namque Marchio O Archiepiscopus Ravennas, O Episcopus Murinensis, Veronensis, & Vercellensis, aperse in Regis Heinrici fidelitate manebant . Archiepiscopus autem Mediolanensis, & Episcopi Cremonensis, Placentinus, Papiensis, Brixienfis , Comenfis , quod volebans , manifestabans . Omnes camen in commune Regem Henricum defiderabant, precibus per Legusos & Lise. ras invitabant. Fra quei che camminavano con più riguardo, v'

Tomo VI.

Exa Volg. era l' Arcivescovo di Milano. Veggasi dunque, se regga la spa-ANN. 1003 rata di Landolfo Storico Milanefe . Quel Tieboldo Marchefe , ficcome già accennai, altro non è, che Teodaldo, o Tedaldo, Avolo della Contessa Matilda, e Figlinolo di quell' Adalberto Azzo, Conte o pure Marchefe, da noi veduto a' tempi di Ottone I. Auguito. Di esso Tedaldo parla anche Benzone Vescovo d' Alba in quel fuo fcomunicato Panegirico di Arrigo III. fra gl'Imperadori

(a) Benzo con dire (a): De Tadone vero, qui propier metum Ardeini pede-Penegyric, ser Legarus Marchionis Teodaldi, arque Episcopi Leonis [ di Ver-Tom.I.Rer. celli] quid fecit venerabilis clementia magni Henrici ferenissimi German. Henckenii, Imperatoris? Certe uni Filio ejus dedit Veronæ Episcopatum; alteri Comitatum; Patri vero Gardam, O totum Benacum. Volle il (b) Pagins Padre Pagi (b) darci informazione di questo Principe con dire,

Baron. ad ch' egli iposò Willa, o fia Guilla, Sorella di Ugo Duca e Mar-Ann. 1002. chefe di Toscana. Certo che una Willa fu Moglie d'esso Tedaldo; ma un fogno è del Padre Pagi, perchè fenza pruova alcuna dell' antichità, il darle per Fratello il Marchese Ugo . Soggiugne francamente, che Tedaldo succedette al Marchese Ugo nel Ducato della Toscana: il che hanno creduto alcuni Moderni, ed inclinò (c) Fioren- a crederlo anche l'accuratissimo Francesco Maria Fiorentini (c). tiui Memo-rie di Ma- Per provarlo adduce esso Pagi la fondazione da lui fatta del Moni-

tildelib. 3. stero di Polirone, dove s' intitola Ego in Dei nomine Teudaldus Marchio, filius quondam Adelberti itemque Marchio. Stima eziandio, che Adalberto suo Padre sia stato Marchese di Toscana, Ma è da dire, che la Storia della Toscana per questi tempi è involta in molte tenebre. Per conto di Adalberto, tale è l'error del Pagi, che non occorre confutarlo. Abbiam già veduto, a chi finora fia stato appoggiato il governo della Toscana. Che poi Tedaldo fuo Figliuolo succedeffe ad Ugo Marchese, nulla serve a provarlo il titolo di Marchefe. Altri v'erano in que' tempi di questo titolo decorati, e fra gli altri anche gli Antenati della Casa d'Este, senza che si possa dire, che governassero la Toscana. Nè perchè si truovi in Toscana un Marchese, ci è lecito il tosto inferirne, ch'egli fosse ancora Marchese di Toscana. Altrimenti con più ragione si avrebbe ad afferire Marchese di (a) Annuent quella contrada (d) Adalberto Marchese, Figliuolo di Oberto

(d) Antichi.

P.L.c. 21. Marchefe, e Nipose di Oberso Marchefe, uno de gli Antenati della suddetta Casa d'Este, che poco più di due mesi dopo la mor-(e)Fimenti, te d'Ugo, potente Marchese di Toscana, sa una vendita di beni Memerie ni (e) Anno ab Incarnatione Millesimo Secundo, & Terrio Idus Mar-6ib. 2.

Marrii, Indictione XV. infra Burgo de Luca prope Portam Sancii Era Volg. Fridiani. Ma io non mi sono arrischiato per quelto solo Documen- ANN.1003. to a crederlo e chiamarlo Marchefe di Toscana. Tornando dunque al Marchefe Tedaldo fuddetto, altro io non so dire, fe non che egli era Conse di Reggio e di Modena, come altrove ho provato. Di lui scrisse ancora Donizzone Monaco (a) nella Vita della Contessa (a) Donizo Matilda fua Nipote, che il Papa l'invest) di Ferrara. shildis l. I.

Regibus exfistit carus, notissimus illis, Romanus Papa quem sincere peramabat,

Et sibi concessit, quod ei Ferrarea servit.

Inclino parimente a credere, ch' egli governasse Mantova, perchè nel seguente Anno truovo Bonifazio suo Figliuolo con titolo di Marchese in quella Città . Ed ancorchè non sappia io ben dire, se il sopra mentovato Monistero di Polirone sosse allora situato nel Contado di Mantova, o pure di Reggio: pure di qui ancora scorgiamo, che la potenza di Tedaldo Marchele si stendeva per queste parti, senza che resti memoria alcuna comprovante, ch'egli fosse Marchese di Toscana. Perchè Arrigo Re di Germania niun possesso e dominio godeva peranche in Italia, potrebbe sembrare alquanto strano un suo Diploma, riferito dall'Ughelli (b), dato II. Kalendas Martii , Anno Incarnationis Domini (b) Uebell. MIII. Indictione I. Anno vero Domni Henrici Regis Primo . Actum Tom. 11. in Noviomagi, in cui effo Re Arrigo, interventu nostri fidelis Theo- Epijcop. daldi Marchionis [così abbiam veduto, che era appellato da i Tedeschi il suddetto Tedaldo ] concede a Sigefredo Vescovo di Parma la pingue Badia di Nonantola ful Modenese: parendo poco verifimile, che Tedaldo Marchefe e il Vescovo si portassero a Nimega, senza timore d'incontrar la disgrazia del regnante Ardoino. Ma questo broglio, e l'aggraffamento di questa insigne Badia farà feguito per Lettere e raccomandazioni fegrete. E il buon Re Arrigo non avea allora scrupolo a guadagnarsi de' partigiani in Italia, facendo il liberale co i beni ancora delle Chiefe. Quatenus [Sigefredus] firmatus in fide acriter deserviret nobis: lo dice chiaramente lo stesso Arrigo . Nè vo' lasciar di dire, avere Lupo Protospata (c) scritto sotto quest' Anno: Sarraceni obsede- (c) Lupus Protospata runt Montem Scaviosum Mense Martii, sed nibil profecerunt.

Cap. 2.

ERA Volg. ANN 1004-

fla Saxo

Chronic.

Anno di Cristo MIV. Indizione 11.

di GIOVANNI XVIII. Papa 2.

di Ardoino Re d'Italia 3.

di Arrigo II. Re di Germania 3. d'Italia 1.

INCUI' era durato il Regno di Ardoino in Italia fenza effere turbato, per quanto si sappia da guerre interne, ma colla tede vacillante di molti Principi, che inclinavano al Re Arrigo, o crano da lui mossi colla speranza di maggiori vantaggi. Ho io put! cato fa] un Placito tenuto da Adelelmo, qui O Azo, Mif-

[a] Astiau. Leave Dif. lus Domni Arduini Regis in Cremona, Anno Regni Domni Arfor 31. duim Regis Tercio, Quinto Kalendas Marcii, Indictione II. cioè Fag. 565.

nel Febbraio dell' Anno prefente. Ma non andò molto, che arrivò in Italia, chi gli rovesciò il suo Trono. Arrigo II. Re di Germania tra perché gli stava a cuore l'Italia, e perchè da' suoi parziali gli veniva dipinta per affai facile la conquifta di questo Regno, sbrigato che fu da alcune guerre civili, e creato che ebbe Duca di Baviera Arrigo Fratello dell' Augusta Cunegonda, s' incamminò con un possente esercito a questa volta, e nel di delle [b] Annali- Palme arrivò a Trento. Se crediamo all' Annalista Sassone [b], wend Ec- già erano ili a trovarlo fino in Germania il Vescovo di Verona. turdum. & alii quidam Italici Primores Regni cum regiis muneribus . Se-[c] Diemar. condochè scrive Ditmaro [c], la venuta d' elso Arrigo in Italia accadde nell' Anno seguente 1005. consummata Millenarii linea

leb. 6. numeri, O' in Quinto cardinalis ordinis loco. Però il Cardinal [d] Baron. Baronio [d], e dopo di lui il Padre Pagi [e] rifiutando gli Anin Annal. nali d'Ildeteim, [f] che la mettono nell' Anno presente, scri-[c] Pagint ve: Henrici expeditionem Italicam in Annum sequentem MV, difin Citica fort Diemarus Libro Sexto, eique standum existimo. Ma il Padre [f] dunales Pagi non colpì nel fegno. Il testo di Ditmaro quivi è scorretto . e in vece di Quinto vi fi ha da scrivere Quarto. L' Annalista

[a] Chrono- Salsone, e il Cronografo Salsone [g], copiatori d'elso Ditmaguaphusa- ro, chiaramente scrivono, che nell'Anno presente il Re Arrigo Leibnitism calò in Italia. Così ha Ermanno Contratto [b] con altri . E ibliannen. quella verità vien chiaramente confermata da Atelboldo [i], Eura Chr. Scrittore contemporaneo, e da i documenti, che accennerò. Arbildes in rivato dunque a Trenso il Re Germanico coll'efercito suo, tro-Pita Santt. vò prese e ben sortificate da Ardoino le Chiuse dell' Adige, in maniera che gli era impossibile lo ssorzare quel passo. Per con-

figlio

figlio de' fuoi rivolfe le fue speranze al Popolo della Carintia, Era Volg. il quale portoffi ad occupare un'altra Chiufa verfo la Brenta, non Ann. 1004. so se sul Vicentino o sul Trivisano, che non era custodita con tanta gelosia. Presa questa, Arrigo col fiore della sua Armata per monti scoscesi e dirupi tanto sece, che da quella parte scese al piano d'Italia in vicinanza d'esso Fiume Brenta. Quivi riposò le franche foldatesche, e celebrò la santa Pasqua, che venne in quest' Anno nel di 17. d'Aprile. Degno di considerazione è uno Strumento dato alla luce dal Padre Bacchini [a], in cui [a] Bacchi-Bonifacio Marchio Filius Domni Teudaldi itemque Marchio, qui Moniferdi professus sum ex Natione mea Lege vivere Longobardorum, sa un Polirone donativo di terre al Monistero di Polirone. Tali sono le Note di Append. quella Carta: Henricus gratia Dei Rex, Anno Regni ejus, Deo propitio, bic in Italia Primo, Menfe Martius, Indictione Secunda. Actum in Civitate Mantua. Credette effo Padre Bacchini spettante all' Anno segnente 1005, questa donazione, non so se così perfuafo dal Padre Pagi, che ad esso Anno mette la venuta del Re Arrigo in Italia. Ma è suor di dubbio, che appartiene all' Anno presente, dimostrandolo l' Indigione Seconda, corrente in quest'Anno. Sicchè vegniamo ad intendere, che Bonifazio Marchese, Padre della Contessa Matilda, vivente ancora il Marchese Tedaldo suo padre, portò il titolo di Marchese, e signoreggiava in Mantova. Di effo Bonifazio appunto ferive Donizone.

Cui juravere, Patre tunc vivente, Fideles

es

ri•

ţ¢

,

E

10

Servi, prudentes Proceres, Comites pariterque. Intendiamo in oltre, che esso Marchese Bonifazio, appena udita la mossa del Re Arrigo verso l'Italia, senza nè pur aspettare, ch'egli valicasse i monti, il riconobbe per Re d'Italia, e cominciò a contare l' Anno Primo del suo Regno. Si doveva egli fidar molto della fortezza di Mantova, siccome suo Padre della Rocca di Canossa. Nella terza Festa di Pasqua passò il Re Arrigo la Brenta, ed accampossi per ispiare gli andamenti di Ardoino. Ma da lì a poco gli giunfe il lieto avvilo, che l'Armata d'esso Ardoino s'era sciolta, e chi l'una via, e chi l'altra avea preso. Arnolfo Milanese [b] così racconta il satto. Ex adverso Ardoinus fi- [b] Arnals. dens viribus, nec minus armis instructus, non tantum defendere, Histor. Me-quantum super eum (Heinricum) paratus insurgere, occurrit illi litten. Verona. Sed deceptus perfidia Principum, majori militum parte destituitur. Quumque cessisset invitus, Regnum Heinricus ingrediene. Non avea laputo Ardoino cattivarsi l'amore de' Principi; abbonchefe suo Figliuolo, e con gli altri parziali, che s'erano cavata la

Ena Volg. abbondava anche di vizi, oltre al fapersi, che il pescare nel tor-Ann. 1004. bido è mestiere non ignorato da i Grandi; ne mancava allora in Italia, chi credea di poter vantaggiare gl'interessi suoi sotto i Re Tedeschi e lontani . In somma il Re Arrigo , esentato da ogni contrasto su ben tosto ricevuto in Verona con sommo applauso, e quivi se gli presentò Tedaldo Marchese col suddetto Bonifazio Mar-

S. 43.

(a) Atelbal- maschera (a). Con pari lietissimo incontro su accolto in Brescia durin Vita S. Henrici da que' Cittadini, e dal loro Vescovo, per quanto pare, appellato Adalberone da Ditmaro, sebbene l'Uglielli mette allora Vescovo di quella Città Landolfo . Ibi , soggiugne Atelboldo , Archiepiscopus Ravennas cum suis O sibi finitimis ei obviam venit, O manus nondum dominio adulterino pollutas, Seniori diu exspe-Hato reddit: parole fignificanti, che Federigo Arcivescovo di Ravenna co' Popoli dell' Efarcato non avea voluto riconoscere per Re in addietro Ardoino, e ch'egli giurò fedeltà ad Arrigo, come a fuo Signore . Dal che resta sempre più avverato , che in que' tempi l'Esarcato di Ravenna era parte del Regno d'Italia, e non ne godevano i Papi alcun temporale dominio. Ma poco più dovette fopravivere esso Arcivescovo di Ravenna, siccome apparirà da quanto diremo all' Anno 1014. Andossene dipoi Arrigo a Bergamo, e colà venuto l'Arcivescovo di Milano Arnolfo II. prestò ad esso Re il giuramento di fedeltà. Giunto finalmente a Pavia, fu eletto ed acclamato Re d'Italia dalla maggior parte de Principi, e coronato nella Chiefa di S. Michele. Nella prima delle Cronichette de (b)Chronic, i Re d'Italia, da me date alla luce (b), si legge: In die Domi-

Regum 1-Anecdot. Laten.

nico , qui fuit die .... Menfis Madii inter Bafilicam fantti Michaelis, qua dicitur Majore, fuit electus Henricus, O coronatus in secundo die, qui fuit die Luna XII. die Mensis Madi. Nell' altra Cronichetta abbiamo : Deinde venis Anricus Rex . Fuit coronatus in Regem in Papia Tertio die ante festivitatem Santle Xiri qua fuis in Mense Madio . Nel di 17. di Maggio in Pavia si celebra la Traslazione di S. Siro. Tre giorni prima, cioè nel di 14. d'effo Mese, correndo allora la Domenica, dovette seguir l'elezione del Re Arrigo, e la sua coronazione nel Lunedi seguente giorno 15. d'esso Mese. Però in vece di die Luna XII. die Mensis Madii vo io credendo, che s'abbia a leggere XV.

MA queste allegrezze restarono funestate da un terribilissimo accidente. Nello stesso giorno della coronazione del Re verso la fera inforse lite fra i Pavesi e i Tedeschi, che erano in Pavia. Gli Storici Tedeschi, da' quali soli vien con qualche particolarità es- ERA Volg. posto il fatto, attribuiscono l'origine della discordia all'ubbria- ANN.1004. chezza de'Cittadini [ il Lettore più facilmente l' immaginerà de i Tedeschi] e a qualche fazionario [ il che può essere ] di Ardoino, che incitò il Popolo all'armi. Presero i Pavesi le mura, e crescendo la loro suria s' inviarono al Palazzo, dove era il Re Arrigo. Eriberto Arcivescovo di Colonia per placare il rumore, s'asfacciò ad una finestra; ma i Sassi e le saette il secero ritirare ben tosto. Intanto s' attrupparono quanti Tedeschi si trovavano nella Città, e cominciò la mischia, che durò tutta la notte fino al giorno chiaro, in cui accorsi gli altri soldati, ch'erano suori della Città, ridussero a mal punto i Cittadini. Ma perciocchè dalle case venivano pietre, legni, e verettoni, i Tedeschi s' avvisarono di attaccar fuoco in vari fiti della Città; e questo crebbe a tal fegno, che tutta quella nobil Città restò preda delle siamme insieme col Palazzo Regale. Restarono vittima delle spade o del suoco non pochi de' Pavesi; e ciò, che non consumò il suoco, andò miseramente a facco. Ritirossi il Re Arrigo suori della Città nel Monistero di S. Pietro in Calo aureo, sece cessare, ma molto tardi la guerra; eintanto, come scrive Arnolfo, (a) quum non ad votum (a) Arnulf. sibi obtemperasset, uno totam Papiam concremavit incendio. I Histor. Mesaggi Imperadori Tedeschi, per evitar simili Tragedie, amavano di aver fuori delle Città i loro Palagj. Ugo Flaviniacense (b) (b) Uuzo scrive, che Arrigo obbligò i Pavesi a rifare il Palazzo Regale. Noi cens. inCbr. non possiam ben sapere il netto di questi satti, perchènon gli abbiamo se non da Storici Tedeschi, i quali ce ne danno notizia, e li dipingono come lor torna meglio. Ma si può ben credere, che una sì barbarica vendetta non fece gran credito al Re Arrigo, e meno alla gente sua, e sparse l'orrore per tutta l'Italia. Perciò stimò bene esso Re di non fermarsi molto in un paese, dove lasciava segni tanto vivi di bestial surore per colpa de'suoi. Pare nondimeno, ch'egli tuttavia dimorasse in Pavia nel di 25. del Mese di Maggio, avendo io pubblicato un suo Diploma (c) in favo- (c) Antique. re di Guinizone Abbate di S. Salvatore di Monte Amiata . da- Italic. Difto VIII. Kalendas Junii Anno Dominica Incarnationis Millesimo fert. 72. Quarto, Indictione II. Anno vero Domni Heinrici Regis II. Actum Papia. Non parrà a taluno molto credibile, che il Re Arrigo si fermasse tanto in una Città interamente bruciata, e in mezzo a' Cittadini, che l'odiavano a morte. Quel che è certo, da Pavia fe ne andò a Pontelungo, dove ricevette molti Deputati di Città e

Fra Vole, Luoghi, che vennero a fottometterfi. Pofcia visitò Milano, In-ANN.1004. de Chromo perveniens Pentecostem Sanctam pia animi devotione celebravis. Che Luogo sia questo, nol so. Grommo è chiamato dall'

(a) Annali Annalista Sassone (a). Parmi di aver veduto Gromello nelle vecchie Carte, ma mi è ignoto il suo sito, e per conseguente non posso discernere, se convenga a questo racconto. Diede egli un (b) Antiq. ampliffimo Privilegio a Sigefredo Vescovo di Parma (b) , II. Ka-

Italic. Dif. lendas Junii , Anno Dominica Incarnationis MIIII. Indictione II. fert. 71. Anno vero Domni Heinrici Regis II. Actum in Rodo. Abbiam qu'i l' Epoca del Regno di Germania, ma dovrebbe effere l'Anno III.

Il Luogo poi è Rbò, Terra del Contado di Milano. Un altro Di-(c) Tatti ploma dal Tatti (c), e dall'Ughelli si dice dato ad Everardo Ve-Ift.della Chiefa di icovo di Como nello stesso giorno, cioè II. Idus Junii, Anno Do-Come T.II. minica Incarnationis MIIII. Indictione II. Anno vero Domni Henrici Secundi Regis Terrio . Actum in Lacunavara . Si offervi il nome di Henricus [ si soleva scrivere Heinricus ] e il titolo Francorum pariserque Longobardorum Rex, che è cosa rara. Aggiugne

(d) Atelbol- Atelboldo (d), che nel partirsi Arrigo da Crommo, Tusci es oc-S. Henriti, currunt, O manus per ordinem singuli reddunt. Se la Toscana aveffe riconosciuto per Re Ardoino, nol so dire. Certo di quì im-

pariamo, che que Popoli si diedero al Re Arrigo; e non vedendosi parola del loro Marchese, nasce sospetto, che in questi tempi niuno essa ne avesse. Pare eziandio, che vada per terra l'opimon di coloro, che tennero Tedaldo, Avolo della Contessa Matilda, per Marchese di Toscana. Se tale sosse stato, non si tardi quella Provincia avrebbe accettato per Re Arrigo, sapendos, che Tedaldo era de suoi più parziali. Sbrigato così da gli affari d'Italia il regnante Arrigo, s'inviò alla volta dell' Alemagna, e celebrò in Argentina la Festa di S. Giovanni Batista. Quindi attese alla guerra contra di Boleslao ufurpatore della Boemia . Che il Sigonio non abbia conosciuto la venuta in quest'Anno di Arrigo in Italia, egli altri atti fuddetti, non è da maravigliarfene. Mancavano a lui molti lumi, che noi ora abbiamo. Più tosto si può

(e) sourcius chiedere, come abbondando di questi lumi Burcardo Struvio (e), Corp. Hift. Germanie, scrivesse, che Arrigo su coronato Re d'Italia in Pavia nell' Anin Henrico no 1005. Ma anch' egli senza altro esame dovette tener dietro al Pagi.

Ho io pubblicata una Donazione (f), che Bonifacius gloriosus (f) Antique Italie. Dif- Marchio [ non so fe fia il Padre della Contessa Matilda ] fece al fers. 6, Monistero di S. Salvatore Anno Deo propitius Pontificatus Domni TobanJohannis summi Pontificis &c. Secundo , sicque regnante Domno Esa Volg. Heinrico piiffimo Rege in Italia Anno Terrio, die XXIII. Menfis ANN 1004. Septembris, Indictione Septima. Fontana Tanoni. Gli Anni del Papa e del Re indicano l'Anno presente. Ma l'Indizione è scorretta, e dovrebbe essere o Secunda, o Tersia. Se sapessi, dove fosse il Luogo di Fontana Tanoni, saprei anche dire, perchè entrino quì gli Anni del Romano Pontefice. Ne gli Annali Pifani (a) (a) Annal. fi legge fotto quest' Anno : Fecerune bellum Pifani cum Lucenfi- Pifani Tom.VI. bus in Aqualonga, O' vicerunt illos. Questo è il primo fatto d' Rer. Italie. armi e la prima guerra d'una Città Italiana contra dell' altra, che ci somministri la Storia d'Italia. Finqui le Città di questo Regno erano state governate ognuna dal suo Conte. I Conti delle varie Provincie erano subordinati a qualche Marchese o Duca. cicè al Governatore della Provincia. E i Duchi e Marchesi all'Imperadore, o sia al Re d'Italia. Così ognuno vivea in pace, e naicendo discordie fra l'un Popolo e l'altro, o i Duchi e Marchesi, o pure gli Ufiziali e Messi Imperiali, tosto le sopivano. Abbiam solamente veduta fin qu'i una discordia civile in Milano. Se è vera la guerra suddetta, già cominciamo a scorgere, che le Città d'Italia alzano la testa, e si attribuiscono, ovvero si usurpano il diritto Regale di far guerra. Vedremo andar crescendo questa musica, la quale si tirò dietro col tempo una gran mutazion di cole in Italia. Ancor questo potrebbe parere indizio, che allora la Toscana fosse senza un Capo, cioè senza un Marchese, la cui autorità tenesse a freno, o troncasse somiglianti discordie. Nota appunto il Sigonio (b) fotto il presente Anno, che Pisa, Geno- (b) Sizoniui va , e Firenze cominciarono a far figura , e ad acquiftarfi gran de Regne nome; perciocchè coll' esempio de' Veneziani si diedero alla mercatura e all'armi, e fecero flotte navali. Delle due prime Città possiamo accordarci con lui; ma per conto di Firenze cominciò ella più tardi a falire in potenza e ricchezza, e a fegnalarfi nell'armi. Per altro conviene andar ritenuto in credere tutto ciò, che narrano i suddetti Annali, e dopo d'essi il Tronci (c), di tante (c) Tioni prodezze de' Pısani co i lor vicini in questi tempi. Altri d'essi An-Annal, Pt. nali raccontano all'Anno 1002, la fuddetta fconfitta de Lucchefi ad Acqualunga. Pofcia all'Anno prefente narrano, che Lucani cum magno exercitu Lombardorum venerunt ufque ad Pappianam, O Pisani cos sugaverunt usque ad Ripam Fractam. Non è sì facilmente da credere una tale Armata de' Lucchefi, perche non peranche i Popoli d'Italia aveano scosso il giogo, nè soleano far Tomo VI.

Era Volg. tanto i bravi l'un contra l'altro. Secondochè offervò il Cardi ANN.1004 nal Baronio, in quest' Anno la peste infiert non poco in Roma. Confermò ancora il Re Arrigo tutti i fuoi beni e privilegi alla [a] Antique. Chiefa di Cremona con un Diploma dato [a] VII. Idus Octubris. Indictione II. Anno ab Incarnatione Domini MIIII. Anno vero Domfert. 71. ni Henrici Secundi Regis II. Datum in Agidburgo . A Giovanni Petrella Duca di Amaifi succedette in queil' Anno Sergio suo Fi-

glio, il quale avendo dichiarato fuo Collega nel governo Giovan-

ni suo Figliuolo, dopo tredici anni su scacciato dal Popolo, [b] 16.T.1. mal soddisfatto di lui [b]. Nell' Anno poscia 1019. lo stesso Giovanni iuniore fu di nuovo proclamato Duca, e regnò tre-\$4g. 110. dici anni.

Anno di Cristo MV. Indizione III.

di Giovanni XVIII. Papa 3.

di Ardoino Re d'Italia 4.

di Arrigo II. Re di Germania 4. e d'Ital. 2.

UALOR si voglia prestar sede a gli Annali Pisani . suie capta Pifa a Saracenis [c]. Il Tronci Storico di quella Cit-[c] Annal. Pifan.T.VI tà narra, che i Pifani colla lor Armata navale paffarono Rer. Italic. in Calabria contra de' Saraceni, e trovatili rifugiati nella Città di Reggio, vi posero l'assedio, e datale aspra battaglia se ne impadronirono con mettere a fil di spada tutti quegl'insedeli, e dare il facco alle lor cafe. Aggiugne, che Musetto Re Saraceno, divenuto padrone della Sardegna, intefo, che la Città di Pifa fi trovava allora sprovveduta di combattenti, per esser eglino andati in corfo, venne con groffa armata, prese quella Città, la saccheggiò, e ne bruciò quella parte, che si chiamò poi Chinsica. perchè una Donna chiamata Chinfica Gismondi, vedendo il pericolo della Città, andò gridando al Palazzo de'Rettori della Repubblica, e fece dar campana a martello: per la qual cofa i Barbari si diedero alla suga. Fu poi alzata una statua a questa donna, e dato il nome di lei alla parte abbrugiata d'essa Città. V' ha delle contradizioni in quel racconto, e quanto a me io il credo in parte favoloso. Forse il nome di Chinsica venne dalla Lin-[d]Dandul, gua Arabica a quella parte di Pifa, perchè ivi foleano abitare i in Chronics Mercatanti Arabi o fia Saraceni, che venivano a trafficare in Pi-

Tom. XII. fa. Abbiamo dal Dandolo [d], che nell' Anno XV. di Pietro

Orfeo-

Orfeolo II. Doge di Venezia, il quale dovrebbe coincidere coll' Era Vole. Anno presente, o col susseguente, una terribil carestia e moria ANN.1003. fu non folamente in Venezia, ma per tutto il Mondo, in guifa che innumerabil gente perì. Fra gli altri, che restarono preda di questo malore, si contò Giovanni Figliuolo d'esso Doge e fuo Collega nel Ducato . E da lì a fedici dì foggiacque al medefimo funesto influsso anche Maria sua Moglie, quella stessa, ch'egli avea condotta da Costantinopoli, Sorella di Romano, pofcia Imperadore de' Greci, come di fopra vedemmo all' Anno 999. Di questa Donna s'ha da intendere ciò, che scrive S. Pier Damiano colle seguenti parole [a]: Dux Venetiarum Constantino- [a] Perus politana Urbis Civem babebat uxorem, qua nimirum tam tenere, Opulani. tam delicate vivebat, O' non modo superstitiosa, ut ita loquar, de Institut. se se jucunditate mulcebat, ut etiam communibus se aquis dedignaretur abluere; sed ejus servi rorem cali satagebant undecumque colligere, ex quo sibi laboriosum satis balneum procurarent. (lo creda chi vuole ) Cibos quoque suos manibus non tangebat, sed ab Eunuchis ejus alimenta quaque minutius concidebantur in frusta; qua mox illa quibusdam fuscinulis aureis atque bidentibus ori suo liguriens adhibebat . Ejus porro cubiculum tot thymiamatum aromatumque generibus redundabat, ut O nobis narrare tantum dedecus fæteat, & auditor forte non credat. Seguita poscia a dire, che Dio colpì la vanità e superbia di questa Donna, perchè corpus ejus omne computruit, ita ut membra corporis undique cuncta marcescerent, totumque cubiculum intolerabili prorsus fatore complerens . In tale stato suggita da tutti , terminò la sua vita questa vanissima Principessa. S'ingannò il Dandolo, riferendo parte di queste parole di S. Pier Damiano a'tempi di Domenico Silvio, che su eletto Doge di Venezia nell'Anno 1071. A questi tempi appartiene un tal [b] Urstern fatto. Ma perciocchè l' Abbate Urspergense [b] mette la Fame sotto genssi in l'Anno precedente, nel quale parimente accadde la Peste, per testi- Chronico. monianza del Cardinal Baronio [c]: potrebbe taluno credere, che Annal. Esc. a quell'Anno si avesse da riferire l'avvenimento suddetto. Parla [d] Herman-Ermanno Contratto [d] di questa Carestia all'Anno presente. All'in- Bus in Cir. contro Sigeberto [e], e gli Annali d'Ildeseim [f] la mettono nell'An [e] sactore no seguente. Attese in quest'Anno il Re Arrigo a domar Bolesiao oc- [f] danales cupator della Boemia, il ridusse a capitolare con giubilo di tutti i Po. Hilder-poli . Stando in Utrecht consermò i Privilegi del Monistero Ambrofiano con Diploma [g], dato Anno Dominica Incarnat. MV. Indictio. lius Monune III. Anno vero Domni Heinrici II. Regis III. Data VI. Nonas Maii. Ambrofian, Allum Trajellum .

di Arrigo II. Re di Germania 5. e d'Ital. 3.

Anno di Cristo Mvi. Indizione IV. di GIOVANNI XVIII. Papa 4. di Ardoino Re d'Italia s.

ERA Volg. ANN.1006.

'OR SE perchè nell'Anno presente su l'Italia, anzi l' Europa tutta, affiitta dalla Carestia e Pestilenza, di cui s'è fatta menzione nel precedente Anno, la Storia è affai digiuna di fatti, e massimamente l'Italiana. Della Germania altro non sappiamo, se non che Baldoino Conte di Fiandra, per avere occupata la Città di Valencienes, appartenente alla Marca della Lorena, e fottoposta allora al Regno Germanico, obbligò il Re Arrigo ad impugnar l'armi contra di lui, ma con poco profitto. Però fu riferbata all'Anno venturo la maniera più propria di metterlo in dovere. Grande affetto avea preso il buon Re Arrigo alla Chiefa di Bamberga, con desiderare spezialmente di farne un Vescovato. Però ne cominciò con vigore in quest' Anno il negoziato, ma ritrovando renitente Arrigo Vescovo di Virtzburg, o fia d' Erbipoli, per lo imembramento, che si voleva far della (a) Ada sua Diocesi, (a) solamente nell'Anno seguente ebbe compimento la di lui premura. Ne gli Annali Pifani (b) abbiamo fotto il

presente Anno, che fecerunt Pifani bellum cum Saracenis ad R be-

Bellandi All'. Julia. gium, & gratia Dei vicerunt illosin Die Sansti Sixti. Questa è la Fifant IVI vittoria riferita dal Tronci all' Anno precedente . Ma altro è l'ave-Res. Italia re sconsitti i Saraceni ad Rhegium, altro l'essersi impadroniti, come

Ital. Sacr. Tom. 111. Clofin

vuole esso Tronci, di quella Città, perchè di ciò non resta vestigio. (c) Ughell. Leggeli presso l' Ughelli (c) un Placito tenuto Anno Incarnationis Domini MVI. Indictione IV. Quarto Nonas Aprilis dal Re Arin Epilop. rigo in Germania, dove fu agitata una lite fra Arialdo Velcovo di Chiusi in Toscana, e Guinizone Abbate del Monistero di S. Salvatore di Monte Amiato, e Bosone Abbate di Santo Antimo. Il fuo principio è quelto: Dum resideres Domnus Henricus Rex in caminata in Castello bereditatis sua, quod dicitur Novum Burgum [ Neoburgo ] alla prefenza di alcuni Vescovi ed Abbati. Fra gl' Italiani v'intervenneto Olderico Vescovo di Trento e lo stesso Vescovo di Chiusi, Ivizone Abbate Leonense sul Bresciano, Ugo Abbate di Farfa, Buono Abbate di Ravenna, Ildeberto Abbate di Siena, Giovanni Abbate forse di Lucca, Ildebrando, Rinieri, e Ardingo Conti, probabilmente di Toscana, Pietro Traversario da RavenRavenna, e i Messi de Vescovi di Arezzo e di Siena. Ecco come Ella Volg. gl'Italiani frequentavano in questi tempi la Corte del Re Arrigo, Annile. Re massimamente gli Abbati, utti per loro negozi, e per imperrar Privilegi o beni o giustizia, giacche non mancavano mai prepotenti, che duspravano a i Monisteri gli stabili con quella stelsa facilità, con cui i Monaci gli acquistavano.

Anno di Cristo mvit. Indizione v.

di Giovanni XVIII. Papa 5.

di Ardoino Re d'Italia 6.

di Arrigo II. Re di Germania 6. d'Italia 4.

E SIGE ben la Storia d'Italia, che a quest'Anno si saccia menzione di Fulberso creato circa questi tempi, come comunemente vien creduto, Vescovo di Sciartres [ Carnutum ] in Francia. Siccome ofservò il Padre Mabillone (a), fondamento (a) Mabill. c'è di tenerlo per nato in Italia. Bassi ben surono i natali suoi , nediclinad ma paffato in Francia, per l'elevatezza dell'ingegno e saper Ann. 992. suo, meritò d' essere innalzato a quella Cattedra. Aveva avuto in Rems per maestro Gerberto, che su poi Papa Silvestro II. Aprì anch'egli Scuola, e la continuò anche dopo effere falito al Velcovato; e dalla medefima uscirono poi eccellenti Discepoli. Più celebre Scuola di questa non v'era allora tra i Franzesi. L'opere di così insigne Prelato sono assai note nella Storia Letteraria. Già avea Tedaldo Marchese, Filius quondam Adalberti itemque Marchio, Avolo della celebre Contessa Matilda, ridotto a persezione il magnifico Monistero di S. Benedetto, situato tra il Po, e il Fiumicelio Larione, oggidi appellato di Polirone. Al medefimo fece egli un'amplissima donazione di beni in quest' Anno . Presso il Padre Bacchini (b) si legge lo Strumento stipulato in- (b) Bacchifra Rocca Canoffa, con queste Note: Henricus Dei gratia Rex, ni Istor. di Anno Regni ejus, Deo propitio, blc in Italia, Quarto, Mense nell' Ap-Junii, Indictione Quinea. Dal che impariamo, che in Italia si pendite. usava l'Epoca particolare del Regno Italico, diversa da quella del Germanico. Un' altra donazione parimente da lui fatta al Moniltero medefimo fi vede feritta Anno Mille fimo Septimo, Indictione Quinta, secundo die intrante Mense Aprilis, senza apporvi gli Anni del Re. Comunemente si crede, ch' esso Marchefe Tedaldo deffe fine in quest' Anno a i suoi giorni. Io non ne

(a)Hofman-Bambergenf. berg.

Esa Vois, sono abbastanza persuaso, siccome dirò quì sotto all'Anno 1012. ANN. 1007. Nel presente riuscì al Re Arrigo di appagar le sue piissime voglie con ergere in Vescovato e dotare magnificamente la Chiesa di Bamberga, e fottoporla al folo Romano Pontefice. Fu confermato quest'Atto con sua Bolla particolare data in quest'Anno da Gio-

nus Annal, vanni XVIII. Papa, come si legge presso l'Hosmanno (a), ed altri Scrittori (b). Con gagliardo efercito paísò circa questi tempi il (b) Acud medesimo Re Arrigo la Schelda contra di Baldovino Conte di Ludeuig Fiandra, il quale veggendo di non potere relistere, si gittò alla rtor. Bam. misericordia di lui, e ne ottenne buona capitolazione. Si riaccese anche la guerra fra esso Re Arrigo, e Boleslao Duca di Polo-

(c) Petrus Damiani Opufcul. 67. 6. 5.

nia e de gli Sclavi. Questo è poi l' Anno, in cui venne alla luce in Ravenna Pietro Damiano, grande ornamento del Secolo presente (c). Fu il suo nome Pietro di Damiano, cioè Pietro Fratello di Damiano. Confessa egli in più d'un luogo, che attese allo studio delle Lettere prima in Faenza, poscia in Parma: il che ci dà a conoscere, che le Lettere a poco a poco risorgeano anche in Italia. Terminò il corfo di fua vita in quest' Anno Landol-(d) Camil fo IV. Principe di Capoa (d), sopranominato da Sant' Agata,

nius Histor, nel di 24. di Luglio, e lasciò successore nel Principato Pandol-Princip.
Langebard. fo II. Andavano di male in peggio gli affari della Chiefa di Cremona. Non fu sì presto uscito del Mondo Odelrico, o sia Olderico Vescovo di quella Chiesa, che i beni d'essa patirono non lieve detrimento. Gli succedette Landolfo Cappellano del Re Arrigo, il quale nell' Anno presente ottenne da esso Re un Diploma di (e) Antique protezione per la sua Chiesa (e) Anno Dominica Incarnationis MVII. Indictione V. Anno Regni Domni Heinrici Regis Secundi Regnantis VI. [questa è l' Epoca del Regno Germanico]. Allum Polede. In Milano Fulcoino figliuolo di Bernardo, vivente fecon-

> do la Legge Salica, fondò in quest' Anno la Collegiata di Santa Maria, oggidì appellata Folcorina. Lo Strumento ha queste Note: Henricus gratia Dei Rex, Anno Regni ejus Quarto VIII. die Mensis Octobris, Indictione ingrediente Sexta. Ancor qui abbiamo

Italic. Differt. 61.

l'Epoca del Regno d'Italia del Re Arrigo.

Anno di Cristo MVIII. Indizione VI.

di GIOVANNI XVIII. Papa 6.

Era Vo'g. Ann. 1008.

di Ardoino Re d'Italia 7.

di Arrigo II. Re di Germania 7. d'Italia 5.

E BBE in quest' Anno de gli aspri affari il Re Arrigo per ca-gione di uno de' Fratelli dell' Imperadrice Cunigonda sua Moglie, chiamato Adalberone. Essendo vacata l'Archiepiscopale Chiefa di Treveri, fu egli eletto, benchè mal volentieri da quel Clero e Popolo per Arcivescovo. Ma non vi consentì il Re Arrigo, da cui fu data quella Chiefa a Megingaudo, Camerario di Willigiso Arcivescovo di Magonza (a). Per questa cagione (a) Herinforfe guerra fra esso Re, e lo stesso Adalberone, al quale furo- mannus no in aiuto Teodorico Vescovo di Metz, Arrigo Duca di Baviera, inChronico. suoi Fratelli. Li soggiogò il Re Arrigo, e tolse poi il Ducato al Cognato Arrigo. Intorno a che si possono leggere gli Annali di Treveri del Browero (b). Gl'Imperadori Greci possedevano in (b) Browequesti tempi quasi tutta la Puglia, cominciando da Ascoli, e se Trevirens. guitando la costa dell' Adriatico a riferva di Siponto e del Monte Gargano, dipendenti dal Principato di Benevento. Erano anche in possesso della maggior parte della Calabria, con ritenere ancora qualche fovranità o almeno autorità ne' Ducati di Napoli, Amalfi, e Gaera. Soleano chiamar Longobardia quegli Stati, e mandarvi un Governator Generale col nome di Catapano, come già accennammo. Abbiamo da Lupo Protospata (c), che nell' (c) Luput Anno 1006. Xifea Catapano era venuto a quel governo. Ma ef. Protofiata fendo egli mancato di vita nell'Anno appresso, in quest' Anno descendit Curcua Patricius mense Maii, cioè su inviato per Governatore d'essa minor Lombardia. Pare, che in quest'Anno il Re Arrigo confermaffe i suoi Privilegi e beni al Monistero delle Monache di S. Sisto di Piacenza con un Diploma (d), dato Anno Do- (d) Antion minica Incarnationis Millesimo Octavo, Indictione V. Anno vero Italic. Dif-Domni Heinrici Secundi Regis regnantis VI. Actum in Ingilbeim. Ma qu'i v' ha errore o nell' Anno, e si dee scrivere Mille simo Seprimo, ovvero nell' Indizione, e si dee leggere Indictione VI. Ed è considerabile, che nè in questo, nè nell'altro Diploma, accennato all' Anno precedente, non comparifce il Giorno, nè il Mefe, contro il costume delle Regali Cancellerie . Anche il Padre Mabillone (e) offervò questo rito o disetto in altri Diplomi d'(e) Mabillo de Re Diplomatica.

łi

0

C. 3.

ERA Volg. effo Re Arrigo. Nell'Archivio del Monistero di Subbiaco si legge una Bolla o Strumento con queste note: Anno Deo propirio Pontificatus Domni Johanni Jummi Pontifici XVIII. Papa in Jacratissima sede beati Petri Apostoli V. Indictione VI. Mense Junii die VI. cioè nell' Anno presente. Vo io tuttavia contando gli Anni del Re Ardoino, perciocchè sebbene ha creduto più d' uno Scrittore, ch'egli dopo la venuta in Italia del Re Arrigo, e dopo la di lui Coronazione, decadesse assatto dal soglio Regale: pure è certo, ch' egli ritenne circa nove anni ancora non folamente il titolo di Re, ma anche ne esercitò l'autorità in molti luoghi. Allorchè gli convenne cedere al Re Arrigo, egli si ritirò nelle Fortezze del Piemonte in falvo. Ma non sì tofto ufcì Arrigo d' Italia, che Ardoino tornò ad alzare la testa, e trovando spezialmente inviperito il Popolo di Pavia contra de' Tedeschi per l'immenso danno recato colla spada e col suoco alla lor Città, si può facilmente credere, che fu quivi di nuovo riconosciuto per Re. (a) Guiche- Porta il Guichenon (a) una Donazione fatta alla Cattedrale di Panon Biblio via da Ottone Conte, chiamato ivi Filius serenissimi Domini, Centur. II. O' metuendi fimi Patris mei Domini Ardoini Regis . Lo Strumento ha queste Note : Ardoinus divina tribuente gratia piissimus

Rex. Anno Regni ejus propirio Septimo, Indictione VII. Manca il Mese e il Giorno, con restare incerto, se solse fatta quell' offerta ne gli ultimi quattro Mesi dell' Anno corrente, o ne i due primi del seguente. Lo Strumento è sottoscritto dallo stesso Re Ardoino, e vi si legge: Actum apud Papiam in Palatio juxta Ecclesiam Santti Michaelis. Sicche abbiam qualche sondamento di credere ritornato questo Re al suo comando in Pavia.

Anno di Cristo Mix. Indizione 7.

di SERGIO IV. Papa I.

di Arpoino Re d'Italia 8.

di Arrigo II. Re di Germania 8. d' Italia 6.

TIUNSE al fine di sua vita in quest'Anno, senza saperse-(b) Ditmar. I ne il più preciso tempo, Giovanni XVIII. Papa, che da in fiae 1.6. Ditmaro è chiamato Phasan (b), e dall' Annalista Sassone (c), Phasianus, idest Gallus, cioè Fagiano. Uno Strumento si legge Ra Saxo. nel Monistero di Subbiaco, che porta le seguenti Note: Anno Deo propitius, Pontificatus Domni Johanni summi Pontifici O uni-

versali XVIII. Papa in sacratissima Sede beati Petri Apostoli Sex- Exa Volt. to, Indictione Septima, Menfis Januarii die XI. cioè nel prefen- Ann. 1009. te Anno. Rapporta il Cardinal Baronio (a) un' Epitaffio, che (a) E-tron. era nella Bafilica Vaticana, attribuito da Matteo Veggio a questo in Annal. Papa. Lo riferifee ancora Pietro Manlio (b), ma con dirlo cu Ecelesiasi. jusdam Jobannis Papa. Non oferei io crederlo sepolero di questo T.1/11. Ju-Papa. Ivi si legge: NAM GRAIOS SUPERANS, EOIS PARTIBUS UNAM,

SCHISMATA PELLENDO, REDDIDIT ECCLESIAM.

Non è probabile, che di questa gloriosa azione niuno avesse lasciata qualche menzione nella Storia Ecclesiastica di Oriente o d' Occidente. Egli è chiamato ancora

AUGUSTÍS CARUS, GENTIBUS, ET TRIBUBUS. Più convien questo titolo a qualche Papa Giovanni, vivuto allorchè i Greci Augusti signoreggiavano in Roma. Successore di quefto Pontefice fu Sergio IV. il quale per attestato di Ditmaro (e) (c) Ditmar. vocabatur Bucca Porci. Erano forse in voga ancora in que' tem- Chronic, pi i Sopranomi, molti de' quali, tuttochè fossero imposti più lib. 6. per vituperio, che per onore, tuttavia passarono dipoi in Cognomi di Famiglie, siccome ho osservato altrove (d). Negò il (d) Antique Cardinal Baronio, che questo Papa portasse un tal Sopranome, seriale. perchè dal suo Epitaffio si scorge, che prima del Pontificato era chiamato Pietro.

## SERGIUS EX PETRO SIC VOCITATUS ERAT.

Ma questo a nulla serve. Pietro su il suo Nome Battesimale : ma per Sopranome, secondo il costume d'allora, egli dovette esfere chiamato Bocca di Porco, ficcome il suo Predecessore Giovanni fu sopranominato Fasano, o sia Fagiano. Per attestato del Dandolo (e), in quest' Anno pagò il tributo della natura Pietro (c) Dan-Orseolo II. Doge di Venezia, Principe glorioso, per avere assait Chronico fimo ampliato il dominio Veneto, fconfitti i Saraceni, e governa Tom XII. ti con fomma prudenza e dolcezza i fuoi Popoli. Gli fuccedette circa il Mese di Marzo Ottone Orseolo suo Figlinolo, dianzi creato fuo Collega, non inferiore nella Religione e Giustizia al Padre, e ricchissimo di beni di fortuna. Ebbe egli per Moglie una Figliuola di Geiza Duca di Ungheria, e sorella di Santo Stefano, primo Re regnante allora in quelle contrade, il quale gareggiava nelle Virtù col Fratello . Era per testimonianza di Camillo Pellegrino (f), in questi tempi Principe di Capua Pandolfo II. Per Principato (1), in quem temps Principato Pandolfo II. Principe Hift. Principe Light Principato Pandolfo II. Principe Light Lange Tomo VI.

FRA Volg. di Benevento, suo Zio paterno. Non ne veggiamo affegnato il ANN.1009. motivo, ma probabilmente fu, perchè mancandogli successione maschile, volle assicurare ne' Parenti suoi il Principato. Abbiamo

[a] Lujus fotto quest' Anno da Lupo Protospata, [a], che cecidit maxima inChronico, nix, ex qua siccaverunt arbores oliva, O pisces O volatilia mortua funt. Polcia aggiugne: Menfe Mais incepta est rebellio : il che io intendo de' Pugliesi, che cominciarono a ribellarsi a i Greci . Et Mense Augusti apprebenderunt Saraceni Civitatem Cosentiam (Metropoli della Calabria) rupto fædere nomine Cayti Sati, cioè del Generale de' Mori. Ancorché Ardoino Re avesse ripigliate le forze, e signoreggiasse a mio credere in Pavia, pure la maggior parte delle Città del Regno stava costante nella divozione e fedeltà giurata al Re Arrigo, e fra queste Milano, Piacenza, Cremona, Landolfo Vescovo appunto di Cremona ottenne in quest' Anno da Arrigo un divieto a Lamberto Abbate del Monistero di S. Lorenzo, fituato presso a Cremona, di non poter' alienare, livellare, o contrattare in altre guile i beni di quel facro Luogo fenza la licenza del Vescovo suddetto, il quale poscia se [b] Ughell. ne abusò. Il Diploma si dice dato [b] VII. Idus Octobris, Anno

Epifcop.

Ital, Sacr. ab Incarnatione Domini MVIIII. Anno vero Domni Henrici Primi (scrivi Secundi) Regis VII. Actum Maideburg. Dovrebbe effere Cremonens. I' Anno VIII. se pure non appartiene all' Anno precedente : il che non si può comprendere per la mancanza dell'Indizione. Ho veduta un'autentica Donazione fatta in Correggio alla Chiefa di S. Michele, oggidi di S. Quirino con queste Note: Enricus gratia Dei Rex ic in Italia Quinto , die Quinto de Menfe Octubris, Indictione Octava, the appartiene all' Anno presente. Sot-[c] Bullar, to quest' Anno ancora abbiamo dal Bollario Casinense [c], e dall' T.II. Con. Ughelli [d] una donazione fatta alla Badia di Santa Maria di Fi-

flitus.75. [d] Ughell. T. //1.

renze, Anno ab Incarnatione Domini Nono post Mille, Pridie Idus Augusti Indictione Serrima. Il suo principio è questo: Ego quidem Bonifatius inclitus Marchio, Filio Domni Alberti, qui fuit Comes, qui prosessus sum Legem vivere Ribuariorum. Lo Strumento fu ftipulato in Loco Planoro territorio Motinense. Dove fosse questo Pianoro del Contado di Modena, nol faprei dire. Pianoro fi truova sulle montagne di Bologna; Pianorso in quelle di Modena. Meno poi so, di qual contrada fosse Marchese questo Bonifazio. Cofimo della Rena nella Seconda Parte, a noi promessa, ma non mai data, della Serie de i Duchi di Toscana, pare che inclinasse a crederlo Duca di Toscana. Non c'è sondamento alcuno per sì satta opinione. I Duchi, e Marchesi, Conti, e Si: Eas Vole, gnori grandi per lo più possedana allora de i beni in varie parti Ann. 1009. d'Italia, nè batta una Donazione di beni privati, fatta da alcun d'essi in qualche territorio, per argomentare dominio Principeso in quel paese. Di quello Bonisfazio Marchese vivente secondo la Legge Ribuaria, ho io trattato altrove [a] con crederlo di (a) Ansipos sendenne o luca d'aspoleti, sendente da quel Bonisfazio, che giù vedemno Duca d'ispoleti, sente del quelle contrade nel Secolo precedente. Ma non apparisce punto, se quello giovane Bonisiazio governasse Marchese di quelle contrade nel Secolo precedente. Ma non apparisce punto, se quello giovane Bonisiazio governasse Marchese del certamente egli su personaggio diverso da Bonisazio Marchese, Padre della gran Contessa Matsilda.

Anno di CRISTO MX. Indizione VIII.

di SERGIO IV. Papa 2.

n

0

70

'ni

il

łо

g-

Ŋ.

ï

HS

110

5,

u

10

di Ardoino Re d'Italia 9.

di Arrigo II. Re di Germania 9. d'Italia 7.

CE vogliamo qui prestar sede a Giovanni Villani [b], che [b] Giovannarrando avvenimenti lontani da' fuoi tempi, ci conta bene 1fter. 116.4. spesso delle favole, o pure con favolose particolarità sconcia i sup. 5. fatti veri : in quest' Anno i Fiorentini, mirando da gran tempo di mal'occhio la vicina Città di Fiefole, con inganno finalmente se ne secero padroni. Nel di solenne di San Romolo, Protettore de' Fiesolani, mentre quel Popolo era intento alla sesta, spedirono i Fiorentini colà una mano de' lor giovani segretamente armati, che presero le Porte, e diedero campo all' esercito d'essi Fiorentini d'impadronirsi di quella Città, con ismantellarla poi tutta, e ridurre quel Popolo a Firenze. Questo racconto passò dipoi in tutte le Storie Fiorentine, non mancando nondimeno altri Scrittori moderni, che tengono fucceduto un tal fatto nell' Anno 1024. Credane il Lettor ciò, che vuole. Quanto a me vo affai lento a perfuadermi cotali bravure in questi tempi, ne'quali le Città d'Italia non aveano peranche nè facoltà nè uso di muovere l'armi da sè, nè di distruggersi l'una l'altra: Molto meno credo, che in questi tempi, come vuole Scipione Ammirati [c] [c] Ammirati [c] [c] Islor. con altri, fosse Duca di Toscana Bonifazio Marchese, Padre del- Fiorenia. la Contessa Matilda . Niuna pruova di questo viene addotta; e fenza pruove l'afferir cofe antiche, non è diverso dal fabbricar

Exa Vois, nelle nuvole. Leggefi fotto quest' Anno una magnifica donazio-Ann 1010 ne fatta a i Canonici di Ferrara da Ingone Vescovo di quella Cit-(s), Assias. It do on uno Strumento Ceritto, (a) Pontificatus Domani nofiri Serlatio. Dif gii fanumi Poutificis O' univerglalis Papa in Aposlolica facesi filma font. 61: Vesti Petri fede Anno Primo, Regnante vero Domno Enrico Rege a Dec coronato, pacifico, magno, in Italia Septimo [dovtebbe el-

bessi Petri Jede Anno Primo, Regnente vero Domoo Envico Rega Dra coronato, pacifico, mapno, in Italia Septimo [dovrebbe elfere Sexio] die Tertia Menfit Februarii, Indifliono Oflava. Feraria: Si Oflervi, come in Fertrara fon contati gil Anni di Arrigo Re d'Italia. In quefli tempi per la Tofcana (pezialmente, e pel Ducato di Spoleti, San Romoaldo Abbate fpargeva odore di gran fantità, edificava Monifleri, e dilatava l'Ordine Religulo, che fi chiamò Camaldolenfe, e fu una Riforma del Denedittino in Italia. Abbiamo da Lupo Protofpata (é) nell'

ne Religioto, che si chiamò Camaldolenfe, e su una Riforma (1 · Lorar del Benedittino in Italia . Abbiamo da Lupo Protospata (b) nell' Anteria Anno prefente , che Curena Patrizio , Governator de gli Stati habitante posseduti da Greci in Italia , diede fine a i suoi giorni , e in luo-

containe possed di del freci in Italia, diede fine a i luos giorni, e in lucci fino venne a quel governo Basilio Catapano nel Mese di Marzo con un corpo di milizie tratte dalla Macedonia. Agging questo Scrittore, che Syllisha inecensis multas bomines in Cicitate Trani. Da uni altro tello 8 ha, che Langolarisia [cost chiamavano i Greci, come gh si accentò, gli Stati loro in Italia] rebellavia a Castra e [cici dal Greco Augulto] popera Melo Ducci. Inque accurreus pratistus est Basum contra Barensea, ubispis obierun. Quello Melo di nazion Longobarda, siccome c'integna con Contra con Ottente (c), Barensium Civium, immo tetius Apulia.

Onego tomes, or clarior cras firensifimus valde ac prudentifimus vir.

then. 627. Scd quum supertium, infolentiamque, ac nequitium Gracorom, qui non multo antes, tempore sclitter Primo Holonis, Apuliam
fibi Calabriamque, fociati in auxilium fuum Danis, Ruffis, &
Gudenis, vindicoverant, Apuli serve non possent, cum octom
Relo, & cum Dato quodam aque mobilifimo, ipsiusque Meli
cognato, tamdem tebellant. Che strepitole conleguenze si tiraffe seco questa rebellion de Puglich, I andermo a poco a poco for-

(O) deman gendo. Abbiamo da Ademaro (d), e da Glabro (e)), che cinn Circurale apola Lisca quelli tempi i Saraceni infierirono fotto vari pretefii contra
del Cilitari del Criftiani abitanti in Gernfalemme con ucciderne affaifimi 1,
Raufpia del Criftiani abitanti ra Gernfalemme con ucciderne affaifimi 1,
Raufpia del Criftiani abitanti ra la Fede di Crifto. Dirocarono eziandio
mellouita. la Bafiica del Santo Sepolero con varie altre Chiefe. Eta allo-

ra Gerufalemme fottoposta al Calisa, o sia al Sultano dell'Egitto, e non già a i Turchi. Fecero ancora i Saraceni dimoranti in Italia, o pure in Sicilia una battaglia, per attestato del sod.

ind-

fuddetto Protospata, co i Greci a Monte Peloso non lungi dal difiretto di Bari, unde peremptus est Dux, senza sapersi, se de' Greci o de' Mori.

Anno di Cristo MXI. Indizione IX.

ERA Volg.

di SERGIO IV. Papa 3.

sì

)50

is is

ir.

pt

ŗ.

3

0

di Ardoino Re d'Italia 10.

di Arrigo II. Re di Germania 10. e d'Ital. 8.

IA' ho accennata la ribellion de Pugliefi, capo de quali era Melo con efferfi fottratti al dominio de Greci . Scrive Romouldo Salernitano (a): Anno MXI. Indictione IX. Fames vali- (a) Romualda Italiam obtinuit. Quo tempore Mel Catipanus cum Normannis dus salemi-Apuliam impugnabar. Ecco il Caripanus o Carapanus adoperato Tom. VI. in vece di Capitanus, o Capitaneus. Ma quello Storico anticipa Rev. Italie. di troppo la venuta de i Normanni a guerreggiare in Puglia. Potrebbe ben effere, che nell'Anno presente seguisse l'assedio di Bari fatto da Balilio Generale de' Greci, ed accennato da Leone Oftiense. In un testo di Lupo Protospata (b) pare, che tale affe- (b) Lupus dio fia narrato all'Anno precedente. In un altro è posto sotto l' Protospata Anno 1013. Fors'anche la ribellion de' Pugliesi non divampò, se non in quest' Anno, o pure nel seguente, perche lo Storico Greco Curopalata (c) mette ne' primi Mesi dell' Anno presente alcu- (c) Curopane disgrazie, che servirono di preludio. Comunque sia, abbia- lata. mo dall'Oftiense (d), che ancorchè entro essa Città di Bari assi- (d) Leo Ostesse Melo alla disela, pure quel Popolo vilmente sosteneva il pe- sin. 116. 2. to de gli affalti; e però dopo un mele d'affedio trattarono di rendersi e di dar lo stesso Melo in mano de' Greci. Ebbe Melo conofcenza di questa trama, e la fortuna di falvarsi fegretamente in compagnia di Datto, con rifugiarsi in Ascoli, Città, che s'era anch' essa ribellata. Quivi su di nuovo assediato, laonde una notte gli convenne suggire anche di là insieme con Datto, e ritirarsi a Benevento. Polcia andò a Salerno, indi a Capoa, meditando sempre le maniere di liberar la sua Patria dalla tirannia de' sa saso. Greci, e studiandosi di muovere que' Principi in aiuto suo. Eb. Hermanbe nuova guerra in quest' Anno il Re Arrigo con Boles lao Duca flutin Chr. di Polonia (e). Con gran solennità sece esso Arrigo (f) dedi (somin care anche nel prefente Anno [ le pure non fu più tosto nel se- Chronico. guente ] la Chiela di Bamberga. Giovanni Patriarca d'Aquileia Dimen

TRA Vols- con più di trenta Vescovi sece quella sacra funzione. Ci somcap. to.

(a) Guiche ministra a quest' Anno il Guichenone (a) una donazione satta dal non Biblio- Re Atdoino a S. Siro, cioè alla Cattedrale di Pavia, pro anima Parbet. Sebus. tris nostri Doddonis, O pro anima Patrui nostri Domni Adalberti, roganie Domno Wilelmo Marchione cariffino Confebrino germano nostro . Tale Atto fu scritto Anno Dominica Incarnationis MXI. Tersio Kalendas Aprilis, Indictione IX. Actum Bobis in Episcopali Palario. E'offervabile, che non compariscono qui gli Anni del fuo Regno. Scorgiamo poi, che il dominio d'effo Re Ardoino fi stendeva anche nella Città di Bobbio, situata sulla Trebbia ventiquattro miglia sopra di Piacenza. Se è vero questo Documento, converrà dire, che prima dell' Anno 1014, cioè prima di quel (b) Ughell. che penfasse l'Ughelli (b), sosse creato il primo Vescovo di Bob-

Itali Sacr. bio. Ma Ditmaro (c) Storico di questi tempi ci assicura, che in Epilop. quel Vescovo su illituito nell' Anno 1014, e però fondamento giupr T. II.

Bebieaf. (c) Dumar, sto ci è di dubitare della legittimità di questo Documento. Qua-Chron. 1.7. Iora poi si potesse provare, come pensò il suddetto Guichenon (d), td) Guiche che Berengario II. Re d'Italia avesse avuto un Figliuolo, chiamadela Mai- to Doddone, o fia Oddone, noi potremmo dedurre dal Documento fondesavo fuddetto, che il Re Ardoino fosse Nipote di lui, e per pretensioni ereditarie avesse conseguito la Corona d'Italia. Perciocchè in tal caso Adalberto. Zio paterno d'esso Ardoino, sarebbe quel medesimo, che abbiam veduto Re d'Italia, scacciato da Ottone il Grande, E Guglielmo Marchele qu'i nominato, farebbe Octon Guglielmo, Figliuolo d'effo Re Adalberto, che in questi tempi tutravia vivente era Conte , o sia Duca di Borgogna . Ma io non so . che Berengario II. avesse, se non tre Figliuoli, cioè Adalberto, Conone, o sia Corrado, e Guido ; e qui poi si tratta di un Documento, che non è affatto ficuro. Per testimonianza del Padre Ma-(e) Mabill. billone (e), in quest' Anno Undecima die Decembris, Anno Sergio Papa Tertio, tenuto su un Placito in Roma davanti a Giovanni Patrizio, e a Crescenzio Presetto della Città, in cui Guido Abbate del Monistero di Farsa evinse una Casa di ragione del suo Monistero . Resta a noi ignoto , come allora si regolasse il gover-

Annal, Benedictin. ad bunc Annum.

no di Roma. Era in questi tempi Console e Duca di Napoli Sergio IV. mentovato da Leone Oftienfe, e in un Documento da me

(f) Antique dato alla luce (f). Italic. Dif.

fert. s. Fag. 195.

Anno

Anno di Cristo MXII. Indizione x. di Benedetto VIII. Papa I.

ERA Volg.

di Ardoino Re d'Italia in.

di Arrigo II. Re di Germania 11. d'Ital. o.

CRIVE Ermanno Contratto (a), che in quest' Anno su chia (a) termano muto da Dio all' altra vita Corrado Duca di Carintia. Que-ma Courach tera Figliuolo di Ottone, Duca parimente di Carintia, e Marthuria Cheche della Marca di Verona, da noi menzionato di sopra, e Fratello di Brunone, cioè del già Papa Grogorio V. Lasciò dopo di sò un Figliuolo, appellato anche selo Corrado. Mai si Re Arrigo, sor se perchè questo Principe si trovava in età non per anche capace di governar Popoli, conferì il Ducato suddetto della Carintia ad Malaberone, giacche non erano peranche flabilite le Leggi Feudali, usua coggisti. Ho io prodotto un Placito (b) tenuto nell' An (b) desichio feguente suori di Verona da esso Adalberone, chiamato ivi al popoli, of seguente suori di Verona da esso Adalberone, chiamato ivi al popoli.

Malperio Dus issus Marchies. Se Ottone sin nello stessio tempo Duca di Carintia e Marchese di Verona, e tale veggiamo ancora, che si il suddetto Adalberone: per conseguenza intendiamo, che anche Corrado Duca di Carintia, morto in quest' Anno, dovette estre Marchese di Verona. Andavano allora congiunti quessi di Carintia.

io

ıŀ

ο,

ii

αi

j.

0-

r

ŝ

governin. Fara uccument pubmical da Fader Determin (e.p.el-c) autorial da Storia del Moniflero di Polirone abbiamo una Donazione fatta millor, del ad effo Moniflero da Bonifazio Marchefe, Padre della Conteffa Ma. Padre, militala, efficiente in Pigognaga, o ggioli Terra del Mantovano. L. Afrend. Note fon queste: Henricus graria Dei Rex., Anno Regni cjus Deo propisio in Italia Nono, VIII. Kalendas Augustus, Indistinos Decima, cioè nell'Anno prefence. Egli si intitola nella Equente for-

ma: Ego in Dei nomine Bonifatiui Marchio, Filius Domns Theudaldi itemque Marchio, qui professo sum ex Nasione mea Legevivere Longobardorum. Han creduto il Sigonio, il Fiorentini, ed altri moderni, che Tedaldo Marchese, Padre d'esso Bonifazio, cessasse di controlo con con mon trovandosi qui segno alcuno, che Tedaldo sosse con coco. Ma non trovandosi qui segno alcuno, che Tedaldo sosse con coco marchendo il quon-

dam, ufitata parola per tale effetto ; ed effendo fimile que fa formola all'altra, che abbiam veduto nella Donazione fatta dal medefimo Marchefe Bonifazio nell' Anno 1004, quanto a me fospendo la credenza della di lui morte in quell'Anno. Per altro abbia già offervato introdotto il coflume, che vivente ancora il baire

Mar-

FRA Volg. Marchefe, i Figliuoli talvolta venivano decorati del medefimo ti-Annatoria tolo per concessione, credo io, de gl' Imperadori, o sia de i Re [a] Chronic. d'Italia. Abbiamo nella Cronica del Monistero del Volturno [a] Valramense una Bolla data da Papa Sergio IV. in favore di quell'insigne Mo-Rer. Italie. niftero con queste Note: Data V. Kalendas Martii, Anno Deo pro-

pitio Pontificatus Domni nostri Sergii sanctissimi Quarti Papa, sedente Anno Tertio, Indictione supradicta Decima, cioè nell' Anno presente. Altri Atti del medesimo Papa spettanti al Marzo e all' Aprile di quest' Anno, son citati dal Padre Mabillone, & uno del di 16. di Giugno dal Cardinal Baronio. Però ragione volmente dopo il Padre Papebrochio pensò il P. Pagi, che questo Pontefice pasfasse a miglior vita prima dell' Agosto dell' Anno presente, e che immediatamente gli succedesse Benedetto VIII. il quale in fatti si truova Papa nel dì 22. d'esso Mese d'Agosto. Ciò costa da una Carta [b] Chronie. d'accordo, feguito fra Guido Abbate di Farfa, [b] O inter Jo-

P.II.T.II. bannem, Domini gratia, Ducem atque Marchionem, necnon & Rer. Italic. Crescentium , Dei nutu , honorabilem Comitem germanum ipsius , de Curte, que vocatur Santti Getulii. Fu ftipulato quello Strumento nello stesso Monistero di Farfa, Anno, Deo propitio, Pontificatus Domni nostri Benedicti summi O universalis Octavi Papa Primo, Indictione X. Mense Augusto, die XXII. La Moglie di Crescenzio Conte viene appellata Hitta illustrissima Ducatrice.

No I non sappiam bene, se il Monistero di Farsa posto nella Sabina, il quale ne' tempi addietro era compreso nel Ducato di Spoleti, fosse in questi tempi suggetto al temporal dominio de' Papi. Ne ho io sospetto al vedere mentovati ne' Catalogi, anteposti alla Cronica di Farfa Leo Dux Sabinensis, Rayno Dux Sabinensis, e Joseph Dux Sabinensis, con trovarsi poi de gli altri, che altro non portano, se non il titolo di Comes Sabinensis. I primi paiono Ministri del Papa, gli altri dell'Imperadore, o sia del Re d'Italia. Per altro essendosi finora offervato, che il Dux O' Marchio foleva indicare chi era Duca di Spoleti e Marchese di Camerino: inclinerei a credere, che quell' Johannes Dux & Marchio avesse goduto amendue que'Governi, succeduto sorse ad Ugo già Marchese di Toscana. Leggesi poi nel Bollario Casinense [c] un Diploma del Re Arrigo, dato Pridie Idus Maji, Anno Dominica Incarnationis MXII. Indictione Decima, Domni vero Heinrici Regis Secundi Regnantis X. Actum Pavenberg, cioè in Bamberga. Conferma egli alla Badia di Firenze le Corti, quas quondam Bonefacius Marchio per chartulas offersionis eidem tradidit

[c] Bullar. Cafinenf. T. 2. Conflitut. 76.

Mo-

Monasterio, cioè donate, come di sopra vedemmo nell'Anno 1009. Era Vois. da Bonifazio Marchefe, Figliuolo di Alberto Conte, vivente fe- Ann. 1012. condo la Legge Ribuaria, e differente dal Padre della Contessa Matilda. Siccome ho io con chiari Documenti provato [a], da [a] Antichi-Oberto I. Marchese e Conte del sacro Palazzo, Progenitore de'Prin- P. I. c. 14cipi della Casa d'Este, nacque Oberro II. Marchese; e questi eb- e 15. be due Figliuoli, cioè Adalberto, o fia Alberto Azzo I. ed Ugo, amendue Marchesi, vivente ancora il Padre. Truovansi questi in Cafal Maggiore, Terra di lor dominio, in quest' Anno, dove fanno una donazione al Vescovato di Cremona. Sono ivi appellati: Nos in Dei nomine Azzo O'Ugo germanis, Filii Auberti Marchio, qui professi sumus ex Natione nostra Lege vivere Longobardorum. Ipfo namque Genitor noster nobis consentiente &c. Si sottoscrivono Azo, Ugo Marchio, Othersus Marchio, cioè il loro vivente Padre. Lo Strumento fi vede scritto : Enricus gratia Dei Rex, Anno Regni ejus, Deo propitio, bic in Italia Octavo, VI. Kalendas Martii, Indictione Decima, cioè nell' Anno prefente. In un altro Strumento parimente di quell' Anno, scritto IX. Kalendas Martii, sono chiamati Azo O Ugo germanis, O Filii Uberti Marchio . In un altro Documento dell' Anno 1011. Sexto die Menfis Madii, Indictione IX. Adelaide, o fia Adela Comitiffa O Conjus Azoni Marchio, compera vari beni. La stessa inun altro, ftipulato Sefto die Menfis Septembris dell' Anno presente, dona Beni posti in Comitatu Auciense ( oggidt lo Stato Pallavicino tra Parma e Piacenza ) al Vescovato di Cremona. Ouivi è appellata Adela Comitissa, conjus Azoni Marchio &c. ipso namque jugale O Mundoaldo meo mibi confentiente, O mibicui supra Azoni predictus, Orbertus Genitor meus, similiter mibi confentienre. Col lume di sì fatti Documenti andremo vedendo la continuazione de' Principi, appellati poscia Marchesi d' Este . Ma Papa Benedetto VIII. poco di quiete potè godere nella Sedia Pontificia. Ditmaro [b] ci fa fapere, ch'egli nell'elezione ebbe per [b] Ditmar. concorrente un certo Gregorio, il quale restò bensì allora inserio- Cir. lib. 6. re ne' voti, ma da il a non molto divenne superiore nella sorza, in maniera che Papa Benedetto su costretto ad uscire di Roma. Andoffene egli in Germania a trovare il Re Arrigo per raccomandarsi alla di lui protezione, e celebrò con esso lui in Palithi il santo Natale. Allora fu , che fi concertò di creare Imperadore Arrigo. Ne ardeva egli di voglia, e il Papa conosceva anch'egli la necessità di mettere un Augusto sulle teste troppo allora caparbie e

15,

od Od

di

ı

ä

të:

>

el

Tomo VI.

sediziose de'Romani. Quando e come tornasse il Papa in Roma, prima che vi giugnesse Arrigo, non è a noi ben noto.

ERA Volg.

Anno di Cristo mxiii. Indizione xi. di Benedetto VIII. Papa 2.

di Ardotno Re d'Italia 12.

di Arrigo II. Re di Germania 12. d'Ital. 10.

C IA' s'è veduto, che Ardoino Re d' Italia avea ripigliato il dominio di Pavia e d'altre Città, e si può credere, che il Piemonte tutto aderiffe a lui . Non abbiamo Storia d'Italia, che ci dia lume per gli avvenimenti d'allora. Contuttociò è sacile, ed insieme giusto l'immaginare, che durasse molto la guerra fra Ardoino, e quei della fua fazione dall' una parte, e le Citià aderenti al Re Arrigo dall' altra. Il solo Arnolso, Storico (a) Arnulf. Milanele di quelto Secolo (a), ci ha lasciato due parole, bastanrujtor. Aie ti a farci conghietturare il resto. Così egli scrive: Verumeamen cap. 16. reassumtis interim viribus Ardoinus juxta posse ultionem exercet in perfidos. Siguidem postea Vercellen sium Urbem cepit, Novariam objedie, Cumas invafit, multaque alia demolitus est Loca fibi contraria. Siccome vedremo, pare, che ciò avvenisse nell' Anno seguente, come ancora offervò il Sigonio (b), quantunque Arrigo Italie 1, 8. allora fosse venuto in Italia, e forse creato Imperadore. Puossi ben conghietturare da questo, che non dovettero godere gran calma le Città aderenti in Lombardia ad Arrigo prima della di lui seconda venuta in Italia. Ora quì due importanti punti cominciano a trasparire nella Storia d'Italia. L'unoè, parer verifimile, che da questi torbidi avesse principio la gara e l'odio implacabile, che andrem da qui innanzi offervando fra le due nobilissime Città di Milano e Pavia, giacchè la prima teneva per Arrigo, e l'altra per Ardoino: gara facile e familiare fra le Città vicine, e maffimamente se potenti, ma accresciuta fra queste due per la fuddetta difcordia, e per le pensioni dure, che tengono dietro alla guerra. L'altro è, che i Popoli della Lombardia per questa occasione e necessità cominciarono ad imparare a maneggiar l' armi da sè stessi, o per offendere altrui, o per disendere le proprie cole: il che loro ispirò animi più grandi, ed anche dell'orgoglio, di modo che presto li vedremo alzar la testa fin contro i

ne con un considerabile cambiamento di governi in Italia. Ma pri- Esa Volg. ma di narrar la seconda venuta del Re Arrigo, raccoglieremo ANK.1013. alcune altre pochenotizie, che riguardano l'Anno prefente. Leggesi una Donazione satta da Papa Benedetto VIII. a Guido Abbate di Farsa (a) Anno Deo propisio, Pontificatus Domni Benedicii (a) Antiq. fummi Pontificis O universalis Pape VIII. in sacratissima Sede bea- lialic. Difti Petri Primo, Indictione XI. Menfe Junio, die II. In quell'Anno parimente die quinto Mense Madio, Indictione XI. Adalberone Duca di Carintia, e Marchefe della Marca di Verona, tenne un Placito (b) in Comitatu Veronense in loco & fundo Monasterii (b) Antichi-Santi Zenonis, non longe prope muros Civitatis Veronense, do ta Eftensi ve fu decifa una caufa in favore del nobilissimo Monistero di S. Zacheria di Venezia. Perchè quivi fi trattava di una Corte posta nel territorio di Monfelice , di cui erano padroni allora i Marchefi Alberto Azzo I. ed Ugo Fratelli , Antenati della Casa d' Este , perciò anch' essi v'assisterono, e il Notaio scrisse la Carta ex jussione Domni Azoni O'Ugoni Marchionis. Abbiamo olire a ciò un altro Placito, tenuto da i fuddetti due Marchefi in Monfelice [ fegno del loro dominio in quella riguardevol Terra ] Anno Domnis Henrici Regis bic in Italia Decimo die Mense Madio, Indictione XI. Il suo principio è questo : Dum in Dei nomine in Comitatu Patavensi O in Judiciaria Montisillicana in predicto loco Montesilice in mansione publica resideret Domnus Azo O Ugo germanis Marchiones &c. Nelle sottoscrizioni si legge Adelbertus, qui Azo vocatur &c. Ugo Marchio &c. Però cominciamo a scorgere in que' paesi i Principi progenitori della Casa d' Este, sorse per eredità loro pervenuta da Ugo Marchese di Toscana. Ed è ben verisimile, che già possedessero Este, Rovigo, ed altre Terre e Castella, che troveremo andando innanzi di loro giurisdizione. Dopo avere il Re Arrigo dato buon festo a gli affari della Germania, e stabilita qualche concordia con Boleslao Duca di Polonia, determinò di tornare per la seconda volta in Italia. Doveano esfere frequenti e caldi gl'inviti, che venivano dalle Città di Lombardia, travagliate dall' Armi del Re Ardoino. Ma quel, che più stava a cuore al Re Arrigo, era la protezione impresa di Papa Benedetto VIII. e la brama di vedersi in capo la Corona Imperiale. Però ful finir dell' Autunno (c) colla Regal Conforte (c) Annali-Cunegonda, e con un possente elercito, al dispetto delle pioggie fra danales dirotte, e delle inondazioni de'fiumi, comparve in Italia, ed ar- Hildesbeim rivato a Pavia, quivi Natale Domini bonorifice celebravit. Giro-

1,

20-

nce

rit

j.m

gg.

6

rigo

5:1

cal

1

gir

m.

pla jar

Àſ

ittl

ju

lie

uč

rĺ

ø

f-

Ena Volg. lamo Rossi (a) scrive, che esso Re in quest' Anno su in Raven-Anno 13: na, dove consermò Abbate del Monistero di Santo Adalberto vi-da) Rabea. Hissor, Ra: cino al Po S. Romoaldo, sommamente da lui venerato per la venn. 1.5: sua santità. Ho io pena a credere succeduto nell' Anno presente un tal satto. Contuttociò si vegga all'Anno seguente. L'ingresso poi d'esso Arrigo in Pavia, senza che gli Scrittori faccia no menzione d'opposizione alcuna, porge a noi motivo di credere, che i Pavcsi atterriti dalle sorze d'Arrigo tornassero, prima ch'egli arrivasse, alla di lui divozione senza sarsì pregare, ed ottenessero il perdono.

Anno di Cristo MXIV. Indizione XII.

di BENEDETTO VIII. Papa 3.

di Arrigo II. Re di Germania 13. Imperad. 1.

di Ardoino Re d'Italia 13.

A Pavia, non ostante il verno, passò il Re Arrigo a Ravenna, dove per attestato dell' Annalista Sassone (b), fla Saxo. raunato un Concilio, fece eleggere Arcivescovo [ se pur non era prima eletto ] Arnoldo, o sia Arnaldo suo Fratello. Da che in quella Città mancò di vita Federigo Arcivescovo [ probabilmente nell' Anno 1004. ] un certo Adelberto avea fenza legittima elezione, e con male arti occupata quella fedia Archiepiscopale, e detenuta finora. Poscia in Roma sece il Re Arrigo consecrare (c) Ditmar, da Papa Benedetto VIII. questo suo Fratello (c). Volle anche Chr. lib.7. far degradare il fuddetto Adalberto; ma alle preghiere di molte persone pie alteri prafecit Ecclesia, nomine Aricia. L' Annalista Sassone dice : Arecina prafecis Ecclesia . Crede il Padre Mabillone, ch'egli sosse creato Vescovo d' Arezzo, ma presso l' Ughelli nulla si truova di lui. Sarebbe mai qui mentovata la Riccia, che in questi tempi godesse l'onore del Vescovato? Poscia continuò il Re Arrigo alla volta di Roma il suo viaggio. (d) Glaber Secondo la testimonianza di Glabro Rodolfo (d) Papa Beneder-Hist. 1. 10 VIII. gli venne incontro: il che ci fa intendere, che esso

Papa era già rimesso sul che ci la intendere, che esso Papa era già rimesso sul Trono Pontifizio. Ditmaro scrive, che il Papa l'aspettò a S. Pietro: e questo era il costume. Abbiamo poi ne i testi d'esso Ditmaro, e dell'Annalista Sassone, che si sece la solenne Coronazione Imperiale di Arrigo e di Cunegonda sua Moglie, VI. Kalendas Marris, cioè nel di 24. di Febbraio,

die

rio.

die Dominica. Ma non essendo caduto quel d' in Domenica nell' ERA Volg-Anno presente, il Padre Pagi con ragione pretende (a), che la Ann 1014magnifica funzione si facesse XVI. Kalendas Martii, cioè nel di in Crinic. 14. di Febbraio, giorno veramente di Domenica. Abbiamo da Baron. Ditmaro, che in quella solennità l'Augusto Arrigo, Secondo fra i Re, e Primo fra gl'Imperadori, comparve, a Senatoribus duodecim vallacus, quorum fex rafi barba, alii prolixa, mystice incedebant cum baculis. Prima d'entrar nella Basilica Vaticana, secondo il costume, su interrogato, se voleva essere Avvocato e Difensore della Chiesa Romana, e sedele al Papa, e a' suoi Successori. Rispose con gran divozione di sì. Dopo di che ricevette colla Moglie l'unzione e la Corona Imperiale. Nota il medefimo Ditmaro, e dopo lui l'Annalista Sassone, che Giovanni Figliuolo di Crescenzio, Apostolica Sedis destructor, muneribus suis O' promissionibus phaleratis Regem palam honoravit; sed Imperatoriæ dignitatis fastigium eum ascendere multum timuit, omnimodisque id probibere clam tentavit. Abbiam trovato di sopra all' Anno 1012. Giovanni Duca e Marchese, sospettato da me Duca di Spoleri, Fratello di Crescenzio Conte. Forse quì si parla di lui. Non amavano i Romani in que' tempi di avere sopra di sè un'Imperadore, perchè senza questo freno faceano ballare i Papi, come loro piaceva. Ed è anche da offervare ciò, che il suddetto Ditmaro scrive: (b) Rex Henricus a Papa Benedicto, qui (b) Ditmar. tunc præ ceteris Antecessoribus suis maxime dominabatur, Mense fine. Februario in Urbe Romulea cum ineffabili bonore suscipitur. A mio credere vuol dire, che i Romani aveano per molti Anni addietro ritagliata di molto l' autorità temporale de i Papi in Roma. Ma da che Papa Benedetto ebbe fatto ricorfo al Re Arrigo, e se ne tornò a Roma, per paura d'esso Re i potenti Romani dovettero cedergli, in guifa che egli esercitava più di molti suoi Antecessori la temporal Signoria. O pure gli Ottoni Augusti, e massimamente [per quanto vo io sospettando] il Terzo, aveano accorciato non poco il temporal dominio de' Romani Pontefici. con averlo poi ricuperato il suddetto Papa Benedetto VIII, dal piissimo Imperadore Arrigo regnante. A quest' Anno rapporta il Cardinal Baronio (c) il Diploma, che si pretende dato dall' (c) Baron. Augusto Arrigo alla Chiesa Romana, per confermare ad essa i clesiast. fuoi Stati temporali; e veramente ad altro Anno, che a questo, non dee appartenere. Ma esso è una copia informe senza l'Anno, in cui fu dato, e senza gli Anni del Regno e dell'Impe-

ı.

۲a۰

era

in

en.

1113

310

che

12/-

40

1

25

0.

150

To

he

110

0,

Ena Volg. rio. Contiene eziandio varie notizie, che patificono difficultà, Ann. 1014 ficcome prima d'ora ho io altrove accennato [a]. Conviene Esposizione aggingnere quì ciò, che offervò il Padre Mabillone colle seguenfor la Con- ti parole [b]: Baronius ad boc tempus revocat Privilegium Ro-Comacchio, manx Eccle fix ab codem Imperatore concessium. At subscriptiones [b] Mabill, quadam fatis oftendunt, but effe posterioris temporis, quippe cui nearctionad fubscribit Richardus Abbas Fuldensis, qui vix ante Annum MXXII. Aon. 1014 bane Prafecturam iniit. Così colla fua folita modeftia quell'infigne Letterato, volendo anch' egli fignificare, che il Privilegio

iuddetto è finto, o pure interpolato. NELL'otravo giorno dopo la Coronazione inforse una strepitola rista tra i Romani e Tedeschi nel Ponte del Tevere, e molti caddero estinti dall' una parte e dall'altra. Si trovò, essere stati autori di tale Iconcerto germani tres, Hug, Hecil, Ecilin, non so le tre Tedeschi, o tre Fratelli. Furono presi, incarcerati, e poi condotti fra le catene in Germania. Che anche Arrigo Primo di questo nome fra gl'Imperadori godesse al pari de' suoi Predecesfori la Sovranità in Roma, fi raccoglie dal fuo Nome, enunziato con quello de' Papi nelle Monete, e ne gli Atti pubblici di Roma, e dall'avere anch' egli amministrata pubblicamente Giusti-[c] Idem zia in effa Città. Pubblicò il Padre Mabillone [c] un' infigne

Placito del medefimo Augusto, in cui per ordine suo su decretato il possesso del Cattello di Bucciniano ad Ugo Abbate di Farfa. Igitur (quivi fi legge) quum memoratus Heinricus Romam venisser, O intra Basilicam beati Petri Apostoli resideret ad legem O' justitiam faciendam O'c. Da Roma s' incamminò l' Augusto Arrigo alla volta di Pavia. Ch'egli venisse per la Toscana, [d] Antique. lo raccolgo da due Diplomi da me pubblicati [d], e dati nel mefen. 18. desimo Luogo del Contado di Pisa, il primo in favore del Moni-

stero antichissimo delle Monache, oggidì appellate di Santa Giustina di Lucca; e l'altro in favore de Canonici d' Arezzo. Le Note Cronologiche son queste: Datum Anno Dominica Incarnationis MXV. Indictione XII. Anno Domni Heinrici Imperatoris Augusti Regnorum XII. Imperii ejus I. Adum in Comitatu Pisano in Villa, que dicitur Fasiano . Io nel pubblicar tali Diplomi , li rapportai all' Anno 1015, senza esaminare, se in quell' Anno Arrigo potesse soggiornare in Toscana. Ora veggo, che appartengono al presente Anno, ed effere quivi usato l' Anno Pilano, che nove Mesi prima del nostro ha il suo principio. Dalla Toscana paísò Arrigo a Ravenna, dove lasciò il Fratello, cioè Arnoldo

Ar-

Arcivescovo, il quale [a] Quartodecimo Anno post Millesimum Era Volg. divinitus mortalisais affumta, sub Imperio clementissimi Augusti (hundota) Domni Henvici in Tertio (si dee scrivere Primo) Anno, Pridie lud. Substitution Kalendarum Majarum tenne un Concilio Provinciale in Raven. T.II. in cr. na, in cui annullò vari Atti dell'usurpatore Adalberto. In pas- Ravena. fando poi per Piacenza l'Imperadore confermò i fuoi beni alla Badia di Tolla con un Diploma [b], dato Anno Dominica [b] Cami Incarnationis MXIV. Indictione XII. Anno vero Domni Heinrici Istor.di Pia-Regni ejus XIII. Imperii autem Primo. Adum Placentia. Ancor quì come in tanti altri d'esso Arrigo, manca il Giorno e il Mele. Giunto a Pavia, celebrò ivi la fanta Pasqua, e diede un Diploma in favore del Monistero di S. Salvatore . Allum Papie [c]. Quivi ancora Septimo die Mensis Madii, davanti a [c] Bullar. lui tenne un Placito Ottone Conte del Palazzo, da me dato alla T.II. Conluce [d] coll' intervento di Oberto, ed Anselmo Fratelli Marche- flutti 78. fi. Poscia s' inviò verso la Germania, e passando per Verona, [d] Anticipe si Essensi confermò i suoi Privilegi alle Monache di Santa Giulia di Bre- P.L. 14fcia. [e] Lo stesso fece in favore della Badia di S. Zenone di Ve- [e] datique rona con Diploma dato XII. Kalendas Junii ( fi offervi quì il for. 28. giorno e Mele) Anno Dominica Incarnationis MXIIII. Indictione XII. Anno Domni Heinrici Imperatoris Augusti regnantis XII. Imperii vero ejus I. Actum Verona. Un'altro fue Diploma [f] in [f] Ibidem favore del Monistero Veronese di Santa Maria all'Organo, è dato VIIII. Kalendas Junii, Indictione XII. Oc. Actum Liciana . Leggeli parimente un Placito tenuto in quell'Anno, [g] Quarto [g] Ilidem die Mensis Madii in Pavia da Ossone Conte del Palazzo. Papa -Benedetto VIII. anch'egli in quest' Anno confermò al Monistero di Farfa il Castello di Bucciniano con Bolla data [b] XV. Ka- [h]Chronic. lendas Augusti, Anno Domni Benedicti Papa Octavi Terrio, Im P.II. T.II. perante Domno Henrico, Anno ejus Primo. Se così era nell' ori- Ren, Italic. ginale, abbiamo di quì, che questo Pontefice dovette ottenere il Papato prima del dì 18, di Luglio nell' Anno 1012. Ma non è cosa certa , perchè di sopra si legge scriptum in Mense Augufti. In fatti tenne questo Papa un bel Placito nel dì 2. d'Agosto dell' Anno presente, per ricuperare il Castello suddetto e tal Documento si legge presso il Padre Mabillone, e nella suddetta Cronica di Farsa. Ci somministra ancora la medesima Cronica un Placito fenza Data , ma probabilmente circa quest' anno, tenuto da Rainerius Marchio & Dux in Turri de Corgnico. Il trovarsi intorno a questi tempi Rinieri Marchese

C.Ç

ď

in la

10

10

0

ip

119

li

f.

b

11

ARRIVO' felicemente l' Augusto Arrigo a Bamberga, e vi

ERA Volg. di Toscana, sa ch' io il creda il medesimo enunziato in quella Ann 1014. Carta.

celebrò la festa di Pentecoste. Ma appena aveva egli messo il piede fuori d' Italia, che il Re Ardoino più feroce che mai ripigliò l'armi, e ricominciò la guerra. E da sapere per testimonianza di Ditmaro (a), che esso Ardoino all'avviso, che Arrigo con gran potenza calava di nuovo in Italia, ben conoscendo di non poter cozzare con un Re sì poderoso, gli spedì incontro de gli Ambasciatori, con esibirsi pronto a rinunziar la Corona, purchè gli concedesse un certo Contado. Il buon Re lasciatosi condurre da alcuni suoi Configlieri, rigettò l'offerta; ma egli ad magnum suis familiaribus provenire damnum id postea persensit. Racconta dipoi lo stesso Storico, che uscito d'Italia l'Imperadore, Ardoino, che dianzi era stato ritirato in un forte Castello, Vercellensem invasit Civitatem, Leone ejusdem Episcopo vix effugiente. Omnem quoque banc Civitatem comprehendens, iterum superbire copie. Abbiam veduto di sopra colla testimonianza di Arnolfo Storico, ch'egli non folamente prese Vercelli, ma afsediò anche Novara, Cumas invasit, multaque alia demolitus est loca sibi contraria. Prestarono aiuto in questa mossa d'armi ad Ardoino anche i Marchesi, Progenitori della Casa d' Este, forse perchè parenti suoi, sapendo noi, che Berta Figliuola del Mar-(b) Anti. chefe Oberto II. fu maritata (b) con Odelrico Manfredi, Marchechità Estensi se celebre di Susa, il qual forse era della Casa del Re Ardoino .

P.I. c. 13.

(a) Ditmar.

Chronic.

1ib. 6. 0 fegu.

> De i danni inferiti da questa guerra ne toccò la sua parte alla Chiefa di Pavia, quam ipsi in suis pertinentiis igne O' rapinis vebementer devastaverunt; perciò quel Vescovo o Clero in quest'Anno ricorse all' Augusto Arrigo in Germania, chiedendo giustizia e compenso. Egli dunque con suo Diploma, dato Anno Incarnationis Dominica MXIIII. Indictione XII. Anno vero Domni Henrici Imperatoris Augusti Regni XIII. Imperii vero Primo . Actum Solega [non so che Luogo sia questo] dopo avere esposto, Ubertum Comitem Filium Hildeprandi, Othertum Marchionem, O Filios ejus, O' Albertum Nepotem illius, postquam Nos in Regem O' Imperatorem elagerunt, & post manus Nobis datas, & sacramenta Nobis fasta, cum Dei Nostroque inimico Arduino Regnum nostrum invasifie, rapinas, pradas, devastationes ubique feciffe Oc. erano secondo le Leggi incorsi nella pena della vita, e tutti i lor Beni devoluti al Fisco: assegna perciò alla Chiesa di Pavia una

tenuta di beni spettanti ad essi Marchesi in S. Martino in Stra- Exa Volg. da, e in altri siti. Succedette di più, bench'io non sappia, se in Ann. 1014questo, o pure in alcuno de i susseguenti Anni, cioè che (a) l' (a) Atraulf. Augusto Arrigo Marchiones Italia quatuor, Ugonem, Azonem, diolan, lib, Adelbertum, & Obizonem captione una constrinxit. Ne dice già 1. cap. 18. esso Arnolfo, come scrisse trecento anni dipoi Gualvano Fiamma(b), ch'egli facesse anche tagliar loro la testa. Solamente scrive, (b) Flamma che gli ebbe prigioni. Ma che per la fua innata clemenza lor po- in Manipu. fcia rendesse non solamente la libertà, ma anche gli Stati, l'abbiam di certo dal veder da l'innanzi fiorire in Italia questi medefimi Principi, come costa da i Documenti da me dati alla luce nelle Antichità Estensi. E ne resta in oltre la positiva asserzione dell' Autore della Cronica Novaliciense (c), che scrisse in questo (c)Chronic, Secolo, laddove parlando di Arrigo Primo Imperadore, così fa- Novalic. vella: Marchiones autem Italici Regni fua calliditate capiens, & Res. Italic. in custodia ponens, quorum nonnulli fuga lapsi, alios vero post correctionem ditatos muneribus dimiste. Si noti quest'ultima particolarità. Già abbiam veduto, che i Marchesi Ugo ed Alberto Azzo I. erano Figliuoli di Oberto II. Marchese, ed Alberto [lo stelso è che Adalberto ] Azzo II. fu Figliuolo di Azzo I. tutti Principi della Casa d'Este, ma non peranche chiamati Marchesi d' Este, quantunque anche allora possedessero la nobil Terra d' Este, che ne gli antichi tempi fu Città.

In quest' Anno 1014. e poi nel 1016. in due Strumenti di Rodolfo Re di Borgogna, si comincia a vedere un Berroldo Conse, chiamato da altri Beroldo, da cui il Guichenone, e gli altri Storici del Piemonte, fanno discendere la Real Casa di Savoia. Allora i Conti, siccome perpetui Governatori di qualche Città, entravano nel ruolo de' Principi. Però nel Regno di Borgogna, o sia Arelatense, si hanno a cercare gli Antenati del medesimo Bertoldo. Truovasi dipoi in quelle parti Umberso, o sia Uberso Conse, e questi è asserito Figlio d'esso Beroldo. Dal medesimo Umberto discende la fuddetta Real Famiglia. E questa, dappoichè con istendere ampianiente il suo dominio in Italia, qui da tanti Secoli gloriofamente regna, ed ora maggiormente rifplende per la l'aviezza e valore del regnante Carlo Emanuello Re di Sardegna, Duca di Savoia, e Principe del Piemonte, meriterebbe bene, che penna più ficura di quella del Guichenone diradalse le tenebre, che tuttavia restano nella Genealogia de' primi dilcendenti da elso Conte Beroldo, e più accuratamente ne cer-

rfe

br

25

ir

id

105

10

13

1 1

1

En Volz. casse gli Ascendenti, e mostrasse il vero tempo, in cui passarono Ann. 1014 in effa gli ampj Stati della celebre Cafa de' Marchefi di Sufa. Si può certamente con ragion prefumere, che la Nobiltà d'effo Conte fi stendesse anche ne Secoli addietro, e non avesse già sì corti principi, come ha pretefo il Tedesco Eccardo.

Anno di Cristo MXV. Indizione XIII. di BENEDETTO VIII. Papa 4. di Arrigo II. Re di Germania 14. Imperad. 2. ERMINARONO in quest' Anno tutte le bravure e le sconfigliate speranze del Re Ardoino, non già come immagi-(a) Sigonius no Gualvano Fiamma, e dopo lui il Sigonio (a), perche l' Arde Regno lial, tip. 8, civescovo di Milano Arnolso con un gagliardo esercito assediasse Afti, ed obbligaffe Ardoino disperato a farsi Monaco; ma perchè cadde gravemente infermo, e dovette finalmente intendere, quanto fieno caduchi i Regni della Terra. Adultimum [ fcrive (b) Anulf. di lui Arnolfo Storico Milanese di questo Secolo (b) 1 labore con-Histor. Me. fectus, & morbo, privatus Regno, solo contentus est Monasterio nomine Frufferia [ o fia Fruffuaria nella Diocefi allora d'Ivrea ] cap. 16. ibique depositis Regalibus super Altare, sumtoque babitu paupere, suo dormivit in tempore. Ma una tal risoluzione su da lui prela solamente, allorchè ebbe perduta la speranza di poter più vivere: che così ulavano allora anche i gran Signori ful fine de' loro giorni, per comparire davanti a Dio diversi da quello, che erano stati in vita. Il tempo della sua morte su a noi confer-(c) Annali- vato dall' Annalista Saffone (c) con queste parole all' Anno pre-Ra Saxo. sente . Interim Hardwigus , nomine tantum Rex , perdita Urbe Vercelli, quam expulso Leone Episcopo din injuste senuerat, infirmatur, radensque barbam [ che tutti i Secolari folevano allora portare ] & Monachus factus, Tertio Kalendas Novembris obiit, sepuleus in Monasterio, cicè di Fruttuaria. Il Padre Mabillo-(d) Mabill. ne (d) avvert), che la morte di Ardoino vien registrata nel annai Be Necrologio di Dijon XIX. Kalendas Januarii. Così resto libebune An- ro da questo impaccio in Italia l'Imperadore Arrigo, fra il quanum. le, e Boleslao Duca di Polonia durava intanto la discordia e la (e)Chronic. da Papa Benedetto VIII. in Roma, di cui ci arricchi il medesi-

guerra in Germania. Tenuto fu un bel Placito in quest' Anno Faifenje mo Padre Mabillone. Ha le seguenti Note: (e) Ponsificatus Domni Rer, Italies

Si

. 2.

on-

agi-

Ar-

affe

per.

ere.

1717

cos-

ern

ţ1

upr

fci

ote:

fine

lo,

fer-

ore like

fir

Gf3

it,

10

1el

χċ•

12.

12

100

ſį.

25

Donni nostri Benedicti summi Pontificis O universalis Octavi Pa. ERA Volg. pa Oc. Quarto, Imperante Domno nostro Heinrico piissimo Impe- Ann. 1015. ratore Augusto O'c. Anno II. Indictione XIV. Quarto die Decembris. La lite era di beni fra Ugo Abbate di Farla, & Domnum Romanum Consulem & Ducem, & omnium Romanorum Senatorem, atque germanum prænominati Domni Pontificis. Si veggono mentovati in esso Placito Johannes Domini gratia Urbis Roma Prafectus, Albericus Consul germanus pradicti Prasulis Oc. La Dignità di Prefetto della Città di Roma, si cospicua ne gli antichi Secoli, pare, che si rimettesse in piedi sotto gl' Imperadori Ottoni. Anche a' tempi di Pippino e Carlo Magno Patrizi di Roma, la medesima illustre Dignità ivi si osserva. Geroo Proposto Reicherspergense, Scrittore del Secolo susseguente (a), in (a) Apud una Lettera scritta ad Henricum Presbyterum Cardinalem, ci av. Miscellan. vertì, che da' Senatori Romani fi conoscevano le Cause civili so- lib. 5. puglamente; e che grandiora Urbis & Orbis negotia longe superexce-64dunt corum judicia, spectantque ad Romanum Pontificem, sive illius Vicarios, Lino & Cleto confimiles; itemque ad Romanum Imperatorem, five illius Vicarium URBIS PRÆFECTUM, qui de sua Dignitate respicit utrumque, videlicet Domnum Papam, cui facit bominium, & Domnum Imperatorem, a quo accipit suæ Porestaris Insigne, scilicer exertum Gladium. Sicut enim bi, quorum interest exercitum campo dustare, congrue investiuntur per Vexillum , sic non indecenter ex Longo Usu Præsestus Urbis ab Imperatoribus cognoscitur investitus per Gladium contra malefactores Urbis exertum. Præfectus vero Urbis desuper sibi dato Gladio tunc legitime utitur ad vindictam malorum, laudem vero bonorum, quando exinde tam Domno Papa, quam Domno Imperatori ad bonorificandum Sacerdotium & Imperium famulatur, promissa vel jurata utrique Fidelitate &c. Tale era in que' tempi il Governo di Roma e del suo Ducato. Ho io pubblicato un bel Placito (b), (b) Rer. Itache ci fa conoscere, che Bonifazio Marchese, Padre della celebre Tom. I. Contessa Matilda, non meno che del su Marchese Tedaldo suo pag. 11. Padre, fignoreggiava in Ferrara. Fu esso tenuto, Pontificatus Domni nostri Benedicti summi Pontificis Anno Quarto, Regni vero Henrici Regis, qui antea regnabat, quam Coronam Imperii suscepisser, Undecimo [ questa è l' Epoca del Regno d' Italia ] sed postquam Coronam Imperii suscepisset, Secundo, in Dei nomine, die XIV. Mensis Decembris, Indictione XIV. Ferraria. La lite era fra Martino Abbate del Monistero di S.Genesio di Brescello, & Ugo G

ERA Volg. Vescovo di Ferrara, a cagione del Monistero di S. Michele Arcangelo, ANN.1015. posto in essa Città di Ferrara. Secondo l'abuso di que'tempi si venne all'esibizion del Duello; ma in fine il Vescovo si diede per vinto.

> Anno di Cristo MXVI. Indizione XIV. di BENEDETTO VIII. Papa 5. di Arkigo II. Re di Germania 15. Imperad. 3.

DERCHE' l' Anno preciso, in cui succedette un movimento d'armi in Lombardia, resta incognito, mi so lecito di rife-[1] Arnulf, rirlo qu): L'abbiamo da Arnolfo Storico Milanefe [a]. Narra anente egli, che il Vescovo d'Aiti, perchè favorì le parti del Re Ardoi-116.1.6.18. no, cadde in disgrazia dell' Augusto Arrigo, e però venuto a Milano, quivi fino alla morte flette ascolo . Dederat Imperator , vivente ipfo , & abjesto , Episcopatum cuidam Olderico Fratri Mainfredi Marchionis eximii , cioè di Manfredi Marchele di Sufa, Marito di Berra, Fighuola del Marchese Oberto II. Progenitore de' Marchefi d'Este. Arnolfo Arcivescovo di Milano, non parendo a lui giusta la deposizione del predetto Vescovo, conseguentemente ricusò di confecrare Olderico, chiamato in alcuni Documenti Alrico. Ma questi confidando nella potenza sua, e del Marchese Mansfreds tuo Fratello, se n' andò a Roma, dove con falle rapprelenianze ottenne dal Papa la confecrazione, che apparteneva di dirimo all' Arcivescovo di Milano. Irritato da tali Attı Arnolfo Arcivescovo, scomunicò in un Concilio esso Olderico. Poscia raunato un numeroso esercito, andò insieme co' suoi Vaffalli a mettere l'affedio alla Città d'Afti, e vi colfe dentro non meno Olderico, che il Marchese suo Fratello. Si offervi, come in Lombardia si cominciano a raunare eserciti e a sar guerra, senza dipendere dall'Imperadore, nè da'fuoi Ministri. Strinse egli tanto quella Città, che furono costretti gli assediati a capitolare, come volle l'Arcivescovo. E su ben dura la capitolazione. Cioè tre miglia lungi da Milano, nudis incedendo vestigiis Episcopus Codicem, Marchio Canem bajulans, ante fores Ecclesia beati Ambrosii reatus proprios devotissime sunt confessi. Per attestato di Ottone

[b] One Frisingense [b], se qualche Nobile commettea tal fallo, che me-Fifingensis ritasse la morte, secondo l'antica consuetudine de Franzesi e Suedereb. geft. vi, ad confusionis sue ignominiam, Canem de Comitatu in prosimum Comitatum gestare cogebatur. Depose Olderico il baston Pastorale, e l'anello sopra l'Altare di Santo Ambrosio, che gli Era Volge turono poi restituiti . E il Marchese Mansredi offert alla Chiesa Ann 1016. una buona fomma d'oro. Ciò fatto, co'piedi nudi per mezzo alla Città andarono alla Metropolitana, dove ebbero pace dall' Arcivefcovo, Clero, e Popolo. Se crediamo all'Ughelli [a], Odelrico, o fia [a] Ugicil. Olderico, fu intrulo nell' Anno 1008, e nel feguente legittimamente Tend. W. eletto, laddove Tristano Calco, il Sigonio, e il Puricelli, fanno in Episcop. succeduta questa scena chi nell'Anno 1014 e chi nel 1015.0 Astens. nel 1016. Il Guichenon [b] porta un Diploma del regnante Arri-[b] Guichego Augusto, dato in favore del Monistero di Fruttuaria nell'An- 1615, Sebus no 1014. in cui fra l'altre cole conferma, que dederunt Manfre- Centut. IL dus Marchio, O Berta ejus Uxor, O Fratres ejusdem Manfredi, idest Alricus Episcopus &c. Adunque Alrico, o sia Olderico godea nell' Anno 1014. pacificamente il Vescovato d' Asti . Contuttociò fembra a me tutravia feuro il tempo di tale avvenimento. Perchè come mai nell'Anno 1008, tempo, in cui era tuttavia vivente e in forze il Re Ardoino, decadde il Vescovo d'Asti, che il favoriva; e come potè il Re Arrigo lontano mettere un altro Vescovo in quella Città? Arnolfo in oltre dice, che l'Imperadore diede quella Chiefa ad Olderico. Arrigo non prefe la Corona Romana, se non nell'Anno 1014. E però altri han creduto, che non già Arrigo, ma Ardoino promovesse Odelrico a quella Chie-11. Nè il Diploma del Guichenon è Documento esente da difficultà, mancandovi l' Anno dell' Imperio, e il Luogo, e venendo chiamato Everardo Archicappellano, che ne gli altri Diplomi è detto Archicancelliere. Intorno a ciò nulla io decido, bastando a noi di tenere la fottanza del fatto . Ho io rapportato un Placito [c], tenuto Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi Mil- [c] Antiqu. lesimo Sextodecimo, Anno vero Imperii Domni Heinrici Imperato fett. 6. ris Tertius, Menfe Hoctubri, Indictione Quartadecima . Il suo principio è questo: Dum Raginerius Marchio O Dux Tuscanus Placitum celebraret in Civitate Aretina cum Hugone Comite ipsius Comitatus &c. Or vengano moderni Scrittori a volerci perfuadere, che alcuni anni prima Bonifazio Marchele, Padre della Contessa Matilda, era stato creato Duca e Marchese della Toscana. Basta quetto Documento per farci conoscere, che in ciò s'ingannarono. Noi troviam quì, chi in questi tempi governava la Tofcana co i titoli di Duca e di Marchele, cioè Rinieri, da noi anche veduto di sopra . Nè si toglievano i lor governi a i Duchi , Marchesi, e Conti senza qualche grave delitto. Vedremo a suo

ŭ.

.

¢

1¢

be

ú

ė

:1

¢

13

¢

tens-

ERAVolg. tempo, quando probabilmente il Marchese Bonifazio ottenne la Anx. 1016. fignoria o fia il governo della Toscana. Egli intanto fignoreg-

giava nelle parti della Lombardia, e spezialmente in Mantova, (a) Vit. S. dove il trovò con Richilda di lui Moglie, S. Simeone Romito (a), Symeonica- dove in those con Knoma and Progree, 3. Simeone Rollino (a), pud Mabil. che da qualche tempo s'era fermato nel Monistero di Polirone, lon. Saeul. Scuola allora di grande esemplarità, in tempo che uno di que' Ain. Part. I Lioni , quos Princeps magnificentissimo alebat sumtu ac pompa ,

era fuggito dal ferraglio con gran terrore de' Cittadini, e fu da quel Servo del Signore ricondotto al fuo luogo. Ed appunto nell' Anno presente, come si ha dall' Autore contemporaneo della di lui Vita, esso S. Simeone passò al Regno de' Beati Anno Dominica Incarnationis MXVI. Indictione XIV. Septimo Kalendas Augusti, Romani Imperii Monarchiam obtinente Henrico Primo Augusto, Ducatus quoque Principatum triumphante [ parola a mio credere scorretta Bonifacio glorioso Duce ac Principe. Trattossi poi in Roma della di lui Canonizzazione, e resta tuttavia intorno a ciò una Lettera scritta da Papa Benedetto VIII. Bonifa-

cio gratia Dei Marchioni inclyto.

E per conto d'esso Papa, di lui si racconta un fatto strepitoso accaduto in quest' Anno, la cui memoria su a noi conservata (b) Ditmar. da Ditmaro (b). Vennero i Saraceni con un grande stuolo di na-Chron. 1.7. vi alla Città di Luni, che allora era della Provincia della Tofcana, e la presero, essendone suggito il Vescovo. Quivi s'annidarono, scorrendo poi tutto il vicinato, e svergognando le Donne di que'contorni. Ciò udito, Papa Benedetto non perdè tempo a mettere in armi quanti Popoli potè per terra e per mare, a fin di cacciarli. Spedì un' Armata navale davanti a Luni, affinchè quegl'Infedeli non potessero scappare co i loro legni. Ebbe nondimeno la fortuna di falvarsi a tempo in una barchetta il Reloro, che probabilmente era Mugetto, occupator dell' Isola di Sardegna. Gran difesa, grande strage de' Cristiani secero per tre di que Barbari; ma finalmente rimasero rotti, e su sì ben compiuta la festa, che nè pur un d'essi vi restò, che la potesse contare. Alla loro Regina, che su ivi presa, ne pure si perdonò. La sua conciatura da testa, ricca d'oro e di gemme, che ben valeva mille libre, fu inviata in dono all'Imperadore Arrigo dal Papa. Il P. (c) Pagius Pagi (c), dopo avere anch'egli contato questo avvenimento, 2ggiugne una cofa, che potrebbe farci maravigliare, se non sapetsimo, che non v' ha Scrittore, per grande che sia, il quale non fia fuggetto a prendere de i granchi, ed anche a groffolanamen-

te

te ingannarsi. cicè scrive : Luna autem , bodie Luca appellata , Esa Volg. Civitas libera, a qua aliquot loca pendent. Sa ogni Italiano, pra- Ann. 1016. tico alquanto di Storia, o di Geografia, che la Città di Luni, da alcuni Secoli feaduta alla shoccatura della Magra, nulla ha che fare con Lucca, ed efferci tuttavia il Vescovo di Luni, abitante nella Città di Sarzana, con bella Diocesi, diversa dal Lucchese. L' impresa suddetta d'essa Città di Luni la credo io accennata ne gli Annali Pilani colle seguenti parole: (a) Anno MXVI. Pisani & Ja- (a) Aunal. nuenses secerunt bellum cum Mugeto, & vicerunt illum. Ne gli Pifani altri Annali, ove è scritto sotto quell'Anno: Pifani O Januen Rer. Italic. fes devicerunt Sardineam, v'ha dell'errore; e si conosce da quel P. 107. 0 che segue; perciocchè solamente nell' Anno seguente i Pisani e Genovesi andarono in Sardegna. Alle cose dette di sopra aggiugne Ditmaro, che il Re de' Mori, da me creduto Mugetto, irritato per la perdita suddetta, inviò al Papa un sacco di castagne, volendo fignificare, che altrettanti foldati [ farebbono stati ben pochi I nella state ventura avrebbe spedito contra de'Cristiani . Il Pontefice in contracambio gli mandò un sacchetto di miglio, per fargli conofcere, che non era figliuol di paura. Nè voglio tacere, che il fopra mentovato Marchele Bonifazio, e Richilda sua Moglie [ Figlinola di Giselberto Conte del sacro Palazzo in Italia, e non già di Gifelberto Fratello di Cunegonda allora Imperadrice ] tutti e due gran cacciatori di Beni e Stati, ricorsero in quest' Anno all' Imperadore Arrigo per ottenere la metà della Corte di Trecenta, oggidì ful Ferrarese, colla metà del Castello, e sue dipendenze, sient a Berengario O Hugone filiis Sigofredi Comitis, nostro Imperio rebellantibus hactenus visa sunt poffideri. Li dono Arrigo ad effa Richilda con un Diploma dato (b) (b) Actig Anno Dominica Incarnationis Millesimo Decimo sexto, Indictione for. 19. XIIII. Anno Domni Heinrici Regni XIII. Imperii ejus III. Adum Panvembero [ o sia Pavemberg, cioè come voglio eredere, in Bamberga. ] Fu di parere il Sigonio (c), che le Nozze di Richilda (c) Sigoniani col Marchele Bonifazio feguisfero neil' Anno 1021. Ecco quanto de Regno Italia 1, 8. prima era contratto il lor Marrimonio. Nè già in occasion d'esse Nozze si sece quella battaglia, che viene accennata da Donizone, come fi pensò il suddetto Sigonio, ma in qualch'altra congiuntura, siccome diremo. Nell'Anno presente sì, perattestato dell' Annalitta Saffone (d) l'Augusto Arrigo tenne una gran Die- (d) Annalis ta in Argentina, dove anche fi trovo Rodo! fo Re di Borgogna, fla Saxo. con fottoporre il suo Regno all' Imperio Romano. Vo io pen-

4

ä11

ni-

Q.

2

g I

Ϣ.

de

te

11/1

201

110

Ρ.

ρô

Es. Volte fando, che allora fi stabillissero quelle tre Leggi d'esso Arrigo, avanesse che si leggono fra le Longobardiche (a); guacchè nella Presa. Pales, Pal zione si duce, che fotrono fatte in Civitate Argentina, que vulTom. 1. gari nomine Straburge appellatur, coll'intervento de gli Arcive.
Lovi di Milano e di Ravenna, de i Vescovi d'Argentina, Pia-

(b) Lapa biamo in oltre da Lupo Protofpata (b), che in quell' Anno Cuipourphet as Salerama objella e fla Saracenia per mare de per terezan (b'
(c) Lo nibil profecerum. Se fi ha a crectere a Leone Oftienfe (c), fu in
(c) Lo nibil profecerum. Se fi ha a crectere a Leone Oftienfe (c), fu in
(clienfe client, la) quella occasione, che i Normanni, de'quali parleremo all'Anno
no in aiuto di Guaimario III. Principe di quella Terra, e colla
lor prodezza obbligarono oue Barbari a levare l'affedio. Ma Gu-

gliemo Pugliefe, ficcome vedremo, diversamente ne parla.

Anno di Cristo MXVII. Indizione XV.

di BENEDETTO VIII. Papa 6.

di Arrigo II. Re di Germania 16. Imperad. 4.

L' Tronci ne' suoi Annali Pisani, non so su qual sondamento,

fcriffe, che i Pifani fatta nell'Anno 1014. una groffa Armata, sbarcarono nella Sardegna, vennero alle mani coll'efercito de' Mori, il milero in rotta, e s' impadronirono di quell'Ifola, dopo efferne fuggito il Re di que' Barbari Mugetto. Meritano ben più fede gli antichi Annali di Pifa (d), che fotto il prefente Anno raccontano quell'impresa. Se n'era tornato in Sardegna Mugetto, fortunatamente scampato da Luni, tutto nelle furie contra de' Criftiani di quell' Ifola, molti de' quali fece barbaramente crocifiggere. Erafi anche messo in pensiero di fabbricar in quell' Hola una forte Città. Benedetto Papa intanto, che l'avea cominciata bene, volle finirla meglio . Spedì per suo Legato a Pisa il Velcovo d'Oftia, per animare quel Popolo a cacciar fuori di Sardegna Mugetto. Lo stesso probabilmente sece a Genova, da che confessano gli stessi Annali di Pisa, che anche i Genovesi concorfero a quell'impresa. Passarono in fatti in Sardegna questi due Popoli con tutte le lor forze, obbligarono Mugetto a falvarsi colla fuga in Affrica, e prefero il possesso di quell' Isola. Soggiungono quegli Annali, che il Papa investi d'essa Sardegna i Pilani. Ma non tardò a nascere discordia fra gli stelli conquistatori , per-

(d) Annal, Pijani Pijani pag. 107. 6 167. Tom. VI. Rev. Italie.

Commercial

chè il buon boccone facea gola a tutti. Si sforzarono i Genovesi Exa Volgdi cacciarne i Pifani; ma i Pifani, che in questi tempi erano più Ann. 1017. torti, li spinsero suori di tutta l'Isola, e ne restarono padroni. Tale principio ebbe la potenza della Città di Pifa, tuttochè non apparifca, ch'effa per anche aveffe acquiftata la libertà, perchè era tuttavia suggetta a i Duchi o sia a i Marchesi della Toscana. Cominciò anche in Puglia per questi tempi una bella danza, che parve cofa da nulla ful principio, ma ebbe col tempo delle mirabili conseguenze. Era venuto per testimonianza di Guglielmo Pugliefe (a), nell' Anno precedente dalla Normandia un pugno di quella (a) Guillelgente per fua divozione al Monte Gargano, dove S. Michele Ar- mini Apulus cangelo era in gran venerazione. Quivi per accidente trovatoli Normanne Melo, quel potente e savio Cittadino di Bari, che s'era ribellato a' Greci, appena ebbe egli addocchiati questi uomini, bella e nerboruta gente, che tenuto con esso loro discorso della bellezza di quel paele, della dappocaggine de' Greci, e della facilità di vincerli, e di farsi gran Signori, gl' invogliò di feco imprendere guerra in quelle parti contra del dominio Greco. Presero essi tempo, tanto che tornassero alle lor case, ed invitassero altri compagni all'impresa. Venuti in quest'Anno senz' armi, ne surono ben forniti da Melo, e dopo aver preso riposo, portarono la guerra addosso a i Greci. Era allora Generale de Greci in quelle contrade Turnichio, appellato da altri Andronico, che fenza dimora ufcito in campagna colle sue forze, Mense Maii, come ha Lupo Protospata (b), fecis prælium cum Melo, O Norsmannis. Quelta (b) Lupus prima battaglia pare che fosse favorevole a Melo. Si tornò a com- inChronce, battere nel dì 22. di Luglio, e secondo il testo d' esso Lupo Protospata, benchè restasse morto nel constitto Leone Paziano, che in luogo del Catapano Turnichio comandava l' Armata de' Greci, pure vi restò sconfitto Melo co i Normanni . Ma forse quel tefto è guafto. Guglielmo Pugliese, Autore di maggior credito in questo, attesta, che Melo e i Normanni ne uscirono vincitori, fenza raccontar altro, che un folo fatto d'armi. Gran credito, che s'acquistarono con ciò que' pochi, ma valentissimi Normanni; gran bottino che fecero. Anche l'Anonimo Cafinense (c), o sia (c) Anosy-Alberico Monaco, ferive fotto il presente Anno: Normanni Me- mui Cafi-

m

cita

dı,

ba

Ār

d2

ÇØ.

pi¢

jj.

i

al.

or.

g|-

į. 4

ŗ•

lo Duce caperunt expugnare Apuliam. ABBIAMO da Girolamo Rossi (d), che un riguardevol Placi- (d) Rubens to fu in quest'Anno tenuto in Ravenna da Pellegrino Cancelliere e Histor, Ra-Messo Henrici Imperatoris, e da Tadone Conte, Messo anch' egli

Tomo VI.

Exa Volg. del medefimo Augusto, Anno Benedicti Papa Quinto, Henrici Im-Ann. 1017. peratoris in Italia Anno Tertio, die XV. Februarii Indictione XV. Harnaldo gratia Dei sanclissimo O coangelico Archiepiscopo san-Ela Ravennatis Ecclesia. În esso Placito il suddetto Pellegrino apprebendens manibus virgam, misit eam in manibus suprascripto Harnaldus gratia Dei sanclissimo O coangelico Archiepiscopo, O investivit ipsum & Ecclesiam Ravennatem, ex parte Henrici Imperatoris de omni Fisco O de omni publica re Ravennate, sive Ripæ aut Portæ, & de Comitatu Bononiense, & Comitatu Cornclienfe [ Imola ] & Comitatu Faventino, & Comitatu ..... & Co. mitatu Ficoclense [ Cervia ] cum omni Fisci , & publicis eorum Comitatibus &c. Noi abbiamo bensì presso del Cardinal Baronio i Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone I. e del regnante Arrigo I. Augusto, ne'quali si veggono confermati alla Chiesa Romana l'Efarcato di Ravenna, il Ducato di Spoleti, il Ducato di Benevento con altri paesi. Ma essendosi per disgrazia perduti gli Originali, e non rapportandosi se non le Copie, suggette a molte alterazioni, fecondo il bifogno e l'interesse delle persone, non porgono esse bastante lume per quetar l'intelletto. E tanto poi meno, se con esse combattono fatti certi e Documenti, su i quali non cadano sospetti. Già s'è veduta più d'una pruova, che da gran tempo l'Esarcato era divenuto parte del Regno d'Italia, forse per qualche convenzione feguita fra la fanta Sede, e gl'Imperadori. Ne abbiamo ancor quì una pruova chiara. Altrettanto pure s'è osservato del Ducato di Spoleti. Per conto poi del Ducato di Benevento, nè pur convien disputarne. E a comprovare quanto s'è detto della Romagna servirà anche ciò, che scrisse S. Pier Damia-

(a) Petrus no (a) circa l'Anno 1060. Eo tempore quum adhuc Romana Ecclesia spatiosius multo quam NUNC jura protenderet, O'inter ce-Mauri Ca- tera Ca senate Oppidum possiderer &c. Adunque a'tempi del Damiano Cefena non apparteneva più al dominio temporale de'Papi.

Chi ne fosse padrone, l'abbiamo già veduto. Ho io prodotta una Carta di Livello di un Porto, dato dal sopra mentovato Arnaldo (b) Antiqu. Arcivescovo di Ravenna a Pietro Abbate della Pomposa, (b) cre-Italic. Dif- duta da me spettante all' Anno seguente 1018. ma siccome ho Jert. 56. poi avvertito per più esatta collazione fatta coll'Originale, essa

appartiene a quest' Anno. Ivi sono le seguenti Note: Anno, Deo propitio , Pontificatus Domni Benedicti summi Pontificis , O buniversalis Papa VIII. &c. Quinto; sed & Imperante Domno Heinrico mangno Imperatore in Italia Anno Quarto, die XX. Mensis

10

1

100

io

92

11

900

122

111

10

Da

pi.

21

140

ţċ.

ho

61

),1

7

Februarii, Indictione XV. Abbiamo qu' l' Anno 1017. Adunque ExaVole. Arrigo I. fra gl'Imperadori avea nell'Anno 1014, e nel dì 20, di Anni 1017. Febbraio già ricevuta la Corona Imperiale. Di esso Pietro Abbate è fatta menzione nella Vita di S. Guido Abbate della Pompofa (a). In quest' Anno parimente s' incontra un Placito (b), che (a) Mabill, Donus Adelpeyro Dux istius Marchia Carentanorum, O' Rambal- Benedies. dus Comes istius Comitatu Tervisianense, unitamente tennero in Part. I. Comitatu Tervisianense in Villa Axilo, non multum longe ad Ca- lialic. Disfiro Axilo de subrus, in cui contra del Monistero di Santa Giusti- ser. sna di Padova fu decifa una lite in favore del Monistero delle Monache di S. Zacheria di Venezia. Abbiamo quì, che la nobil Terra d'Asolo era in questi tempi del Contado di Trivigi . Leggesi in oltre sotto il presente Anno una Donazione (c) satta nel (c) Ibidem Mese di Marzo al Monistero di Nonantola da Bonifacius Marchio, Differt. 20. Filius bone memorie Teudaldi, qui fuit itemque Marchio, O Richelda conjuge ejus jugalibus , Filia bone memorie Giselberti , qui fuit Comes Palatii, qui professi sumus Legem vivere Longobardorum.

Anno di Cristo MXVIII. Indizione 1. di Benedetto VIII. Papa 7. di Arrigo II. Re di Germania 17. Imperad. 5.

CE vogliam ripofare fulla fede di Girolamo Rossi (d) seguita-(d) Rubens to dall'Ughelli, Arnaldo Arcivescovo di Ravenna, Fratel-Histor. Ralo dell'Augusto Arrigo, compiè il corso de' suoi giorni nel d'i 10. di Novembre dell' Anno seguente, ed ebbe per successore Eriberso. Ma fecondo l'Annalista Saffone (c) egli mancò di vita nell' (c) Annali-Anno presente. Potrebbono le Carte pecore dell' Archivio di Ra- fla Saxo. venna mettere in chiaro, qual di queste asserzioni sia vera. Et è da sperarlo, da che il Padre Don Pietro Paolo Ginanni Abbate Benedettino con infaticabil premura va raccogliendo le antiche memorie di quella Città nobilissima. Aveva anche diligentemente offervato il Signor Sassi (f), che Arnolfo II. Arcivescovo di (f) Saxini Milano cesso di vivere non già nell'Anno 1019. come si pensò il si Notis ad Sigonio, non già nell' Anno 1015. come s'ingegnò di provar l'Au- Regn. Ital. tore delle Annotazioni all' Ughelli (g), ma bensì nell'Anno pre- (g) T. IV. fente 1018. In fatti il fuddetto Annalista Sassone sotto quest' An- Uzbell. no medefimo scrive : Mediolanensis Archiepiscopus obiis, & praн

Ena Vole positus ejusdem Ecclesia Heribertus successit, cioè Eriberto de loco Antimiano, come si ha da' suoi Strumenti, Arcivescovo famoso fra quei di Milano, che fece, ficcome vedremo, fudare il ciuffo all'Imperador Corrado. Ch'egli ancora ottenesse in quest'Anno la Cettedra Milanefe, si compruova con un Placito tenuto in

[a] Antiqu. Italic. Dif fat. 70.

Belasio [ a ], territorio di Como, da Anselmo Messo dell'Imperadore Arrigo , Anno Imperii Domni Henrici Imperatoris Quinto , Menfe November , Indictione Secunda . Produffi io questo Documento come scritto nell' Anno 1019. Ora m' avveggo, che appartiene all' Anno prefente, perchè l'Indizione Seconda ebbe principio nel Settembre. Quivi Domnus Aribertus fancta Mediolanensis Ecclesia Archiepiscopus , O Albericus santta Cumensis Ecclefia Episcopus, citati, e prefenti, cedono alle lor pretentioni fopra certe terre in favore del Monistero di Santo Ambrosio di Milano, e del suo Abbate Gotisredo. Erano gli Augusti Greci adirati non poco contra di Melo ribello del loro Imperio per la guerra da lui mossa in compagnia de' Normanni contro la Puglia di [b] Lupus lor giurisdizione. Però, secondochè s'ha da Lupo Protospata [b],

inClrenite. spedirono in quest' Anno al comando delle lor armi in Italia . o fia per loro Catapano, o Capitano, Bafilio fopranominato Bu-[e]R.mual- giano, uomo di gran fenno ed attività. Romoaldo Salernitano [e]

tanus Chr. Icrive, che costui portò seco un grantesoro, cioè il principal ner-Tom. VII. bo per ben fare la guerra. Aggiugne dipoi, ch'effo Bafilio Anno MXIII. ( va feritto MXVIII. ) Indictione I. fece rifabbricar nella Puglia l'antica Città di Ecana ( si dee scrivere Eclana ) che anticamente ebbe i fuoi Vescovi, e le impose il nome di Troia. Noi sappiamo da Mario Mercatore, e da altri antichi Scrittori, che Giuliano fiero difenfor di Pelagio, e confutato ne'fuoi mirabili Libri da Santo Agostino, su Vescovo Eclanense. Camillo Pellegrino pretefe, che la moderna Cutà di Frigento fia fucceduta fal Noris all'antichissima Eclana. L'Olstenio, e il Cardinal Noris [d] cre-Hijl. Pelas derono, che Eclana fosse il Luogo, appellato poscia Quintodeci-

esp. : 8.

mo. Sembra ora, che si possa con più fondamento aderire all'opinione di Romoaldo Salernitano, Autore vivuto cinquecento anni prima, e pratico di que paesi, allorchè attesta, che la moderna Città di Troia su l'antica Eclana, o vogliam dire Eclano. Oltre a questa Città fabbricò il fuddetto Basilio Draconaria, Fiorentino, ed altri Luoghi forti nella Provincia, che oggidì si noma Capitanata. Aggiugne il già citato Protospata, che Ligorius Teposriti (leggo Toposiriti, cioè Conservatore del Luogo) fecis præprælium Trani, & occifus est ibi Joannatius Protospata. Et Ro- ELA Vole. mould captus eft , O in Constantinopolim deportatus est . Sono Annicia, foure tali notizie, ma bastano a farci comprendere la continuazion della guerra in Puglia fra i Greci, e i Pugliesi ribellati . Vien citata fotto il prefente Anno dal Padre Mabillone [a] una [a] Mabillo Donazione fatta da Giovanni Duca e Confole di Gaeta al Moni-nedictinad ftero di S. Teodoro di quella Città : il che ci fa conoscere , chi bunc dofosse allora Principe di Gaeta.

Anno di Cristo MXIX. Indizione II. di Benedetto VIII. Papa 8. di Arrigo II. Re di Germania 18. Imperad. 6.

COTTO il presente Anno scrive Ermanno Contratto [b], che [b]Herman-Onradus adolescens filius Conradi quondam Ducis Carentani Bus Chro-( e Marchese ancora della Marca di Verona ) auxiliante patrue- nicadition. le suo Conrado, postea Imperatore, Adalberonem sune Ducem Ca- Canific. rentani apud Ulmam pugna victum fugavit. Abbiam veduto di fopra, che questo Adalberone era anch' egli Duca di Carintia, e insieme Marchese di Verona. L'aveva con lui il giovinetto Corrado, qualichè gli avesse Adalberone rubati quegli Stati, che se non di giustizia, almeno per introdotto costume doveano toccare a lui dopo la morte del Padre suo Corrado. E' da credere, che Adalberone possedesse ancora de gli Stati in Germania, e che per cagion d'essi tra lor seguisse il conflitto suddetto. Per attestato di Lupo Protospata [c], Bugiano Generale de' Greci venne [c] Lupur a battaglia in questo medesimo Anno circa il di primo di Otto- inChionico. bre coll' Armata di Melo, e gli diede una rotta tale, che non potè più risorgere. Leone Oftiense [d] lasciò scritto, che Melo col soccorso de' Normanni avea dianzi riportate tre vittorie de' Gre- Chronic, vi, primo apud Arenolam, secundo apud Civitatem (Marsicum la lib.2.6.37chiama Angelo della Noce ) tertio apud Vaccariciam campestri certamine dimicans, tribus cos vicibus vicit, multosque ex bis interficiens, O usque Tianum eos constringens, omnes ex bac parte, quas invaferant, Apulia Civitates O Oppida recepit . Quarta demum pugna apud Cannas Romanorum clade famosas, Bojani Catapani insidiis O ingeniis (macchine di guerra) superatus, universa, qua facile receperat, facilius perdidit. Appresso racconta, effere flata fama, che di dugento cinquanta Normanni, aiu-

, o

ф

ú.

12

14.

10

18

:t-

2.

17

Est vole, tatori di Melo, non ne rimanessero in vita, se non dieci: e che Anniespo la vittoria nondimeno costo ben cara a i Greci. Melo disperato, non sapendo più dove rivolgere le sue speranze, dopo avere raccomandato i pochi Normanni, che gli relavano, a Guaimarie III. Principe di Salerno, e a Pandosso II. Principe di Capua, imprese il viaggio di Germania, o per muovere l'Imperadore Arrigo a yenire in persona in Italia, o a lameno per ostenere da lui un poderoso foccorso di milizie. Ecco come di quell'ultimo satto d'armi (s) Cantale, parta Guglielmo Puglisse (a).

mus Apulus de Norman. lib. 1.

Vicinus Cannis qua definir Anfalus annis, Curiere Oddoris pugnatus urrimque Calendas, Cum modica non gente valeus obsificere Melus, Fer padur eidum patria rellure morari. Samnies adis superatus, visque morasur, Post Alemanorum petris sifirazia Regis Henrici, solito placidus qui more precastem Sussipis, auxili promittent dona propinatui.

Leggesi una cessione fatta delle Decime di quattro Pievi al Ve(b) Antiqui Covato di Cremona (b) da Bonefacius Marchin filius quondam
laite. Dif- Teotaldi itemque Marchin, C Richilda filia quondam Gifelberti
Comitis nell' Anno presente. Bonisazio è il Padre della Contessa

Matilda. Vo io credendo, che appartenga ancora all'Anno prefente un Diploma, Ipedito all' Imperadore Arrigo in favore del (c) Gantal Monifero di Monte Cafino, e dell' Abbate Atenolfo (c). Le Nobillin. shie te fon quelte: Datum III. Idus Julis Anno Dominica Incarnacionis 
such. Cofe. Mille fimo Vige fimo, Indiditione Secunda, Anno Domni Heinrici 
Regis Decimo [primo, Imperis vero esis Quinto. Attum Redes-

Regis Decimo septimo, Imperio vero cjus Quinto. Assum Redivone. Se crediamo al Padre Gattola, il Diploma è originale; ma io ho pena a crederlo. L'Indizione Seconda accenna l'Anno presente. Come poi sa l'Anno MXX. se non ricorriamo all'Anno Priano, non sia capire. E resta poi da mostrare, come in Germania avesse luogo l'Era Pistana. Posto ancora, che sia l'Anno nostro MXIX. non si accorda con elso l'Anno XVII. del Regno, nè il Quinto dell'Imperio.

Anno di Cristo MXX. Indizione III.

0,

:ſe

ję.

mı

110

24170

berti

reff.

dd

No.

1095

grail

dis

; M2

pit

1000

Ger.

COUNT

1101

di BENEDETTO VIII. Papa 9.

ANN.1020. di Arrigo II. Re di Germania 19. Imperad. 7.

ANNO fu questo, in cui Papa Benederro VIII. andò in Germania a trovar l'Imperadore Arrigo, che l'aspettava in Bamberga. Il Sigonio, il Baronio, l' Hoffmanno, e sopra turto il Padre Pagi hanno pretefo, che questa andata del Pontefice accadesse nell'Anno precedente 1019, e che mal si sieno apposti coloro, che la riferiscono all' Anno presente, con citare per la loro fentenza Lamberto da Scafnaburgo - Mariano Scoto , gli Annali d'Ildeseim, e l'Abbate Urspergense. Ma non ha fatta assai riflessione il Padre Pagi a questo punto di Storia. Mariano Scoto, se ben si guarda, a quest' Anno (a) appunto parla del viag- (a) Mariagio di Papa Benedetto. E si conosce, che le stampe hanno altera- inChronico. to i testi di Lamberto e dell' Urspergense, e de gli Annali d' Ildeseim. Dico, si conosce, perchè ivi la morte di Sant' Eriberto Arcivescovo di Colonia si mira ne' loro testi stampati all' Anno 1020. quando è fuor di dubbio, che avvenne nell' Anno 1021. come confessa lo stesso Padre Pagi. Però gli Autori suddetti si dee credere, che abbiano posta l'andata del Papa nel presente Anno 1020. e nel seguente la morte di Sant'Eriberto. Che poi veramente il Papa in quest' Anno si portasse a Bamberga, l'abbiamo da Ermanno Contratto (b) nell'edizion migliore e più copiosa del (b)Herman-Canisio, da Sigeberto (c), dall'Annalista Sassone (d), dal Cro- fius Contranografo Sassone (e), da Alberico Monaco de i tre Fonti, e da Chronico altri Storici. Lo stesso si scorge dall'antica Vita dello stesso Santo edition. Arrigo (f) pubblicata dal Gretfero, e da altri. Quivi è scrit- (c) sigeberto, che il Papa invitato dall' Imperadore, in proximo Aprili mico. Alemanniam intravit, omnibusque Civitatibus illius regionis (d) Annaliperagratis, tempore, quo condixerat, Babengerg locum adire (e) Chronodisposuit. Venit ergo V. Feria majoris bebdomadæ, bora sexta graptus facris Pontificalibus vestimentis indutus &c. Questo minuto rac- (f) Vitas. conto fa conoscere, che l'Autor d'essa Vita prese un tal fatto Hemici inda buone notizie, e probabilmente da quella che scrisse Adel- Sancior. boldo, giunta a noi troppo mancante. Ma se Papa Benedetto Bolland. entro d' Aprile in Alemagna, ed arrivo nel Giovedì Santo a Julii. Bamberga: adunque nell'Anno presente arrivò colà, e non già nel precedente. Perciocchè nell'Anno 1019, la Pasqua cadde nel

ERA Vole.

Fan Vole, di 29. di Margo, e in quest' Anno si cesebrò essa nel di 17. Anniero. d' Aprile. Nè voglio tacere, che viene anche citata la Vita di [a] Vita S. S. Meinwerco Velcovo di Paderbona [a], per comprovar l'opi-Meinwerei, nione de' suddetti sostenitori dell' Anno 1019. Ma quella Vita, nitium T.I. quand' anche dicesse ciò che pretendono, essendo scritta nel Seco-Scriptor. lo susseguente, non può chiamarsi un testimonio infallibile di quel

che cerchiamo. Oltre di che fors'anche quella va d'accordo coll'opinione mia, scorgendosi, che il medesimo Autore all' Anno susseguente mette il passaggio a miglior vita del suddetto Sant' Eriberto, il qual pure viene stabilito nell' Anno 1021. Fra l'altre cofe, che aggiugne l'Antore della Vita fuddetta di Santo Arrigo Imperadore, racconta, che nel Matutino di Pafqua il Patriarca d'Aquileia recitò la prima lezione, l'Arcivescovo di Ravenna la feconda, e il Papa la terza. E che poscia il Pontefice medefimo VIII. Kalendas Maii Bafilicam in bonore Sancti Stephani consecravit; e lo stesso ancora abbiamo dali' Autore della Vita di S. Mein Werco . Il di 24. d' Aprile qui enunziato più s' accorda colla mia fuddetta opinione. Saggiamente offervò il Cardinal Baronio, che fra i motivi per li quali andò volentieri Papa Benedetto, ancor quello vi dovette effere di commuovere l' Augusto Arrigo a condurre o spedire una buona Armata per far'argine a i progressi de i Greci. Circa il di primo d' Ottobre nell' Anno precedente era succeduta, come dicemmo, la disfatta del picciolo esercito di Melo. Tutto perciò andava a seconda de i Greci, i quali non folamente ricuperarono quanto aveano perduto, ma eziandio tirarono nel loro partito Pandolfo II. Prin-

Ib] Le O cipe di Capua. Scrive l'Oftiense : [b] Quum Capuanus Prin-Rien. Chro ceps latenter faveret Constantinopolitano Basilio , fecit interim fieri claves aureas, O mifit ad illum, tam fe, quam Civitatem cap. 38. Capuanam , immo universum Principatum ejus per bæc Impe-

rio contradens.

DAVANO ne gli occhi, e gran gelosia recavano a Papa Benedetto questi maneggi ed avanzamenti de' Greci, che stendevano il lor dominio fino ad Afcoli ; e se mettevano il piede anche fopra il Principato di Capua, già se li sentiva alle Porte di Roma. Nè era già da sperare, che i Greci Augusti avessero voluto lasciar'a i Papi, te si sossero impadroniti di Roma, quella Signoria, che secondo i patti con gl' Imperadori d' Occidente da più di due Secoli godeva. Però dovette il buon Papa follecitare, per quanto potè, l'Augusto Arrigo ad impiegar le sue forze contra

Normann.

di quella Nazione, nemica ancora de i Latini, la quale aspirava Era Volg. allora a de i gran voli. Abbiamo anche da Glabro [a], che Ro- ANN 1220 dolfo Normanno fuggito da Normandia a Roma con alquanti com- Chonic. pagni, andò a trovar Papa Benedetto VIII. per contargli i fuoi 116.3.c.1. guai. Ma il Papa c epit ei querel am exponere de Gracorum inva sione Romani Imperii, e indusse que' Normanni a militar contra di loro. Portò intanto la disgrazia, che Melo trovandosi in Germania per muovere quella Corte contra de' Greci, infermatofi quivi nell'Anno presente cessò di vivere. L'abbiamo da Lupo Protospata [b]. E Guglielmo Pugliese [c] l'attesta anch' egli [b] Lupur scrivendo d'esso Melo, e dell'onore sattogli alla sepoltura, le inChronico. seguenti parole: [c] GuilielmusApulus At Melus regredi praventus morte nequivit; lib. I. de

At Melus regredi præventus morte nequivit; Henricus sepelit Rex bunc , ut Regius est mos; Funeris exsequias comitatus ad usque sepulcrum,

Carmine Regali tumulum decoravit bumati.

16

271

ar-

neli

de i

per-

rif.

Tru's

1:14

1710

B:

·V2•

.he

lo-

1110

no-

pid

728

Tomo VI.

Nella Cronica del Protospata egli è appellato Dux Apulia, nè senza ragione. Questo titolo gliel diede l'Augusto Arrigo per premio del già operato, e per animarlo ad operare di più: il che è da avvertire per intendere, se gli Augusti avessero donato a i Papi il Ducato di Benevento; e con ciò va concorde il suddetto paíso di Glabro col seguente. Abbiamo nella Vita d' esso santo Imperadore [d], benchè non con tutta l'esattezza, che esso Im- [d] Vita S. peradore Apuliam a Gracis diu possessam, Romano Imperio recu- Hemici peravit, & eidem Provincia Ismaelem (vuol dire Melo) Ducem Adii Sand. præfecit, qui postea in Babenbergensi loco mortuus, O in Capi-ad diem tulo majoris Monasterii sepultus requiescit in Domino. Oltre a 14.Julii. ciò sappiamo dal Protospata, che in quest' Anno i Saraceni assediarono la Città di Bisignano, e la sottomisero al loro dominio: ficchè e Greci e Mori malmenavano forte quelle contrade. Spezialmente poi in questi tempi si studiavano i Principi e gran Signori di pelare or foavemente or violentemente le Chiefe. La maniera soave era quella di prendere i loro beni e Castella a livello con promettere un'annuo canone, e intanto donar qualche terra in proprietà ad essi Luoghi sacri, per indurre i Vescovi e gli Abbati col picciolo prefente vantaggio a livellar'essi beni, l' usufrutto de'quali mai più non soleva arrivare a consolidarsi col diretto dominio. Uno de i gran cacciatori di tali beni già ho detto, che era il Marchese Bonifazio, Padre poscia della gloriola Contessa Matilda. Può essere motivo di stupore l'osservaERA Volg. re, quante Castella, Corti, Chiese &c. egli carpisse al solo ANN.1020. Vescovato di Reggio. Ne ho io pubblicata la lista (a). Al-(a) Antique, vercovato di Meggio.
Lialio Dif- trettanto, o poco meno dovette egli fare co' Vescovi di Modena, fert. 36. Parma, Cremona, Mantova, ed altre Città circonvicine, Ed in quest' Anno appunto egli ottenne a livello da Warino, o fia Guarino Vescovo di Modena Medietatem de Monte uno, qui dicitur Barelli, ubi antea Castrum edificatum fuit, cum folfatum in parte circumdatum.

> Anno di Cristo MXXI. Indizione IV. di BENEDETTO VIII. Papa 10. di Arrigo II. Re di Germania 20. Imperad. 8.

RDEVANO di voglia i Greci di avere in lor mano Datto, che già dicemmo uno de' principali della Puglia, ribellati alla lor fignoria, e parente del defunto Melo, Dopo l' (b) Lea O. infelice battaglia di Canne, per attestato dell' Ostiense (b), s' niesus tib. era egli ritirato colla sua Famiglia sotto la protezione di Atenolfo Abbate di Monte Casino. Ma poscia Papa Benedetto VIII. perchè il conosceva fedele all' Imperadore Arrigo, il mise alla custodia della Torre del Garigliano, quam idem Papa tunc retinebat. con alcuni Normanni. Che fece il Catapano Greco Boiano [ lo stesso è che Bugiana ] per averlo? Guadagnò con danari Pandolfo II. Principe di Capua, acciocche gli permettesse di prendere il misero Datto. All'improvviso dunque arrivato colle fue soldatesche sotto quella Torre, cominciò a tormentaria con assalti e macchine. Per due giorni si difesero quei di dentro, ma in fine colla Torre rimalero presi . Alle preghiere dell' Abbate Atenolfo lasciò Bugiano la libertà a i Normanni; ma Dat-(c) Lupus to (c) fra le catene, e sopra un'Asinello, condotto a Bari nel inChronico, dì 15. di Giugno, a guisa de' paricidi chiuso in un sacco di (d) Annal. cuoio su gittato in mare. Secondo gli Annali di Pisa (d), avea Pijan.1.VI Rer. Italic. Mugetto Re de' Mori, o pur, come io credo, Corfaro potente. preso nell' Anno precedente Castel Giovanni [forse in Sardegna ] che era fotto l'Arcivescovo di Milano. Nell' Anno presente poi con poderosa Armata di navi tornò in Sardegna. Allora i Pisani. tirati in lega i Genovesi contra di questo comune nemico, fatto un grande sforzo di navi e di gente, il cacciarono dall'Ifola, e maggiormente poscia attesero a stabilirsi e fortificarsi in quella va-

A.

nı,

Ed

fiz i di

tun

Dat-

, ri

po i

Att

7111

alla

rete

Bo

ant-

e di

:016

COD

10 ;

45

),1.

nel

, di

re3

e,

:2]

poi

ni,

110 , е

112

vasta Isola. Il ricco tesoro d'esso Mugetto, venuto alle loro ma- ERA Volg. ni, fu da essi ceduto a i Genovesi in pagamento delle loro spese e ANN 1021. fatiche. Il Tronci Storico Pisano scrive (a), che Mugetto in (a) Tronci quest' Anno s' impadron' di nuovo della Sardegna, e che nel se- fan. guente ne fu cacciato. E quì combattono gli Storici di Pifa con quei di Genova, pretendendo i primi, che niun diritto acquistassero i Genovesi sopra la Sardegna, e gli altri sostenendo il contrario: intorno a che li lasceremo duellare. Se parimente vogliam credere al Tronci suddetto, i Pisani divisero poi quell' Isola in quattro Giudicati, che furono dati in governo a quattro Nobili Pifani, cioè di Cagliari, di Gallura, di Arborea, e di Torri, volgarmente detto Safferi. E tali Giudici arrivarono a tanto fasto, che furono anche nominati Regi, e le loro Mogli Regine. Ma temo io forte, che non sieno assai sicure tali notizie, dappoiche ho altrove fatto vedere (b), che in questo medesimo Secolo v'era in Sar-(h) Antique degna la division de i Giudicati, e che quei Giudici usavano anche fert. 5. & liberamente il titolo di Re: il che punto non conviene a chi uni- 32. camente fosse stato Governatore di quelle contrade per la Repubblica Pisana. Oltre di che non v'ha ne gli Atti di quei Giudici o Re, menomo vestigio di dipendenza da Pisa. Anzi da un fatto narrato dall' Ostiense (c) circa l'Anno 1063. si scorge, che i Pi- siensia sani miravano con invidia i Sardi, ed aveano nemicizia con Ba-Chronic. rasone Re di quell'Isola. Però si può sospettare, che molto più lib.3.6.23. tardi la potenza de' Pisani fissasse il piede nella Sardegna; o almeno meriterebbe questo punto d'essere più sodamente chiamato ad esame. L'insulto satto alla Torre del Garigliano colla presa e morte crudele di Datto dovette far rinforzare le istanze e preghiere di Papa Benedetto VIII. all'Augusto Arrigo, perchè accorresse alla difesa dell' Italia Orientale, che era in manifesto pericolo di perdersi. Perciò Arrigo, siccome scrive Leone Ostiense (d), (d) Idem reputans secum, fore ut Græci amissa Apulia ac Principatu, Romam quoque maturarent, Italiamque totam simul amitteret: determinò di tornare, e ben'armato in Italia. Comunemente il Sigonio, il Baronio, il Padre Pagi, ed altri hanno scritto, ch'egli venisse solamente nell' Anno seguente.

MA si ha a tenere per certo, che la sua calata su nell' Autunno dell'Anno presente, sotto il quale Ermanno Contratto (e) mannus racconta che Henricus Imperator in Italiam expeditionem movit . Contructus E l'Annalista Sassone (f) aggiugne, ch'egli Natale Domini ce carifii. lebravit in Italia. Abbiamo in oltre Documenti, che ce ne affi- (f) Annal.

Eccardum .

Esa Volg. curano. Ho io prodotto un insigne Placito (a), da lui stesso te-Ann. 1021. nuto in Verona, Anno pradicti Domni Heinrici gloriofissi Imtà Estensi peratoris Deo propicio, bic in Italia, Octavo, Sexto die Mensis Decembris, Indictione V. cominciata nel Settembre di quest' Anno. Degno è d'effere rapportato qui il principio di quell'atto : Dum in Dei nomine foris, O non multum longe Urbis Veronen sis, in solario proprio beatissimi Santti Zenonis Confessoris Christi, quod est constructum juxta prædictum Monasterium Sancti Zenonis Confessoris Christi, in caminata dormitoria ad Regalem impevium in judicio resideres Domnus gloriosissimus Heinricus Romanorum Imperator Augustus, unicuique justitias faciendas, bac deliberandas, residentibus cum eo Domnus Popo sancta Aquilegensis Ecclesia Patriarcha. Fermiamoci qui per dire, che non meritava censura il Sigonio, per avere scritto, che Arrigo palsò in Italia cum Piligrino Coloniensi, O Poppone Aquilejensi Prasulibus, con pretendersi, che non Poppone Patriarca d'Aquileia, ma bensì Poppone allora Arcivescovo di Treveri, ignorato dal Sigonio, quegli fosse, che accompagnò in tale spedizione l' Imperadore. Perchè l'Ostiense chiamò Arcivescovo questo Poppone, perciò si (b) Browe- è creduto, che sbagliasse il Sigonio. Il Browero (b) anch'egli, rus Annal. [ e poscia il Padre Mabillone (c) ] fondato solamente sopra quella parola dell' Oftienfe, quafiche il Patriarca d'Aquileia non fosse

(c) Mabill. in danal.

anch' egli Arcivescovo, si figurò, che il suo Poppone venisse in Benediclin. Italia, e seco menasse un grosso corpo di truppe. Ma noi qui abbiam chiaramente Poppone Patriarca d' Aquileia al corteggio dell'Imperadore, e non già l'Arcivescovo di Treveri, e però salda faldissima resta l'asserzion del Sigonio. Seguitano le parole del Placito: Pelegrinus Colonien sis, Eribertus Mediolanen sis, Sanctarum Dei Ecclesiarum Archiepiscopis , Johannes Veronensis , Leo Vercellensis, Siginfredus Placentinus, Henricus Parmensis, Arnaldus Tervianensis [di Trivigi] Ermingerius Cenedensis, Rigizo Feltrensis, Ludovicus Bellunensis, Ugo Marchio &c. De' Marchesi d'Italia non si trovò in tal'occasione a corteggiare Arrigo, se non Ugo, uno de gli Antenati della Casa d'Este, di cui tornerà occasion di parlare. Fra i pochi, che sottoscrissero, si legge ancora Ugo Marchio. Era, come abbiam veduto, l'Imperadore in Verona nel dì 6. di Dicembre. Io il truovo nel dì 10. d'esso Mese in Mantova, ciò costando da un suo Diploma, dato da esso Augusto in favore d' Itolfo Vescovo di quella Città, e da me pubblicato (d), le cui Note guafte, da me allora non

(d) Antique. Italic. Difefafert. 73.

gelo-

efaminate, convien ora raddiritzzare. Tali son este nella copia, § a.v. volg. ch'i on 'ebbi: Data IIII. Idu Decembris, Indissione V. Anno De-hau 1921. Idu Innivie Incarnasion. MXX. Anno Domni Heinrici Reguantis XVIII. Imperii vero VII. Asum Mantue in Palario qiustem Epifopi. L'Indisione V. cominciata nel Settembre cid a conoscere, che nell'Originale s'ark stato scritto Anno Dominica Incarnasionis MXXI. & Reguantis XX. Imperii VIII.

Anno di Cristo MXXII. Indizione v. di Benedetto VIII. Papa 11.

g.

tis

97-

ta-

31,

120

110,

ne . d li

gii,

i

Egn Gul

de

6-

La

ir

Rr

Do

Ar-

:01

G

X,

c.

¢

di Arrigo II. Re di Germania 21. Imperad. 9.

EL Gennaio dell' Anno presente col suo poderoso esercito continuò l' Augusto Arrigo il suo viaggio alla volta della Puglia. (a) Per la Marca di Camerino inviò il Patriarca Poppo- (a) Leo ne con quindicimila combattenti contra de' Greci; e per quella di Oftienfis Spoleti, e del Ducato Romano spedi Piligrino, o sia Piligrimo cap. 39. Arcivescovo di Colonia con altri ventimila armati verso Monte Casino e verso Capua, ad oggetto di prendere Atenolfo Abbate, e il Principe di Capua Pandolfo II. suo Fratello, amendue proclamati come segreti sautori de' Greci, e che avessero tenuta mano alla morte di Datto. L'Abbate non volle aspettar questo turbine, e se ne suggi ad Otranto con disegno di passare a Costantinopoli. Ma imbarcatofi e colto da una fiera burafca, lasciò con tutti i fuoi la vita in mare . Saputali dall' Arcivescovo la di lui fuga, per timore, che Pandolfo Principe non gli scappasse dalle mani, con isforzata marcia arrivò fotto Capua, e la cinfe d' affedio. Allora Pandolfo, che sapea d'effersi colle sue iniquità comperato l'odio de i Capuani, anzi era informato, che macchinavano di tradirlo, la fece da difinvolto; ed affidato fi venne a mettere in mano dell' Arcivescovo Piligrino, con dire, che gli dava l'animo di giustificarsi delle imputazioni disseminate contra di lui. Intanto l'Augusto Arrigo era passato all'assedio di Troia, Città, che, quantunque non sossero peranche terminate le incominciate fortificazioni, pure tante n'avea, e sì copioso presidio di Greci, che si accinse ad una gagliarda difesa. Sotto a quella Città fu a lui presentato il Principe di Capua, il quale poco mancò, che non vi lasciasse la testa, perchè condennato a morte dal pieno Configlio. Ma cotauto fi adoperò l'Arcivescovo di Colonia.

ERA Volg. gelofo del falvocondotto a lui dato, che gli guadagnò la vita. Posto nondimeno in catene, su dipoi menato prigione in Germania. Ma non si dee tralasciar, che prima d'imprendere l'assedio di Troia, l'Imperadore Arrigo, per attestato di Lupo Pro-

(a) Lupus tospata (a), giunse di Marzo a Benevento, dove da Lan dolfo Prin-Protospata inCeronico, cipe, e come lasciò scritto Epidanno (b), a Beneventanis gratulanti-(b) Hept bus bonorifice ac magnifice suscipiour, e su riconosciuto ivi per Sovradannes Asnal, bev. no. Di quelto ancora ci restano buone testimonianze ne' Documenti inter Soidi quelle contrade, vedendosi il suo nome ne'pubblici contratti d'alpror. Rer. lora, e trovandosi de Placiti tenuti da lui per l'amministrazione della dilensan. giustizia in quelle parti. Uno di questi si legge nella Cronica del Mo-

(c) Chronic niflero del Volturno (c), tenuto in territorio Beneventano in locum, P. 11. 1.1. qui nominatur ad Campum de Petra, ibique insprasentia Domni Rev. Italie. Henrici Sereniffimi Imperatoris &c. Fu scritto quel Giudicato An-

no ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi sunt MXXII. O Imperante Domno Henrico Serenissimo Imperatore Augusto, Anno Imperis ejus Deo propisio in Italia Octavo, & dies Menfe Februarii ber Indiction. IV. [ fcrivi V. ] Adum in territorio Beneventano . Un altro Placito tenne nel Mefe di Marzo di quest' Anno in Balva Domnus Ambrosius, qui est Missus, & Capellanus Domni Henrici Imperatoris Augusti. Un altro parimente in essa Cronica si legge , tenuto nell' Aprile dell' Anno prefente da Leone Vescovo di Vercelli, e da un altro Vescovo deputati a praelara potessate Serenissimi Einrici Augusti, in territorio Beneventano juxta Ecclefiam Santti Petri Apostoli, fitus propinguo banc Beneventi Civisatem &c. Ci fa anche vedere un Diploma d'esso Augusto in favore del Monistero di Santa Sofia di Benevento, rapportato dall' (d) Ughelli (d), che il medesimo soggiornava in Benevento VI. Idus

Tom, VIII. Martii. Posesi dunque l'Imperadore all'assedio della Città di Troin Archiepi ia, valorosamente disesa da que' Cittadini, e dalla guarnigione Greca, di modo che per tre mesi convenne tener iviil campo con ventan. gran disagio de gli assedianti, e non minore de gli assediati. Ra-

(e) Glaber dolfo Glabro (e), Storico di questi tempi, descrive un tal affedio. Hift. lib. 3. Era tormentata la Città da i mangani, e da altre macchine di cap. I. guerra. Uscirono i Cittadini, e ne secero un salò: perlochè montato forte in collera l'Imperadore, fece prepararne dell'altre coperte di crudo cuoio, e continuar le offese. Indarno furono invitati i difensori alla refa con buone condizioni: s'ostinarono essi; perchè lor si saceva credere imminente un gagliardo soccorso. Per questo impazientatosi l'Imperadore, gli uscì di bocca, che

caro-

se potea mettere il piede in quella Città, volea mandar tutti quan- Esa Vole. ti a fil di spada. Ma non potendo più i Cittadini, allora si rivol. Ann. 1022. fero a chiedere mifericordia : al qual fine spedirono fuori della Città un Romito con dietro tutti i lor fanciulli in processione, che gridavano Kyrie eleison, cioè Signore, abbiate pietà. Arrigo colle lagrime a gli occhi ordinò, che si rimandassero in Città. Tornò il d'i feguente il Romito co' fanciulli, e colle stesse voci, ed uscito l'Imperadore dal suo padiglione, non potè reggere a quel tenero spettacolo, e perdonò a que' Cittadini: con che abbattessero quella parte delle mura, che aveano fatta refiftenza alle fue macchine, e che poi le rifacessero. Lasciato dunque ivi presidio, e presi gli ostaggi, se ne venne a Capua, dove per attestato dell' Oftiense (a), diede quel Principato a Pandolfo Conte di Tiano, (a) Leo Osenza che s'oda, che Papa Benedetto VIII. pretendesse ivi giuris-ficossis 1. 2. dizione alcuna temporale. Creò ancora Conti non si fa di qual Luogo Siefano, Melo, e Pietro, Nipoti del già defunto Melo Duca di Puglia, co' quali allogò que' pochi Normanni, che erano re-

e ci

do lo

ısi

230 .

11

let let

vo di er Se

Ercle

Crti

in fe dal

· lin

2014

000

RE

idis.

poù

e O

3 10

çĎ,

故

ftati in quelle contrade. DI la paísò in compagnia del Romano Pontefice al Monistero di Monte Casino, dove seguì l'elezione di Teobaldo Abbate, confecrato poscia dal Papa. Pativa l'Imperadore de i gravi dolori, e ne fu guarito per intercessione di S. Benedetto; per la qual grazia fece de i ricchi regali a quell'infigne Santuario. Rapporta il Padre Gattola (b) un Diploma da lui dato allo stesso Monistero (b) Gattola con queste Note: Anno ab Incarnatione Domni MXXII. Indictio-Hift. Monane V. Anno vero Domni Heinrici Romanorum Imperatoris Augusti nens. P. 1, Secundi Regnantis XXI. Imperantis autem Nono. Allum in Monre Casino. Non dia fastidio ad alcuni il veder ivi sottoscritto il Cancellier Teodorico vice Ebbonis Papembergensis Episcopi O Archicapellani, quando ne gli altri Diplomi questo Vescovo di Bamberga porta il nome di Eberardo, e di Archicancelliere, perciocchè Ebbone è lo stesso nome di Eberardo; ed egli era anche Arcicappellano dell'Imperadore, se pure in questi tempi non era lo stesso il grado di Arcicancelliere e di Arcicappellano . Leggesi in oltre una Lettera del medefimo Augusto a Papa Benedetto, in cui gli raccomanda efficacemente il Monistero Imperiale di Monte Calino, fottoscritto colle stesse Note cronologiche. Tutti i fopra narrati avvenimenti appartengono all'Anno presente; e se

il Sigonio li rifer) all' Anno feguente, non fi dee già argomentare, che in lui mancasse la diligenza, ma bensì, che gli manEs a Volg. carono molte Storie e Documenti, de' quali noi godiamo ora, difAnnio I fotterrati da gli Eruditi. Lo flello dee difti del Cardinal Baronio, il quale fi figurò, che l'Imperadore Arrigo fi tratteneffe fino all' Anno feguente in Italia, quando è fuor di dubbio oggidò, ch' egli
in quefto fe ne tornò frettolofamente in Germania. Ma prima
di accennare il fuo viaggio convien quì avvertire, avere Lerito

(a) Hopp: Epidanno (a), Monaco di S. Gallo in queflo Secolo, che l' Auminimum di la directo di giorno, Captama, Salernum, Nespolim, Urbes Imperii fui ad Gracos deficientes ad deditionem coegis. Che anche
prii fui ad Gracos deficientes ad deditionem coegis. Che anche
prii fui ad Gracos deficientes ad deditionem coegis. Che anche

Gusimario III. Principe di Salerno, atteritto dall'efempio di Caputa, riconolecfie per fuo Sovano I' Imperadore, nima difficultà
(b) Amis, in a crederlo. Leggeli tuttavia un Diploma (b) d' effo Arrigo,
bine, Di Gustano ad Amano II. Arcive(covo di Salerno, dove è chiamato
fore, s. Pidelis moster, dato Pridic Kalendas Junii, Indictiones C. cioè nell'

Anno prefente coll 'Aflum Truje. Potrebbe (slo dubitatí di Napoli. Ma abbiamo ancora Ermanno Contratto, che lo confetma "Chemman con líctivete fotto il prefente Anno: (c) Beneventum intravit. Bian Ch., Trajam appidum oppranatio "Cepti; Neapolim, Capuam, Sadian Ch., Trajam, aliaque el ocorum Civitates in additionom omnes accepti.

ERA gli inforta durante l'affetio di Troia la peffe, o purcuna epidemia nell'efercito dell' Mogulo, e quello aveva anche fervito a lui di maggiore impulio a perdonare a quel Popolo, per isbrigaff da que' contorni. Si mife dunque in viaggio alla volta della Germania, e dovette paffare per la ToGeana, avendo i o controla della Germania, e dovette paffare per la ToGeana, a vendo i of the controla della Germania, e dendo ad publicato un fuo Diploma (d) in favore de Benedettini di Afranta. Est. 7220, datos X. Keltandas Angulfi. Amo Interarationis Dominica

fen. 63. 1 et 220, a dea A. Kaishads Mugjit, Anns Incarnationis Dommice MXXII. Indiction V. Anno Domin Heinric Regiannis Secundi XXI. Imperii vero VIIII. Alum Privaria in Comistus Lucenfa Petchà a càgion de caloir d'Italia cebbe nell' Armata Imperia le l'epidemia, che ne fece grande strage, Arrigo in fretta, e con poche guardie Alpium cacumina citaro transgredium vers'u, se come s'ha dall'Annalista, e dal Cronologo Sasioni (a), e gium de fone.

"Bedding, to in Germania raunò un numerolo Concilio di Vescovi . Grede
Schon, 19 Badre Solerio della Compagnia di Gesà (f), che tal Concilio
Scholmus Bia flato quello di Saligenstad, pubblicato dal Labbe nel Tomol X.
Ballandi de Concili, e tenuto nel di 12 d'Agosto dell'Anno presente. Ma
Allo Juli. Le Arrigo, come abbiam veduto, nel di 23 di Luglio era tutta
via nel tertitorio di Lucca, resterebbe da elaminare, come egli
vandi Concilio de Concoli, e tenuto nel di 12 di Lucci in Company.

potesse compiere in tempo sì stretto il suo viaggio in Germania, e l'adunamento di tanti Prelati a quel Concilio. Oltre di che in Sa-

Salingensta d non si trovò se non l'Arcivescovo di Magonza con Erra Volgcinque suoi suffraganei: laddove quel di Arrigo su composto di Anniorationali vescovi. Nel Mese di Dicembre dell'Anno presente il Marchele Bonifazio Padre della Contessa Matilda, inseme con Ricbilda Contessa sua Moglie, prese a livello da Landolfo Vescovo di Cremona due Corti (a) cum Castro inibi babente, e colla (a) Aniori den Pieve; ed all'incontro egli cedette al Vescovo la Corte di Pia-seria, 36. den a, Patria del celebre Storico Bartolomeo Platina. Assista contratto Tadone Conte di Vesona. E in questi tempi siorì nel Monistero della Pomposa Guido Abbate rinomato per la sua santia, siccome ancora Guido Monaco di patria Aretino, a cui ha non poche obbligazioni il Canto Fermo, da lui riformato, ed insegnato colle sue regole. Trinovasi tuttavia scritto a penna un suo sono ponizone nella Vita dellà Contessa Matilda.

e

100

cli

m

ţij,

fer

Fer

volta

la in

li A.

18:12

undi

1/2.

en

, و

τ [# ·

1117

·ede

ilio

IX.

ia

Anno di Cristo MXXIII. Indizione vi. di Benedetto VIII. Papa 12. di Arrigo II. Re di Germ. 22. Imperadore 10.

C ECONDOCHE' abbiam dal predetto Donizone (b), ebbe il (b) Donizo Marchele Bonifazio, Padre della poco fa mentovata Matil-vif. Comida, due Fratelli. L'uno fu, non Tebaldo, come scriffe il Padre Lies 66 Pagi (c), ma Teodaldo, o sia Tedaldo, che Vescovo di Arezzo (c Pagins vien lodato da quello Storico per la sua Religione, Continenza, in Critic. ed avversione a i Simoniaci. Questi nell' Anno presente sece una Baron. Donazione a i Benedettini d' Arezzo, (d) Mense Augusti, Indi- (d) Antique Clione Sexta, da me data alla luce. L'altro cioè Corrado, era gio- lialic. Difvane di molto fuoco. Cercarono gli emuli di questa Famiglia di fert. 36. mettere la discordia fra esso lui, e Bonifazio Fratello maggiore, ma loro non venne fatto. Non si sa poi nè il tempo nè il perchè, si sece una gran raunata di gente ex Regno tore contra di questi due Fratelli, che venne a trovarli fino a Coviolo, un miglio e mezzo lungi da Reggio. Quivi segul un sanguinoso satro d' armi. Bonifazio vi fece di molte prodezze: pure gli convenne ritirarsi, quand'ecco uscire di un bosco il fratello Corrado con cinquecento cavalli, che l'incoraggì a tornare in campo contra de' nemici. Rinforzossi la battaglia, e sinalmente da i due Fratelli fu messa in rotta l' Armata nemica. In quel constitto riportò Tomo VI. CorEsa Volg. Corrado una ferita, che fu bensì curata; ma perchè il giovane Assices; non s'ebbe riguardo alcuno da lì innanzi nel giocare e mangiare, da lì la più anin, p. ofp flueres annos, come s'ha da Donizone, (e non già in quel fatto d'armi, come feriffe il Sigonio ) effa ferita il portò all'altro Mondo nel dì 13, di Luglio dell'Anno 1030.

Anni Terdeni tune Verbi Mille fereni.

Ci porta quella conofecre, che oramai i Popoli della Lombardia cominciavano a farfi guerra l'uno all'altro, fenza dipendere 
da i Minifit Imperiali; che governavano il Regno d'Italia, e le 
particolari Città. Il che non vuol dire, che i Conti e Marchefi 
perdeffero la lora autorità hopra de Popoli; ma annè effico ilo 
Popoli faceano guerra a gli altri, e come fi può credere, fenza chiederne licenza all'Imperadore: i lche in addierto non leggiamo, che 
fi praticaffe. Edi quì avvenne, che a poco a poco andò creficendol' 
ardimento ne' Lombardi, con giugnere finalimente, ficcome vederemo, ad erigere in Repubblica le loro Città. Confermò in quell'
Anno l'Augulto Arriga al Moniflero di Monte Cafino, c a Tebddo Abbate di quel facro Luogo tutti i fuoi Privilegi con diploma
[a] Gustà Abbate di quel facro Luogo tutti i fuoi Privilegi con diploma
[a] Outor da Contro de l'antici Regnantia XXI. Imperita vero giust'Illi.

nenf. P. I. Indictione Sexta. Actum Poderbrunnon, cioè in Paderbona. Ci ha anche confervato il Registro di Pietro Diacono conservato in quell' insigne Badia il Diploma, con cui esso Imperadore Nonis Januavii Indictione VI. Anno Domini MXXIII. concedette Principibus incluis, nostris quidem Fidelibus dilectis Pandulfo O Johanni filio ejus, Principatum Capua cum omnibus ad eum pertinentibus, ita videlicet ut avus ejus Pandulfus tenuit, exceptis Abbatibus Imperialibus fancti Benedicti de Monte Cafino , & fancti Vincentii. Leggefi ancor queita concessione presso il Padre Abbate Gattola, & è degna di attenta confiderazione. Nella copia del Diploma, con cui lo stesso Arrigo Primo tra gl'Imperadori si dice, che nell' Anno 1014, confermò alla Chiefa Romana i di lei Stati, leggiamo in partibus Campania Sora , Arces , Aquinum , Arpinum , Theanum, Capuam, Città componenti il Principato di Capoa. Quando ciò fosse stato, non si può già crederesì privo di memoria, nes mancante di Religione Arrigo I. Imperadore fanto, ch' egli avesse dopo investito d'essa Capoa e del suo Principato Pandolfo e Giovanni suo Figliuolo. E se pur fatto l'avesse, avrebbe reclamato il Romano Pontefice: del che niun vestigio apparisce. Che

Che dunque si ha da dire della copia del Diploma dell' Anno 1014. Exa Volg. rapportata dal Cardinal Baronio? Abbiamo poi da Lupo Protof- Ann. 1023. pata [a], che in quest' Anno venit Raya (o sia Rayea) cum [a] Lupus Saffari Criti Barum Menfe Junii, O obfedit cam uno die. Et amo- Protofpara si exinde comprehenderunt Pelagianum Oppidum. Et fabricatum est Castellum in Morula. Erano questi due assediatori di Bari, Pugliefi ribelli a i Greci, e riuscì loro di prendere la Terra di Pelagiano, o sia di Corigliano, come ha un altro testo. Sotto quest' Anno Poppone Patriarca d' Aquileia, per quanto narra il Dandolo, [b] fidatoli nell'appoggio dell'Imperadore, mosse lite al Pa- [b]Dandul. triarca di Grado davanti a Papa Benedetto, chiamandolo ufurpa- in Goronico. tore di quel titolo, e pretendendolo finggetto alla Sedia fua. Ac- Rev. Italie. cadde, che per diffensioni nate in Venezia su obbligato Orrone Orfeolo Doge di ritirarsi in Istria come esiliato in compagnia di Orfo Patriarca di Grado suo Fratello. Si prevalse Poppone di tal congiuntura per entrare coll'armi in Grado, e dopo avere spogliato ed abbattuto piu d'una Chiefa ed alcuni Monisteri, quivi lasciò una guarnigione di suoi soldati. A questo colpo si ravvidero i Veneziani, ( e forfe nell'Anno feguente ) richiamato il Doge col Patriarca Fratello passarono con grandi forze a Grado, e ripigliarono quella Città ed Ifola, con iscacciarne le genti del

150

cre

hef

lec

hie de

hi

e st

ACI TIL

Cili qudi

i de

s: f

iiii;

1012,

TIL.

rell

1712

vitt -

01.

1119

di

0,0

100

120

Patriarca d'Aquileia.

Anno di Cristo MXXIV. Indizione VII. di GIOVANNI XIX. Papa I.

di CORRADO II. Re di Germania, e d'Ital. 1.

ANCARONO in quest' Anno alla Repubblica Cristiana i fuoi due primi luminari, cioè il Papa e l'Imperadore. Forte il primo su Papa Benedetto VIII. che terminò il suo Pontificato, per quanto si crede, nel Mesci Giugno, come osservò il Padre Pagi [c]. Ebbe per successore Giovanni XIX. soprano [c] Patisminato Romano, Fratello del predestinos Benedetto, ma Papa d'Amel. Imano Romano, Fratello del predestino Benedetto, ma Papa d'Amel. Laico, ch'egli era, coll' intercessione della pecunia guadagnati voti, salì ful Trono Pontificio. Uno codemque die & Laicos & Polifica funcione su successore della successore della pecunia guadagnati proposies fuir, dies Romando Saleratiano [f], il che su contra successore della successor

EALVolo, the in on veggo le pruove. Glabro folamente attefla, che fu l'
Assalora, efficace mezzo dell'oro, che il portò na loto: e questo dire, fe
è vero, seritec chianque l'elesse. Quanto all'Imperadore, abcarrigge biamo da Wippone (a), da Ermanno Contratto (b), e da altri
colo Santà, antichi Storici, ch'egli se chiamano da Dio ad un Regno migliochiamano re nel di 13, di Luglio dell'Anno prefente, e gli su data tepolcoloristica.

Control en en el di 13. di Luglio dell'Anno prefente, e gii iu data tepala control en en el di 13. di Luglio dell'Anno prefente, e la cui accione, iura nella la predietra Cirtà di Bamberga: Imperadore, e la cui accione probabili di minimamente l'infigne Pierà, coronata da varie gloriole azioni, meritarono, ch' egli folfe aferitto nel Catalogo de Santi, con celebrarine anche la fetta nel di 14. d'elfo Mele, giorno probabilimente della fua fepoltura. Confegnò egli prima di mortre a i Parenti l'Imperadrice Cunegonda fua Moglie, vergine, per quanto la fama divolgò, quale l'avea ricevuta, Principella anch' ella dettata di si lluminote Virtà, che non men del Marito arrivò a confeguir la laurea de i Santi. Per gloria di lei, e per documento delle firane vicende, alle quali fono espoiti an

e per documento delle firane vicende, alle quali fono elpotti ancompand, for acculata d'infedeltà all' Augusto suo Conforte. Si esibì ella di cep-2. "Seconda del ruocco del ruoco del ruoco, ustata in que Secoli d'inportanza sua colla pruova del Fuoco, ustata in que Secoli d'inportanza e nerò co piedi undi senza lessona elcuna pas-

Secoli d'ignoranza; e però co piedi nudi fenza lefione alcuna paifeggiò fopra dodici ferri roventi. Ma di quello gran fatro, ne della verginità di Canegonda noi non abbiamo teflimonio alcuno contemporanco, che incontroflabilmente ce ne afficuri; ed ella prote fenza di quefto effere Principeffa ditrara fantità. Le Vite de' Santi feritte lungo tempo dopo la lor morte fon fuggette a var) riguardi, perchè la fama, che crefce in andare, aggiugne talvolta quello che non fu.

VENNE dunque colla morte di Santo Arrigo a vacare l'Im-

perio Romano col Regno della Germania e dell'Italia. L'effere egli mancato fenza prole, aprì il campo alle pretenfioni di varj Principi, e per conteguente alla dificordia. Secondo l'arteliato di Wippone Storico di quelli medelimi tempi (d), i due princi-confissioni, pali altro di Minono due Cononi, ciocò due Corradi, i quali per diffinzione erano appellati a cagion dell'età, l'unoii Maggiore, p'altro il Minore, Cugini germani. Era nato il maggiore da Arrigo Duca della Franconia, il fecondo da Corrado, che vedemmo Duca di Carinia e Marchete di Verona, amendue Fratelli, e Fratelli ancora di Gregorio V. Papa. Otrone Avolo de i fuddetti due Cugini, Figliuolo di Liutgarda nata da Otrone il Grande, fu anch'egli Duca di Franconia. Però quelli deperincipi, i fecome

di-

0-

ıŀ

30

er-

rio-

ia,

12:

(c)

ia ä

gr

ı, st

cm

elt

te de

2 12

ciáb

[[n

vill

1270

inc

1040

510

e da

em

li, e

letti.

)Als

Ė

discendenti dal sangue di Ottone I. Augusto, surono creduti i più Era Volgpropri per succedere; e fra questi due competitori su amichevol. Ann. 1024. mente conchiuso, che quegli sarebbe Re, il quale riportasse più voti. Cadde pertanto l'elezione in Corrado il Maggiore, Figliuolo d'Arrigo, che fu poi appellato per fopranome il Salico. Scrivono, che Arrigo Augusto nell' ultima sua infermità consigliò i Principi ad eleggere questo, siccome Principe di gran valore e fenno. E non furono già i fette Elettori, che diedero il Re alla Germania, ma bensì tutti i Vescovi, Duchi, e Principi di quel Regno, che concorfero nella scelta di lui, come attesta il medefimo Wippone . Vi furono invitati anche i Principi d'Italia, ma non giunsero a tempo . Nel dì 8. di Settembre in Magonza seguì la Coronazione Germanica di Corrado il Salico; e per allora si tacque il minore Corrado, benchè mal contento d' effergli stato posposto. Ma appena il Popolo di Pavia ebbe intesa la morte del fanto Imperadore Arrigo, che ravvivando la non mai estinta rabbia per l'atroce danno inferito da lui, o per dir meglio da' fuoi foldati, alla loro Città, nè fapendo qual' altra vendetta fare, proruppero in una follevazione, e corsi ad atterrare il Palazzo Regale, lo ridussero in un monte di pietre. Tunc Papienses in ultionem incensa Urbis, Regium, quod apud ipsos erat, destruxere Palasium : Iono parole di Arnolfo Storico Milanese (a). (a) Arnulf. Udiamo anche Wippone (b). Erat , dice egli , in Civitate Pa- Histor Mepiensi Palatium a Theodorico Rege miro opere conditum, ac po cap. 1. flea ab Imperatore Ostone Tertio nimis adornatum. Questo è il (b) Wipps Palazzo, che secondo Wippone diruparono i Pavesi. Ne dubito radi Salici. io. Siccome abbiam veduto all' Anno 1004, restò incenerito nella fedizione inforta in Pavia il Regal Palazzo, e i Pavesi furono condennati a rifarlo, o pure a fabbricarne un nuovo. Così di Arrigo scrive Ugo Flaviniacense (c): Papiam veniens, ab eis miri (c) Hugo operis Palarium sibi construi fecir . Questo dunque, e non già il in Chronico Palazzo di Teoderico , dianzi rovinato , dovette più verifimil- ad Ann. mente restar nell' Anno presente vittima del suror de'Pavesi. Per altro motivo ancora [bilogna confessarlo] s'indusse quel Popolo a tal risoluzione; perciocchè i Regali Palagi, siccome altrove abbiam detto, folevano effere fuori delle Città primarie, a fine appunto di schivar gli accidenti funesti, che per sua mala sorte provò Pavia; e perciò rincresceva al Popolo Pavese di vedere il suo piantato nel cuore della loro Città. Tesumque Palatium [ feguita a dir Wippone ] usque ad imum fundamenti lapidem eruebant, ne

quisquam Regum ulterius infra Civitacem ill am Palatium ponere decreviffer .

ERA Volg. ANH. 1015. Anno di Cristo MXXV. Indizione VIII. di Giovanni XIX. Papa 2.

di CORRADO II. Re di Germania 2.

JON mancarono Principi d'Italia, che concordi nel genio col Papolo di Pavia abborrivano di aver più in Italia Re, o Imperadori Tedeschi, i quali doveano forse parer loro troppo gravoli . Fra quelli spezialmente ci su Maginfredo Marchese chiarissimo di Sula, con Alrico Vescovo d'Asti suo Fratello, e i Marchesi Progenitori della Casa d'Este, cioè Ugo, ed Alberto (a) Berling de veraori. Azzo I. Siccome offervo il Besli (a), si voltarono essi a Robergin. Hugon. 10 Re di Francia, esibendo a lui la Corona del Regno d'Italia; e quando a lui non piacesse, almeno ad Ugo suo Figliuolo, già dichiarato Collega nel Regno. Ma egli non se ne volle impac-

Reg.

ciare, perchè non gli piaceva di tirarli addosso una guerra col Re (b) Glaber Corrado. Glabro (b) scrive in parlando del medesimo Ugo, che ubique provinciarum percisus peropsabatur a multis, pracipue ab Italis, ut fibi imperaret, in Imperium fublimari. E ne i versi fatti fopra la morte di lui: Omnis quem prona poscebat Italia,

Cafar us jura promeres Regalia.

Perduta questa speranza, e tanto più perchè esso giovinetto Ugo fu rapito dalla morte in quest' Anno nel d'i 17. di Settembre, paffarono que' Marchefi a tentare Guglielmo IV. Duca d' Aquitania, o pure suo Figliuolo Guglielmo V. Fulberto Vescovo di (c) Fulber. Chartres così ne scrive a Roberto Re di Francia. (c) Guillelmus in Fiftel. Pillaworum Comes [lo flesso e, che il Duca d'Aquitania] berus meus loquutus est mibi nuper dicens, quod postquam Itali discesserunt a vobis, diffifi, quod vos Regem baberent, petierunt Filium

fuum ad Regem . Quibus ille invitus coastusque respondit , tamdem acquiescere se voluntati corum. Ma per non imbarcarsi male a proposito, sece il Duca Guglielmo avvisare per mezzo del Conte d'Angiò il Re Roberto dell'esibizion fattagli da gl'Italia-

ni; e ch'egli l'accetterebbe, qualora il Re volesse secondarlo, e muovere all'armi i Duchi della Lorena contro il Re Corrado: al qual fine egli offeriva una buona fomma di danaro. Nè questo-

gli

gli balto. Volle in persona venir'egli in Italia, per meglio scan- ERA Volg. dagliare gli animi e le forze di questi Principi. Ma qui non tro- ANN. 1025. vando quella concordia, che occorreva in un'affare di tanta importanza, e non gli piacendo certe condizioni, che si dimandavano da i Principi Italiani, se ne tornò in Guienna, e si diede a disfare la tela ordita. In una Lettera (a) da lui feritta a Ma- (a) Idem pintredo Marchela, ali dica: Qued contrara a da Eilia mas. Epija, 58. ginfredo Marchefe, gli dice : Quod caepsum est de Filio meo, non videtur mibi ratum fore, nec utile, neque bonestum . Gens enim vestra infida est . Insidia graves contra nos orientur. Però il prega di rompere con buon garbo questo negoziato. Odasi ancora Ademaro Monaco di Santo Eparchio, che nella fua Cronica ferive: (b) As vero Langobardi, fine Imperatoris [Henrici] gavisi, Labbe Bidestruuns Palatium Imperiale, quod erat Papia, O jugum Impera blimber. torium a fe excutere volentes, venerunt multi Nobiliores corum MSS.T.1. coram Pictavam Urbem ad Willelmum Ducem Aquitanorum, O eum super se Regem constituere cupiebant. Qui prudenter cavens cum Willelmo Comite Engolisma Langobardorum fines penetravit, & din placitum tenens cum Ducibus Italia, nec in eis finem [ o piuttosto fidem | reperiens , laudem O' bonorem corum pro nibilo duxis . Leone Vescovo di Vercelli , uno di quelli fu , che si sbracciò non poco, per tirare in Italia l'amico suo Duca d'Aquitania . Leggesi una Lettera faceta del Duca ad esso Leone, nella quale venendo poi al ferio, scrive. (c) Longobardos non arguo deceptio- (c) Fulbertnis, quam in me exercere vellent. Quantum enim in ipfis fuit . Epift. 126. partum erat mibi Regnum Italia, fi unum facere volniffem, quod nefas judicavi: scilicet, ut ex voluntate eo um Episcopos, qui esfent Italia, deponerem, O alios rurfus illorum arbitrio elevarem. Sed absit, me rem bujusmodi facere &c. Ecco quanta folse la Pietà e faviezza di quel Principe.

IN occasione di questi trattati paisò, come vedemmo, in Francia Ugo Marchefe, uno de gli Antensai Ellensi, per indutre il Re Roberto ad accettar la Gerona d'Italia, e passando per la Città di Tours, quivi si fermò per due giorni a fin di sodissare alla divozione sua verso San Martino. Questa notizia ci è somministrata da una Carta dell' Archivio di que' Canonici, dove si legge: (d) Orra est querela Canonicoumo Sansii Martini, circa (di Marchagova) del Marchagova de l'adoctione italia, Boncaicum videlica, Albertum, Oraco, describerum, Oraco, describerum, Oraco, describerum, de l'adia, quas rinjuste tenchoni. Querum Hugo accidit, su in ter Partire a legationis canala Robertum Francoum Regem adiret, Orper

Exa Vols. fanclum beati Martini locum transires &c. Siccome ho altrove Ann. 1025. dimostrato, erano questi Principi della Famiglia de' Marchesi, appellati poscia d'Este. Soddissece il Marchese Ugo a que Canonici. Ora il negoziato finguì esposto de Principi d' Italia per iscuorere il giogo Tedesco, per la maggior parte su fatto nel precedente Anno, e terminò poi nel presente. Tra perchè abortirono le speranze concepute di avere un Re dalla parte della Francia, e perchè l'unire e tener'unite tante teste, era cosa più che difficile, Eriberto Arcivescovo di Milano, il primo fra' Principi di Lombardia, prese il partito suo, e seguitato da moltissimi altri, andò in Germania a darsi al Re Corrado, e a promettergli la Corona del Regno Italico, ognivolta ch'egli calaffe in Italia.

[a] Annulf. Hiftor, Niecap. I.

L'abbiamo da Arnolfo Storico Milanefe [a]. Fallum est (scrive diolan. 1.2. celi) ut fimul convenientes in commune tractarent de constituendo Rege Primates. Diversis itaque in diversa trabentibus, non omnium idem fueras animus . Interque salia fluctuante Italia , suorum comparium declinans Heribertus consortium, invitis illis ac repugnantibus adiis Germaniam , folus ipfe Regem electurus Teutonicum . Quumque Teutones sibi Chuonradum eligerent, eumdem ipsum laudavit, omniumque in oculis coronavit. Ma non fusfiste, che Eriberto intervenisse all'elezion Germanica, e molto meno, ch'egli coronasse Corrado, nè che v' andasse solo. Un Autore meglio informato, che era allora in Corte d'effo Cor-[b] Wingo rado, cioè Wippone [b], ci afficura, che il suo Re venuto alradi Salici, la Città di Costanza, quivi celebrò la Pentecoste, che cadde nel

d) 6. di Giugno dell' Anno presente. Ibi Archiepiscopus Mediolanensis Heribertus cum ceteris Optimatibus Italici Regni occurrebat, O effectus eft fuus , fidemque fibi fecit per facramentum O' obsidum pignus, ut quando veniret cum exercitu ad subjiciendum Italiam, ipfe eum reciperer, O cum omnibus fuis ad Dominum O Regem publice laudaret, Statimque coronaret . Similiter reliqui Langebardi fecerant (fecerunt) propeer ( præter ) Ticinenfes , qui O alio nomine Papienfes vocaneur , quorum Legati aderant cum muneribus O amicis , molientes , ut Regem pro offen fione Civium placarent, quamquam id adipisci a Rege juxta votum suum nullo modo valerens. Tenevafi offelo il Re, perche i Pavefi aveffero demolito il Palazzo Imperiale. E questi dicevano: Chi abbiamo noi offelo? Finchè l'Augusto Arrigo è vivuto, gli siamo stati ubbidienti e sedeli. Morto lui, non avendo noi Re, nè obbligo verso chi peranche non era noitro Re, abbiamo smantellato un Palazzo, fu cui niun, fuorche noi, avea diritto. Ma Car- Era Voig. rado non l'intendeva così, pretendendo, che se moriva il Re, Ann. 1025. il Regno nondimeno vivo restava; e che quel Palazzo era del Re d'Italia, e non de Paveli. Per questa cagione senza pace se ne tornarono indietro gli Ambasciatori di Pavia. Reliqui vero lealici amplissimis donis a Rege bonorati in pace dimissi sunt . Nè già i Paveli ricufavano di rifabbricare quel Palazzo Regale, che era loro di gloria, ma lo volevano fuor di Città. Corrado all' incontro lo voleva dentro, come prima. In ciò confisteva la lor discordanza. In quest' Anno propriamente, siccome osservò il Padre Mabillone [a], ed io ancora [b], ebbe principio il cele- [a] Mabillo bre Monistero della Cava nel Principato di Salerno per cura di Benedichin Guaimario III. Principe di quelle Contrade. Il suo primo Ab- [b] Rev. bate fu Santo Adelferio, o sia Alferio. Abbiamo ancora da Leo- Tom. VI. ne Oftiense [c], e dall' Anonimo Casinense, che in quest' An- Profit. ad no Pandolfo IV. Principe di Capoa, già condotto prigione in Cavens. Germania dal defunto Arrigo Augusto, ad intercessione dello Officensia stesso Guaimario ottenne la sua libertà, e tornossene tutto umile Chronic, e mansueto secondo le apparenze in Italia, con accignersi dipoi a lib.2.6.58. ricuperare il perduto Principato.

Anno di Cristo MXXVI. Indizione 1X. di Giovanni XIX. Papa 3. di CORRADO II. Re di Germania 3. d'Italia 1.

A NCORCHE' nell' Anno addietro tendessero alla ribellione, e sacessero vari movimenti contra del Re Corrado, il giovane Corrado Duca di Franconia, Ernesto Duca di Alemagna, o sia di Suevia, e Guelso Conte Suevo, figliastro del medesimo Ernesto, e Federigo Duca di Lorena [d] con altri probabilmen- [d]Hansama te mossi da Roberto Re di Francia, che già faceva conto di pesca- inChronico. re nel torbido: pure tal fu l'industria e il senno d'esso Re Corrado, che seppe quetar questi rumori, e dissipare in gran parte le alleanze tramate contra di lui . Però non sì tosto si vide quieto in Germania, che si accinse a calare in Italia, per prevalerfi della buona disposizione, che avea trovato ne' Principi d' Italia, e nel Romano Pontefice in favore di lui. Per attestato di Arnolfo Storico [e], l'Arcivefcovo Eriberto gli avea già gua- [e] Arnulfi dagnati gli animi di quali tutti, parte con fatti, e parte con dician. le. Tomo VI.

ラ

i

15

Ena Volg, isperanze di premj. Pertanto s'incamminò egli alla volta dell' Annicoso. Italia, seco menando un poderoso efercito. (a) Per Verona palisificas sò a Pavia, e trovando chiuse le porte di quella Città, andò a redisalisi. Verrelli, dove celebrò la fanta Passua, pue di vo. d'Anzile. In

ninctes 80 a Payla, e rrovanio tunte re porte u questa città, anno a natisfinio vercelli, dove celebrò la fanta Palqua nel di 10. d'Aprile. In ipfis diebus Pafebalibus Leo ipudem Criviatis Antifer, vir multum fapiens, mundam eum pare viciquis, cui Arderieus Medielanenfis Camonicus fucceffit. Adunque circa il tempo della Quarefima, come vuole Ermanno Contratto, dell' Anno prefente eta dilura Leone Vescovo di Vercelli; pertanto è da vedere, come t'United Ilora Leone Vescovo di Vercelli; pertanto è da vedere, come t'United Ilora Leone Vescovo di Vercelli; pertanto è da vedere, come t'United Ilora Leone Vescovo di Vercelli; pertanto è da vedere, come t'un dell'article dell'art

(S) Ugbell. Ughelli (b) metta in questi tempi Vescovo di quella Città Pielud. Sar. 170, tenuto ivi per Santo, con dire, ch'egli morì nel dì 13, di
Tam. 172 Febbrato di quest' Anno 1026. Secondo il duddetto Storico Arnolto, veniens Chonradus Italiam, ab Heriberto Archicolicopo, ur

moris eft, ceronatur in Regno. Vogliono gli Storici Milanefi, ch'
egli folfe coronato nella Bafilica di Santo Ambrofio, allora fuori
(c) manie di Milano. Buonincontro Storico di Monza aggiugno (c), che
estro. Citto questo Re ab Henrico Archiepsfopo Mediolani, primo in Modordunt XII ita, poste a Mediolani in fansto Ambroso coronatur. Nè pur laRec. Italia pea questo Scrittore, che allora sedea nella Cattedra di Santo

Ambrufio Eriberto Areiveflovo: laonde nê pur noi fappiamo, cofa fia da credergli in questo particolare. La verità si è, che la Coronazione in Re d'Italia si det etnere per certa; ma per conte del tempo e del luogo, questo tuttavia resta involto nelle tembere. Persistendo poi Corroado in non volere dar paca a i Pavessi, sece loro quanta gnerra potè nel territorio d'essa, con incendiar le Castella e le Chiele, e sa morire di servo di sucosi poveri contadini rifugiati in que sacri Luogshi, cen tagliar tutte le viti, e sa altre simili azioni abbominevoli e selletate per un Re Cristiano, perchè contra quella parte di Popolo, che muna colpa avea nel delitto, benchè il buon Wippone le racconti quali come gloriose prodezze del Re Corrado. Ma non si mile egglia sar l'assicio di Pavia, perchè la conobbe Città sorte, e piena di Pepolo, e però capace di far lunga e vigorosi ressistenza. Racconta Guiberto (d) nella Vita di San Lenne IX. Papa, che questi rei di venitra anni, chiamato allora Brunone, correndo l'Aneita vica di venitra anni, chiamato allora Brunone, correndo l'Aneita vica di venitra anni, chiamato allora Brunone, correndo l'Aneita vica di venitra anni, chiamato allora Brunone, correndo l'Aneita vica di venitra anni, chiamato allora Brunone, correndo l'Aneita vica di venitra anni, chiamato allora Brunone, correndo l'Aneita vica di venitra anni, chiamato allora Brunone, correndo l'Aneita vica di venitra anni, chiamato allora Brunone, correndo l'Aneita vica di venitra anni, chiamato allora Brunone, correndo l'Aneita vica di venitra anni, chiamato allora Brunone, correndo l'Aneita vica di venitra anni, chiamato allora Brunone, correndo l'Aneita vica di venitra anni, chiamato allora Brunone, correndo l'Aneita vica di venitra anni, chiamato allora Brunone, correndo l'Aneita vica di venitra del venitra di contra del venitra di venitra di venitra di contra del venitra di venitra di venitra del venitra di venitr

lo, e però capace di far lunga e vigorofa refillenza. Racconta

(d) 1977 for Guiberto (d) nella Vita di San Leone IX. Papa, che quelti in

Laman 12 eta di vennitre anni, chiamato allora Brunone, correndo l'An
1886-18-7, no 1025, vice fui Pontificii Herimanni in espeditione Couradi

Imperatorii [ fuo Zio] Longobardam, & massime luper Medio

Lanum, sunc rebellem, est profettus. S'ingannò Guiberto, e

volle dir Pavia; perciocchè Milano era tutto allora per Cor
Fado,

ATTE-

ATTESE esso Re per qualche tempo a sottomettere alcuni Era Volg. gran Signori, collegati co' Pavesi, cioè Adalberso Marchese, e Ann. 1026. Guglielmo, ed altri Principi in que' contorni, con defolare un lor Castello chiamato Orba verso i confini oggidì dell' Alessandrino. Paísò dipoi a Ravenna, e come scrive il suddetto Wippone, cum magna porestare ibi regnavis: il che sempre più ci afficura , che Ravenna col fuo Efarcato era allora, anzi da gran tempo compresa nel Regno d'Italia. Ma anche in Ravenna si attaccò una zussa tra que Cittadini e gl'indiscreti Tedeschi, per la quale fu in armi tutta la Città, e si combattè alla disperata fra l' una parte e l'altra, e ne fegut una non picciola strage colla peggio in fine de'Ravennati. Lo stesso Re Corrado udito il rumore, fi fece armare, domandò il cavallo, ed uscì suor del Palazzo. Ma veggendo scappare i Cittadini, e salvarsi nelle Chiese, e ne i nascondigli, misertus corum, quia ex utraque parte sui erant, exercitum de persequutione Civium revocavit. Nel di seguente davanti a lui i primi della Città co' piedi nudi, e colle spade nude in mano, per segno d'essere degni del taglio della testa comparvero a chiedere il perdono, e l'ottennero. Grandi furono in quest' Anno i calori nell'Italia, e molte perciò le malattie. A fine di custodir la sanità, il Re ulera Atim fluvium propeer opaca loca, O aeris temperiem in montana secessis, ibique ab Archiepiscopo Mediolanensi per duos menses O amplius Regalem victum sumsuose babuis. Che fiume sia questo Asi, nol so. Credo guasta la parola. Parrebbe Athefis, cioè l'Adige; ma le spese a lui satte sì magnificamente da Eriberto Arcivescovo, m' inclinano più tosto a crederlo un Luogo del Milanese. Celebro finalmente in Ivrea la Festa del santo Natale, e non già in Ravenna, come si pensò il Sigonio. Riportò in quest' Anno Ingone Vescovo di Modena la conferma de beni e privilegi della fua Chiefa da effo Corrado con un Diploma pubblicato, ma non fenza fcorrezioni, dal Sillingardi (a), e dall'Ughelli: (b) Le Note fon tali nell'Ori- (a) Silling. ginale: Data XIII. Kalendas Julii Anno Dominica Incarnationis Egiftopor MXXVI. Indictione Nona, Anno vero Domni Chuonradi Secundo Matinen Regnamis Primo. Allum Cremona. L' Anno Primo del Regno test. Sacre d'Italia si vede qu' adoperato. Si dee anche correggere un Di- Tom, II. ploma d' esso Corrado dato in Piacenza in savore dei Monistero

·n-

10-

le

٦e

ne

ľ

10-

13 ir

> di San Salvatore di Pavia (c), e conceduto in quest' Anno, e non (c) Bullar. già nell' Anno MXXIII.

ERA mancato di vita dopo cinquant' Anni d' Imperio Bafilio

Exa Volz Imperadore de' Greci nel precedente Anno 1025. ed era restato Ann. 1016. folo Imperadore Costantino suo Fratello. Pensò questi nell'Anno prefente alla conquista della Sicilia, che da tanti anni languiva fotto la tirannia de'Saraceni. La spedizione sua è narrata da Lupo

(a) Iupa Protospata con queste parole. (a) Despotus Nicus [forfe Androin Con ... nicus] in Italiam descendit cum ingentibus copiis Russorum, Wandalorum , Turcarum , Bulgarorum , Bruncborum , Polonorum , Macedonum, aliarumque nationum ad Siciliam capiendam . Caprum est autem Rhegium, & ob Civium peccara destructum est a l'ulcano Catapano, & Basilius Imperator obiit Anno secundo . Si dee ferivere Constantinus, come offervo Camillo Pellegrini . en morte di questo Imperadore, succeduta nell' Anno seguente a (1) 9. di Novembre, e la peste entrata nell'esercito de' Greci , mandò a male tutta quella impresa. Orefle è chiamato da Cedreno il Generale de' Greci , spedito secondo lui in Sicilia, quand' anche era vivo Bafilio Augusto . Sconvolfe in quest' Anno la di-Dordan foordia la Città di Venezia. (b) Perchè Ossone Orfeolo Doge non

NIL. volle investire Domenico Gradonico, o sia Gradenigo iuniore, eletno. Italie to Vescovo di quella Città, alzossi contra del Doge una potente fazione, che il depose, e tagliatagli la barba, il mandò in esilio a Costantinopoli. Orso Patriarca di Grado suo Fratello, siccome sospetto, su anch' egli in tal congiuntura cacciato dalla sua Sedia. In luogo del bandito Ottone venne eletto Pierro Barbolano, o sia Centranico. Ma poca quiete provò egli , parte perchè di tanto in tanto si sormavano delle sedizioni contra di lui, e parte perche Poppone Patriarca d' Aquileia, affistito da gli ainti del Re Corrado, insestava i confini de' Veneziani. Anzi lo stesso Corrado, senza voler consermare gli antichi patti, si mise anch'egli a perseguitare e danneggiar' i Veneziani . Secondo l' Anonimo (c) Anony. Casimente (c) , Pandolfo IV. ritornato libero dalle carceri di mui Cafe. Germania, e andando dietro alla ricupera del suo Principato di

Res. Italia, Capoa, uniti tutti i fuoi feguaci e fautori, ottenne anche un rin-1 re Offices capea, uniti tutti i moi reguaci e fautori, ottenne anche un rin-free e fautori, forzo confiderabile d'armati da Boiano, o fia Bugiano Generale dell'armi Greche, e da Guaimario III. Principe di Salerno, marito di Gaitelgrima sua Sorella. Ebbe anche dalla sua Rainulso e Arnolfo capi de' Normanni, e i Conti di Marsi. Con questo sforzo di gente mise l'assedio a Capoa, che durò, chi scrive sei Mesi, e chi un' Anno e mezzo. Pandolfo Conte di Tiano, già creato Principe di Capoa da Arrigo I. Augusto, finche ebbe for-2a, difese la Città; ma in fine la necessità il costrinse a render-

la.

la. Affidato dal Catapano de Greci, inficme con Giovanni fuo Fie Fax Vole, gliuolo, e con tutti fiuoi aderenti facondotto a Napoli, elafcia Anniosăto in libertà. Coà Pandalfo IV. tomb ad essere principe di Capoa, e dichiarò fuo Collega nel Principato Pandalfo IV. fuo Fiegliuolo. Fa chiamato da Dio in quest' Anno nel di 30. di Agosto a miglior vuta Bononio Abbate di Lucedio nella Dioceti di Vercelli. Le sue insigni Vittò, e da zioni di rara Piretà, accompagnate da miracoli, indusfero Arderiso Vescovo di Vercelli a riconoscerbo per Santo: il che si anche approvato dal Sommo allora Pontefice Giovanni XIX. Nacque Bononio in Bologna, e quivi nel Monistero di Santo Stefano per adquanti anni visse sono con La Vita di lui, scritta da Autore contemporaneo, si legge presso il Vitabilio.

(a) Mabill. Sacul. VI. Benedict. Part. 1.

Anno di Cristo MXXVII. Indizione x. di GIOVANNI XIX. Papa 4.

di CORRADO II. Re di Germ. 4. Imperadore 1.

L Febbraio dell' Anno presente dovette muoversi il Re Corrado alla volta di Roma, dove secondo i maneggi e il concerto feguito fra loro, Papa Giovanni XIX. era per concedergli la Corona Imperiale. Un suo Diploma (b), dato proba- (b) Antique bilmente nel Febbraio di quest' Anno, benchè manchi il Mese e fort. 45. il giorno, ci fa vedere in Verona appellato folamente Re lo steffo Corrado, cioè non peranche nomato Imperadore. Rinieri Marchese di Toscana, per quanto ne lasciò scritto Wippone (c), con (c) IVippo tutta quella Provincia, non avea voluto peranche riconoscerlo per radi Salici. Re, estava forte nella ribellione. A quella volta marciò Corrado colla sua Armata, cioè con un possente esorcismo per costrignerlo all' ubbidienza. In fatti Rinieri, dopo effersi tenuto chiu-10 in Lucca per pochi giorni, vedendola malparata, venne finalmente ad arrendersi . L' esempio di Lucca, e del Marchese, fervì a ridurre in breve la Toscana tutta a suggettarsi. Cimancano Documenti per conoscere, se dopo questo satto seguitasse il Marchele Rinieri a reggere la Toscana, o pure s'egli fosse deposto, e in luogo di lui creato Duca di Toscana Bonifazio Marchefe, Padre dell'inclita Contessa Matilda. Inclino io a credere, che Bonifazio profittasse di tal congiuntura. Andossene dipor Corrado a Roma, e quivi nel Mercordì fanto con fommo onore e maExa Voig. gnificenza fu accolto da Papa Giovanni, e da tutti i Romani. Po-Ann 1027. Icia in die fancto Pascha, qui co Anno VII. Calendas Apriles terminabatur, a Romanis ad Imperatorem electus [ doveano dunque concorrere anche i Romani col Papa all'elezion dell'Imperadore ] Imperialem benedictionem a Papa suscepit,

Cafar O Augustus Romano nomine dictus.

Ricevette eziandio la facra unzione e coronazione la Regina Gifila sua Moglie, Figliuola di Erimanno Duca di Alemagna. Fu quella gran funzione onorata dalla presenza di due Re, cioè di Rodolfo III. Re di Borgogna, e di Canuso, o sia Cnuso Re d'Inghilterra, in mezzo a i quali l'Angusto Corrado se ne tornò al Palazzo. Ma anche in Roma succedette il medesimo, che era avvenuto in Ravenna. Mi fia permesso il dirlo, doveano ben essere allora indisciplinati, barbari, e bestiali i Tedeschi. Per ogni picciolo rumore correvano a far laghi di fangue, e sfoggiavano nella crudeltà: dal che poi venne, che si tirarono addosso l'odio de gl'Italiani, e ne stancarono la pazienza, siccome vedremo. Per un vil cuoio di bue in un di di quella settimana nacque contesa fra un Romano e un Tedelco, e vennero a i pugni. In vece di spartirli, diede all'armi tutto l'esercito Imperiale, e i Romani anch' essi ricorrendo per disesa all' armi loro, secero una pazza refistenza; ma in fine convenne loro dar alle gambe, O' innumerabiles ex illis perierunt. Nel di seguente i così maltrattati Romani , ante Imperatorem venientes , nudatis pedibus , liberi cum nudis gladiis, servi cum torquibus vimineis circa collum, quast ad suspensionem praparati, ut Imperator jussit, satisfaciebant . Queste surono le allegrezze e consolazioni de' Romani. Se vo-(a) Anulf. gliam credere ad Arnolfo Storico Milanefe di questo Secolo (a), lan.l.2.c.3, accadde in occasione della stessa Coronazione anche una rissa fra Eriberto Arcivescovo di Milano, ed Eriberto Arcivescovo di Ravenna. Quest' ultimo arditamente si mise alla destra di Corrado. L' Arcivelcovo di Milano, ciò veduto, e sentendo, che il corteg-

gio de suoi Milanesi, che era grande, incominciava a sar tumulto, e poteane succedere scandalo, saviamente si ritiro. Accortofene Corrado, fermò il paffo, e diffe, che ficcome toccava all' Arcivescovo di Milano di dar la Corona al Re d'Italia, per cui si faliva all'Imperio, così convenevol cosa era, che quel medesimo presentasse il Re al Papa per ricevere dalle di lui mani la Corona Imperiale; e però tolta la man destra all' Arcivescovo di Ra-

venna, giacche se n'era ito quel di Milano, per parere del Pontefi-

d Ale-

tefice Giovanni XIX. fece supplire le di lui veci ad Arderico Vesco- ERA Volg. vo di Vercelli, Suffraganeo dell' Arcivescovo. Intanto i Milanesi Ann 1027. altercando co' Ravennati, vennero con essi alle mani, e ne seguirono molte ferite, e crebbe sì fattamente la mischia, che lo stefto Arcivescovo di Ravenna su obbligato a mettersi in salvo colla fuga. Da lì poi a pochi giorni in un Concilio tenuto dal Papa fu deciso, che l' Arcivescovo di Ravenna avesse da cedere la mano a quel di Milano. Lite nondimeno, che non fin), e noi la vedremo risorgere all' Anno 1047. Abbiamo un Diploma di Corrado Augusto (a), in cui conferma tutti i suoi Beni al Monistero (a) Chronic, di Farfa, dato V. Kalendas Martii, Anno Dominica Incarnatio P. II. T. II. nis MXXVII. Anno vero Domni Chuonradi regnantis III. Impersi Rev. Italic. quoque I. Actum Roma: il che maggiormente ci afficura della fua Coronazione. Ch' egli abitaffe suori di Roma in Civitate Leoniana, si raccoglie da un suo Diploma, dato Nonis Aprilis dell'Anno presente, e da me tolto alle tenebre (b).

Italic. Dif-L'ATTIVITA' di quetto Imperadore nol lasciò consumare inu- fert. 65. tilmente il tempo in Roma. Però da l'i a poco, marciò egli coll Armata a Benevento e a Capoa; ed esse Città coll'altre di quella contrada, five vi, five voluntaria deditione fibi subjugavit. Diede anche licenza a i Normanni, che si trovavano in quelle parti, di abitarvi, e disendere i confini da i tentativi de' Greci. Ciò fatto ritornò a Roma, e s' avviò alla volta dell' Alpi. Era egli in Ravenna nel dì 3. di Maggio, e in Verona nel dì 24. di ello Mese, come costa da due suoi Diplomi, pubblicati dall' Ughelli (c), e da uno riferito dal Padre Celettino nella Storia di (c) Ughella Bergamo. Tanto fece, che in questi viaggiebbe nelle mani Taf. lial. Surv. felgardo Italiano, grande spogliator delle Chiefe, e delle Veda i Epifon ve: e colla sua morte sopra un paribolo liberò non so qual Pro Peter. C. Veronens. vincia da gl'infulti di coftui . Filii Tafelgardi quondam Comisis si veggono nominati all' Anno 1029, nella Cronica del Monistero di Farfa (d). In uno Strumento ancora de me pubblicato (e) e (i)Cleonic. fcritto nell'Anno 1045. li truova Teffelgardus Comes filius bone Faii. II. II. memoria Teffelgardi Comitis ex Civitate Beneventi . Sembra , Ren tratic. che del medefimo personaggio si parli in tali memorie. Men- tralic. Diftre quelle cole passavano in Italia, Guelfo Conte nella Svevia, fera ipdives in pradiis, potens in armis, turbo la quiete della Germania. Impadronitofi della Città d'Augusta, devastolla, e diede il facco al tesoro di quel Vescovo. Oltre a Corrado Duca di Franconia, che faceva di moiti preparamenti, anche Ernesto Duca

r#

ąβ

vo-

0.

:5

ul-

10

ı!l

16

53

2

ELA Vole, d' Alemagna, o fia della Suevia, benchè figliaftro dell' Impera-Ann. 1027. dore, prese l'armi contra di lui. L'arrivo di Corrado ad Augusta dislipò tutti i disegni di que' Principi. Guelfo, Ernesto, e Corrado, vennero all'ubbidienza, e colla prigionia, e coll'esilio di qualche tempo, pagarono la pena della lor ribellione. Raccon-(a) Nippo ta Wippone (a), che Corrado per biennium omnes Ticinenses afis Vis. Con-flixit, donec omnia que pracepit omni dilatione postposita com-

pleverunt. Però si può credere, che i Pavesi in quest' Anno indotti a rifabbricar entro la lor Città il Palazzo Regale, tornaffero in grazia dell' Augusto Corrado. Circa questi tempi, per (b) Arnulf. quanto si raccoglie da Arnolfo Storico (b), venne a morte il Verunor. 8 e diolan. 1, 2. scovo di Lodi, e quel Popolo secondo l'antico rito elesse il Successore. Ma Eriberto Arcivescovo di Milano, che in ricompensa cap. 6.

delle tante satiche e spese fatte per esaltare l' Imperador Corrado, e per potere signoreggiar egli fotto l'ombra di lui in Lombardia, avendo fra gli altri Privilegi ottenuto da esso Augusto di poter dare a Lodi quel Vescovo, che gli piacesse, scelse e consecrò Vescovo di quella Città Ambrosio, uno de' suoi Cardinali : che allora molte Chiese d'Italia, massimamente le maggiori, avevano i lor Cardinali al pari della Chiefa Romana. Sdegnati i Lodigiani per questa novità, che era anche contra de' Canoni, gli fecero testa. Ma il feroce Arcivescovo, messa insieme un'Armata, lor mosse guerra, prese all'intorno le lor Terre e Castella, e portò l'affedio alla stessa Città di Lodi. Non potendo di meno que, Cittadini, cedettero alla forza, accettarono Ambrofio Vescovo, il qual poscia sece ottima riuscita; ma di là nacque un odio implacabile de' Lodigiani contra de' Milanesi, il qual poscia partor) immense ruberie, incendi, e stragi per moltissimi anni avvenire. Credesi, che in quest' Anno terminasse i suoi giorni, e le fue mirabili fatiche S. Romoaldo Abbate Istitutore dell' Ordine Camaldolese, in età di cento vent'anni, come lasciò scritto S. Pier (c) Perrus Damiano (c). V' ha chi crede, che il Damiano, Autore avvez-

zo a credere e spacciare il mirabile dapertutto, senza avvederse-Romnaldi, ne abbia accresciuto di troppo gli Anni di questo Santo. Ma intorno a ciò son da vedere le Dissertazioni Camaldolesi del Padre

(d) Grandi, Abbate Grandi celebre Letterato, che dottamente ha esaminato ner Camal- questo punto (d). S'ebbe a male Pando! fo IV. dopo avere ricupedulenfer. rato il Principato di Capoa, (e) che Sergio Duca di Napoli avef-(c) Anony fe dato ricovero nella sua Città a Pandolfo di Tiano, cioè al vinnenfis T.V. to emulo. E senza di questo che non sa il mantice dell'ambiziozione ne' potenti Signori? (a) Quando men Sergio fe l'aspetta- ERA Volg. va, eccoti Pandolfo colla fua Armata volare all'affedio di Napo- Ann 1027. li, e strignere talmente quella Città, che l'obbligò alla resa. Ser- Oftienfis gio ebbe maniera di fuggirsene; e Pandolso di Tiano scappò an- Chron. 1.2. ch' egli a Roma, dove miseramente terminò i suoi giorni. A niu- cap. 58. no de' Principi Longobardi era mai riufcito ne' Secoli addietro di mettere il piede in Napoli . Questa fu la prima volta ; ma Pandolfo nè pur egli potè lungamente sostenere una tal conquista, ficcome diremo. Nella Cronica del Volturno (b) si vede, che (b)Chronic. Pandolfo IV. e suo Figliuolo Pandolfo V. contavano nel Mese di P. II. T. I. Marzo, e d'Aprile dell'Anno seguente 1028. l'Anno Primo Du- Ret. Italic. catus Neapolitani .

Anno di Cristo MXXVIII. Indizione XI. di GIOVANNI XIX. Papa 5. di Corrado II. Re di Germania 5. Imperad. 2.

A VEA nell'Anno precedente terminato il corso di sua vita
Arrigo Duca di Baviera, (c) però l'Augusto Corrado scel. (c) Annali. fe per quel Ducato la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il suo pas Saxo. fteffo Figliuolo Arrigo. In quest' Anno poscia gli proccurò una mag. nui Contragior dosa d' onore, con farlo eleggere Re di Germania in età di finin Chr. toli undici anni. La sua Coronazione su solennemente satta in Aquisgrana nel dì 14. di Aprile, cioè nel giorno fanto di Pasqua. Abbiam veduto di fopra, che Corrado Duca di Franconia, o sia di Wormacia, Cugino dell'Imperadore, restò escluso dal Trono Imperiale. Da l'innanzi non si quetò giammai, e sece guerra contra d'esso Imperadore per più Anni, ma con suo grave discapito. Alla perfine l'Augusto Corrado in riguardo massimamente della parentela, ed anche per compenfarlo de i danni a lui recati, perchè gli avea imantellate tutte le sue Fortezze, il rimise in sua grazia, gli restitul tutti i suoi Stati di Germania; e poi ficcome diremo all' Anno 1035, gli fece anche una confiderabil giunta e regalo. Chi dopo la morte di Ugo Marchefe di Toscana, succeduta sul fine dell'Anno 1001, succedesse a lui nel governo del Ducato di Spoleti, e della Marca di Camerino, e reggesse quel paele fino a questi di, non l'ho saputo finora discernere per man- (d)Chronic, canza di documenti. Nelle giunte, da me pubblicate alla Croni. Cafamienf. ca del Monistero di Casauria (d), noi troviamo, chi in quest'Anno P. II. T. II. Tomo VI.

j¢'

01

m•

[0-

le

a-

ęť

:2:

ģ.

53

ERA Volg. fosse Duca di Spoleti, e Marchese di Camerino, cioè un altro Ugo . Veggonfi due Placiti , tenuti l' uno nella Città di Penna , e l'altro nella Città di Marsi , Anno ab Incarnatione Domini M-XXVIII. O imperante Domno Chonrado gratia Dei Imperatore Augusto, Anno Imperii ejus in Italia Primo, O die Mensis Januarii, per Indictionem X. Nell' Originale fara stato Indict. XI. Era presidente ad essi Placiti Ugo Dux O Marchio . La pena imposta a i trasgreffori è di mille libre d'oro ottimo, medietatem ad partem Imperatoris, O medietatem ad partem pradicti fancti Monasterii di Cafauria: parole indicanti il dominio dell'Imperadore in quella contrada, e che per conseguente ivi si parla del Ducato di Spoleti; o pur della Marca di Camerino, o fia di Fermo. Probabilmente questo Ugo ebbe per Padre Bonifazio iuniore Duca di

(a) Antique. Spoleti, come ho conghietturato altrove (a).

fert. b. pag. 355. Hift. 116. 4. cap. 2.

CIRCA questi tempi succedette, quanto lasciò scritto Glabro Par 1987. Storico (b), benchè con qualche imbroglio di Cronologia. Cioè in un Castello, appellato Monforte, nella Diocesi d'Asti, pieno (b) Claber di molti Nobili, s'era introdotta un' Eresia, con rinovare i riti de' Pagani e de' Giudei. Per quel che dirò, furono costoro più tosto Manichei, giacchè questa mala razza s'era di soppiatto molto prima introdotta in Italia e in Francia; e pur troppo in tutti e due questi Regni avea sparse di gran radici coll' andare de gli anni. Sapissime tam Mainfredus Marchionum prudentissimus, quam frater eins Alricus, Aftenfis Urbis Praful, in cujus scilicet Diacesi locatum babebatur bujusmodi Castrum, ceterique Marchio. nes ac Prasules circumcirca creberrimos illis assultus intulerunt. Ciò che avveniffe di quel Castello e di quegli Eretici . Glabro lo lasciò nella penna. Ma ne parla ben diffusamente Landolso (c) Landul- feniore (c), Storico Milanefe del prefente Secolo, con dire, che Histor, Me. Eriberto Arcivescovo in questi tempi di Milano, trovandosi in Torino, udi l'Erefia de gli abitanti del Castello di Monforte. Fat-

diolan. hib. 2. c. 27.

to prendere un di coloro, appellato Girardo, volle intendere da lui, in che confistesse la setta e credenza di quel Popolo. Allegramente espose costui i suoi dogmi, e chiaro si scorge, che era l'Erefia de Manichei. Allora Eriberto spedì le sue milizie a quel Castello, e sece prendere tutti quanti quegli abitatori, e spezialmente la Contessa di quel Luogo. Fattili condurre a Milano, cercò tutte le vie di ridurli a ravvedimento, ma in vece d' abiurare i loro errori, si misero a sedurre chiunque andava a visitarli. Perciò su loro intimata la morte, se non ritornavano alla

alla vera Fede di Cristo. Alcuni, almeno in apparenza, l' ab- Era Volg-bracciarono; ostinati gli altri vivi surono bruciati. Ma giacche Anx.1028. abbiam parlato quì di Odelrico , Maginfredo o sia Manfredi Marchefe di Sufa, da noi altre volte menzionato, ed onorato da altri Scrittori di questi tempi coll'elogio di Principe prudentissimo: bene farà il ricordare, ch'egli fondò in quest'Anno [ come cofta da uno Strumento presso l' Ughelli (a) ] il Convento delle (a) Ughelli Monache di Santa Maria di Caramania , oggidì nella Diocesi di Tom. 1/2. Torino, insieme con Berta Contessa sua Moglie. Con queste parole si veggono essi enunziati: Nos in Dei nomine Odelricus, qui miseratione Dei Magnifredus Marchio scilices nominatus, filius quondam Magnifredi similiter Marchionis, O Berta, auxiliante Deo jugales, filia quondam Aubersi isemque Marchionis. Dal che si scorge, che Berta sua Moglie su Figlinola del Marchese Oberso II. Progenitore della Cafa d'Este . Hassi ancora all' Anno seguente la fondazione satta da questi due piissimi Consorti, e da Alrico Vescovo d'Asti, Fratello d'esso Marchese, della Badia di S. Giusto di Susa, (b) in cui si vede, che Berta avea per Fratel- (b) Antichili Adalberto Marchese, Azzo, ed Ugo, che appunto si truovano P.Le. 13. in questi tempi Figliuoli del suddetto Marchese Oberto II. Da Azzo vengono i Principi Estensi.

Anno di Cristo MXXIX. Indizione XII.

di Giovanni XIX. Papa δ.

œ

po

ιd·

Œ,

m. bro olio

cht

-10

· da 110

che

į:

į, t

ń

di Corrado II. Re di Germ. 6. Imperadore 3.

N ORDEVA il freno Sergio Duca di Napoli, perchè caccia-M ORDEVA II Ireno Sergio Duca di Napoli, perche caccia-to fuori del fuo nido da Pandolfo IV. Principe di Capoa, e studiava tutte le vie di rientrare in casa. Dopo due anni e mezzo, ch'egli era esule (c), gli venne satto di ricuperare il suo (c) Anony-Principato, e per conseguente o sul fine di quest' Anno, o pur mei Cafi. nell'Anno seguente. Probabilmente gli prestarono aiuto per ma- Rev. Italie. re i Greci, perchè Napoli finquì s'era sempre tenuta salda sot- Les Oftento la fovranità de gl'Imperadori d'Oriente, benchè i fuoi Du- esp. 58. chi, appellati anche Maestri de' Militi, godessero una piena signoria in quella Città, e nelle sue dipendenze. Sembra anche certo, che a tale impresa concorressero in aiuto suo i Normanni, i quali andavano crefcendo in quelle contrade, gente, che sapeva pescare nel torbido, e seguitava senza scrupolo ora l'uno, M

Ena Voic. ora l'altro di que' Principi, anteponendo fempre chi gli dava o Ann.1039. prometteva di più. N'e mancavano a Sergio de i partigiani nella ileffa Città di Napoli; e però ne tornò felicemente in pofiesso. Si sa, ch' egli donò un delizioso e sertile territorio fra Napoli e Capoa (senza fallo per guiderdone del buon fervigio) a i Normanoni, con crear Conte Rainulfo capo de' medesimi, e imparentarsis seco. Allora su, che i Normanoni si diedero a fabbirca ca se le in quel sito, che a poco a poco divenne una Città, chiamata Aversia, di cui su il primo Conte il predetto Rainulso, e che servi di baluardo da li ninanzi contro la potenza de' Principi di Capoa. Il trovarsi poi così ben agiati e savoriti in Italia i Normanni, e la fama delle or delizie portata in Normandia, andava facendo venire di colà nuovi compagni nella Campania a participar del la sortuna e selicicità de' lor nazionali. Abbiamo da Lupo Protospanionali a la contra della sortuna e selicicità de' lor nazionali. Abbiamo da Lupo Protospanionali a la contra della sortuna e selicicità de' non si mandato in Italia per Catapano,

(a) Loya ta [a], the in quest? Anno su mandato in Italia per Gatapano, 
prostipuis o sia Generale de' Greci Crissosor, e che Bugiano con Oresse si 
in Clevation e tornò a Costantinopoli. Aggiugne il suddetto Cronista, che 
mense sulli venin Posbo Catapanus, sectique pugnam cum Rayca 
in Baro. Tanto son cotte queste memorie, che non si atrius 
dissinguere ne le persone, nè le azioni succedure in que paci.

15) deups Tuttavia affai traluce dall' Anonimo Barenfe [b], che dopo la mor ganta morte di Melo quello Rayca fi fece capo de Pugliefi ribelli ai Grenov. ci. Abbiamo di nuovo lotto quel' Anno memoria di Ugo Marche-Rev. Italie. fe, uno de gli Antenati della Cafa d' Efte in uno Strumento, da-

(c) Campi (o alla luce d'al Campi (c), e feritto colle Note feguenti: Conlibratifica radiu gratia Dei Imperator Augustis, Anno Impeti ejus, Deo proferenz I., la più Secundo, X. Kalendas Februarii, Indictione XII. che indicano l'Anno prefente. Egli è quivi chiamato Ugo Marchio filius
bona memoria Oberti, qui fui term Marchio. E magnifica la compra, ch'egli fa di una gran quantità di Beni, ascendenti secundo la misura a dieci misla ingeri, che fecondo il campi danno cenro ventimila peritebe. Fra quetti beni posti ne' territori di Pavia,

Pascenza, Parma, e Cremona, ficontano varj Callelli, Rocche, Corti, e Chiefe, che fi truovano poi confermate nell'Anno 107, da Arrigo III. detto il IV. alla Cafia d'Efle. Così coll'una mano raunava queflo Principe delle ricchezze, ma coll' altra ne faceva anche parte a i facri Luoghi. Perciocchè in quefl'Anno appunto, o pure nel 1038. come vuole il Campi, fi offerva in un altro fuo Strumento [d], ch'egli dona alla Cattedrale di Piacenza due

(Aldmitti- iuo Strumento [d], ch'egli dona alla Cattedrale di Piacenza due si Elensi, porzioni della Decima di Portalbero, e la terza alla Chiefa di Santa Ma

ta Maria de ipso loco Portalbero. Molt'altri effetti della sua Pietà Era Volg. e munificenza verso le Chiese ci ha nascoso il tempo; ma non ci Ann. 1029. è già ignoto, ch'egli magnificamente arricchì l'antica Badia della Pompofa, fituata oggidi nel distretto di Ferrara, e governata dal vivente allora Guido Abbate, uomo fanto, di cui s'è parlato di fopra. Arrigo II. fra gl'Imperadori in un fuo Diploma, da me dato alla luce nelle Antichità Estensi, e scritto nel Settembre dell'Anno 1045, chiama esta Badia ab Ugone Marchione magnifice ditatam, e le conferma quicquid sibi junior Ugo Marchio Filius Uberti dedis. L'Anno in cui quetto Principe mancò di vita, è a noi ignoto. Probabilmente non molto sopravisse dopo l'Anno presente . Ebbe Moglie, ma non apparisce, ch' egli lasciasse dopo di sè Figlipoli: laonde la sua eredità pervenne al Marchese Alberto Azzo I. suo Fratello, se era vivo, o pure al Marchese Alberto Azzo II. suo Nipote, del quale cominceremo a parlar da qui innanzi. Fu di parere l'Ughelli [a], che Eriberto Arcivefeo [a] Ughell. vo di Ravenna passasse a miglior vita nell' Anno 1027. Non T.II. in Arne adduce alcuna pruova . Ben certo è per uno Strumento addot- chiepifeop. to da Girolamo Rossi [b], che si truova in quest'Anno, Anno Ravent. Quarto Jeannis Papa, Imperante Chuonrado Anno Tertio, die Hiftor. Ra-XI. Aprilis , Indictione XII. Arcivescovo di quella Città Gebeardo. In vece di Anno Quarso, avrà avuto la pergamena Anno V. o pure VI. e il Rossi per isbaglio avrà letto Anno IV. egli stesso confessa, che nell'Anno seguente 1030. a di 6. di Giugno correva tuttavia l' Anno VI. di Papa Giovanni XIX. In un Documento, da me dato alla luce [c], torna a farsi vedere il Mar-[c] Anign chese di Susa Odelrico Magnifredo, o sia Manfredi, il quale si fen. 6. pag. protesta Figliuolo di un' altro Magnifredo Marchete . Di questo 341-Principe avremo occasion di parlare in breve.

Anno di Cristo MXXX. Indizione XIII.

di GIOVANNI XIX. Papa 7.

2-

le he

2 2

ú.

itt

į,

å

100

;D

ndi-

,125

offic on-

100

300

100

护

12

15

di Corrado II. Re di Germania 7. Imperad.4.

INSORSE in quell' Anno guerra fra l' Imperador Corrado, e Srefano, Primo Re d'Ungheria, Principe fanto, per colpa non già de gli Ungheri, ma bensì de' Bavarefi lor confinanti. [d] Annal. Moffe Corrado un potente efercito a quella volta, e giunfe fino a fundamenta de la companio del la companio de la companio del companio del companio de la companio del co

Era Volg. nella Baviera. Ma il buon Re Stefano, a cui non piaceva questa Ann. 1030 brutta musica, e che si trovava anche inferiore di forze, con un' ambasciata spedita al giovinetto Re Arrigo dimandò pace; e questi dall' Augusto Corrado suo Padre l'ottenne. Circa questi tempi Pandolfo IV. Principe di Capoa, ingrato a i benefizi a lui compartiti da Dio, tornò ad imperversar come prima contra del nobilisfimo Monistero di Monte Casino, nulla curando, che quel facro Lungo fosse sotto l' immediata signoria e protezion de gl' Im-(a) Les peradori (a). Chiamò a Capoa Teobaldo Abbate con invito di Oftenfla Chronic. gran benevolenza, e il forzò a non partirsi da quella Città. Si 116. 2. 6. 58. fece giurar fedeltà da tutti i fudditi di quella Badia, distribu) O fequ.

a i Normanni, allora suoi aderenti, una parte delle Castella, dipendenti da esso Monistero, e diede l'altra in governo ad un certo Todino, uno de' Famigli del Monistero, che aspramente cominciò a trattare i poveri Monaci. In una parola su ridotto a tal miferia quel facro Luogo, che un giorno i Monaci disperati presero la risoluzione d'andarsene tutti in Germania a'

piedi dell'Imperadore, per implorar'aiuto, e si misero in viaggio. Avvisato di ciò il suddetto Todino, corse, e tante preghiere e promesse adoperò, che li sece tornare indietro. Ab-(b) Assal. biamo da gli Annali Pifani (b), che in quest' Anno in Nativi-Pilan.T.Fl tate Domini Pifa exufta eft . Di simili incendi di Città Italiane in questi Secoli noi ne andremo trovando da qui innanzi non pochi. Non erano allora molte d' esse Città fabbricate colla durevolezza e pulizia de'nostri tempi . Molto legname concorreva a farle, e in molti di quegli edifizi duravano ancora i tetti coperti

(c) Antique. Italic. Differt. 21.

di paglia, siccome ho io altrove accennato (c). Però non è da stupire, se attaccato il fuoco in un luogo, facilmente si difsondesse la fiamma sino a prendere la maggior parte delle Città. Abbiam parlato di sopra con lode di Magnifredo Marchese di Sufa. Non fi vuol' ora tacere un fatto narrato dall' Autore della (d)Chronic. Cronica della Novalesa (d). Secondo gli abusi di questi Secoli P.H. T.H. barbari avea l'Imperador Corrado, stando in Roma, conferita Rev. Italie. la Badia della Novalesa al Nipote di Sant' Odilone Abbate di pag. 760.

Clugn), il quale per effere giovinetto, dopo averle recato non lieve danno, la concedette in benefizio [probabilmente per danari ] ad Alberico Vescovo di Como. Questo Prelato ingordo Taurinum veniens, egit arte callida cum Marchione Maginfredo, O' fratre fuo Adelriso Prafule [ d' Afti ], datoque multo pretio , ut Abbatem caperet: quod & fecit. Nel di feguente i Cittadini

di

di Toino, che amavano, ed apprezzavano forte quell' Abbate, Sa. Vole, fector una gran tannata per levargileio dalle mani. Sad predit-inimiosa. Glus Marchio cum turka militare prevaluir, interdicent illir, ne quid offenderent. Può effere, che fel meritafle l'Abbate. Ne ho io fatta menzione, acciocchè il Lettore offervi, come in questi tempi la Città di Torino dovea effere fotto la giurisdizion del Marchel Magnifecto, o Mantrelio. In quell' Anno trovandoli l'Imperador Corrado in Ingeleim XVIII. Kalendas Aprilis, Anno Chuon-radi Regnantis Sesto, giusdamque Imperii Territo (a), consermo il (2) philoradi Regnantis Sesto, giusdamque Imperii Territo (a), confermo il (2) philoradi Regnantis al Imperiale e Regale.

Anno di Cristo MXXXI. Indizione XIV. di GIOVANNI XIX. Papa 8.

di CORRADO II. Re di Germania 8. Imperad.5.

Serive Romoaldo Salernitano (b), che Anno MXXX. Indimualdati
dione XIII. Johannes Princeps Salerni defunctus est Anno Salernia. Principatus sui LVII. & successit ei Guaymarius filius ejus. Ma Ctronic. è fallato il testo, e in vece di Johannes avrà scritto Romoaldo Italic. Guaymarius, cioè Guaimario III. Principe di Salerno. Anche l' Anonimo Barense presso il Pellegrini mette all' Anno 1030. la morte di questo Principe. In un testo di Lupo Protospata (c) essa (c) Lupus vien riferita all' Anno 1029. Ma il suddetto Camillo Pellegrini in Chronico. portò opinione, che Guaimario III, conducesse la sua vita fino all'Anno presente 1031. parendogli che si possa ciò ricavare da alcuni antichi Strumenti. Abbiamo in oltre tanto dall' Anonimo Barense (d), quanto dal Protospata suddetti, che Mense Junii (d) Anonycomprebenderunt Sarraceni Caffianum, cioè la picciola Città di fis Tom. V. Cassano nella Calabria; e che nel dì 3. di Luglio Poto Cata- Rer. Italic. pano de'Greci venne a battaglia con quegl' Infedeli, e restò sconsitto con lasciarvi egli la vita. Passò alla gloria de' Beati in quest' Anno S. Domenico Abbate del Monistero di Sora , appellato da Leone Ostiense (e) mirabilium patrator innumerum, O Ca- Ostiense in nobiorum fundator multorum. Il Sigonio, e dopo lui Angelo dal Cinonic. la Noce (f) Abbate Cafinele, stimarono Domenico Sorano lo (f) Angelus stesso che San Domenico Loricato. Ma andarono lungi dal vero . de Nuce in Certo è, che furono due persone diverse. Il Loricato volò al Cie-Nosit ad lo nell'Anno 1061, come dirittamente offervo il Cardinal Baro- Lemis O. ERA Volg. nio (a). O sia che si pentissero finalmente i Veneziani dell'aspro ANN.1031: trattamento da lor fatto ad Ossone Orfeolo lor Doge; o pure che T.XII.Rer.

indanalib. s' infastidissero del governo di Pietro Barbolano a lui fustituito G'in Mar- nel Ducato; o pure, come è più probabile, che prevalesse la (b) Dandul. fazion de gli Orseoli: certo è per attestato del Dandolo (b), in Chronic. ch'essi preso in quest' Anno il suddetto Pietro Doge, senza saponata gli levarono la barba, e vestitolo da Monaco, il mandarono in esilio a Costantinopoli. Quindi inviarono alla stessa Città di Costantinopoli Vitale Vescovo di Torcello con bello accompagnamento a ricondurre di colà Ottone Orfcolo per rimetterlo ful Trono Ducale. Intanto diedero il governo della Terra ad Orfo Orfeolo Patriarca di Grado, e Fratello d'esso Ottone, uomo di gran senno e generosità, il quale per un' Anno e due Mesi fece da Vice-Duca con molta fua lode.

(c) Antiqu. Italic. Dif-

DUE Diplomi ho io dato alla luce (c), che in quest'Anno fert. 8.0 19 ottenne dall'Augusto Corrado Ubaldo Vescovo di Cremona, amendue dati III. Kalendas Martis Anno Dominica Incarnationis MXXXI. Indictione XIIII. Anno autem Domni Chuonradi Secundi Regnantis VI. Imperantis verd IIII. Astum Goslare. In tutti e due questi Documenti è notato l' Anno Sesto del Regno, e conseguentemente pare adoperata l' Epoca del Regno d' Italia. Ma di qui risultando, che la Coronazione Italica di Corrado sarebbe seguita prima del dì 26. di Febbraio dell' Anno 1026. converrà (d) Her- meglio interpretare Ermanno Contratto (d), allorche ad esso mannus Contractus Anno 1026. scrive, che Corrado circa tempus Quadrage sima

inChronico. cum exercitu Italiam adiit. Diede fine in quest' Anno in Filcanno

(e) Mabill, alla fua fanta vita Guglielmo Abbate di Dijon in Francia (e) , in Annal. celebre nella Storia Monastica per le sue Virtu, e per la fondazione di vari Monisteri, fra quali quello di S. Benigno di Fruttuaria in Piemonte, e per avere introdotta la riforma in affaissimi (f) Glaber Monisteri massimamente di Francia. Glabro Rodolfo (f) suo lielmi Di- contemporaneo, nella Vita, che scriffe di lui, attesta, tale efvion. apud sere stata la sama e stima d'esso Guglielmo Abbate, ut cunstas Latii ac Galliarum Provincias ip sius amor ac veneratio penetraret. Nam Reges ut Patrem, Pontifices ut Magistrum, Abbates & Monachi ut Archangelum, omnes in commune ut Dei amicum, sucque Praceptorem salutis babebant. Ne ho fatta menzione, perch' egli senza dubbio su di nascita Italiano. Secondo la testimonianza del medefimo Glabro egli nacque nell'Ifola di San Giulio della Diocesi di Novara, nel tempo stesso che Ottone il Grande assedià WilWilla Moglie di Berengario Re d' Italia in quell' Isola del Lago Era Volg. d' Orta: il che, siccome abbiam veduto, succedette nell' Anno Ann. togi. 962. Ottone stesso dopo la presa di quel Luogo il tenne al sacro Fonte. Non s'inganno Glabro in iscrivendo, ch' egli morì nell' Anno presente 1031. in età d'anni settanta; ma ingannossi bene il Padre Mabillone (a), volendo quì correggere Glabro, quafi- (a) Mabill. chè Guglielmo avesse dovuto nascere nell' Anno 961. perchè mol- nedistinad to ben fi verifica, ch'egli fosse nato nel 962. e che nel presen- dun. 987. te 1031. egli fosse entrato nell'Anno settantesimo di sua età, benchè sia vero, che Berengario morì molto più tardi di quel che suppose Glabro. Se vogliam credere a Sigeberro (b), in (b) Sigeberquest'Anno Robereus & Richardus [Nobili Normanni] minuen- its in Chioda domo multitudinis caussa, hoc tempore a Normannia digressi, Apuliam experunt, O Italis inter se dissidentibus, dum alteri contra alterum auxilium præstant, hac opportunitate Italos callide & foriser debellant, & successus urgendo suos nomen suum dilatant, & futura prosperitatis sibi viam parant. Se, come io credo, e si raccoglie da altro susseguente luogo, Sigeberto vuole, che Roberto Guiscardo nell'Anno presente dalla Normandia passasse in Puglia, egli racconta delle savole. Ne in questi tempi fu guerre in Puglia, nè fra i Principi di quelle contrade; e noi vedremo a suo tempo, quando esso Roberto venne in Italia. Ma forse parla di un diverso Roberto quello Storico.

Anno di Cristo MXXXII. Indizione xv. di Giovanni XIX. Papa 9.

0.

71

10

:f-

d

1.

þ

F,

p

di CORRADO II. Re di Germania 9. Imperadore 6.

Esso' di vivere in quest' Anno Rodolfo III. Re di Borgogna, sopranominato il Dappeco, senza lasciar Figliucoli. Aveva egli per cura del santo Imperadore Artigo riconosciuto per dominio dipendente dall' Imperio il suo Regno, (ε) ο (ε) Dimeno, pure perchè ciò si pretendeva fatto ne tempi infino di Al'Imporio. Re di Germania, egli venne a suggettardo di nuovo all' Imperio. L'Imperador Corrado maggiormente strinse questo affare, usando anche della forza, con indurre Rodolso a promettere di aver per successore in quel Regno o lui, o in suo luogo il giovane Arrigo Re, con pretenderlo ancora per le ragioni di Gisla o Gisla Imtomo III.

ERA Volg. peradrice sua Moglie, Nipote del suddetto Rodolfo. [a]. Ed ANN 1032. (a) Wilpo era ben vasto e fiorito quel Regno, perchè da Basilea si stendeva in Vita Con- fino ad Arles e a Marfilia, con abbracciare la Provenza, Lione, radi Salici. il Delfinato, ed altri paesi [b]. Ne su portata la Corona coll' mi Ligurin, altre Regali infegne, e massimamente colla Lancia di S. Mauri-116.50

zio all' Augusto Corrado . Ma Odone II. Conte, o sia Duca di Sciampagna, perchè Figliuolo di Berta Sorella del defunto Re Rodolfo, pretendendo a quella eredità, si prevalse della congiuntura, che esso Imperadore si trovava impegnato coll'armi nella Schiavonia, o per meglio dire, nella Polonia contra di Misicone Re, o pur Duca di quelle contrade: ed entrò in possesso della Borgogna. Perciò Corrado s'andò preparando per fare nell'Anno feguente una disgustofa danza nel rapito a lui Regno. Abbiamo spettante a quest' Anno un Documento, che ci scuopre, chi soffe ne' tempi prefenti Duca e Marchese della Toscana, Pubblicò l' [c] Ughelli [c] la fondazione de' Canonicati fatta nella fua Chiefa

Fpi/cop. Fafulan.

Tom.III. in da Jacopo Velcovo di Fiesole , Anno Dominica Incarnationis MXXXII. Imperii Domni Conradi Augusti V. Indictione XV. Dice di far quell' opera per la falute de gl' Imperadori , e spezialmente di Arrigo I. fra gli Augusti, che l'avea promosso a quella Chiefa. Necnon pro falute Conradi Serenissimi Imperatoris felicis memoriæ ( così dicevano altri ancora de' l'rincipi viventi ) suaque Conjugis Gisla Augusta, & filii ejus H. necnon Bonifacii Serenissimi Ducis O' Marchionis Tuscia. Sicche probabil cola è, che fin nell' Anno 1027. Rinieri Marchese di Toscana, volendo . cozzare col Re Corrado, con essere poi necessitato a rendersi , decadesse da quel Ducato, e che sulle rovine di lui si alzasse il Marchele Bonifazio, Padre della gran Contessa Matilda. Comunque fia , l'abbiamo Duca della Toscana in questi tempi . in Chronico Tornarono nell' Anno presente gli Ambasciatori [d], spediti dal

T.XII.Rer. Popolo di Venezia a Costantinopoli, per ricondurre di colà il Italicar.

già efiliato lor Doge Ottone Orfeolo, colla nuova ch' egli avea dato fine alla sua vita in quella Città. Il perchè Orso Patriarca di Grado suo Fratello, stato Vicedoge per un' Anno e due Mesi, rinunziò il governo. Col favore di poca parte di Popolo s'intrufe nel Ducato Domenico Orfeolo, e male per lui : perciocchè non andò molto, che formatafi una potente follevazione contra di lui, ebbe fatica a falvarsi con ritirarsi a Ravenna, dove lasciò

[e] Rubem poi le fue ofsa. Girolamo Rossi [e] mette la sua suga e morte

diligente Scrittore delle cose della Patria sua. Fu dunque creato ERA Volg. Doge di Venezia Domenico Fiabanico, che allora si trovava in Annioga, efilio: con che cessarono tutte le fazioni e discordie de Veneziani. Questi, soggiugne il Dandolo, a Constantino Augusto Protospatarius ordinatus est . Ma dovea dire da Romano Argiro, il quale nell' Anno 1028, era succeduto a Costantino nell' Imperio d'Oriente. Per attestato di Lupo Protospata [a], e dell' Anoni- Protospata mo Barense [b], in quest'Anno il medesimo Romano Impera inChionica dor de' Greci mando per Catapano, o sia Governator Genera- [b] Anonym. le de'fuoi Stati in Italia, Costantino Protospata, chiamato an- Chionica cora Opo. Italic.

Anno di Cristo MXXXIII. Indizione I.

di BENEDETTO IX. Papa 1.

0

10 xf-

: 1

pe-

) 1

oris

nti )

feri a e,

enda

di,

e il

Co

pi :

dal

li g

14.62

arra

lef,

gul:

gcd

a å

(0)

di Corrado II. Re di Germania 10. Imperad. 7.

LTRE a quest' Anno non passò la vita di Papa Giovan-I ni XIX. Non ci è noto il giorno e Mese, in cui egli cessò di vivere. Ben sappiamo, che ebbe nel Mese di Giugno per Successore nella Cattedra di S. Pietro Benedetto IX. Adunque uno Strumento accennato da Girolamo Rossi [e], dove si legge [e] Rubeus il suo Anno Terzo nel di 25. di Giugno dell' Anno seguente, tib., patisce delle difficultà. Aggiungo di più, che nel Bollario Casinefe, e ne gli Annali Benedettini del Padre Mabillone fi truovano Documenti, fecondo i quali parrebbe, che esso Benedetto IX. avesse conseguito il Pontificato nell' Anno precedente e non già nel presente. Tali nondimeno e tanti sono gli altri, che ci assicurano, aver'egli folamente in quest'Anno conseguita la dignità Pontificia, che non credo fi possa dipartire dall' opinione suddetta. Ora noi troviamo questo Pontefice sommamente screditato nella Storia Ecclesiastica . Egli è appellato da Glabro [d] [d] Glabre Nepos duorum, Benedicti atque Johannis (Romani Pontefici) cap. 5. Puer ferme decennis, intercedente thefaurorum pecunia, electus a Romanis. Non par notizia ficura, ch'egli fosse di età si tenera. Dicono ancora, che si chiamava prima Teofilatto. Anche di questo io dubito, sembrando per le notizie da me addotte altrove, che non egli, ma Benedetto VIII. suo Zio portasse questo nome. Ha ben ragione di dar qu' nelle smanie il Cardinal Baronio [e] contra di questo mostro, con saviamente consutare [e] Baron, N di-Esclefial.

Exa Volg. dipoi i nemici della Chiefa Cattolica, che di qui prendono mo-Ann 1033. tivo di sparlare della Chiesa Romana. Non lasciarono mai , ne lasciano le Chiese, e spezialmente quella, che è Capo di tutte, d'essere sacrosante e venerabili, ancorchè talvolta Ministri indegni ne giungano al governo. Così durò anche allora in tutti i favi Cristiani la venerazione dovuta alla Sede Apostolica, tuttochè ciascun disapprovasse e l'ingresso e la vita di questo Pontesice , che su veramente esecrabile e sporca. I vizj de sacri Pastori non son già vizi delle-loro Sedie . Passa anche il Cardinale Annalista a riprovare, e meritamente, i Principi del Secolo, qualor vogliano metter mano nell' elezione de' fommi Pontefici. Ma è da vedere, se questo sosse il luogo di dar questo ricordo a i Principi. Pare più tosto, ch'egli dovesse ricordare a i suoi Elettori di aver gli occhi folamente a Dio, e al bene della Chiefa, e non già allo splendor dell'oro, nè a' propri vantaggi. Nell'elezione di Benedetto IX. niun Principe ebbe mano . L' oro fu il Principe, che fece eleggerlo, e da questo Tiranno, e non da violenza di Principe alcuno, si lasciarono questa volta abbagliare il

Dialoger. 116.30

(a) Villin Clero e Popolo Romano. Abbiamo da Vittore III. Papa (a), che questo Benedetto di nome, ma non di fatti, cujusdam Alberici Filius [ Magi potius Simonis , quam Simonis Petri vestigia feltatus] non paroa a Patre in Populum profligata pecunia, sum. mum fibi Sacerdotium vendicavit. Cujus quidem post adeprum Sacerdossum vita quam turpis, quam fæda, quam exfectanda exfliterit, borresco referre. Ma allora pur troppo la Simonia facea grande strage non in Roma solo, ma per tutta la Cristianità . Ed essa più facilmente ancora mettea le zampe nell' elezion de' Papi, perchè a questa interveniva anche il Popolo Secolare. Lodiamo Dio, che questa mal'erba, sempre detestata, sempre sulminata dalla Chiefa Cattolica, trovò da lì a pochi anni de gli zelantissimi Papi, che seriamente attesero a fradicarla; e lodiamolo, perchè a miglior' ordine ridotta l' elezion de' Romani Pontefici , non più si veggono nella Sedia di S. Pietro personaggi, che in vece di edificare diffruggano, nè Vescovi nell'altre Chiese, mancanti affatto di quelle belle doti , che S. Paolo desidera ed esige in ogni facro Pastore della Chiefa di Dio.

NEL Gennaio dell'Anno presente si trovava in Basilea l'Impera-(b) Antique dor Corrado, comecosta da un suo Diploma pubblicato da me (b). In queilo stesso Mese, per attessato di Wippone (c), egli mosse l' (c)Wippo Armata lua verso il Regnodella Borgogna, per ispossessare Odo-

ne Conte o sia Duca di Sciampagna. Arrivato nel giorno della Pu- Era Volzi rificazion della Vergine al Monistero Paterniaco, quivi da buona Ann 1033parte de' Grandi d'esso Regno su riconosciuto per Re, e ne ricevette la Corona nel giorno stesso. S' accinse ancora all'assedio di alcune Castella; ma sì fiero e straordinario su il freddo in quelle parti, che convenne desistere e ritirarsi. Tornossene dunque indietro, e trovandosi nel Castello Turcico, vennero ad inchinarlo la vedova Regina di Borgogna Ermengarda, con altri non pochi Borgognoni, i quali aveano fatta la via d'Italia per timor di Odone. Venuta poi la State, l'Imperadore in vece di portar l'armi contro il Regno della Borgogna, andò a dirittura a cercar Odone in cafa fua, cioè nella Sciampagna, dove sì terribil guafto diede, che Odone per necessità venne a trovar Corrado con tutta umiltà, e a chiedere perdono, con prometter quello, che siccome uomo di mala fede non voleva eseguire. Contento di questo se ne tornò in Germania Corrado. Immaginossi il Cardinal Baronio (a) per (a) Baronio un passo mal inteso di Glabro, ch'esso Augusto calasse in quest'An-Annal.Ecc. no in Italia. Ciò è troppo lontano dal vero, come avvertì il Padre Pagi (c). Anche il Padre Daniello (b) finistramente interpre- (b) Pagins tando un altro passo di Glabro, si credette, che il Popolo di Mi- Baron. lano ribellatofi all' Augusto Corrado, spedisse nell' Anno presente ad Annum Ambasciatori ad offerir la Corona d'Italia al predetto Odone. Ciò (c) Daniel fegul molto più tardi, siccome vedremo. Erano in questi tempi Histoire de i Milanesi sommamente attaccati e sedeli all'Imperadore. Nè si France. vuol tacere, che per attestato del suddetto Glabro (d), in quest' (d) Glaber Anno cominciò per la prima volta ad udirsi il nome della Tregua cap. 5. di Dio, proposta da i Vescovi delle Provincie di Arles e di Lione, che poi fu stabilita più tardi, ed anche abbracciata da molti in Italia. Erano allora non meno in Francia, che in Italia, in uso le guerre private. Cioè permettevano le Leggi, il poterfi vendicare de nemici , da che il lor fallo era patente e conosciuto da' pubblici Ministri . Però le discordie e vendette si tramandavano a i Figliuoli e Nipoti , frequentissimi erano gli ammazzamenti , e i più camminavano coll'armi, pronti sempre alla disesa ed osfefa. Fu perciò in questi tempi fatta parola, e poi conchiuso nell' Anno 1041, che in alcuni giorni di qualfivoglia fettimana (e) per (e) Hugo amore di Dio niuno ofaffe di far danno alla vita o alla roba de'fuoi cenfinChe. nemici. Fu imposta la scomunica e l'esilio a chi accettata questa Tregua la trasgrediffe dipoi. Suffeguentemente fu in alcun luo-

12

į.

te-

n.

p.

į.

1,

ÇĈ

ti

10

Ess Volg li è da vedere il Du-Cange [a]. Ne parla anche Landolfo fenio-Assansis re [b], Storico Milanefe di quello Scotolo, ma con qualche differe conserva, ferivendo, che a'tempi d'Eriberto Arcivefecovo. Les fanlama. Ila, arque Mandatum novum O bonum c Calo, ut fandi Viri affille de la conservation de la conser

cis uf sue ad primam boram dici Lune, cojuscumque culpa forem; Ja negosia agentes primamerem. En quienque bane Legem offunderes, videlites Treguam Dei, que miferiordia Domini mofiri Jefa Choffis ervis noveixe appravis: procul dubio in exfilio damastes per aliqua sempora pan um patiante cerpoream. Ai qui eamdom fovoverir, ab omnium precasorum vinnelli Dei miferiordis abfoventir. Fu faggiamente penfata e introdotta la Tregua di Dio da i Vefcovi di Francia; ma Landolfo ci faintendere, chi cfia era venuta adal Cielo, fecondo il coltume di que tempi, ne quali ogni pia ifituzione fi spacciava come miracolofa e mandata al Cielo con qualche Rivelazione. In quell' Anno IX. Kalendas Februarii trovandos l'Augusto Corrado in Basilea, confermbono to Dollama, cal surii i basi e diviti del Monosthera puede, di S.

Februaris trovandois l'Augusto Corrado in Bassea, contermo con [e] Arigne su Do Diploma [e] Letite Dif. Pietro in Calo aureo.

Anno di Cristo MXXXIV. Indizione II.

di BENEDETTO IX. Papa 2.

di Corrado II. Re di Germ. 11. Imperad. 8.

Si credeva l'Imperador Corrado di avere in pugno il Regno della Borgogna, chiamato anch Arelatenfe, perchà Arles era una delle Città primarie d'elfo. Ma Odone Duco di Sciampengna, mancando alle promeffe, feguitò a fignoreggiarne una parles per et, e ad inquietare il rimanenne [d]. Videfi dunque l'Augulto vadetalini. Corrado forzato a ripigliar l'armi, e per non avervi più a tormenne na returno a potente Armata in Germania, e un altra d'Itano Coura liani ordinò, che marciaffe a quella volta. Expediisi Teuronicis Rigider. O' Italicis, Burgundiam acute adiisi. Teuronici ex una parte, con un control della videra della volta. Expediisi Teuronicis and Control della videra della volta della videra della volta della videra della vi

buire l'aver egli in quell' Anno Menfe Martii, Indictione II. prov- Et Volz. veduto a' fuoi temporali affari per tutte le disgrazie, che potes. Ann. 1034. fero avvenire, con fare l'ultimo suo Testamento. Leggesi quefto dato alla luce dall' Ughelli [a], e dal Puricelli [b], dove egli [a] Uglett. fece una gran quantità di legati pii alle principali Chiefe, e a Tom. 10. tutti i Monisteri di Milano sì di Monaci, che di Monache. Con- in Archiepiviene ora aggiugnere, che oltre ad Eriberto si distinse in quell' fcop. Meimpresa Bonifazio Duca e Marchese di Toscana, Padre della Con- la Punicolteffa Matilda. Arnolfo [c] Storico Milanefe, allora vivente così ment. Bufil. ne parla: E vicino autem Italia cum Optimatibus ceteris electi Du- Ambresiun. ces incedunt, scilicet Prasul Heribertus, & egregius Marchio Bo Hill Medio nifacius, duo lumina Regni. Ducentes Langobardorum exercitum, lan. 1.2. Iovii montis ardua juga transcendunt, sieque vebementi irruptione terram ingredientes, ad Cafarem ufque perveniunt . Si dovea tuttavia preparare per questa spedizione il Marchese Bonifazio nel di 17. di Marzo, decimofexto Kalendas Aprilis dell'Anno prefente; imperciocchè stando in Mantova, ivi fece una permuta di varie Castella e poderi con un certo Magifredo. Hassi questa nelle Antichità Italiche [d]. Ora l'Imperador Corrado con tan-[d] Antie. to sforzo di gente prese la Città di Geneura, e in essa Geroldo Principe di quel paese, siccome ancora Burcardo Arcivescovo di Lione, nomo scellerato e sacrilego, se crediamo ad Ermanno Contratto. In fomma tal terrore portò in quelle contrade, che non vi restò persona, che non si rendesse a lui, o non sosse esterminata da lui, con venire alle sue mani tutto quel Regno. Dopo di che per l'Alfazia se ne tornò in Germania. Appartiene all'Anno prefente un Diploma di Corrado Augusto, inferito da Girolamo Rossi nella sua Storia di Ravenna [e], con sel Rubeus cui concede alla Chiefa di effa Città, e al fuo Arcivescovo Ge-Histor. Ran beardo (andato anch'egli, come si può immaginare, colle sue genti alla guerra ) Comitatum Faventinum cum omni diffi iclu juo, O' Legali Placito O' judicio, omnibusque publicis functionibus , angariis &c. ballenus juri Regis legaliter attiuentibus. Fu esso dato Pridie Kalendas Maii, Indictione II. Anno Dominica Incarnationis MXXXIV. Anno autem Domni Chuonradi Secundi. Regni Decimo, Imperii vero Octavo. Actum Ratispona. Era allora in possesso del Contado di Faenza Ugo Conte di Bologna . Per cagion dunque del Privilegio suddetto, esso Ugo Conte nel d) 25. di Giugno dell' Anno presente cedette pubblicamente all' Arcivescovo Gebeardo il suddetto intero Contado di Faenza, con

253

Arks

m<sup>e</sup>

pat

301

3 10'

din

10500

2,6

-1/27

nt/if

11.17

SOR

rice-

fcorrette.

FRA Volg. riceverne poi l'investitura della metà dal medesimo Prelato. Que-ANN.1034 fli son fegni chiarissimi, che l'Esarcato di Ravenna era in questi tempi, come anche l'abbiam veduto per tanti anni addietro, fotto il dominio immediato de i Re d' Italia, fenza che apparifca, che più vi avessero dominio, o vi pretendessero i Romani Pontefici. Non meno dell' Augusto suo Padre si segnalò il giovanetto Re Arrigo suo Figliuolo in quest' Anno, con avere riportate due vittorie contro i Boemi, e messo al dovere Olderico Duca di quella Provincia, ed altri ribelli all' Imperador suo Padre. Segul nell' Anno presente, o pure nell'antecedente uno Strumento fra Ingo-(a) Antiq. no Velcovo di Modena (a), e Bonifazio chiaramente appellato Marchio & Dux Tufcia. Il Vescovo dà a Bonifazio, e a Richilfot. t. da sua Moglie, due Castella, cioè Clagnano e Savignano a titolo di Livello; e i due Conforti cedono al Vescovato di Modena le due Corti di Baisaria [ oggidì Bazovara ] , e del Fossaro del Re colle loro Castella . Confermò l' Augusto Corrado , non so se in questo o in altr' Anno, i suoi beni alla Badia di Firenze con Di-(b) Pucci- ploma, pubblicato dal Padre Puccinelli (b), e dato II. Nonas nelli Cron. Maii , Indictione II. Anno Dominica Incarnationis MXXXIV. diaFiorent, Anno autem Domni Chuonradi Secundi Regnantis X. Imperii vero VIII. Actum Radesbona . Queste Note Cronologiche sono

Anno di Cristo MXXXV. Indizione III.

di BENEDETTO IX. Papa 3.

di Corrado II. Re di Germ. 12. Imperad. 9.

(Chiemans SECONDOCHE's 's ha da Ermanno Contratto (c), nell'Anno marcanto.

MINISTRATE Preferre Addition Dux Carentani & Hilpria [ Marchefe ansattichen] cora della Marca di Verona ] amilja Imperatori gratia, Ducati and Marca di Verona ] amilja Imperatori gratia, Ducati no 1970. Che sediziati, 1028, e ferive, che ello Adalberone fu mandato in ellio. Diede polcia l'Imperadore nell'Anno feguente, per atteflato del medefimo Ermanno Contratto, il Ducato di Carrinta, e d'Iffria, e per confeguente anche la Marca Veronefe, a Corrado Duca di Franconia fuo Cugino, cio à a quel medefimo, che era flato fuo concorrente alla Corona, e da vea poficia portate l'armi contra di lui. Corrado Padre di questo Corrado avea anch' egli, per quanto altrove s'è detto, dianzi goduto questi medefimi Stati. Nota

nell'

in oltre il fuddetto Wippone, che in questa maniera, cioè colla Era Volg. giunta di un tal regalo , Dux Chuno [lo stesso è che Corrado ] fi- ANK. 1035. dus O bene militans Imperatori, O filio ejus Heinrico Regi, quousque vixit, permansit. Da gli Annali Pisani (a) abbiamo, che (a) Annal. in quest' Anno Pisani fecerunt stolum magnum [ cioè un' Armata Tom. VI. navale, onde la voce Italiana Seuolo ] O' vicerunt Civitatem Bo. Rer. Italic. nam in Africa, & coronam Regis Imperatori dederunt. Scriffe in oltre il Sigonio (b), che nell' Anno 1030. da' medesimi Pisani fu (b) sigonius fatta una spedizione in Affrica, e presa la Città di Carragine, de Regno del che si può dubitare, quantunque il Tronci (c) con altri mo (c) Tronci derni, fotto quell' Anno parli di tale impresa, con descriverla, Annal. Picome s'egli vi si fosse trovato presente. A quest'Anno poi il prefato Tronci racconta, che i Pilani ebbero per affedio la Città di Lipari, con aver fatto un grosso bottino in quell'Isola. Questo nol dovettero sapere i suddetti antichi Annali Pisani, perchè nè pure una parola ne dicono. Poscia, secondo il medesimo Tronci, accadde nell'Anno 1036. la conquista di Bona: il che per conto del tempo non s'accorda co' suddetti Annali Pisani, e più tosto sarebbe da credere, che ciò avvenisse nell'Anno 1034, perchè i Pisani di nove Mesi anticipano l' Anno nostro volgare. Del resto Bona, Città dell' Affrica, è l'antica Hippona, di cui fu Vescovo il gloriofo Santo Agostino Dottore della Chiesa. Si turbò gravemente in quest' Anno la quiete della Lombardia. Ermanno Contratto (d) ne parla con queste parole così. In Italia minores Mi- (d)Herman. lites contra Dominos suos insurgentes, & suis legibus vivere, eos-mu Contraque opprimere volentes, validam conjurationem fecere. Medesimamente Wippone scrive, che in questi tempi segui una confusione non prima udita in Italia, perchè congiurarono tutti i Valvassori d'Italia, e i Militi gregarii contra de loro Signori, e tutti i minori contra de' maggiori, col non lasciare senza vendetta, se da' Signori veniva lor fatta cofa, ch' essi riputassero di loro aggravio. E diceano: Si Imperator corum nollet venire, ipfi per se legem sibimet facerent. Dovette il Sigonio leggere in qualche testo, o Autore Regem in vece di Legem, perchè scrive, che conjurarune, se non passuros, quemquam Regnare, qui aliud, quam quod ipsis luberet , fibi imponeret . E' confusa nell' edizion d' Epidanno , fatta dal Goldasto, la Cronologia di questi tempi, veggendosi (e) Hepiivi posticipati i fatti di sei anni. Però sotto l' Anno 1041. dannui in egli (e) parla di questa cospirazione de Militi inseriori con- Tom. I tra de' lor Signori, e de Servi contra de' loro Padroni. M. Rer. Ala-

ij.

0.0

Re

e in

Di-

07.5

YII.

berii

fono

. g.

/UU0

an.

cata

MIGO

iede

ede.

, : rafi\*

:00 di

> 200 613

Tomo VI.

Exa Volg. nell' edizion del Du-Chesne troviamo ciò riferito all' Anno

Ann.1035. prefente .

CHE significasse il nome di Valvassori, si raccoglie facilmente da i Libri de Feudi. I più Nobili una volta tra i Vassalli erano i Duchi, Marchefi, Conti, Arcivefcovi, Vefcovi, ed Abbati, i quali a dirittura riconoscevano da i Re ed Imperadori i lor Feudi, e le loro Dignità temporali. Questi poi solevano concedere in Feudo Castella, o altri Beni a i cospicui Nobili privati, per avere alle occorrenze il loro fervigio nelle guerre, e nelle comparfe onorevoli . E a questi Nobili si dava il nome di Valvassori maggiori, e di Capitanei. Similmente poi questi Nobili infeudavano Corti e poderi ad altri men Nobili, per aver anch' eglino de i seguaci e aderenti ne' lor bisogni. E questi ultimi venivano distinti col nome di Valvassori minori, o sia di Valvassini. Ora inforlero diffapori, e poscia aperta dissensione e rottura fra i Signori e i lor Vassalli subordinati, pretendendo gli ultimi d'essese oltre al dovere aggravati da i primi. E tal briga aprì il campo anche a i Servi [ da noi ora chiamati Schiavi ] di rivoltarsi contra de'lor Padroni, quasichè troppo aspramente sossero da loro trattati. L'origine nondimeno di questi disordini, pare che si debba attribuire ad Eriberto Arcivescovo di Milano. Non mancavano a lui molte Virtù, ma queste si miravano contaminate dalla Superbia, talmente che egli puzzava alquanto di Tiranno. Tutto voleva a suo modo, nè a lui mettevano freno o paura le Leggi. Lo (a) Arnulf, confessa lo stesso Arnolfo (a), Storico Milanese, che potè forse

Histor. Nie conoscerlo, con dire, che multis prosperatus successibus Prasul Hecap. 10, ribertus, immoderate paululum dominabatur omnium, fuum considerans, non alienum animum. Unde factum est, us quidam Urbis Milites, vulgo Walvaffores nominati, clanculo illius insidiarensur operibus, adversus ipsum affidue conspirantes. Comperta autem occasione, cujusdam Potentis Beneficio [ cos) tuttavia fi nominavano quei, che ora appelliamo Feudi] privati: subito proruunt in apersam rebellandi audaciam, plures jam falti. Si studiò a tutta prima l'Arcivescovo colle buone di quetare l'insorto tumulto, ma nulla con ciò profittando, mise mano alle brusche con dar di piglio all' armi. Seguì entro la stessa Città di Milano un conslitto, in cui le genti dell' Arcivescovo restarono superiori, e convenne a i vinti di ritirarfi colla testa bassa, ma col cuore pregno d'ira, fuori della Città. Allora fu , che con costoro si unirono i Popoli della Martefana e del Seprio, e fecesi anche in altri Contadi cospirazione ed unione; ma sopra tutti trasse a questo rumo- ERA Volgre il Popolo di Lodi, troppo esacerbato per la violenza lor fatta Ann. 1035. dall' Arcivescovo stesso in volere dar loro un Vescovo, siccome abbiam detto di fopra. Ciò, che partorisse una tal discordia, lo vedremo fra poco. Crede il Sigonio (a), che l'esempio de' Val- (a) Sigonius vassori Milanesi servisse di stimolo anche al Popolo di Cremona per listia i, 8, rivoltarsi in quest'Anno contra di Landolfo loro Vescovo, cacciar lui di Città, dirupare il di lui Palazzo, che era ridotto in forma di fortezza, e per maltrattare alla peggio i di lui Canonici. Ma nulla ebbero che fare co' movimenti de' Milanesi quei di Cremona; erano anzi accaduti molti anni prima; e se crediamo all' Ughelli (b), il Vescovo Landolso cessò di vivere nell' Anno (b) Ughell. 1030. Di questo Landolfo così scrive Sicardo (c), Vescovo anch' Ital. Sacr. egli di Cremona: Temporibus Henrici Claudi, Capellanus ejus in Epifcop. nomine Landolphus Cremonæ fuit Episcopus, qui Monasterii San- (c)Sicardus Eti Laurentii, & Cremonensis Populi fuit acerrimus perseguntor . Cer. T. VII Quocirca Populus ipsum de Civitate ejecit, O Palatium [non già Rer. Italic. Oppidum, come ha il Sigonio ] surribus O duplici muro munisum destruxis. Proinde lices Episcopio multa conquisieris, tamen multa per superbiam , multa per inertiam perdidit . Nomina poscia Sicardo per Successore di Landolso nel Vescovato Baldo, cioè Ubaldo a' tempi di Corrado Augusto, qui quoque Monasterium San-Eli Laureneii persequueus est, & apud Lacum Obscurum impugnatus oft.

Anno di Cristo MXXXVI. Indizione IV. di Benedetto IX. Papa 4. di Corrado II. Re di Germ. 13. Imperad. 10.

11: 1#

ţ.

D'ELIVANO più che mai le diffensioni, anzi le guerre fra Eriberto Accivoscovo di Milano, e i sioi Valvassioni ribelli: nella qual briga s'erano mischiati i Valvassioi d'altri Vescovi e Principi, e il Popolo di Lodi mal soddistatto di Eriberto. Però ad un Luogo fra Milano e Lodi appellato la Morta si inchiamavano cool le sortezze fabbricate al piano sopra un' alzata di terra sittata a mano lo pure, come abbiamo da Arnolio Storico Milane righe. Ref. (el), nel Campo Malo, così anticamente chiamato, si venne chiafa si una parte e l'altra ad una campale battaglia, che rivossi cristico si mortano dell'accione molto sanguinosa, (e) Fra gli altri, che tennero la parte dell'accione molto sanguinosa, (e) Fra gli altri, che tennero la parte dell'accione dell'a

Exa Vola. Arcivescovo, non so se per proprio interesse, o pure per far servigio ad esso Arcivescovo, si conto Alrico Vescovo d' Asti, Fratello di Maginfredo Marchefe di Sufa . Nè folo egli intervenne a quel fatto d'armi, ma come un S. Giorgio, dovette anch'egli volere far pruova del suo valore con iscandalosa risoluzione, vietando i facri Canoni a gli Ecclesiastici, e massimamente a i Vescovi, l'a dare alla guerra per combattere. Gli costò nondimeno cara, perchè ne riportò una ferita, per cui da lì a non molto morì. La notte fece fine al furor delle spade. Soffersero molto amendue gli elerciti, ma la peggio su dalla parte dell'Arcivescovo. Quetti torbidi di Lombardia tenevano in agitazione l'animo dell' Augusto Corrado; e o sia ch' egli conoscesse troppo necessaria la lua presenza per quetarli, o pur, come vuole Arnolfo, che eg!i ne folle pregato e follecitato dall' Arcivescovo Eriberto: determinò di tornare in Italia. Pertanto dopo aver data in Moglie al Re Arrigo suo Figliuolo Cunichilda [ Cunelinda è chiamata da (a)/11/10 Wippone (a), e ne gli Annali d'Idelsheim (b) Cunichild noredi Salici, mine, in Benedictione Cunigund dista ] Figliuola di Canuto Re

Cinfer.

(b) Sonal, d'Inghilterra, con esso Re Arrigo verso il fine dell'Anno mosse Ili des alla volta d'Italia, seco menando una poderosa Armata. Giunse a Verona per la Festa del santo Natale, e quivi la solenniz-(c) Hepi. zò (c). Era effo Imperadore nel dì 5. di Luglio in Nimega ; quando a petizione dell'Imperadrice Gisla, di Pilegrino Arcive-(d) antique scovo di Colonia, ac Bonifarii nostri diletti Marchionis (d), cioc Mair, Df del Duca di Tolcana, che dovea trovarsi in Germania, confer-

mò i Privilegi al Monistero delle Monache di S. Sisto di Piacenza. (e) Uglell. Parimente I' Ughelli (e) rapporta un Diploma d' effo Augusto, Hall Jace. dato in favore del Monistero di S. Salvatore di Monte Amiato in Episcop. della Dioceli di Chiusi, Anno Dominica Incarnationis MXXXVI. Regni vero Domni Conradi II. Regnantis Tertio, Imperii ejus Nono, Indictione IV. Actum in Civitate Papia. In vece dell' Anno III. del Regno fi dee scrivere XIII. Ma che in quest' Anno arrivasse l'Augusto Corrado a Pavia, ho io difficultà a crederlo. Ne ful fine di quest'Anno correva l' Anno Nono dell' Imperio , ma bensì l' Anno X. Però quel Diploma ha bisogno di chi rimetta al fuo fito l'offa alquanto slogate.

(i) Ficter-

CREDE il Fiorentini (f) [non so con qual fondamento] che ai Natide ill quest' Anno veniffe a morte Richilda , Moglie del suddetto Marchese Bonisazio, Donna di gran pietà, e liberalità verso i Poveri, e verso i sacri Templi, e Monisterj. Abbiamo presso il

Padre

Padre Bacchini (a) una donazione da lei fatta nel dì 28. d'Apri-En Volg. le dell'Anno precedente 1035. alla Chiefa di Gonzaga, fubru Rivatto, confirmante Donus Bonfaciani Marchio juglee de Mundoldo men. influente Sappiamo da Donizone (b), che quelta piiffuma Principella ter-Pulmat. minò i fuo i giorni, fenza ladicar figliuoli, in Nogara, Terra de (b) Demis Veronefe, e di vi ebbe la fua fepoltura. Potrebbe effere, che l'affination de la considera de la considera de la considera de la considera del considera de la considera del co

andata del Vedovo Marchefe Bonifazio in Germania fervisse a lui 6.8.0 fegue per intavolare un fecondo Matrimonio con Beatrice Figliuola di Federigo Duca della Lorena superiore, e di Marilda nata da Ermanno Duca di Suevia, parente de gl'Imperadori, e de i Re di Francia. Credo io tuttavia incerto l'Anno, in cui feguì un tale accasamento del Marchese Bonisazio. Contuttociò perch'egli avea paffato di molto il mezzo del cammino della fua vita, può parer probabile, ch' egli non perdesse tempo a cercar' altra Moglie, che l'arricchisse di prole, e che per conseguente si effettuassero in quest' Anno le di lui seconde Nozze. Veggonsi esse descritte dal suddetto Donizone con tali colori, che se è vero tutto, convien confessare, che era superiore ad ogni altro Principe d'Italia la di lui magnificenza e ricchezze. Andò Bonifazio con funtuofo treno a prenderla in Lorena; i fuoi cavalli pertavano fuole d' argento, attaccate con un folo chiodo. Ebbe in dote afsai Terre e Ville in Lorena. Condotta Beatrice in Italia, per tre Mesi nel Luogo di Marego ful Mantovano fi tenne Certe bandita. Pel Popolo v'erano pozzi di vino; alle tavole piatti e vafi tutti d' oro e d'argento; prodigiofa quantità di strumenti Musicali, e di Mimi, a i quali

dedit infignis Dux pramia maxima.

2.

12\*

Il che ci fa conoticere già introdotto il coftume, che durò poi per più Secoli, che a fimili felle concorrevano in folla tutti i Bufoni, Giocolieri , Cantambanchi , e fimili, che portavano via de groffi regali. Di che riguardevoli doti foise poi ornata la Ducheisa Beastrice, il andremo vedendo nel profeguimento della Storia. Io non so, se arrivasse in quell' Anno, o pure prima, al fine di fua vita Oddrivio Maginfredo, o sia Manfredi Marchele di Susa, ad me più volte menzionato di fopra. Aveva egli data in Moglie ad Erimanno [lo stesso è che Ermanno] Duca di Suevia, o sa di Alemagna, una sua Figliuola, cioc Adelaide, che su poi Principesa celebre nella Storia. Nè avendo lasciato maschi dopo di sè, Erimanno per le ragioni della Moglie prete quella Marca, e l'ottenne per grazia dall' Imperador Core

Ena Volg. rado. Heremannus Dux Alammannia Marcham Soceri sui Me-Ann. 1036. ginfredi ab Imperatore accepit, sono parole di Ermanno Con-(a) Her- tratto (a).

mannus Contradus inChronico.

Anno di Cristo MXXXVII. Indizione v.

di BENEDETTO IX. Papa 5.

di CORRADO II. Re di Germ. 14. Imperad. 11.

TON piccioli furono gli sconvolgimenti della Lombardia in quest' Anno. Dopo avere l' Augusto Corrado celebrato in (b) Hippo Verona il fanto Natale (b), fe non prima, certo ful principio di radi Salici, quest' Anno, passando per Brescia e Cremona, come scrisse Ermanno Contratto, arrivò a Milano, dove con gran magnificenza l'accolfe Eriberto Arcivescovo nella Chiesa di Santo Ambrosio . Nello stesso giorno chiunque si pretendeva aggravato da esso Arcivefcovo, tumultuofamente comparve colà, chiedendo con alte grida giustizia. Fece lor fapere l'Imperadore, che avendosi a tenere in breve una general Dieta in Pavia, quivi udirebbe le lor doglianze e ragioni. In fatti si tenne quella Dieta. Un' Ugo Conte con altri pochi esposero gli aggravi loro inferiti dal suddetto Arcivescovo. Corrado, amicissimo di lui, ma più della giustizia, ordinò, ch'egli foddisfacesse. Ricusò Eriberto di farlo; an-(c) Chrono zi, se vogliam prestar sede al Cronografo Sassone (c), con altegraphus Sa. rigia grande rispose, che de beni trovati nella sua Chiesa, o da

endum.

lui acquistati, non ne rilascerebbe un briciolo per istanza o comandamento di chi che fosse. Avvisato, che almeno eccettuasfe l'Imperadore, tornò a parlare nel medesimo tuono. Allora l' Augusto Corrado s'avvide, che dalla durezza di Eriberto erano procedute le follevazioni dianzi accennate, e perciò gli fece mettere le mani addosso. Così raccontano questo sì strepitoso affare gli Autori Tedeschi, per giustificar la risoluzione presa dall' Augusto Corrado; nè vi manca probabilità, perchè Eriberto era uomo di testa calda, e facea volentieri il Padrone, senza metter-(d) Arnulf- si pena delle altrui querele. Ma Arnolfo Milanese (d), che scrif-

Histor, Me. I prima del fine di questo Secolo la Storia sua, in altra maniera descrisse questo avvenimento con dire, che giunto Corrado a Mi-6ap. 12. lano, avendo tolto all'Arcivescovo il già concedutogli Privilegio, per altro abusivo, di dare a Lodi quel Vescovo, che a lui piaceva: il Popolo di Milano con alte grida sparlò contro l'Im-

pe-

peradore, che se ne offese non poco . E perciocche credette au- Ena Volg. tore del tumulto esso Eriberto, aspettò d' averlo in Pavia, cioè Ann. 1037. lontano dal suo Popolo, ed allora il mise sotto le guardie. Questo racconto porta forse più dell'altro tutta l'aria di verisimiglianza, al vedere, che dipoi lo stesso Popolo di Milano, lasciando andare le precedenti gare, imprese con incredibile zelo la disesa del suo Pastore. In effetto seguita a dire esso Arnolfo, che all' avviso della prigionia d'Eriberto, Mediolanensis attonita inborvuit Civitas, proprio viduata Pastore, dolens ac gemens a puero usque ad senem. O que Domino preces, quanta funduntur & lacryma! Si adoperarono il Clero, la Nobiltà, e il Popolo per liberarlo; si venne anche ad una convenzione, per cui su promesfo dall'Imperadore di rilasciarlo, e a questo fine se gli diedero ostaggi; ma ciò non ostante continuò Corrado a tenerlo prigione, con determinazione di mandarlo in efilio. Nè di ciò contento, essendo state molto dipoi portate delle accuse contra de' Vescovi di Vercelli, Cremona, e Piacenza, Corrado fattili prendere gli esiliò: azione riprovata dallo stesso Wippone, con dire : Qua res displicuit multis , Sacerdotes Christi sine judicio damnari . Anzi loggiugne, che lo stesso Re Arrigo suo Figliuolo in segreto detestò la risoluzion presa dal Padre contra dell' Arcivescovo, e de i tre suddetti Vescovi, persone tanto venerabili fra i Cristiani, e pur condennate e punite senza processo, e senza una legale fentenza. Altri Autori, che riferirò fra poco, mettono più tardi la disgrazia di questo Prelato. Fu dunque confegnato l'Arcivescovo Eriberto a Poppone Patriarca d'Aquileia, e a Corrado Duca di Carintia e Marchese di Verona, acciocchè ne avessero buona custodia. Il condustero essi a Piacenza, o più tosto suori di Piacenza presso al Fiume Trebbia, sotto buona guardia; e intanto l' Imperadore se n'andò a Ravenna, dove celebrò la santa Pasqua nel dì 10. d'Aprile, con ispedire i suoi Messi a sar giustizia per tutto il Regno. Nel dì 3. di Maggio del presente Anno si truova Ermanno Arcivescovo di Colonia, che per ordine d'esso Augusto tiene un Placito (a) nel Borgo d'Arbia del Contado di Siena . (a) Antion. Corrado nel territorio d'Osimo.

(¢

ţţ٠

22

lte-

da.

¢0•

1af-

a l

et-

31¢

lu-

era

ċ٢

rif

Vi

MENTRE foggiornava esso Augusto in Ravenna, gli venne la difgustofa nuova, che Eriberto Arcivescovo di Milano era suggito, Wippone scrive, che postosi uno de' familiari dell' ArcivescoEsa Volg. vo nel di lui letto, ingannò le guardie; e in questo mentre Eri-ANN.1037. berto travestito e falito fopra un cavallo, che gli fu condotto, (a) Chrono forond force, finche fu in ficuro. Il Cronografo Sassone (a) attri-Braphur Sa. buifce il colpo ad un Monaco, che folo era stato lasciato a' servigi d'esso Arcivescovo. Ma par bene, che più fede in questo si possa

prestare a Landolfo Seniore, Storico Milanese di questo Secolo . (b) Landul. Secondo lui (b), Eriberto, che ben conosceva la ghiottoneria fut fentor de' Tedeschi, e quanta parzialità avessero pel vino, spedi con dislan.l. 2. buone istruzioni un suo sedele alla Badessa di S. Sisto di Piacenza. 6.22. 6 feq. per concertar la maniera di rimettersi in libertà . Inviò essa

all' Arcivescovo venti some di varie carni, e dieci carra di diversi squisiti vini. Può essere che fossero meno; e certo non occorreva tanto al bisogno. Fu fatta una suntuosa cena: tutte le guardie si abboracchiarono ben bene; il sonno col ronsare tenne dietro a i votati bicchieri; e nel più proprio tempo l'Arcivescovo fe la colfe felicemente con trovare in Po una barca preparata, che il condusse in salvo. Arrivato a Milano, non si potrebbe esprimere la gioia di quel Popolo: segno ch'egli era ben veduto e stimato da tutti. Ma ne pur si può dire, quanto assanno e rabbia recasse all' Augusto Corrado la suga d'Eriberto. Tosto immaginò la ribellion di Milano, nè s' ingannò. Corse coll' esercito fuo ad affediar quella Città, Città forte di mura e di torri, Città ricca di Popolo, e Popolo risoluto di disendere fino all' estremo il suo Pattore. Vedesi ampiamente descritto quell'assedio dal suddetto Landolfo feniore; e sappiamo da Wippone, e da Ermanno Contratto, ch'esso durò non già per tutto quest' Anno, ne pel susseguente, come scrisse il Cronografo Salsone, e prima di lui l' Autore de gli Annali d' Ildesheim, ma folamente poche fettimane. Perciocche Milano fi trovò ofso troppo duro . si andò intanto ssogando la rabbia Tedesca sopra le Castella e Ville di quel territorio. La Terra di Landriano spezialmente rimase un monte di pietre. Nel d' dell' Ascensione secero una vigorofa fortita i Milanefi, e nel fiero combattimento, per atte-

(e) Anulf stato di Arnolfo (c), fra gli altri un nobile Tedesco [forse quel Bifter, Me. Nipote dell' Imperadore, di cui parla il suddetto Landolso J & dician. 1. 2. Wido Italicus Marchio, signifer Regius, inter media tela confixi cap. 13. funt. Probabilmente quelto Guido Marchefe era uno de gli An-

tenati della Casa d'Este, e Fratello del Marchese Alberto Azzo I. (d) Antichi- progenitore d'effi Estensi, per quanto ho io detto altrove (d). Di P. Le. 13. lui fi ha memoria in uno strumento dell'Anno 1029, accennato

quei

dal Guichenone nella Storia Genealogica della Real Cafa di Sa- Era Volg. voia. Ora accadde, che trovandosi l'Imperador Corrado nel sa. Axx.1037. cro di della Pentecoste all' assedio di Corbetta, Castello poco distante da Milano, all'improvviso s'alzò un temporale si surioso di pioggia, gragnuola e fulmini, che andarono per terra tutte le tende dell'esercito (a), e vi restò oltre a molti nomini estin- in VitaConta una prodigiofa quantità di cavalli e di armenti con isbalor- radi Salici. dimento universale di tutta l'Armata. Fu creduto miracoloso pius Saxo. un sì funesto accidente, e che Santo Ambrosio in questa maniera Ambifut liberaste la Città (b) e l' Arcivescovo dall' ingiusta persecuzion distandi Corrado. Certo di più non ci volle, perchè l'Imperador veg- Landulfor gendo sì conquassata l'Armata sua, si ritirasse a Cremona. Io Medician. non so bene, fe prima o dopo l'affedio fuddetto, ovvero fe (b) Significaesso durante, l' Arcivescovo Eriberto facesse una spedizione ad mico. Odone Conte, o sia Duca di Sciampagna, cioè a quel medesimo, che avea disputato il Regno della Borgogna all' Augusto Corrado.

CERTA è la spedizione per attestato di Glabro Rodolfo (c), (c) Glaber de gli Annali d'Ildesheim (d), e d'altri Autori. Elibivano quefti Legati Lombardi il Regno d' Italia ad esso Odone, il quale (d) Annal. intanto volendo profittare della lontananza dell'Imperadore, con beim. una possente Armata entrò nella Lorena, prese il Castello di Bar, e fece un mondo di mali, dovunque arrivò. Volle la fua disgrazia, che Gozelone Duca di Lorena, con forze grandi ito ad incontrarlo, gli diede battaglia, e lo sconfisse, con restar trucidato il medesimo Odone. Stavano aspettando gli Ambasciatori Italiani l'esito di quella guerra, per sar calare esso Odone in Italia: al che si mostrava egli dispostissimo . Ma inteso il suo miserabil fine, e perdute tutte le speranze riposte in lui, se ne tornarono indietro coll'afflizione dipinta ne'loro volti. Peggio ancora a i medelimi avvenne. Imperciocchè, siccome abbiamo dal Cronografo Saffone (c), e dall'Annalista Saffone (f), Socrus Heriman (e) Chreusni Suevorum Ducis, Legatorum conventum rescivit, missique fa- graphusatellitibus fuis, omnes simul comprebensos, reique veritatem con Leibutium fessos, Imperatori, ubi in publico Conventu, eisdem pranomina (f) Annalitis tribus Episcopis prasentibus, consederat, transmiste. La Suo apud Eccera di Erimanno Duca di Suevia era Berta, Vedova del fu Ma- candam. ginfredo Marchese di Sufa, e Sorella de' Marchesi Ugo, Alberto Azzo I. e Guido, Antenati della Cafa d'Este, siccome ho dimofirato altrove (g). I tre Vescovi accusati surono, siccome già disti, (g) Antichi-

, ٥

100

¢

ite

Į¢.

10

Tomo VI.

FRA Volg. quei di Vercelli, Cremona, e Piacenza, che perciò ebbero a pa-ANN.1037. tire l'efilio in Germania. Ma già s'è veduto coll'autorità di Vippone, il più accreditato Storico delle imprese di Corrado Auguito, effere questo già succeduto prima, e che irregolare su la lor condanna, e dispiacque fino al Re Arrigo Figliuolo del medefimo Imperadore, il quale Augusto per far dispetto all'Arcivescovo Eriberto diede nell' Anno seguente la Chiesa di Milano ad un Canonico di quella Cattedrale per nome Ambrosio, e pare eziandio, che il facesse consecrare in Roma. Male nondimeno per questo ambiziolo Canonico, perchè mai non arrivò a sedere in

quella Cattedra, e i Milaneli, che tennero fempre faldo per Eri-(a) Wirgo berto, devastarono tutti quanti i di lui Beni. (a) Venne Papa Bein Vis. Com nedesto a ritrovar Corrado in Cremona. Fu ricevuto con grande onore. e dopo aver trattato de'fuoi affari, fe ne tornò a Roma, fenza che apparifca il motivo di questo suo viaggio, se pur non su quello, che ci additerà Glabro all'Anno feguente. Paísò l'Imperadore la state nelle montagne per ischivare il soverchio caldo di quest' Anno, e sul finire d'esso venne a Parma, dove solennizzò la Festa del Santo Natale. Ma in questa Città ancora avvenne la solita calamità, di cui farà permesso a i Tedeschi di darne la colpa a i Cittadini, e a me di credere, che provenisse dalla poca disciplina, avidirà, o bestialità allora de'medesimi lor Nazionali. Nello stesso di del Natale s'attaccò rissa fra essi Tedeschi e i Parmigiani. Vi restò morto Corrado Coppiere dell'Imperadore. Perciò fu in armit tutto l'Imperiale efercito, e col ferro e col fuoco infierì contro della mifera Città. Volle in oltre l' Imperadore, cessato che su l'incendio, che si smantellasse una gran parte delle mura della Città, onde imparassero i Popoli Italiani a lasciarsi mangiar vivi da gli Oltramontani. Con tali notizie non so io accordare ciò, che scrive Donizone con di-(b) Donizo re (b), che l'Imperador Corrado affediò Parma, e che gli fuin Vii. Mo- rono uccifi alcuni de' suoi più cari . Perciò ordinò a Bonifazio

cap. 10.

Marchese di Toscana di accorrere colle sue truppe, per espugnare l'ostinata Città. Appena comparve egli, che cadde il cuore per terra a i Parmigiani, e corfero a buttarsi a' piedi dell' Imperadore. Pofcia Bonifazio giurò fedeltà ad esso Augusto, il quale ordinà,

- - quod Marchia serviet ipsi.

E all' incontro Corrado anch' egli giurò di conservar la vita, e la Dignità absque dolo al medefimo Bonifazio : co-

115

fa veramente infolita, di modo che lo stesso Poeta sog- ERA Volg. giugne:

Nullus Dux unquam meruit tam fædera culta.

0

10

ir }r

1,

fa

m·

en V-

ar Se

lot

T:

m er

e l'

101

13

no-

di

fu-

10

ď

In charta scriptum jusjurandum fuit istud. Pare, che Donizone avesse sotto gli occhi la Carta di un tal'Atto. Nè si vuol tacere, che in quest'Anno trovandosi lo stesso Imperadore in Canedolo juxta flumen Padi (a), nel di 31. di Mar (a) Antign 20 confermò i suoi Privilegi ad Irolfo Vescovo di Mantova. In ol- fest. 11. tre fece quella Legge spettante a i Feudi, che si truova fra le Longobardiche, e nel Libro Quinto de' Feudi. La Data d'essa , da me scoperta, è tale: V. Kalendas Junii , Indictione V. Anno Dominica Incarnationis MXXXVIII. [ cost dee scrivere MXXXVII. o qui è adoperato l'Anno Pisano ] Anno autem Domni Chuonradi Regis XIII. Imperantis XI. Adum in obsidione Mediolani. Confermò il medelimo Augusto al Monistero di S. Teonesto del Trivigiano i suoi Beni e Privilegi con Diploma (b) dato II. Idus Ju (b) Ibidem lii Anno Dominica Incarnationis MXXXVII. Indictione V. Anno aurem Domni Chuonradi Secundi Regni XIII. Imperii XI. Actum Veronæ ad sanctum Zenonem.

Anno di Cristo MXXXVIII. Indizione VI. di Benedetto IX. Papa 6. di Corrado II. Re di Germ. 15. Imperad. 12.

ESSATO il rigore del verno, marciò nella primavera di questi Anno l'Augusto Corrado per la Tofcana alla volta e) colle di Roma coll'efercito suo. Se voggiam credere a Glabro (e), cb. Piplicha, a del Baron Romani tramavano congiune ed insidie contra la di lui vita. Sed minime valentes, a Sede tamen propria expulerunt. Tam pro bae re, quam alini infolente paratirs, Imperator illue profecifens, propria illum Sed reglium. Niun' altro Autore abbiamo, che parli di questa cacciata, e restituzione d'esso Porte. Generale di Cere del Porte. Generale del Papa sulmino la feomunica contra di Eribetto Arcivoscovo di Milano. Ma altro Recipe ci volca che questo per guarte quella cancerna. Eribetto co Milanost tranquillamente seguito a disendersi. Passò dipoi Corrado a Monte Cast. no (d), dove da que Monaci gli fu rinfrescata la memoria de (d) Leon. Pirostito descripto danni, recati al loro Imperial Monifero da capita.

ERA Vole. Pandolfo IV. Principe di Capoa con disprezzo dell' Augusta sua Ann. 1038. Maestà: lamenti anche molto prima portati al di lui Trono. Per questo avea già spedito l'Imperadore a Capoa i suoi Legati, con intimare a quel malvagio Principe il rifarcimento e la restituzione di tutto a i Monaci Calineli. Si trovò indurato l'animo di Pandolfo nell'antica malizia: laonde Corrado dopo effere stato a Monte Casino, passò coll'armi alla volta di Capoa nuova, e v' entrò nella Vigilia della Pentecoste, cioè nel dì 13. di Maggio . Erasi ritirato Pandolso nella sorte Rocca di Sant'Agata, ma per tornare in grazia dell'Imperadore, gli fece esibir trecento Libre d'oro, e per ostaggi una Figliuola e un Nipote: offerta, che su accettata. Poco nondimeno stette a scoppiare, che Pandolfo tuttavia macchinava delle novità per la voglia e speranza di ricuperar la Città, subitochè se ne sosse partito Corrado. Il perchè esso Imperadore col parere de'principali di Capoa diede quel Principato a Guaimario IV. Principe di Salerno, cioè ad un Principe, a cui non mancalsero forze per fostener quell' acquisto. Così tolta la speranza a Pandolso di rientrare in casa, egli dopo aver laiciato Pandolfo V. fuo Figliuolo con buona guarnigione nella Rocca suddetta, se ne andò a Costantinopoli, per implorare dal Greco Augusto aiuto o di gente o di danaro. Ma prevenuto Michele allora Imperadore da i Messi spediti da Guaimario, in vece di soccorso, il mandò in esilio, dove stette, finchè s'udi la morte dell'Imperador Corrado. Ad intercessione ancora d'esso Guaimario l'Augusto suddetto diede l'Investitura del Contado di Aversa a Rainolfo Normanno. E perchè era andato crescendo il corpo de'Normanni a cagion d'altri , che andavano di tanto in tanto lopravenendo, con effere poi inforte dissensioni fra i vecchi sta-[a] Wippo biliti in quelle contrade, e i nuovi venuti [a]: Corrado colla sadi Salici, sua autorità le troncò o compose. Ma intanto sopravenuta la

po diverso. Questa disavventura sece affrettar' i passi dell' Imperador Corrado, dappoiche egli ebbe fatta una visita a Benevento, per tornarsene in Germania; ma coll' Armata sua mar-[b]Herman ciava del pari il malore con fiera strage de' minori ed anche de' nus Contras maggiori. Fra questi ultimi spezialmente su compianta da tut-Cironico. ti la morte di Canicbilda Regina, Nuora d'esso Augusto, [b] davalifia a cui tenne dierro l'altra di Erimanno Duca di Suevia, figlia-Eccardian .

bollente State, entrò la peste, o pure una seroce epidemia nell' esercito Imperiale, in maniera che la morte cominciò a mietere senza ritegno le vite de'soldati Tedeschi, avvezzi a Clima tropftro dell'Imperadore, perchè nato in prime nozze dall'Imperadri- Era Volgi ce Gisla. Noi vedemmo questo Principe divenuto anche Marehese Ann. 1038. di Susa pel suo Matrimonio con una Figliuola del già Marchese Maginfredo, cioè, fecondo tutte le verisimiglianze, con Adel aide Principella di gran fenno, e ornata di rare virtà, la quale è certo per teftimonianza di S. Pier Damiano (a), che ebbe due Mariti, e che fot- (a) Perm to il dominio d'essa plures Episcopabantur Antistites. Resto perciò Opusc. 18. vedova essa Adelaide, e d'essa avremo occasion di riparlare andando innanzi. Nè vo lasciar di dire, che l'Imperador Corrado nell'andare in quest'Anno a Roma si trovò VII. Kalend. Martii ad Viam Vinariam [Vivinaia] in Comitatu Lucenfe, siccome costa da un suo Diploma da me dato alla luce (b), e spedito in savore del Capitolo de' (b) Antique Canonici di Lucca. Vedesi il medesimo Augusto dipoi XIII. Kalend. fest. 40. 67 Aprilis Anno Dominica Incarnationis MXXXVIII. Indictions VI. 41. Anno Domni Chuonradi Regni XIIII. Imperii XIII. [ si dee scrivere Xl. ] juxta Perusium in Monasterio Santi Petri: come s' ha da un altro Diploma da me pubblicato, e confermatorio de i beni del Monistero di S. Sisto di Piacenza. Stando poscia esso Augusto in Benevento Nonis Junii di quest' Anno, Regnantis Quartodecimo, Imperantis Tertiodecimo [ dovrebb'essere Duodecimo ] Indiffione Sexta, confermò i suoi Privilegi al Monistero di Monte Casino, come s' ha dalla Storia Casinese del Padre Gattola (c). (c) Gattola Abbiamo ancora un Diploma suo dato in favore della Badia di Fi. Patt. L. renze (d) X. Kalendas Augusti dell' Anno presente, Anno Regni Hist Casin. XIV. Imperii XIII. Vidaliana, cioè in Viadana, oggidì del Con- (d) Bullar. tado di Mantova. Come ancor quì, e come in altri due soprac- T. 2 Concennati Diplomi, s'incontri l' Anno XIII. dell'Imperio, quando flitat. 86. allora correa solamente l' Anno XII. lascerò esaminarlo ad altri. Abbiamo in oltre due Placiti tenuti in Vivinaia nel Contado di Lucca da Cadaloo Cancelliere dell'Imperadore (e) insus Curse Dom- (e) Anig nicata Domni Bonifatii Marchio O' Dux per data licentia Dom- Italic. Difni Conradi Imperatoris, qui ibi aderat, Odlavo Kalendas Martii dell' Anno prefente. Se dice il vero uno Strumento, che fon per riferire, mancò di vita in quest' Anno Ingone Vescovo di Modena, e gli succedette Guiberto, il quale non tardò a fare un Contratto con Bonifazio, appellato ivi Marchio & Dux Tufcia (f), (f) ib. Difdandogli a livello tre Corti, cioè Bazani cum Castro O' Capella Jen. 36. Sandi Stephani; Liviciani cum Caftro & Capella fanttorum Martyrum Adbelbersi O' Antonini; O' Santa Maria in Castello cum Rocha & Ecclesia &c. Dal che sempre più s'intende, che le Cor-

10

Exa Volg. ti anticamente abbracciavano un buon territorio con Parochia, e ANN.1038. fovente con Castello . Diede all' incontro il Marchese Bonisazio in proprietà, e a titolo di donazione al Vescovato di Modena tre Corti, cioè di Gavello, forse quella che è oggidi sul Mirandolefe; di Panzano cum Castro & Capella; e di Ganaceto colla porzione a lui spettante de Castro & Capella infra eodem Castro in bonore fanctorum Martyrum Georgii, O' Resmi (forle Erasmi); e in oltre vari poderi nelle Pievi di Pulinago, e di Rocca Pelago, cum Rocca, que nominatur Flumenalbo &c. ascendentialla somma di mille cinquecento iugeri. Le Note Cronologiche son quefte: Chunradus gratia Dei Imperator Augustus, Anni Imperii ejus bic in Italia Duodecimo, XV. Kalendas Octobris, Indictione

Sexea, continuata fino al fine dell' Anno.

ERA ne' precedenti Anni inforta discordia fra i due Fratelli [al Cedien. Saraceni Abulasar e Abucab , Governatori della Sicilia [a]. Si ponde Hift. venne all'armi, ed Abulafar superato ebbe ricorso a Michele Imperador Greco per ottener soccorso. Prese quell' Augusto pe capelli questa congiuntura per isperanza di ritorre la Sicilia a i Saraceni, e con una buona Armata spedì in Italia oltre a Michele Duciano e Stefano Patrizj, anche Giorgio Maniaco, famoso General d'armi de' Greci in questi tempi. Costoro unirono al loro esercito quanti Longobardi e Normanni poterono allettare con ingorde promesse a quell' impresa, e passarono in Sicilia. Felice tu il loro ingreffo colla presa di Mestina, e poi di Siracusa, dove spezialmente si distinie Guglielmo Figliuolo di Tancredi d'Altavilla, venuto dalla Normandia a cercar fortuna con altri Nor-[li]Gastrid. manni in Puglia. [b] Le fue prodezze gli acquistarono il fo-

Hillor, Li., pranome di Ferrodibraccio. Intanto venuto dall'Affrica un gran rin-Les Offices forzo di gente, i Saraceni Siciliani formarono un' Armata di circa cinquantamila combattenti . Maniaco andò coraggiofamente colla sua gente ad affalir quegl'Insedeli al Fiume Remata, e diede loro una gran rotta, alla quale tenne dietro la presa di tredici picciole Città di quell' Isola, colla più bella apparenza del Mondo di ridur tutta la Sicilia all'ubbidienza del Greco Augusto. L' Autore della Vita di S. Filareto Monaco Siciliano, che fiorì in que-[c] Visa S. fli tempi, racconta [c], che oltre alla bravura de' Greci anche

Att. Sandt. un vento gagliardo, che foffiava in faccia a i nemici, fervì a ad diem VI. mettere i Saraceni in rotta, e che il Governator Saraceno di Sicilia se ne suggì ignominiosamente con pochi de' suoi. Aveano colo-Aprilis. ro sparsa per la campagna gran copia di triangoli acuti di fer-

ro,

ro, sperando di rovinar la cavalleria de' Greci; ma erano ferra- Era Volg. ti in maniera i cavalli Greci , che punto loro non nocque l'in- Annie; & sidiosa invenzion de' nemici , la quale sappiamo , che in altre guerre fece un buon giuoco. Secondo la Cronica Cafaurienfe [ a ], [a] Chronica in questi tempi si truova ne' contorni di quel Monistero il giova- P. II. T. II. ne Trasmondo Marchefe, il quale a mio credere governava allo- Rev. Italic. ra la Marca di Camerino, essendochè in essa Marca era comprefo quel Monistero. Se ciò è vero, dovea effere mancato di vita quell' Ugo Duca e Marchese, che vedemmo all' Anno 1028. In una Carta dell' Anno 1056, da me pubblicata [b] si truova [b] Annique, Domna Willa incliea Comisissa, relicta quondam Domni Ugo glo- sett. 6. riofissimo, qui fuit Dux O' Marchio. Questa su sua Moglie.

Anno di Cristo MXXXIX. Indizione VII. di BENEDETTO IX. Papa 7.

j<sub>2</sub>.

10

16

do Al

lor.

b

Ġ2

a.

nte

lic-

:di-

001

1

10:

132

) 1

10

d

di Arrigo III. Re di Germania e d'Italia 1.

"U questo l'ultimo Anno della vita dell'Imperador Corrado. Aveva egli fatto un viaggio nel Regno della Borgogna, dove que' Popoli accettarono per loro Re l'unico di lui Figliuolo Arrigo. Trovandosi poi in Colonia, confermò ed accrebbe i Privilegi ad Ingone Vescovo di Modena, con cui il crea Conte di Modena. Il Diploma, già accennato dal Sigonio fotto il prefente Anno, e da me dato intero alla luce, ha le feguenti Note: [c] Datum XVII. Kalendas Aprilis, Anno Dominica Incarna- [c] 16. Dic. tionis MXXXVIII. Indictione VII. Anno autem Domni Chuonradi fert. 71. Regni XIIII. Imperii XII. Allum Colonia. Ma io truovo quì de gl' intoppi. Pare fallato l' Anno, e che si deggia scrivere MXXX-VIIII. e così l'intefe il Sigonio. Ma v'ha anche dell'errore ne gli Anni del Regno; e quando si volesse questo Diploma riferire all' Anno precedente, Corrado allora dimorava in Italia, e non già in Colonia. Oltre di che quando fussista la Carta additata nell' Anno precedente, era già fucceduto Guiberto ad Ingone nel Vefcovato di Modena, prima dell' Anno presente 1039. Però che dee dire di quelto Diploma il saggio Lettore? Ito possia l'Impe- [4] Wiggo rador Corrado ad Utrecht nella Frisia, [d] quivi celebrando la red. Salici Festa della Pentecoste, su sorpreso da dolori, che nel Luned) se- Homanguente, cioè nel d' 4. di Giugno, il conduffero al fine de' fuoi gior- ani in Chr. ni . Era dianzi stato eletto e coronato Re di Germania il suddet. Annal. Hil.

ERA Volg. to Arrigo III. suo Figliuolo, sopranominato il Nero a cagion del-Ann. 1039. la barba: e come suo Successore su immediatamente riconosciuto da tutti. Una curiosa novella cominciò ad avere spaccio nel

Secolo susseguente intorno alla persona d'esso Re Arrigo. Gotibiensis in Panth.

[a] Godefii- fredo da Viterbo pare che fosse il primo a darle credito [a]. Eccone per ricreazion di chi legge un trasunto. Caduto in disgrazia di Corrado Augusto un Lupoldo Conte, si ritirò colla Moglie a vivere incognito in una capanna in mezzo ad una felva. Questa favola passata poi in Italia, su applicata in altri termini ad alcune Nobili Case da gl'impostori Genealogisti. Ora accade, che Corrado, fmarrito nella caccia giunfe a quel tugurio una notte, e vi prese riposo. Nello stesso partorì la Moglie di Lupoldo un maschio, e Corrado al sentirlo vagire intese una voce dal Cielo, che gli disse: Corrado, questo Fanciullo sarà tuo Genero ed Erede. Levatoli per tempo l'Imperadore, ordinò a due suoi Famigli di prendere quel Bambino, e d'ucciderlo. N'ebbero compassione, e il lasciarono vivo sopra di un albero. Passò di là un certo Duca, che il prese ed allevò, e veggendolo crescere in bellezza e fenno, l'adottò per Figliuolo. Dopo alcuni anni guatando l'Imperadore questo Giovinetto, gli venne sospetto, che sosse il medesimo, di cui avea comandata la morte, forse perchè seppe, come era stato trovato dal Duca; e con apparenza di volerlo onorare, l'arrolò fra' fuoi Cortigiani. Un di poscia scrisse all' Imperadrice Gisla una Lettera, in cui gli ordinava di farne immediatamente uccidere il portatore, e la diede al giovinetto Arrigo con ordine di presentarla in mano d'essa Augusta. Andò questi, ma addormentatosi per viaggio in una Chiesa, il Prete d'essa adocchiata quella Lettera, gliela tolse di saccoccia ed aprì. Per compassione il buon Prete ne scrisse un'altra con ordine all' Imperadrice, che alla comparsa di quel Giovane, immantinente gli desse in Moglie la comune lor Figliuola. Andò il Giovane, senza nulla sapere dell'operato dal Prete, e presentata la Lettera. non tardò a divenir Genero dell'Imperadore. Bel suggetto per una Tragedia, purgato che fosse da varj inverisimili; ma per conto della Storia, avvenimento inventato di peso, essendo suor di dubbio, secondo l'autorità di più Scrittori contemporanei, che Arrigo III. nacque da Corrado e Gisla Augusti; ed ebbe due Mogli, l'una Cunichilde morta nell'Anno precedente, e poscia nell' Anno 1045. Agnese Figliuola di Guglielmo Duca di Poitiers. Benchè poi non fosse costume di contare in Italia gli Anni del Regno

Italico, nè dell'Imperio, se non dopo le Coronazioni: pure mi Era Volgprendo io la libertà di cominciar qui l'Epoca del di lui Regno Ann. 1039. in Italia, al vedere, che una Carta riferita dal Campi [a], e [a] Campi feritta in Piacenza, ha queste Note: Anno ab Incarnatione Do-cenza T. L. mini MXLIV. Anno Regni Donni Henrici Rex bic in Italia Quin- Append. to , Nono Kalendas Aprilis Indictione XII. il che fa bastevolmente intendere, che almeno i Pavefi, ed altri Popoli d'Italia, anche fenza la Coronazione Italiana non tardarono molto a ricevere esso Arrigo III. per Re. Un'altra Carta Piacentina nell' Anno seguente MXLV. ha l' Anno Sesto del Regno d'Arrigo. Così nel Bollario Cafinefe [b], e preffo l'Ughelli [c] si truovano Diplo-[b] Bullar. mi dati da esso Re alle Chiese d'Italia coll' Epoca suddetta. Ho Capitat so io parimente pubblicata [d] una Lettera di Adalgerio Cancella- [c] Ugbell. rius O' Miffus gloriofiffimi Regis Henrici , cujus vice in Regno Ital. Sacr. fumus, a tutto il Popolo di Cremona, con cui gli ordinava d'in- in Epifecp. tervenire a i Placiti di Ubaldo Vescovo di quella Città. Contutto del Antiq ciò potrebbe effere, che folamente all'Anno suffeguente si des Italia. Difse principio all' Epoca del Regno d'Italia, cioè dappoiche Eriber- fest. 71. so Arcivescovo di Milano, siccome vedremo, andò a riacquistar la grazia del medelimo Re Arrigo. Nè mancano Documenti Italiani di questi tempi, ne' quali niuna menzione è fatta del Regno d' esso Arrigo.

AVEA l'Augusto Corrado portato con feco in Germania un implacabil odio contra d'esso Eriberto, nè altro potendo fare, avea incaricato i Principi d'Italia, cioè i Vescovi, Marchesi, e Conti di far aspra guerra a Milano. In fatti alla Primavera di quest' Anno si raunarono armi ed armati da varie parti per efeguire la di lui volontà e vendetta; ma punto non si sgomentò Eriberto. [6] Preparò egli buona copia di munizioni da boc [e] Arnulf. ca, e da guerra; chiamò in Città tutti i Distrittuali dal grande diotan. l. z. fino al picciolo; ed allora fu, che egli inventò il Carroccio, tan- cap. 16. to poscia usato e decantato ne' Secoli susseguenti in Lombardia . Ouesto era un carro condotto da buoi con un'antenna alzata, che avea fulla cima un Pomo dorato con due stendardi bianchi. Nel mezzo v'era l'Immagine del Crocifisto. Uno stuolo de' più forii gli stava alla guardia, e conducendosi questo Carro in mezzo all'efercito, colla fua vifta accrefceva coraggio a i combattenti . Di molte baruffe si fecero in tal congiuntura, ed era per seguirne peggio, quando all' improvviso giunta la nuova della morte di Corrado, tutto l'esercito nimico si levò e sbandò con tal con-

ij.

Į.

e

đ,

έľ

li

n.

:1

Tomo VI.

ERA Volg. fusione, che ad alcuni costò la vita. Eriberto ne dovette ben can-Annio; p. tare il Te Deum. Abbiamo da Ermanno Contratto (a), e da Wipnur Cantra. pone (b), che in quest' Anno nel d'13. d'Ottobre parimente Elus in Chr. mancò di vita Corrado Duca di Franconia, di Carintia, e d'Istria: (b) Mippo con che venne eziandio a vacare la Marca di Verona. Avrebbe radi Salici. forse potuto pretendere ad essa Adalberone, che prima di lui l'

avea goduta, e ne su cacciato; ma anch' egli pagò il suo debito alla natura nell'Anno presente. Se ad alcuno fosse ne' sei o fette Anni feguenti conferita quella Marca, non l'ho potuto finora scoprire. Erano nella più bella positura gli affari de'Greci in Sicilia, e pareva già vicino il fortunato giorno, in cui quell' Isola nobilissima restasse libera dal giogo de'Saraceni. Ma la Greca avidità e superbia tagliò il corso a gli ulteriori progressi, e rovinò anche gli acquisti satti per la cagione, che son per narrare. Gran cole avea promesso Giorgio Maniaco a i Longobardi, e Normanni, suoi ausiliari a quell' impresa. Quando fi su a partire il bottino, anch'essi ne pretesero, come era il dovere, la lor parte. Nulla poterono ottenere. Inviarono Ardoino Nobile Longobardo a Maniaco per farne nuova istanza ; e questi, forse perchè parlò con troppo calore, altro non riportò che strapazzi e bastonate. Voleano i Longobardi e Normanni correre all' armi e farne vendetta; ma il faggio Ardoino, per attestato di (e) Quafrid. Gaufrido Malaterra (c), li configliò a diffimular lo sdegno; ed

Malaterra Hift. 1. t.

accortamente ricavata licenza di poter tornare in Calabria, imbarcatoli con tutti i suoi aderenti, selicemente si ridusse a Reggio di Calabria in terra ferma. Allora su ch'essi, preso per lor Capitano esso Ardoino , si diedero a far vendetta dell' ingratitudine de Greci con devastar tutto quanto poterono delle Terre posfedute da effi Greci in quella Provincia. Ma Guglielmo Puglie-(d)Gugliel fe (d), Cedreno, ed altri scrivono, che non da Maniaco in Simui Apulus cilia, ma da Doceano, o fia Dulchiano Carapano de' Greci in

Hift. l. t. Puglia, fu maltrattato esso Ardoino, il qual era allora suo Luo-

gotenente. Di qui ebbe principio la rovina del Dominio Greco in Italia. Riufcì ancora in quell' Anno a Guaimerio IV. Principe (e) Leo O. di Salerno e di Capoa (e) di fottomettere al fuo dominio coll' ienfis Chr. aiuto de' Normanni il Ducato di Amalfi. Lo stesso vien conferma-(f) Anig, to dalla Cronichetta d'Amalfi (f), da cui impariamo, che essen-Italie. T.I. do fuggiti a Napoli Giovanni, e Sergio fuo Figlio, Duchi di quel-Pag. 211. la Città. Mansone Fratello d'esso Giovanni occupò quel Principa-

to . Ma essendo da lì a quattro anni ritornato esso Giovanni da

Napoli, dopo aver preso ed accecato il suddetto Mansone, tor- Era Volg. nò a comandar le sesse; per poco tempo nondimeno, perchè Ann. 1039. Guaimario s' impadronì di quella molto ricca allora Città. La tenne egli per cinque anni e sei Mesi, dopo i quali Mansone tuttochè cieco ricuperò quel Ducato, e regnò dipoi altri nove anni.

Anno di Cristo MXL. Indizione VIII.

di BENEDETTO IX. Papa 8.

No.

be

iľ

dei o

fa.

10-

ell'

, ¢

ur-

idi,

ere,

Νü

Æi,

łra.

211

ib o

; ed

in.

Reg

lor

tito

polglie-

i in

110

.ecc

cipe

coll

.0;3,

6:0

uer

172

da

di Arrigo III. Re di Germ. e d'Italia 2.

P ONDATO fopra l'autorità di Galvano Fiamma scrisse il Sigonio (a), che il Re Arrigo dopo la morre del Padre su sol- (a) Sigonius lecito a spedir Ambasciatori in Italia ad Eriberto Arcivescovo di Italia 1, 8, Milano, per chiedere la Corona del Regno Italico di presente, e buona amicizia in avvenire. Sembra ame più verifimile, che Eriberto cercasse egli la grazia del nuovo Regnante, e che il maneggio si terminasse nell'Anno presente. Meritano d'essere quì riferite le parole dell' Annalista Sassone (b). Dopo aver egli det- (b) Annalito, che Arrigo solennizzo la Pasqua in Ingeleim, seguita a scri- sud Eccard. vere così: Illuc etiam post Pascha Metropolitanus Mediolanensis adveniens, O de omni sua controversia, quam contra Imperatorem Conradum exercuit , satisfaciens , interventu Principum gratiam Regis promeruit, O iterum juramentis pacem fidemque se servaturum affirmavit; sicque Regem Agrippinam prosecutus, inde ad patriam cum pace simul & gratia Regis remeavit. Pertanto venne sempre più a stabilirsi in Italia il dominio del Re Arrigo III. quantunque non resti memoria della di lui elezione in Re d'Italia, la quale è da credere, che feguisse in qualche Dieta de' Principi in Pavia o nel precedente Anno, o nel presente. Truovasi menzionata anche da Arnolfo (c) la riconciliazione suddetta, e si ve- (c) Arnulf. de presso il Campi (d) una Donazione fatta dal suddetto Arcive- Histor. Mescovo alla Badia di Tolla sul Piacentino, scritta Anno MXL. Dom- cap. 17. ni Henrici Regis Primo, nostri autem Archiepiscopatus XXII. In (d) Campi dictione VIII. Actum in Castro Cassano . Fa egli menzione in cenz T.I. quel Documento de passati suoi travagli, e riconosce da Dio, e Appendie. dall' intercessione de' Santi la sua liberazione. Ebbe in quest'Anno il Re Arrigo guerra col Duca di Boemia, ma con isvantaggio de' suoi . Seguitarono intanto i Longobardi e Normanni , che s' era-

Exa Volg. erano ritirati dalla Sicilia a prendere Terre, e a dare il guafto Annicio nel dominio de' Greci in Puglia ; e perciocche non aveano alcun ficuro ricovero in quelle parti, dopo aver presa Melfi, o sia Melfia nel di di Pasqua, la fortificarono in maniera da non temere

(a) Les O- l'orgoglio de' Greci . Leone Oftiense (a) scrive , che Rainolfo fliensti Chr. Normanno Conte di Aversa con patto di aver la metà delle conquiste diede aiuto ad Ardoino nemico d'essi Greci con trecento de'fuoi Normanni . Nè quì si fermò la bravura di questa gente .

Prefero anche Venofa, Afcoli, e Lavello. Abbiamo in oltre da (b) Lugus Lupo Protospata (b), che nel Mese di Marzo Argiro Figliuolo di Pritespara quel Melo, che abbiam veduto capo della follevazion de Pugliesi contra de' Greci, assedio Bari, e se ne impadron). Ma se quì

Hefter.

andavano male gli affari de' Greci, peggio ancora camminavano (c) Cedren, in Sicilia. (c) Ripigliate le forze i Saraceni aveano messa insieme un' Armata di terra, con cui sperando di riacquistar le Città perdute, si accamparono nella pianura di Dragina, Giorgio Maniaco valente Generale di terra per l'Imperadore Greco, nulla prezzando costoro, presento loro la battaglia, con aver prima ordinato a Stefano Patrizio, Marito d'una Sorella dell'Imperadrice e General di mare, di star ben attento colla sua flotta, acciocchè niun de' Barbari fuggisse: tanto si teneva egli in pugno la vittoria. In fatti mile in rotta il nemico, e ne fece buona strage; ma il General Moro ebbe la fortuna di falvarfi con una barchetta per mare. Per questa negligenza di Stefano si trovò sì irritato Maniaco, che il regalò di qualche bastonara, e lo strapazzò, chiamandolo fopra tutto nom vile e traditore. Stefano, che stava bene alla Corre, scrisse colà, che Maniaco macchinava d'usurpare per sè la Sicilia; e questo bastò, perchè venisse ordine di mandarlo ne' ferri con Bafilio Patrizio a Costantinopoli : il che su eseguito con restare al comando dell'armi il suddetto Stefano . La dappocaggine ed avidità di costui diede campo a i Mori di riaversi, e di ricuperare a poco a poco coll' aiuto de gli stessi Siciliani le Città e Fortezze perdute a riferva di Messina, che si sostenne. All'assedio di questa Città con tutte le lor forze passarono i Mari. Catalaco Ambusto Comandante della Piazza, mostrando timore, per ire di niun movimento fece, di maniera che i Mori notte e dì ad altro non penfavano, che a folazzarsi in bere, in danze, e in aitre allegrie. Nel di della Pentecoste Ambusto, animati i fuoi alla pugna, diede improvvifamente addosfo a gli assedianti; colla cavalleria giunfe fino al padiglione d'Apolafare, General

re

n.

110

e.

ie.

quì

0.0

fie-

ttà

12.

olla

101

chè

100

ma etta

Mahia-

ava

135

ele.

Li

151.

201

12.

12

off

Į0

Ľŀ.

Tt.

ŀ

Parmenf.

neral de'Mori, che colto colle spade ubbriaco morì senza saper di Ega Volge morire. Chi de' Saraceni non ebbe buone gambe, vi lasciò la vi- Ann. 1040. ta; e nel bottino fi trovò tanta quantità d'oro, d'argento, perle, e pietre preziose, che, se vogliam crederlo, si misuravano a moggia. Ma con tutta questa fortuna i Greci per mancanza del loro Generale nulla più acquistarono, e Stefano se ne suggì in Calabria. Aggiunfe in quest' Anno Guaimario IV. a i suoi Principati di Salerno, di Capua, e d'Amalfi, anche il Ducato di Sorrento (a). Quanto al Re Arrigo, egli interdisse a Walderico Officialis Abbate del Monistero Cremonese di S. Lorenzo l'alienarne e li- Chronic. vellarne i Beni senza licenza di Ubaldo Vescovo di quella Città . lib. 2. c. 65. Questo era il mestiere di molti Abbati cattivi di questi tempi. Fu dato il Diploma (b) XVI. Kalendas Februarii, Indictione VII. (b) Antigu. Anno MXL. in Augusta, per consiglio Kadeloi Episcopi, asque feet. 72. Cancellarii nostri. E però di quì vegniamo a conoscere, che Cadaloo, famoso per le sue ribalderie nella Storia Ecclesiastica, dovette conseguire il Vescovato di Parma, non già nell' Anno 1046. come volle l'Ughelli (c), ma bensì nell'Anno preceden- (c) Ughell.

Italia Sate 1039. cre To. II. in Epifcop.

Anno di Cristo MXLI. Indizione IX.

di BENEDETTO IX. Papa 9.

di Arrigo III. Re di Germania e d'Italia 3.

RA in questi tempi sconvolta la Reggia di Costantinopoli per la prepotenza dell'Imperadrice Zoe, che faceva e disfaceva a suo talento gl'Imperadori, e però anche le membra dell' Imperio Greco risentivano i malori del capo. Al governo della Puglia e Calabria (d) era stato inviato Doceano, o Dulchiano (d) Cedire. Catapano dall' Augusto Michele Pastagone, che in quest' Anno seriali quale durò ben poco, e lasciò l'Impero a Costantino Monomaco. Questo Doceano moriva di rabbia al vedere i progressi de' Normanni nella Puglia, (e) e però sece quanto ssorzo porò per giorni dessi desiderio d'opprimerli, e di cacciarli da Messi. Gli era anche Chonic. venuto qualche rinsorzo di gente dal Levante. Nulla sbigottito siba.c.67-per questo Ardoino Capitano allora d'essi Normanni, adund anch' egli le sue truppe; e quantunque troppo inferiore di gente del ce, (f) pure intrepidamente venne alle mani co i Greci nel molchonico. Guitimma Me-

Exa Volg. Mese di Marzo presso al fiume Labento; e toccò la vittoria a Ann. 1041. i pochi, ma valorosi. Allora i Normanni, per tirar dalla sua gli abitatori di quelle contrade, eleffero per loro capo Atenolfo, Fratello di Pandolfo III. Principe allora di Benevento, e arditamente nel Mese di Maggio presso il fiume Ofanto, e secondo Cedreno, in vicinanza del famolo Luogo di Canne, s'azzuffarono coll'esercito Greco, e di nuovo lo sbaragliarono. Accadde, che quel medesimo Fiume, dianzi secco, allorchè i Greci il passarorono, all'improvviso si gonsiò d'acque in tal guisa, che de i Greci in volerlo ripassare più ne rimasero ivi assogati, che non erano restati tagliati a pezzi nel campo dalle spade nemiche. Secondo Lupo Protospata, Doceano si salvò in Bari: segno, che Argiro avea ricuperata quella Città con intelligenza de' Greci, o pure che non la tenne. Gran bottino secero in tal congiuntura i vittorioli Normanni. Succedette parimente in quell'Anno un' altra confiderabile impresa, di cui parlerò all' Anno seguente . Ben si può credere, che i vincitori dovettero saper profittare della lor fortuna con fottomettere nuove Terre in Puglia al loro dominio. Anche in Lombardia cominciò la discordia a scompaginar la buona armonia del Popolo di Milano. Mi fia lecito il parlarne fotto quest' Anno col Sigonio, tuttocchè si possa dubitare, che al susseguente appartenga questo sunesto avvenimenfal Arnhiff to, descritto da Arnolfo e Landolfo seniore [ a ], Storici Mila-

Hiftor. Me- nesi di questo Secolo.

cap. 18. cap. 26.

Landulfus godevano qualche Feudo, e si dividevano in Capitanei e Valvas-Her. Me fori, siccome ancora d'altri, che non aveano già Feudi : ma per diolan.l. 2. groffe tenute di Beni , e per dignità ed Ufizj erano potenti . Maltrattavano, aggravavano i Militi il Popolo minore, cioè gli Artisti, e l'altra Plebe; e andò tanto innanzi la loro indiscretezza, che in fine il Popolo ruppe la pazienza, e il rispetto dovuto a i Maggiori con tale scissura, che la piaga durò dipoi ne Secoli avvenire, ora aperta, ora cicatrizzata, ma non mai ben faldata. Abbiam veduto all' Anno 1035. una simil rottura in Milano, che poi si quetò per allora. Fu un giorno malamente bastonato o serito da un Milite, o sia da un Cavaliere, un Plebeo. Traffe al rumore altra gente plebea, ne feguì un conflitto, e poscia un' unione giurata di tutto il basso Popolo contra de' Nobili, da'quali più non si voleva lasciar calpestare. Il peggio fu, che Lanzone, uom Nobile, si mise alla lor testa: il che

ERA composta la Nobiltà di Milano de i Militi, che tutti

fommamente dispiacque al corpo della Nobiltà. La guerra pas- Era Volgfata avea addestrata all'armi anche la Plebe, e però stando sì Annioque l'una, come l'altra parte in fospetto e in guardia, un dì per un picciolo rumore tutti corfero all' armi, e si cominciò per le Piazze e per le strade un'aspra batraglia. Chi all'aperto, e chi dalle fineitre, e da i tetti combatteva, e a moltiffime case su attaccato il suoco. Era di troppo superiore il numero dell' inserocito Popolo; laonde furono obbligati i Nobili a cercare fcampo con suggirsene della Città insieme colle lor Mogli e Figliuoli . L'Arcivescovo Emberto, affinchè non si credesse, ch'egli favoriffe il partito della Plebe contra de' Nobili, molti de' quali erano suoi Vassalli, giudicò bene anch' egli di ritirarsi suor di Milano. Siccome apparisce da un Documento da me dato alla luce [a], in quest Anno si truova nel Bondeno la Moglie di Bo- [a] Antiqui nifazio Duca e Marchese di Toscana, Beatrice Contessa, la fert. 41. quale è detta filia quondam Frederici, senza specificare, come era il costume, che suo Padre fosse Duca. Ma benchè quella Carta si dica scritta nell'Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi Millesimo Quadragesimo Primo, die XIII. Martii; pure è disettofa, perchè feguita l'Indizione Decima; e però o l'Anno è fallate, e sarà il seguente; ovvero l'Indizione ha da essere la Nona. Confermo in quest' Anno il Re Arrigo tutti i diritti e Beni della Chiefa d'Afti a Pietro Vescovo di quella Città con Diploma [b] [b] Uzbell. dato VII. Idus Februarii Anno Dominica Incarnationis MXLI. In- Tom. IV. in distione VIII. ( fi dee scrivere VIIII. ) Anno Domni Henrici Ter- Epileop. tii Regis, Ordinationis ejus XIII. Regni II. Actum in Aquicgra Aftenf. ni Palatio. Con altro Diploma parimente concedette il Contado di Bergamo ad Ambrofio Vescovo di quella Città [c] Nonis Apri- [c] thidem lis, Indictione IX. Anno Domni Henrics Regnantis II. Ordinatio in Epiloop. nis vero ejus XXIII. (fcrivi XIII.) Actum Moguntia. Così a Bergomenipoco a poco cominciarono i Vescovi di Lombardia ad acquistare anche il governo temporale e il dominio delle loro Città. Se l' oro faccia tutto oggidì, nol so dire: allora certo avea quefta virtù.

ıi

,

Anno di Cristo mxlii. Indizione x.

di Benedetto IX. Papa 10.

di Arrigo III. Re di Germania e d'Italia 4.

Dolli Wa più che mai fra i Nobili uficit di Milano, e il baf(s) Insolato e la guerra. Ci afficura Landolfo feniore (a), che l'Arcivelon(s) formo e la guerra. Ci afficura Landolfo feniore (a), che l'Arcivelon(s) formo e la guerra. Ci afficura Landolfo feniore (a), che l'Arcivelon(s) formo e la guerra. Ci afficura Landolfo feniore (a), che l'Arcivelon(s) fortificarono in fei Terre all' intorno della Città, e
no formarono un blocco, fenza permettere, che alcuno vi portaffe de i viveri; nè giorno passava, in cui non seguisfe qualche
badalucco, o combattimento tra la Piebe e i Fuorusicit; con mortalità continua d'amendue le parti. Guai fe talun cadeva nelle
mani del nemico; non iscansava la morte, o una prigionia peggior della morte. Aveva il Greco Augusso Michele Pestagener pi
ma di morire richiamato dall'Italia Doceano, o sia Dulchiano,

già Catapano, riconoíciuto per inutile, anzi dannoío Maelfro di Oliverio, guerra, (b) e in fua vece inviato in Puglia un Figliusol di Bolaba. ed. giano, fopranominato, per quanto s'ha dall'Olitenfe, Exaque-Lopia Pio flo, o Annone, secondo il Malaterra. Coffui seco conduste un nel precedente Anno co i Normanni a dì 3, di Settembre sotto nel precedente Anno co i Normanni a dì 3, di Settembre sotto

ico, numeroo ituoo i o treti e di arbara ; ma erento a battaga mel precedente Anno co i Normanni a di 3. di Settembre lotto Monte Pilofo, o come vuol Cedreno, in vicinanza di Monopoli, non ebbe miglior fortuna del luo predecoffore. Reflò vi con una memorabile (confitta tagliato a pezzi quafi tutto l'efercito fuo. Fu fatto prigione egli fleflo, e donato da i Normanni ad Adenolfo lor Capitano, il quale ne fece traffico co i Greci, e ne ricavò una buona fomma d'oro: azione nondimeno, che irritò non poco i Normanni, e fu cagione, che gli levarono il bafino del comando. Abbiamo dal Protofpata, che Argiro Barenfe, Figliuolo del celebre Melo, fui nquest' Anno dichiarato Princeps O Dues Italie, cioè della Puglia e Calabria; ma fenza dire chi gli desse queflo Titolo, cioè fe i Greci, o i Normanni. Cetro è per attellato di Guglicimo Pugliese (c) e di Leono Oftiense, che i Normanni

(c) Cuilint di Guglielmo Pugliele (c) e di Leone Oftienfe, che i Normanni mun spilint Argino Mcli filium shi praficientes, ecteras Apulia Civirates partificitàs. sim vi capinnt, partim shi tributaries faciunt. Ma non illaremo molto a vedere questo medelimo Argino e i Normanni uniti co i Greci. Intanto l'Imperador Michele Calafara succeduto a Mi-

Michele Paffagone nell'Anno addietro, imputando all'imperizia Ena Volga e dapocaggine de' Capitani le fiere percosse date da i Normanni Ann. 1042alle Armate fue, si avvisò di spedire in Italia Giorgio Maniaco (a), (a) Cediscioè quel medesimo, che vedemmo dopo le vittorie riportate in "nur ... Guillielm. Sicilia mandato in ceppi a Costantinopoli. Costui venne, uomo Apulus. fuperbo, uomo oltre ad ogni credere crudele. Appena giunto ad Otranto, ritrovò che i Normanni erano già divenuti padroni di tutta la Puglia, e l'aveano divifa tra loro. (b) A Guglielmo (b) Leo Bracciodiferro era toccata la Città d' Ascoli. Lupo Protospata Chronico ferive (c), the Gulielmus electus eft Comes Matera. A Drogone lib.z.c.67. fuo Fratello toccò Venosa; Lavello ad Arnolino; ad Ugo Monopo- Presospata li: Trani a Pietro; Civita a Gualtiero; Canne a Ridolfo; a inChronico. Tristano Montepiloso; Trigento ad Erveo; Acerenza ad Asclittino; ad un'altro Ridolfo Santo Arcangelo; Minervino a Rainfredo. Ancho Ardoino ebbe la parte sua. E Rainolfo Conte di Aversa ottenne la Città di Siponto col Monte Gargano. Melsi restò comune a tutti, Città diversa da Amalsi. Così noi miriamo andar crescendo a gran passi la fortuna e potenza de' Normanni in quelle contrade. Ora Maniaco diede principio alle fue imprese con impadronirsi di Monopoli, e di Matera. Fin le donne e i fanciulli furono barbaramente tagliati a pezzi, nè si perdonò a' Monaci e Preti: tanta era la barbarie di costui. In questo mentre Argiro, preso per Generale da i Normanni, s'impossessò di Giovenazzo, e per un Mese tenne assediata la Città di Trani . Scrive Lupo Protospata, che la Città di Bari reversa est in manus Imperatoris nell'Anno prefente. Non s'intende bene per la brevità delle parole di questo Scrittore, come passassero quegli affari. Veggafi all'Anno feguente, e verrà qualche lume a quefte tenebre.

Anno di Cristo mxliii. Indizione xi.

di BENEDETTO IX. Papa 11.

y.

đ

i

d ō.

11

1.

ı

di Arrigo III. Re di Germania e d'Italia 5.

A un Documento da me pubblicato, (d), noi ricavia- (d) Antique. mo, che Adalgerio Cancelliere e Messo del Re Arrigo Italie. Diftenne un Placito in Pavia nel Monistero di S. Pietro in Calo Aureo, al quale intervennero Eriberto Arcivescovo di Milano, Rinaldo Vescovo di Pavia, Rinprando Vescovo di Novara, Litigerio Tomo VI.

Exa Volg. Vescovo di Como, e Adelberto Conte . Fu feritto quel Giudicato Aux.1043. Anno ab Incarnatione Domini nofiri Jefu Christi Millesimo Quadragesimo tersio, Regni vero Domni Heinrici Regis bic in Italia V. Decimotersio Calendas Madias Indictione Undecima. Ma dovrebbe effere l' Anno IV. del Regno, prendendo il principio dell' Epoca fua dalla morte di Corrado suo Padre. Tristano Calco, e il Puricelli, che fondati fu questo Documento scrissero, esfere in quest' Anno venuto in Italia il Re Arrigo, presero un grosso abbaglio. Quivi non è vestigio alcuno di tal venuta, e vi si oppone ancora il filenzio delle Storie. Seguitarono in quest' Anno ancora i Nobili fuorufciti Milanesi a tener bloccata la Città di Milano, con succedere frequentissimi conflitti fra essi e il Popolo di quella Città, da cui valorofamente si resisteva a i loro ssorzi . Non men crudele danza continuava nella Puglia. Era stato balzato dal Trono di Costantinopoli nell' Anno addietro Michele Calafata, e in luogo fuo innalzato Costantino Monomaco, che prese per Moglie l'Imperadrice Zoe, cioè la sconvolgitrice di quell'Im-

(a) Guit petro. (a) Paffava un'antica nemicizia fra effo Coffantino, e 
ficiente de Giorgio Maniaco Generale in Italia dell'Armi Greche. Prevedenfinis Hid... do coffui la fua rovina fotto un'Imperadore sì mal' affetto verfo
di lui, parte per difperazione, parte per gli ftimoli dell'ambizione, s'appiglio da un'arditifima rifoluzione con farfi proclamare
Imperador de' Greci, e prenderne le infegne. Cedreno accor(b) Cedre na, (d) che per cagion di Romano Duro fuo nemico e prepoten-

(b) Cerdee na; (b) che per cagion di Romano Duro fuo nemico e prepotement come come predictiva de la Corte di Cosfinatiopoli, Maniaco di ribellì. In fatti l'Augusto Monomaco avea spedito in Italia Pardo Protospatario con ordine di spogliar Maniaco del comando. Ma lo scaltro Maniaco se spece come su con forme d'oro, portate da esso pardo in Italia, e si servi per regalar le truppe, e maggiormente adescarle nel suo partico. Abbia-

Particulum an noi pote trarre alla fua divozione. V' era dentro Argino infectivente. Ejigiuol di Melo, che nè per minaccie, nè per promeffe volle indurfi a fottometterfi a lui. Tentò anche di guadagnare i Normanni, ma non gli riufc). Tutto quefto pare incecduto nell'Anno precedente. L' Imperador Coflantino, a cui feottava forte la ribellion di Maniaco, nè trovava mezzi per fimorzar quefto fuoco, fi rivolle anch' egli ad Argino, e a i Normanni; ed efibite.

co, si rivosse anch' egli ad Argiro, e a i Normanni; ed clibire loro delle ingorde condizioni, e massimamente, come si può credere, la conserma delle loro conquiste, li tirò dalla sua. Dall' Ano-

Anonimo Barense, da me dato alla luce (a), si raccoglie, che ExaVolgvennero ad Argiro Lettere Imperiali Faderatus, & Patriciatus, (a) Antique O' Catapani, O' Vestatus [ forfe Sebastatus]. Portarono anche i Italia. Dif-Messi Imperiali de i magnifici regali per Argiro, e per li Nor-fen.1manni. Tutto avrebbe dato il Monomaco per liberarli da questo competitor dell'Imperio. Argiro, che era da gran tempo all'afsedio di Trani, ed avea satta sabbricare una mirabil torre di legnami per espugnar la Terra, tosto indusse i Normanni a ritirariene, e a far preparamenti in savore di Costantino Monomaco contra di Maniaco. Scrisse a Rainolso Conte di Aversa per nuovi aiuti, e raccolta un' Armata di sette mila persone, tutta gente di fomma bravura, ed avvezza alle vittorie, con Guglielmo Ferrodibraccio, s' inviò in quest' Anno alla volta di Taranto, dove s'era chiufo Marriaco, non ofando tener la campagna contra de pochi, ma formidabili Normanni. Taranto era Città fortiffima; prenderla per assalto si conosceva impossibile; nè i Greci voleano uscire a battaglia. Però dopo qualche tempo se ne tornarono indietro i Normanni. Saputo poi, che Maniaco se n'era ito ad Otranto, e che contra di lui era venuta una flotta Greca condotta da Teodoro Patrizio e Catapano, accorfero anch'essi per terra all' affedio di quella Città . Maniaco , veggendola malparata , ebbe la fortuna di potersi salvare per mare, e di andarsene a Durazzo. Ma poco durò la fua buona forte, perchè forpreso da i foldati dell' Augusto Monomaco, terminò la sua Tragedia con restare ucciso in quelle contrade; o pure, come vuol Cedreno, benchè vincitore, morì di una ferita. Il capo suo portato a Costantinopoli empie di consolazione tutta quella Corte. Otranto fi diede ad Argiro, il quale dopo questa impresa licenziò tutti i Normanni, e fe ne tornò gloriofo alla Città di Bari. In quest' Anno ancora per attestato del Dandolo (b), avendo finiti i (b) Dandusuoi giorni Domenico Flabanico Doge di Venezia, gli succedette nico T.XII. in quel Principato Domenico Contareno . Constantinus Augustus Ret. Italia. bunc Ducem Magistrali Sede decoravit, sono parole d' esso Dandolo, fignificanti, che dal Greco Augusto su dichiarato questo Doge Magister Milieum, come erano i Duchi di Napoli, cioè Generale d'Armata. Rapporta l'Ughelli (c) la fondazione da (c) Ughelle lui fatta in quest' Anno , insieme con Domenico Patriarca di Tom. V. 10 Grado, e con Domenico Vescovo Olivolense, o sia di Venezia, Penet. Par del Monistero di S. Niccolò in Lido, con ivi ordinare Sergio Ab-

bate. Paísò in quest'Anno alle seconde Nozze il Re Arrigo III.

n-

¢

r.

J.

52.

112-

di.

100

1/2

CI-

10

12

30

int

1to

R

Ena Volg. con prendere per Moglie nel di d' Ogniffanti (a) Agnese Fi-ANN 1043. gliuola di Guglielmo Duca di Poitiers . Ne gli Annali d' Ildesheim (b) si parla all'Anno seguente di questo fatto, ma con er-Conractius, rore. A tali nozze fu un gran concorso di Buffoni, Giocolieri, Scafnabur- e Ciarlatani, tutti credendo, come era l'uso di que Secoli, di gension riportarne de' bei regali. Ma Arrigo ridendosi di quel ridicolo Andega- costume, tutti li lasciò colle mani piene di mosche, e ne dovetvenje. (bidanales te riportar molte maladizioni da quella canaglia , ma infieme Hilder. molte lodi da i buoni e saggi. beim.

> Anno di Cristo MXLIV. Indizione XII. di GREGORIO VI. Papa 1. di Arrigo III. Re di Germania e d'Italia 6.

(c) Arnulf. TDER tre Anni, fecondo l'attestato di Arnolfo Storico (c), Hiftor, Mediolan. 1. 2. darò il blocco di Milano, già intrapreso da i Nobili suorulciti contro la Plebe di quella Città. Terminò esso a mio cre-Cap. 19. dere più tosto nel presente Anno, che nel precedente, come si figurò il Sigonio . Eccone la maniera , di cui siam tenuti a (d) Landul- Landolfo Seniore (d), altro Istorico Milanese di questo Secolo.

fui ferier Erasi ridotta per s) lungo contrasto in somme miserie quella diolan. 1.2. nobil Città, perchè troppo scemato il Popolo a cagion de' tanti combattimenti, e delle malattie fofferte, e massimamente

perchè un'orrida fame era fucceduta alla mancanza de' viveri . Pareano scheletri camminanti quei, che erano restati in vita . Ora Lanzone Capitan d'esso Popolo, allorchè vide tendente al precipizio la fortuna de'fuoi, nè rimaner loro speranza di soccorso, preso seco molto oro ed argento, segretamente se ne andò in Germania ad implorare il patrocinio del Re Arrigo. Il trovò molto adirato contra di Eriberto Arcivescovo, perchè il supponeva autore di sì scandalosa division de' Milanesi, e insieme della ribellione, giacchè niuna delle due fazioni ubbidiva più a gli ordini d'effo Re. Purchè Lanzone si obbligasse di ricevere nella Città di Milano quattro mila cavalli Tedefchi, promise il Re Arrigo di aintar la Plebe contra de' Nobili, e contra qualunque persona, che volesse molestarla. A tutto acconsenti Lanzone, e fu determinato il tempo della spedizion dell'Armata. Con queste buone nuove tornato a Milano, rimise il cuore in corpo a i macilenti fuoi feguaci, con gaudio incredibile di tutti, e con sua gran lode. Ma questo Lanzone, siccome personaggio ben prov- ERA Volgveduto di fenno, ed amante della patria, stette poco a riconoscere, a che pericolo si esponesse la Città, e non men la sazione contraria che la sua. Fors'anche avea configliatamente operato tutto, per condurre alla pace i Nobili oftinati. Perciò fegretamente s'abboccò con alquanti Nobili fuorusciti; e rappresentato loro, quanto a tutti potea avvenire per così fiera disunione, non trovò difficultà a stabilire una buona pace e concordia : con che rientrarono i Nobili in Milano, e deposto ogni spirito di vendetta, attesero sì i grandi, che i piccioli, a vivere per allora con buona armonia, benchè poco foffero disposti gli animi dell' una parte verso dell'altra. Tal fine ebbe quella scandalosa discordia. Conoscendo Poppone Patriarca d'Aquileia, quanto sosse agevole nella corruzione, in cui si trovava allora la Corte Romana per cagione d' un Papa pieno di vizj, l'ottenere quel, che si voleva : (a) tanto s'adoperò, che ne riportò un decreto, che la Chiefa di (a)Dandul. Grado, benchè da più Secoli Îmembrata, dovesse riconoscere per in Chronico. fuo Metropolitano il Patriarca Aquileiense . Ne gli ultimi Mess Ret. Italic. adunque dell'Anno presente portatosi con gente armata a Grado, diede il facco a quanto v' era di buono; ed appunto con barbarica crudeltà attaccò il fuoco alle Chiefe e alla Città, e ne fece un fald. Domenico Contareno Doge, ed Orfo Patriarca di Grado, commossi da sì empio insulto, ne scrissero lettere assai calde a Papa Benederro, e spedirono apposta a Roma i lor Messi per implorar giustizia e ristoro. Furono trovate così buone le lor ragioni, che si venne nel Sinodo Romano ad abolire il Privilegio surretticiamente ottenuto con obbligo di restituire il maltolto. Ed allora il Doge di Venezia si studiò di risabbricare l'abbattuta Città di Grado. Tornati che furono alle lor case i Normanni dopo la morte di Maniaco, Guaimario IV. Principe di Salerno e di Capoa, mal fofferendo, che Argiro fotto l'ombra, del Greco Imperadore ufasse il titolo di Principe di Bari, e di Duca d'Italia, determinò di fargli guerra. Aveva esso Guaimario preso il titolo di Duca di Puglia e Calabria , qualiche questo gli somministrasse diritto sopra quelle Provincie. Ora avendo egli condotti al suo soldo i Normanni, che aveano abbandonato Argiró, portò le sue armi con-

ŗ.

Đ.

li.

al

10.

30

ď,

10-

:l· ;li /a

te

U.

e

te

3.

inamin, che aveano documento regiro, porto le luc amirtoni reo della Calabria. Cola vir faceffe, non fi sa. Lupo Protópata (b) Lapoz (b) Iolamente nota, che Gusimario infeme con Gaglielmo Braz-Portipiate idelderro, Capo de Normani, vi fabbricò il Caftello di Squil (Gostiali, ciadferro, Capo de Normani, vi fabbricò il Caftello di Squil (Gostiali, laci, Guglielmo Pugliefe aggiugne (c), ch'egli paísò con quel-mortagia laci.

Ena Volg. le forze fotto Bari, e vi mise l'assedio, con intimarne la resa ad Ann. 1044. Argiro. Ma Argiro facendo buona guardia alla Città, nè volendo cimentarli a combattimento alcuno, il lasciò minacciar quanto volle. Però veggendo Guaimario di confumare indarno e tempo e danari intorno a quella Città, dopo aver faccheggiato tutto il paefe, fe ne ritornò indietro colle trombe nel facco.

PATI' una fiera confusione e burasca in quest Anno la Chiesa [a] Vill. III. Romana. [a] Erano arrivate al colmo le dilonestà, le ruberie, Papa Dia. e gli ammazzamenti di Papa Benedetto IX. in maniera che il Ponucontra. polo Romano non potendo più tollerar questo mostro, il cacciò fuonus Contra. ri di Roma, ed elesse Papa, Canonica parvipendentes decreta, Leo Oftienf. Giovanni Vescovo Sabinele, che prese il nome di Silvestro III. Petrut Da. Questi comandò le seste solamente tre Mesi, perchè colla forza alii. de fuoi Parenti riforto Benedetto IX. rifai) ful Trono, fcomunicò e cacciò il fustituito Silvestro. Ma continuando nelle sue iniquità Benedetto, e scorgendo più che mai irritati contra di lui i Roma-

ni, rinunziò al Pontificato con venderlo simoniacamente a Giovanni chiamato Graziano Arciprete Romano, il quale affunfe il nome di Gregorio VI. In questo miserabile stato cadde allora la santa Chiefa Romana, non per la prepotenza di Principe alcuno, ma per la disunione ed avarizia del Popolo Romano, che avendo mano nell'elezion de i Papi, facilmente sturbava chiunque del Clero ferbava il timore di Dio, ed avrebbe forse saputo canonicamente provvedere al bifogno della fanta Sede. Sforzafi il Cardinal Ba-[b]B.rron.in ronio [b] di provare, che Gregorio VI. su riconosciuto per legit-Annal. Ecc. timo Papa, e lodato da molti per le sue Virtu, ne questo si met-

ad Annal. Baron Annum.

[c] Pagins te in dubbio. Ma il Padre Pagi [c] pruova, che Graziano, cioè Gregorio VI. comperò anch' egli, cioè simoniacamente acquistò il ad bune Romano Pontificato, e che per non effere su i principi noto questo peccaminoso ingresso d'amendue que' Papi, su ad essi prestata ubbidienza, nè per questo rimasero esclusi da i Cataloghi de' Romani Pontefici. Comunque fia, noi fra poco vedremo, che non tardò Iddio a fovvenir la Chiefa, e a liberarla da gli scandali con darle de i legittimi e buoni Pontefici. Gioverà anche alla Storia [d] Herman d'Italia l'accennar quì , [d] che venuto a morte in quest' Anno

Annali. An Saxo.

nui Contra- Gozelone, o sia Gorolone, Duca della Lorena inseriore, lasciò quel Ducato a Gozelino fuo Figliuolo, fopranominato il Dappoco. Mail Re Arrigo, tuttochè gliel'avesse promesso, conferè quel Ducato ad un Adalberto . Non feppe digerir questo torto Gorifredo il Barbato, altro Figliuolo del suddetto Gozelone, e già Duca deldella Lorena Mosellanica, o sia Superiore, giovane di nobilissima Era Volgindole, e peritissimo dell'arre militare. Perciò ribellatosi al Re Ann. 1044-Arrigo, fece gran guasto e strage di gente fino al Reno, non salvandosi dal di lui surore se non chi si risugiò nelle sortezze, o si riscattò con danari. Noi vedremo questo Principe in Italia da quì ad alcuni anni operator d'altre imprese. Finì sua vita in quest' Anno Gebeardo Arcivescovo di Ravenna, mentre dimorava nel Monistero della Pomposa [4], godendo ivi della pia conversa [a] nermanzione di Guido Abbate, uomo di fanta vita. Fu occupata quel- au Contrala Chiefa da un certo Widgero; ma ficcome vedremo, ne decadde dopo due anni. Nè voglio lasciar di dire, aver Bennone nel Histor. Refuo zibaldone d'imposture e calunnie caricata la mano sopra il suddetto Papa Benedetto IX. e che S. Pier Damiano in vigore d' una delle Rivelazioni, che anticamente erano alla moda, il cacciò nel profondo dell' Inferno. Ma essersi trovato a di nostri, chi con antichi Documenti fa vedere, ch' esso Benedetto IX. a persuasione di S. Bartolomeo Abbate di Grottaferrata rinunziò il Pontificato, ed avendo vestito l'abito Monastico in quel Monistero, attese a sar penitenza de'suoi falli, finchè Dio il chiamò all' altra vita; e però non meritar fede, chi tanto sparla del suo fine, e di penitente ch'ei fu, cel vuole far credere impenitente e dannato. Come poi s'accordino tali notizie colle parole dette da San Leone IX. Papa prima di morire nell'Anno 1054. intorno ad esso Benedetto IX. io lascerò ch'altri lo decida. Resta forte allo scuro la Storia Italiana e Romana in questi tempi.

d

2

an-

mz

na-

eb

git 1et

cici là i

ree-

₹0.

108

:00

ri\$

ģģ

'n

40

Anno di Cristo MXLV. Indizione XIII. di Gregorio VI. Papa 2.

di Arrigo III. Re di Germania e d'Italia 7.

E si ha a prestar sede a Guglielmo Malmesburiense [b], Par polyminida antecessori beni e gli Stati della Chiela Romana, che appena acquisi methodica methodica poli responsa del mante del assistati della Chiela Romana, che appena acquisi gli restava da vivere. Erano sì assessimi a membra da i ladri degl. 1.2. de assessimi che mon in buona Caravana. Le oblazioni, che si facevano al·le Chiese Romane de gli Apostoli e Martiri, venivano tosto rapite da i Potenti scellerati. Il Pontesce prima colle buone, poi col·le sommini cellerati. Il Pontesce prima colle buone, poi col·le sommini cellerati. Il Pontesce prima colle buone, poi col·le sommini cercò di metter sine a tanti abusi ed iniquità. Nul-

Exa Volg. Nulla valle questo rimedio. Uni dunque fanti e cavalli arma-Annicas: ti, che colle spade sterminarono gran parte di quella mala razza, e per tal via ricuperò molti poderi e Città tolte alla Chiefa Romana. Aperti ancora ed afficurati i cammini, tornarono i pellegrini a frequentar le Chiefe di Roma. Mai Romani avvezzi a vivere di rapina, non poteano sofferir sì fatti regolamenti, e chiamavano fanguinario il Papa, e indegno di dir Meffa, e in ciò andavano d'accordo col Popolo ancora i Cardinali. Ma io non so che mi credere di questo racconto del Malmesburiense al vedere, ch'egli vi attacca varie favole intorno alla morte di quefto Papa, e un lungo ragionamento di lui, che ficuramente è finto, e resta smentito dalla Storia. Quel solo, che si può credere, si è il miserabile stato delle rendite della fanta Sede in questi tempi sì abbondanti d'iniquità. Così li trovò anche il fanto Papa Leone IX. fra quattro anni, ficcome vedremo. Sul principio di quest' Anno diede fine a' fuoi giorni Eriberto Arcivescovo di Milano, [a] Landul- lodatiffimo da gli Storici Milanefi [a], ma chiamato Tiranno Media an, da i Tedeschi. Ernianno Contratto [b] il sa morto nell' Anno

16. 2.6.32. 1044. Il Puricelli [e] nel 1046. Ma nel suo epitasho, che dee nu Contra meritar più fede, fi legge: Elus in Chr. Ic Paricela lius Monnment. Bafil.

## OBIIT ANNO DOM, INC. MXLV, XVI, DIE MEN-

SIS JANUARII, INDICT. XIII. Lo stesso abbiamo da Landolfo Seniore, Storico Milanese di que-

Ambrifian. fli tempi. Però nell'ultimo suo Testamento, riferito dal suddetto Puricelli, e scritto Anno ab Incarnatione Domini Millesimo Quadrage simo Quinto, Mense Decembris, Indictione XIII. si dee credere adoperata l'Era Pifana, che anticipa di nove Mesi l'Anno volgare, o pure l'Anno nuovo cominciò nel Natale del Signore. In fomma quel Testamento dee appertenere all' Anno 1041. ne cui ultimi Mesi correva l' Indizione XIII. Ebbe il corpo di Eriberto fepoltura nel Monistero di S. Dionisio, da lui fabbricato ed arricchito presso alla Città di Milano. Venne il Clero e Popolo di quella Città all'elezione del Succeffore, e per atteffato di [d] Landul- Landolfo Seniore [d] quatuor majores Ordinis viros sapientes, op-Eifer. Vie. tima vita, bonaque fama elegerunt, quibus electis universa Cidielan. 1.3. vitatis Ordines ipfos ad Imperatorem ( non era peranche Imperado-

re ) Henricum, qui noviter surrexerat, noviterque Populum ip-[e]Gualva- fum a Majorum manibus liberaverat, fumma cum diligentia direxemen Flome runt . Galvano Fiamma [e] nomina quefti quattro Eletti . Ed Major. ecco la maniera, che si teneva in tempi tanto fconcertati dell' Ira-

Italia, allorchè occorreva l'elezione de'Vefovi. Si lafciava al E. a. Volg. Clero e Popolo un'ombra dell'antico diritto, con permettere la Assaissi; ro di eleggere e nominar quattro perfonaggi, uno de'quali poi foleva effere prefectto dal Re d'Italia, o lia dall'Imperadore. Ma talor fuccedeva, che i Re ed Imperadori, rompendo quest'ordine, eleggevano suor de gli Eletti chi più eta loro in grado. Ciò appunto avvenne in quetdez congiuntura.

'n

ŋ.

O.

ο,

:00

a:

. LISTO

dee

Ar

ţno-

44

d

ica

Po

, di

Cr do it

10

EJ

Tomo VI.

TROVAVASI alla Real Corte in Germania Guido da Velate . Villa del Milanese, nomo di bassa lega, per quanto lasciò teritto Arnolfo [a], con dire: Suffulit eum de gregibus, & de post [a] Amulf. færantes accepir eum. Come egli si aiutasse, non è ben noto o linil mediecerto. Sappiam folamente, che il Re Arrigo, anteponendolo a i quattro Eletti, il dichiarò Arcivescovo di Milano. Se crediamo al suddetto Fiamma, Guido era stato eletto dalla parte de i Nobili di Milano, e ne dà qualche fondamento Landolfo Seniore: il che pare, che possa giustificar la risoluzione presa dal Re Arrigo. Aggiugne di più, che questo Guido era suo Segretario, del che si può dubitare. Resta incerto, quando egli entrasse in possesso della Cattedra Ambrosiana. Nel Codice Estense di Arnolfo è notato l' Anno 1046. ed Ermanno Contratto mette in un Anno la morte di Eriberto, e nel susseguente l'elezione di Guido. Non sembra molto probabile questa opinione, perchè quando fusfista la morte di Eriberto nel Gennaio dell'Anno prefente, difficilmente potè restare per sì lungo tempo vacante la Chiefa di Milano. Venuto in Italia Guido, fu mal ricevuto dal Clero della Metropolitana, e durò fra essi una gran discordia; ma per paura del Re mostrarono di acquetarsi , e l'accettarono per loro Pastore. Da questo fatto poi con sicurezza raccogliamo, che i Milaneli erano tornati in grazia del Re Arrigo, e riconoscevano la di lui autorità e signoria. Concedette esso Re in quest' Anno un Privilegio al Monistero delle Monache di Santa Giulia di Brescia, pubblicato dal Margarino [b], e dato Anno Do- [b] Bullar. minica Incarnationis MXLV. Indictione XIII. undecimo Kalendas Cafinens. Augusti, ordinationis vero Domni Henrici XIII. (dovrebbe effete fiim. 89. XVII. ) Regni vero VI. (fi scriva VII. ) Actum Trajectula . Parimente con altro fuo Diploma dato in Augusta [c], ma fenza [c] Antique. il giorno e il Mese, confermò tutti i Beni, e diritti della Chie fert.74sa di Mantova a Marciano Vescovo di quella Città. Secondo Ermanno Contratto [d], Gorifredo Duca di Lorena, veggendo di [d]uermannon poter softenere la sua ribellione, andò in quest Anno a git- nus Contra-

tarfi fins in Chr.

Exa Volg. tarfi a' piedi del Re Arrigo, e per falutar penitenza fu posto in ANN.1045, prigione. Sigeberto (a) aggiugne, che con dare per ostaggio tus in Chr. il Figliuolo, riacquistò la libertà; ma essendo mancato di vita

esso suo Figliuolo, egli tornò a ribellarsi, e a devastar paesi (b) Annali- come prima. L'Annalista Sassone (b) mette questo satto sotto l'Anno seguente. Abbiamo anche un' indubitata pruova, che s'

era ristabilita la buona armonia fra il Re Arrigo, e il Popolo di Milano, perciocchè troviamo al governo di quella Città nell' Anno presente il Ministro Imperiale . E questi su il Marchese Alberto Azzo II. Progenitore de' Principi Estensi . Ciò costa da due Placiti tenuti nel Novembre di quest'Anno in essa Città, e

(c) Anig. da me dati alla luce (c), ne' quali Domnus Azo Marchio. O Co-Italic. Dif. mes istius Civitaris rende giustizia con imporre la pena di mille fert. 45. Mancoli d'oro da pagarli medietatem Camera Domni Regis, Per (d) Dandul. attestato del Dandolo (d), Salomone Re d'Ungheria fece ribellar

in Chronice at Città di Zara a i Veneziani. Ma inforta poi guerra civile fra Rer. Italie. quel Re e i suoi Fratelli, Domenico Contareno Doge di Venezia fi. fervì di tal congiuntura per ricuperar circa questi tempi la suddetta Città. Nulladimeno essendo Salomone stato eletto Re d'Un-

gheria molto dipoi, dovrebbe questo avvenimento riferirsi non all' Anno secondo di quel Doge, ma affai più tardi. Romoaldo (c) Romual- Salernitano (e) ferive, che nell' Anno presente Drogone Conse duisalemi. Ger Normanni prese la Città di Bovino, e la misea sacco. Nell' Tom. VII. Anno appresso su essa risabbricata, ma da li a poco un incen-

Rer. Italic. dio la rovinò.

## Anno di Cristo MXLVI. Indizione XIV.

di CLEMENTE II. Papa 1.

di Arrigo III. Re di Germ. 8. Imperad. 1.

(f) Herman. A BBIAMO da Ermanno Contratto (f), che Widgero eletto, nus Contra-Elus in Chr. A e non consecrato Arcivescovo di Ravenna, dopo aver per due anni in circa occupata quella Chiefa, e commesse varie crudeltà, e cose improprie, chiamato in Germania dal Re Arrigo, su da esso deposto. Celebrò Arrigo la Pentecoste in Aquisgrana, dove se gli presento Gosifredo Duca della Lorena, per chiedergli misericordia de'suoi falli, nè solamente l'ottenne, ma anche il Ducato, da cui era decaduto per le già enunziate ribellioni. Satà cura d'altri il vedere, se questa umiliazione di Gotifredo sia diver-

diversa dalla narrata nell' Anno precedente. Si credeva Arrigo d' Era Volgaver terminate le guerre coll'Ungheria, che gli aveano dato tan- Ann. 10460 to da fare ne gli anni addietro, e parendogli di lasciar quieta la Germania, determinò full' Autunno di quest' Anno la sua venuta in Italia, per dar festo a gli assari di queste contrade, e massimamente di Roma, dove desiderava di prendere la Corona dell' Imperio. Era per viaggio con un efercito numerofo, quando fentì sconvolto di nuovo il Regno dell' Ungheria; ma non istette per questo, e seguitò l'impreso cammino. Arrivato a Paviatenne ivi un Concilio, o pure una Dieta. Verisimil cosa è, che in tal congiuntura egli ricevesse in Milano la Corona Ferrea dalle mani di Guido Arcivescovo. Passò dipoi a Piacenza, dove venne a trovarlo Graziano, cioè Papa Gregorio VI. che fu accolto con onore, e rimandato con belle parole alla sua residenza. Sul finir di Novembre noi troviamo esso Re in Lucca, dove sece una donazione (a) VII. Kalendas Decembris, Anno Dominica Incarna (a) Antique tionis MXLVI. Indictione XIV. Anno autem Domni Henrici III. Lialie. Difordinationis ejus XVIII. Regni vero VIII. Actum Luca . Giunto Arrigo a Sutri alquanti giorni prima del fanto Natalo, quivifece raunare un gran Concilio di Vescovi, e v' inviò anche Papa Gregorio, acciocche fosse presidente di quella facra adunanza. Non mancò egli d'andarvi colla speranza, che abbattuti gli altri due Papi, egli resterebbe solo sul Trono. Abbiamo dall' Annalifta Sassone (b) avere un Romito [è molto che non dicessero un (b) Annali-An Saxo. · Angelo ] inviato al Re Arrigo questo ricordo:

Una Sunamitis nupfit tribus maritis. Rex Henrice, Omnipotentis vice

Solve connubium triforme dubium.

al

16

ją.

CZ

to,

pet lel-

fu do gli

Si-

Ora in esso Concilio su esaminata la cansa di tutti e tre i Papicoè di Benederto IX. di Silvessiro III. e di Gregorio VI. e trovato, che con male arti, e colla Simonia aveano confeguito il Pontificato, furono tutti deposti, o per dir meglio, dichiarato nul loe di llegatirimo il loro Papato. Il Cardinal Baronio, che teneva non già Simoniaco, ma vero e legittimo Papa Gregorio VII. crede, ch'egli fontaneamente rimunziasse, e chiama una derestanda prossazione quella del Re Artigo, quasichè egli il sacesse delle del Re Artigo, quasichè egli il sacesse delle mani. Ma cotal pretensione difficilmente pote avere Artigo, perchè essendo solo dimente Re, niun diritto aveva egli sopra la città e i fatti di Roma. Quel che più importa, metitano qui

ERA Volg. ben più d'effere uditi gli antichi Storici (a), che dicono convin-(a) Céronograf b. S. Bentoni. Pandu/fut Pifanus. Firfor. Me-

flienfis

1.6. 3.

Ann. 1046. to di Simonia anche il suddetto Gregorio VI. Sopra tutto fi legga quello, che ne scrive Leone Vescovo Ostiense (b), e Cardinale informatissimo di quegli affari, il quale non ha difficultà nui Contra, di dire, che il Re Arrigo, calitus inspiratus, de tanta Haresi dinin Chr. Sedem Apostolicam de siderans expurgare, Surri restitit, O fuper tanto negotio deliberaturus, Universale ibi Episcoporum Concilium fieri statuit &c. Nè s' avvide il saggio Baronio , ch' egli disavvedutamente dava una mentita ad un'infigne e fanto Papa (b) Lee O- di questo medesimo Secolo, cioè a Vissore III. stato prima Abbalib 2.6.79. te di Monte Casino col nome di Desiderio. Questi ne' suoi Dialoghi, i quali si veggono pur anche citati da esso Porporato Anna-(c) Viden lifta, fcrive (c), che Benedetto IX. Joanni Archipresbytero non parva ab eo accepta pecunia, summum Sacerdotium tradidit . Aggiugne, che Arrigo tres illos, qui injuste Apostolicam Sedem in-

vaferant, cum confilio & auftoritate totius Concilii juste depellere instituit, e che Gregorio VI. agnoscens se non posse juste bonorem tanti Sacerdotii administrare, ex Pontificali fella exfiliens, ac semeripsum Pontificalia indumenta exuens, postulata venia,

summi Sacerdorii dignitatem deposuit . Altrettanto si ricava da

una Bolla di Clemente II, Papa, Successore del medesimo Gregorio, e da Bonizone Vescovo di Sutri in questo Secolo, le parole (d) Pagist de quali son riferite dal Padre Pagi (d). Ma se giustamente oin Avnaiib. però Arrigo, e per confessione dello stesso Baronio, inventum est Aun. 1944 plane rimedium opportunum, quum metu O reverentia Imperateris ceffarint violenta illa intrusiones, crebro, ut vidimus, per Comites Tusculanos sacrilege iterata: come mai si viene ad insultare alla memoria di questo Re, autore giusto d'un rilevantissimo beneficio? Anche Sigismondo Imperadore si sbracciò per far deporte tre Papi, e lode, non bialimo, confeguì da tutti. (e) Petrus Vegganfi gli encomi, che San Pier Damiano (e) diede per questo allo stesso Imperadore Arrigo. Fu poscia condotto in Germania il deposto Gregorio VI. e quivi terminò i suoi giorni, non fi sa bene in qual Città o Monistero. Sappiamo bensì . che il celebre Ildebrando, di cui avremo a parlare non poco, il feguitò, ma contra fua voglia, in quell'efilio. Dopo il Concilio di Sutri entrò in Roma il Re Arrigo, e raunatofi tutto il Clero e Popolo Romano nella Basilica Vaticana co' Vescevi stati al suddetto Concilio , restò eletto per confentimento di tutti fommo Pontefice Suidgero Vescovo di Bamber-

Damuni Opufe. 6. cap. 36.

ga, personaggio cospicuo per la sua Pietà e Letteratura, il Esa Voigi quale con gran ripugnanza accettò e prese il nome di Clemen- Ann. 1046. se II. E ciò, perchè non si trovò nel Clero Romano, chi sosse creduto degno di sì sublime ministero. Crede il Cardinal Baronio, che questo fosse velamentum fraudis, O adinventus pratextus, quod eligeretur peregrinus, eo quod Roma non reperiretur idoneus: nam quis magis idoneus ipfo Gregorio , quem viri fanttifsimi atque dostissimi ejus temporis summis laudibus prædicarunt ? Ma ne vuol egli il Baronio faper più di Vittore III. Papa, e di Leone Cardinale e Vescovo d'Ostia, viventi in questo tempo, e ben informati di quegli affari, ed amendue chiaramente attestanti, che non erat sunc salis repersa persona, que digne posses ad tanti bonorem sufficere Sacerdotii? Ne d'esso certamente parrà mai degno il suddetto Gregorio, da che su convinto d'essere entrato Simoniacamente nella Sedia di S. Pietro. Lo stesso S.Pier Damiano, che fulle prime, per non sapere il mercato satto, cotanto lodo esso Gregorio, poscia di lui scrisse: (a) Super quibus, (a) Idem prasente Henrico Imperatore , quum disceptaret postmodum Syno- cap. 11. dale Concilium, quia Venalitas intervenerat, depositus est. Che se Martin Polacco, ed altri Storici Iontani da questi tempi scrisfero, che Clemente II. su invasor Apostolica Sedis, non meritano d'essere ascoltati, perchè Clemente su eletto da tutto il Clero e Popolo Romano. Nel Natale del Signore fu confecrato esso Papa Clemente II. e nel giorno medefimo con gran pompa fu acclamato Imperador de Romani Arrigo Terzo fra i Re di Germania, e Secondo fra gl'Imperadori. Ricevette non men egli, che l'Augusta sua Consorte Agnese l'Imperial Corona dalle mani del novello Pontefice. E così, come erano coronati, insieme col Papa, (b) e fra i viva e l'accompagnamento del Popolo Romano, (b) Here dell'altre Nazioni, amendue passarono al Palazzo del Laterano. Contrastur Celebratissimo era in questi tempi il Monistero della Pomposa , inChronico. oggid) nel distretto di Ferrara, Monistero antichissimo, ma sommamente arricchito da Ugo Marchefe, uno de gli Antenati della Cafa d'Este, ed illustrato in maniera da Guido Abbate santo . che Guido Aretino Monaco, ristoratore del Canto fermo, in una fua lettera rapportata dal Cardinal Baronio all'Anno 1022. (c) Baron. nominando il Monistero Pomposiano, ebbe a dire: Quod modo in Annal. est per Dei grasiam, O' Reverentissimi Guidonis industriam in Italia Primum. Era l' Abbate Guido in istima grande presso il Re Arrigo, e però, siccome costa dalla Vita di lui, scritta da

0.

r

ıŀ

D-

ćΪ

ċ.

ţ.

,

,

il

FRA Volg. un Monaco contemporaneo, e data alla luce da i Padri Bollan-ANN 1046. do (a), e Mabillone (b), ebbe ordine da esso Re nell' Anno predus in All. fente di andare incontro a i Messi Regali , spediti in Italia, per fare Santior. i preparamenti necessari per la venuta del Re medesimo, perchè Sacul. VI. Arrigo intendeva di valera in tutto del parere del fanto Abbate . Benedicin Andò Guido a Parma, indi a Borgo S.Donnino, dove infermatoli Part. I.

palsò a miglior vita nel dì 31. di Marzo, dopo aver governato (c) Donizo per quarantotto anni il suo Monistero. Racconta Donizone (c). in Vis. Ma che Bonifazio Duca e Marchese di Toscana, e Signore di Ferrara, una volta l'Anno andava alla Pompota per farvi la Confessiocap. 14.

ne de' fuoi peccati, perchè allora era poco in uso il frequentare i Confessionari.

Fratres ac Abbas ejus delicta lavabant, Ecclesia quorum solito dabat optima dona,

Rex etenim numquam dedit ullus ibi meliora.

E perciecchè secondo l'abuso comune di questi tempi corrotti, i Re, i Principi, e i Vescovi vendevano, cioè conferivano Ie Chiese per danari, il santo Abbate Guido diede al Marchese Bonifazio una buona disciplinata, e gli sece promettere di guardarfi in avvenire da questo abominevole e facrilego mercato.

Qua de re Guido sacer Abbas arguit , immo Hune Bonifacium, ne venderet amplius, ipfum Ante Dei Matris Altare flagellat amaris Verberibus nudum, qui deliciis erat usus. Pompofæ vovis sunc Abbasique Guidoni, Ecclesiam nullam quod per se venderet unquam.

(d) Lutus Abbiamo da Lupo Protospata (d), che in quest' Anno Argiro Fi-Protofpara gliuol di Melo, Patrizio, e Duca della Puglia, andò a Costanti-(e) Guiltel- nopoli, dove Guglielmo Pugliefe (e) attesta, che ricevette di mus Apulus grandi onori, e commissione dal Greco Augusto di trovar manie-

ra di scacciar di Puglia i Normanni, che ogni di più divenivano potenti ed infolenti, e recarono ancora in questi tempi non poche molestie e danni alle Castella ed a i Beni di Monte Casino. Intanto, fecondo il fuddetto Protospata, Eustasio Catapano de' Greci in Italia, richiamò tutti i banditi da Bari, e li fece ritornare alla loro Patria . E nel dì 8. di Maggio, essendo ito coll' esercito suo a Trani per affalire i Normanni, col riportarne una rotta imparò a conoscer meglio e a rispettar quella valorosa Nazione. Ma una gran perdita fecero in quest' Anno anche i Nor-

man-

manni, perchè la morte rubò loro Guglielmo Bracciodiferro, Ca- Era Volg. po de' medesimi, il cui solo nome era terror de' nemici. Drogo- Ann. 1046. ne suo Fratello su creato Conte, ed ebbe tutti i di lui Stati. Non so se a quest' Anno, o pure alla prima venuta di Arrigo in Italia, appartenga ciò, che narra Donizone (a). Cioè che trovan- (a) Donizo dosi esso Re in Mantova, Alberto Visconte di quella Città, cioè iss. Math. Vicario in essa del Marchese e Duca di Toscana Bonisazio, gli do. lib. 1. c. 12. nò del suo cento Cavalli [ cosa non facile a credersi ] e dugento Astori per la caccia de gli uccelli. Di sì sterminato dono si maravigliarono forte il Re e la Regina, conoscendo da questo, che gran Signore doveva essere il Marchese, quando al suo servigio avea de gli Ufiziali sì ricchi. Volle l'Imperadore tener seco questo Alberto alla sua tavola; ma egli se ne scusò con dire di non aver mai osato di mangiare alla mensa del suo Padron Bonisazio. Avendogli nondimeno data licenza Bonifazio, pranzò col Re, e ne riportò vari doni di Pelliccie, usatissime in questi tempi, le quali poi presentò egli tutte al Duca Bonisazio suo Signore col cuoto di un Cervo ripieno di danari, a fine di placarlo. In questo Secolo e ne i precedenti ogni Città aveva il suo Conte, cioè il suo Governatore, ed ogni Conte il suo Visconte, cioè il suo Vicario: onde poi vennero varie nobili Famiglie appellate de i Visconti. In quest'Anno, secondochè si può ricavare dal suddetto Donizone, Beatrice Duchessa di Toscana partori al suddetto Bonisazio suo Consorte la Contessa Matilda, i cui fatti la renderono poi celebre nella Storia d'Italia. Avea prima partorito un maschio appellato Federigo, ma egli non fopravisse molto al Padre. Circa questi tempi, per quanto abbiamo dall'Autore della Vita di S. Severo Vescovo di Napoli (b), Giovanni Duca di Napoli e del- (b) Vitas. la Campania andò ad affediar Pozznolo, e quivi stette accam. Seini Epipato gran tempo, ma senza apparir, qual esito avesse quell' in Act. Sanaffedio .

Houm ad diem 30. Aprilis.

Anno di CRISTO MXLVII. Indizione xv.

di CLEMENTE II. Papa 2.

ı Fi-

:FIF · (1

Ult. ano

bo.

no.

de :of :01

101

V2 de

di Arrigo III. Re di Germania 9. Imperad. 2.

TL vizio della Simonia, ficcome abbiam detto, inondava allora tutta l'Italia. Clemente II. Papa animato dai suo zelo, e daile premure dell' Imperadore Arrigo, che al pari del PontesiERA Volg. ce desiderava tolta dalla Chiesa di Dio questa infamia, celebrò ANN. 1047. un Concilio in Roma contra de' Simoniaci, di cui fa menzione (a) Petrus S. Pier Damiano (a), ma gli Atti son periti. E' da vedere, come da esso S. Pier Damiano venga esaltato l' Imperadore Arrigo, per

6 37.6736. la cura, ch'egli si prese di estirpar la Simonia ne i Regni a lui confegnati da Dio, e massimamente in Italia, con recedere assatto dal pessimo esempio de' suoi Predecessori . E perciocchè pur troppo i Romani aveano in addietro per amore della pecunia conculcate le Leggi di Dio e della Chiefa nelle elezioni de i Papi, dal che erano feguiti tanti fcandali, e fi mirava ridotta in tanta povertà la fanta Chiefa Romana, esso Re obbligò il Clero e Popolo di Roma, che non potesse eleggere e consecrar Papa alcuno fenza l'approvazione fua. Et quoniam, dice S. Pier Damiano, ipse anteriorum tenere regulam noluit, ut aterni Regis pracepta fervaret, boc fibi non ingrata divina difpenfatio contulit, quod plerisque decessoribus suis eatenus non concessis: us videlices ad ejus nutum fancta Romana Ecclesia nunc ordinetur, ac præter ejus aufforitatem Apostolica Sedi nemo prorsus eligat Sacerdotem . Anche Glabro Rodolfo, ed Ugo Flaviniacense attestano questa pia premura dell' Augusto Arrigo contro la Simonia; e perciocchè la corruzion del Secolo era allora grande, ed esso Imperadore pieno d'ottimi fentimenti, altro non desiderava, che il ben della Chiefa, fu allora creduto utile e necessario il ripiego suddetto. Ma perchè ad un Padre buono succedette un Figliuolo cattivo, che cominciò ad abusarsi di questa autorità; e il Clero e Popolo Romano si diede allo studio e alla pratica delle Virtù: cessò questo bisogno, e su giustamente rimessa in piena libertà del Clero Romano l'elezion de'fommi Pontefici, che da molti Secoli s' usa, & è da desiderare, che sempre duri, ma che nello stesso tempo cessino le scandalose lunghezze de'Conclavi, e le private passioni de' facri Elettori in affare di tanta importanza per la Chiefa di Dio. In esso Concilio insorse nuova lite di precedenza fra gli Arcivescovi di Ravenna, e di Milano, e il Patriarca d' Aquileia : e la fentenza fu data in favore del Ravennate . Di questo fatto altra testimonianza non abbiamo, fuorchè una Bolla

(b) Rubent di Papa Clemente II. accennata dal Rossi (b), e pubblicata dall' Histor. Ra. Ughelli (c), la qual veramente ha tutta l'apparenza di non (c) Usbell, effere finta, ed avrebbe anche maggior credito, se non le man-leal Saco. Tom. II, in casse la Data. Tuttavia il Puricelli la crede una finzione, e noi abbiamo due Storici Milanesi di questo Secolo, che nulla ne

par-

parlano, cioè Arnolfo, e Landolfo feniore. Anzi il fecondo feri- Esa Volgve (a), che in un Concilio tenuto [non so, fe nell'Anno 1049. (a)Landelo pure nel 1050. ] da S. Leone IX. avvenne la controversia della fur fenire Precedenza fra gli Arcivescovi di Milano e di Ravenna, e che Deo Histor, Misannuente, Ecclesia Ambrosiana per Guidonem sedem ipsam viri cap. 3. liter devicit, & religiose Hodie & semper tenebit . Ed Arnolfo (b) anch'egli attesta, che nel Concilio Romano Guido Arci- (b) Annulf. vescovo di Milano su onorevolmente trattato ab Apostolico tune diolan. 1. 3. Nicolao, cujus dextro positus est in prasenti Synodo latere: for-tap. 13fe nell' Anno 1059. Oltre a ciò Benzone Scilmatico, Vefcovo d'Alba, che visse lotto il Re Arrigo IV. Figliuolo di questo Imperadore, nel Panegirico, o sia nella Satira, pubblicata dal Menckenio (c), scrive, che quando il Re va a prendere la Corona (c) Benzo Imperiale, eum sustent at ex una parto Papa Romanus, ex altera negr. T.I. parte Archipontifex Ambrofianus. Oltre di che Domenico Patriar- Res Germa. ca d'Aquileia in una sua Lettera, scritta circa l' Anno 1054. e nic. Man-

pubblicata dal Cotelerio (d), scrive d'essere in possesso di sedere (d) Coteler.

alla destra del Papa.

Tomo VI.

13

s d

sd.

35

10

hè

ore del-

10.

olo

we

leto

i s

eБ

ivr

pet lett-

31

Di

2

lail.

peā

1217

, t

n¢.

Grec. T. II. DIMORAVA tuttavia in Roma l'Imperadore Arrigo, allorche confermò tutti i fuoi Beni al Monistero di S. Pietro di Peru- (e) Bullare gia con un Diploma (e), dato III. Nonas Januarii, Anno Do- Cafinense minica Incarnationis MXLVII. Indictione XV. Anno autem Domni T.l. Confli-Heinrici Terrii, Ordinationis ejus XVIII. Regnantis VIII. Imperantis autem Primo. Allum Roma. Un'altro ne diede pel Monistero di Casauria (f) Kalendis Januarii , Allum ad Columna (f) Chronic. Civitatem, onde prese il Cognome la nobilissima Casa Colonna, Casantens Uscito Arrigo di Roma, dopo aver preso nonnulla Castella sibi Rer. Italier rebellantia, come s' ha da Ermanno Contratto (g), paísò a (g)Herman-Monte Casino, dove accolto con grande onore da que' Monaci, ans Contralasciò molti regali, e con un Diploma portante il Sigillo d'oro , Les Odienconfermo tutti i diritti e beni di quell' infigne Monistero. Ab- sit. 21.6.82. biamo questo Diploma dal Padre Gattola (b), e si vede dato (h) Gattola Terrio Nonas Februarii, Anno Dominica Incarnationis MXLVII. High. Non. Indictione XV. Anno autem Domni Heinrici Tertii, Ordinationis nenf T. I. ejus Decimo oftavo , Regnantis quidem Oftavo , sed Imperantis Accession. Primo. Actum Capuæ. A Capoa appunto da Monte Calino se n' andò l'Imperadore. O fia che Guaimario IV. Principe di Salerno, il quale dall' Augusto Corrado avea anche ottenuto il Principato di Capoa, non fosse molto in grazia dell' Augusto Arrigo; o pure che avesse satto gran progresso nella Corte e nell' animo di

Alonument.

ERA Volg. lui Pandolfo V. già Principe di Capoa, deposto dal suddetto Cor-ANN.1047. rado: egli è fuor di dubbio, che Arrigo trattò la restituzion d' esso Pandolso nel Principato di Capoa, e che Guaimario gliel rinunziò con riceverne una buona fomma d'oro. Presentaronsi anche all'Imperadore i Normanni, cioè Drogone Conte di Puglia, e Rainolfo Conte di Aversa; e i regali a lui fatti di molti destrieri e danari produffero buon'effetto; perciocchè ne riportarono l' Imperiale Investitura di tutti i loro Stati. Da Capoa s'incamminò alla volta di Benevento; ma secondo Ermanno Contratto, essendo stata ingiuriata da i Beneventani la Suocera dell' Imperadore, nel passare per colà in venendo dalla divozione del Monte Gargano, i Beneventani temendo lo sdegno d'esso Imperadore, nol vollero ricevere, e si ribellarono. Conduceva Arrigo allora poche truppe con seco, per averne già rimandata la maggior parte in Germania; e veggendo, che gli mancavano le forze per procedere oftilmente contra di quel Popolo, altro ripiego non seppe trovare, che di farli scomunicare da Papa Clemente, suo compagno in quel viaggio. Tenne esso Augusto [ ma non si sa in qual giorno] nel Contado di Fermo un Placito riferito dall'Ughel-(a) Ughell. li (a). Intanto l'Imperadrice Agnese venuta a Ravenna, quivi

Ital. Sarr. gli pariori una Figliuola. Inviolli dipoi l' Augusto Arrigo alla in Epifcop. gli pariori una Figliuola. Inviolli dipoi l' Augusto Arrigo alla volta della Germania, e trovandosi in San Flaviano nel dì 13. Afculan. di Marzo, diede un' altro Privilegio in favore del Monistero di

(b)Chronic. Cafa Aurea (b). Paffato dipoi a Mantova nel d) 19. d' Aprile P.II. T. II. giorno di Pasqua, celebro con gran solennità la festa. Quivi gra-Rer, Italie, vemente s'infermò, ma riavuto si sece venir da Parma il Corpo di S. Guido Abbate della Pomposa, morto nel precedente Anno, e glorificato da Dio con molti miracoli, e feco dipoi lo condufse in Germania. Mentre l'Imperadore in Mantova si trovò, do-(c) Donizo vette succedere quanto vien raccontato da Donizone (c). Era in Vit. Ma- divenuta alquanto fospetta ad esso Imperadore la troppa potenza

shild.lib.z. 6ap. 12.

di Bonifazio Duca e Marchese ; e però gli cadde in pensiero di farlo arreftare, allorch' egli veniva all'udienza, con ordinare alle guardie di lasciarlo passare con non più di quattro persone , e di chiudere incontanente le porte. Lo scaltro Bonifazio v'andò coll' accompagnamento di una buona comitiva de' suoi provvisionati, tutti provveduti d'armi fotto i panni. Costoro al veder le porte serrate dopo Bonifazio, le sforzarono, nè vollero mai perdere di vista il Padrone, il quale scusò questa insolenza con dire francamente al Re, che l'ufo di fua Cafa era d'andar sempre accom-

ij.

10-

١,

ni-

12-

nte re,

ofa

Pti

ĺφ

ÇQ:

ber

iń

alla

I) d

nik

orpe

10,

di

b

E2

:021

, E

tare

jė .

ndi

ilir rit

pre

accompagnato da i fuoi. Atrigo tentò ancora di forprenderlo di E.a. Volg. notte; ma avea che fare con uno, che anche dormendo tenea gli AWM-1647, occhi aperti, e però fe ne andò fenza far' altro, che ringraziario del buon trattamento. Nel dì primo di Maggio Cadalo Vesfevos di Parma ottene dall' Augulto Arrigo in Mantova il titolo e la dignità di Conte di Parma (a). E nel dì 8. di Maggio riportò (a) Ugielli. Alberico Abbate del nobil Monistero di S. Cenone di Verona dall' Rubissoni Alberico Abbate del nobil Monistero di S. Cenone di Verona dall' Rubissoni minica Incarnazionis MLXVII. Indid. XV. Anno autro Dompii femeli minica Incarnazionis MLXVII. Indid. XV. Anno autro Dompii femeli di Imperatori Primo. Allum Folerni. Et a clio Augulto in Ten-Forni. Tato nel dì I. di Maggio, come apparife da altro fuo Diploma da-

to a i Canonici di Padova (c) colle stesse Note. (c) lbidem FINQUANDO si trovava l'Imperadore in Roma, cioè o sul fine del precedente, o ful principio del prefente Anno, egli diede per Arcivescovo alla Chiesa di Ravenna Unfredo suo Cancelliere, e il fece confecrare dal Papa. Giunto poscia a Spira, dove collocò il Corpo del suddetto S. Guido Abbate, quivi celebrò la Festa della Pentecoste, e tenne una Dieta de' Principi. Allora su ch'egli conserì il Ducato della Carintia e la Marca di Verona a Guelfo III. Conte di nazione Suevo, e di Cafa nobiliffima, e rinomata in Germania, Figliuolo del fu Guelfo II. Conte. Non ho io saputo discernere nelle Antichità Estensi (d), se in occasion (d) Amichidella venuta in Italia di questo Principe, o pure molto prima, P.L.C. 20 Alberto Azzo II. Marchele , e Progenitor de Principi Estensi , prendesse in Moglie Cunegonda, Sorella d'esso Guelso III. Pare, che l'Urspergense (e) dica, che prima, con iscrivere, che Guel- (e) Ursperfo II. Genuis O filiam Chunzam [ lo stesso è che Cunegonda ] genstis in nomine, quam Azzoni ditissimo Marchioni Italia dedit in uxorem. Di queste Nozze parla eziandio l'antico Autore della Cronica di Weingart (f). Coll' Imperadore era ito in Germania anche Cle- (f) Apud mente II. Papa, e ritornato poscia per mala sua ventura in Ita- Leibnitum lia, mentre si trovava in Romanis parsibus sul principio d'Otto-nes. Tom.l. bre, cadde infermo, e si sbrigò da questa vita. Corse voce, e forse non mal fondata, ch'egli morisse di veleno, sattogli dare da Benedetto IX. gia Papa, a i cui vizi noti non è inverifimile , (g) Lupus che s'aggiugnesse ancora questa nuova scelleraggine . Mense Ju. Protespata

nii [sono parole di Lupo Protospata (g), ma si dee scrivere Octo-in Chonico, bris] dictus Papa Benedictus per poculum veneno occidir Papam musidur Clementem. Altrettanto ha Romoaldo Salernitano (b). Ne sul Salernitano T.Pill. Rev.

Exa Voig. siste l'asserzione di Leone Ostiense [a], che questo Papa termi-ANN.1047. nasse i suoi giorni ulera montes. Fu ben portato a Bamberga il flienfis h.z. suo cadavero, ma e Romanis finibus, come ha ancora- l'Autore della Vita di Santo Arrigo Imperadore [b]. Essendo stato finora Sanctorum ignoto il Luogo, dove questo Pontefice terminasse i suoi giorni . Beliandiad ho io il piacere di poterlo rivelare. Alle mani del Padre Don Pie-Julii.

tro Paolo Ginanni Abbate Benedettino, diligentissimo ricercatore delle antiche memorie di Ravenna sua Patria, capitarono ne gli Anni addietro due Bolle originali. La prima è del suddetto Pava Clemente II. data VIII. Calendas Octobris, Indictione I. cioè nel d' 24, di Settembre dell'Anno presente, mentre egli si trovava gravemente infermo nel Monistero di S. Tommaso Apostolo ad Aposellam, vicino a Pesaro. In essa dona egli a Pietro Abbate di quel Monistero la Terra di S. Pietro, pro salute anima sua. La feconda Bolla è di Papa Niccolò II. data nel di 16. d'Aprile dell' Anno 1060. in cui per intercessionem Domni Petri Damiani Hostiensis Episcopi, Confratris nostri, conferma al predetto Abbate la stessa Terra di S. Pietro, quam Domnus Papa Clemens, qui ili bobiit, obtulit pradicto Monasterio. Resta perciò chiaro. in qual parte d'Italia venisse a morte il sopralodato Papa Clemente II. Ora il già deposto Benedetto IX. Papa, udita che ebbe la morte di Clemente, col mezzo de'fuoi parenti potentissimi in Roma, tanto si adoperò, che per la terza volta tornò ad occupare la Sedia di S. Pietro, e la occupò per otto Mesi e dieci giorni. Vedesi in quest' Anno un Placito tenuto in Broni Diocesi di Piacenza da Rinaldo Messo del Signor' Imperadore, al quale intervennero ancora Anselmo ed Azzo Marchest , l'ultimo de' quali Antenato de' Marchesi d' Este, già da noi s' è veduto ali' Anno 1045. Conte di Milano . Questo Documento [c] Campi si legge presso il Campi [c], ed è autentico. Ma non così un

Ist. di Pia. Diploma, rapportato dal medesimo Storico, e attribuito ad Arrigo III. Re, come dato nell' Anno presente. Non può suffi-

stere quell' Atto.

Anno di Cristo MXLVIII. Indizione 1. di DAMASO II. Papa 1.

ERA Volg.

di Arrigo III. Re di Germ. 10. Imperad. 3. TON mancarono i Romani, per attestato di Lamberto da

Scafnaburgo [a], di spedire Ambasciatori all' Aggusto (a Lambres Vallandere) Arrigo, per riferirgli la morte di Papa Clemente II. eique Succef- tus Scafnaforem postulantes; e questi si trovarono in Paliti, dove esso Im- Chionico. peradore celebrò la feita del fanto Natale nell'Anno precedente. Ma perciocche Benedetto IX, s'era di nuovo intrufo nella Cattedra Pontificia, si dovettero trovar difficultà a mandare un Papa nuovo a Roma. Però folamente nel Luglio di quest' Anno su eletto per Successore del defunto Clemente, Poppone Vescovo non già d' Aquileia, come ha l' Annalista Sassone, Alberico Monaco de i tre Fonti, ed altri, ma bensì di Brixen, o sia di Bressenone nel Contado del Tirolo. Egli è chiamato da Ermanno Contratto Epifropus Brixiensis: il che da alcuni vien creduto error de' Copitti, in vece di Brixinensis; ma que' Cittadini anche presso altri Scrittori si veggono appellati Brixienses. Prese questi il nome di Damaso II. e secondo il Cardinal Baronio, mandato a Roma dall' Imperadore, suffragiis omnium electus & comprobatus, consecratus fuit. Da quali Autori prendesse il Porporato Annalista tal notizia, non l'ho potuto scorgere; e certo par verisimile, che Arrigo prima d'inviare a Roma esso Poppone, se l'intendesse col Clero, e Popolo Romano. Ciò non oftante non lascio io di sospettare, che Arrigo potesse quì prevalersi troppo dell'autorità fua con lasciare in tal elezione poco arbitrio a i Romani. Ermanno Contratto [b] ferive, che Poppo Brixiensis (Brixinensis) [b]Herman-Episcopus ab Imperatore Electus Romam missitur, O' bonorifice autinChr. susceptus. Sospetto io in oltre, che cominciassero allora ad alterarsi gli animi de Romani, perchè gli antichi Imperadori Greci e Franchi, fecondo i Canoni, aveano lasciara sempre loro in libertà l'elezion de'nuovi Papi, con riferbarfene folamente l'approvazione prima di confectarli. Ma l'Augusto Arrigonè pur latciò loro libero il diritto dell'elezione, da che gli aveva obbligati a non procedere ad essa senza il suo beneplacito. Doveva anche rincrescere loro il veder provveduta la Chiesa Romana di Pontefici forestieri, senza prenderlidal grembo loro, benchènoi abbiamo offervato molti Papi prefi dall' Oriente ne' Secoli addie-

ŀ÷

'n¢

en of-

[0-

υŀ

护

ß.

tro.

Exa Volg. tro. Veggali Ottone Frifingense [a], che conserma quanto io falono Fri. vo sospettando. Che sconvolgimenti partorisse dipoi questa mufingenfis 1.6 tazion di disciplina, l'andremo vedendo nel proseguimento dele. 32. Chr. la Storia. Venne dunque il novello Papa Damaso II, verso Roma nel Mele di Luglio dell' Anno presente, essendofi, come è da credere, ritirato il falso Pontefice Benederto IX. Ma poco potè egli godere della sua Dignità, perchè dopo soli ventitrè giorni di Pon-

tificato paísò all'altra vita in Palestrina. Questa sì repentina morte sece correre de i sospetti, che il veleno anche a quest' altro Papa aveffe abbreviati i giorni. Restò vacante nel rimanente dell' Anno la Chiefa Romana.

SEGUITAVA intanto nel Regno Germanico la ribellione di

Gotifredo Duca della Lorena Superiore. Avvenne, che in quest' Anno Adalberto, già creato Duca della Lorena Inferiore, venuto a battaglia con esso Gotisredo, restò sconfitto ed ucciso in quel [b] Bullar, fatto d'armi. Abbiamo poi dal Bollario Cafinefe [b], che l'Im-Cafinense peradore Arrigo concedette al Monistero delle Monache di Santa Conflit. 91. Giulia di Brelcia un Privilegio, dato VI. Nonas Maii, Anno vero Dominica Incarnationis MXLVIII. Indictione I. Anno autem Domni Heinrici Regis Tertii , Imperatoris Secundi , Ordinationis eius XX. Regnantis quidem IX. Imperantis vero II. Allum Turegum, cioè in Zurigo, o pure in Turgau. Fu più volte in quella Terra o Città l'Imperadore Arrigo, ed in quest'Anno ancora vi celebro l' Ascension del Signore. Certo è, secondochè ho dimostra-

Tons. I.

[c] Resum to nelle Annotazioni alle Leggi Longobardiche [c], ch'egli in effo Luogo tenendo una gran Dieta de' Principi Italiani (in qual Anno nol so ) pubblicò tre Leggi, che si leggono nel Corpo d'esse Leggi Longobardiche. Una spezialmente merita attenzione. Sapevasi, che molti in questi sì corrotti Secoli erano levati dal Mondo veneficio, ac diverso furtiva mortis genere, cioè non già con fatucchierie, ma col veleno, e con altre maniere occulte: che questa è la forza della parola Veneficium. Ditmaro, ed altri Storici , anch' effi afferiscono , che in questi tempi l' Italia era troppo screditata per l'uso del veleno. Perciò su determinata la pena della morte contra gli operatori di sì orrida iniquità. Rinovò in quest' Anno ancora esso Augusto i suoi Privilegi al Moni-[d] Antiqu. stero di S. Pietro di Bremido con Diploma spedito [d] XIII. Katratic. Dif. lendas Maii, Anno vero Dominica Incarnationis MXLVIII. Indi-Cione I. Anno autem Domni Heinrici Regis Tertii , Imperatoris Secundi, Ordinationis ejus XX. Regnantis quidem IX. Imperantis

far. 70.

vero

Anno di Cristo MXLIX. Indizione II. di LEONE IX. Papa I. di Arrigo III. Re di Germ. II. Imperad. 4.

12

170

ni.

ius

ø,

er.

12

cal

dil

gil

te:

lm

¢13

, la

R:

ni.

10

935

BBIAMO dal Cronografo di S. Benigno [a], che i Roma- [a] Datter A BBIAMO dal Cronograto di sa neurone della Alinardo Arcivescovo di 7.11. nov. Lione, fecero istanza all'Imperadore Arrigo per averlo Papa. A. edition. linardo, ciò faputo, perchè non gli dovea piacere l'aria di Ro- Monach, in ma, si guardò di capitare alla Corte Imperiale, finchè non ud) Chronico. creato un novello Pontefice Romano. Questi su Brunone Vescovo di Tullo, parente dell'Imperadore. Non si potea scegliere personaggio più fatto secondo il cuore di Dio: tanta era la sua pietà, il suo zelo, la sua attività, la prudenza, il sapere. [b] Tro- [b] Wibert. vavali l'Imperadore Arrigo in Vormacia nel Dicembre dell'An- in Vita 5 no antecedente, dove tenne una gran Dieta di Vescovi e Princi- lib. 2. c. 1. pi. Si trattò in essa di provveder di un nuovo Pontesice la santa Chiefa Romana. Non se l'aspettava Brunone; tutti i voti concorfero in lui, ed egli colto così all'improvviso, dimandò tempo a penfarvi tre giorni. Dopo i quali ripugnando a tale elezione, con isperanza di schivar questo sì pesante onore, sece in pubblico la confessione de' suoi mancamenti; ma indarno, perchè stettero tutti costanti in volerlo Papa. V' erano prefenti i Legati Romani. In fine si arrende, ma con protestare, che non accettava la carica, qualora non vi concorresse l'elezione e il confentimento del Clero e Popolo di Roma, non ignorando egliciò, che in tal proposito aveano ordinato i facri Canoni. Gli furono date le infegne Pontificali, e dopo aver celebrate le Feste del fanto Natale nella fua Chiefa di Tullo, con fingolare umiltà vestitosi da pellegrino, sul principio dell'Anno presente si mise in viaggio verso Roma, avendo in sua compagnia il celebre Mona- [c] Illibrit. co lidebrando, che fu poi Papa Gregorio VII. Arrivò egli a Ro- Bravo. ma ful principio della Quarefima [c], ed ivi ancora folennemen- fi in Che. te su eletto e applaudito dal Clero e Popolo Romano, e conse in lineare crato Papa con prendere il nome di Leone IX. Nè perdè tempo Ge.

named by Georgia

Exa Volg ad operare. Dopo la Domenica in Albis tenne un gran Concilio ANN.1049. di Vescovi in Roma contro de' Simoniaci . Poscia chiesta licenza a i Romani, sen venne a Pavia, e quivi nella Settimana dopo la Pentecoste celebrò un altro Concilio. Indi passò atrovare l'Imperadore in Sassonia per informarlo dello stato d'Italia, e de' bisogni della Chiefa. Un altro Concilio affai numerofo fu da lui tenuto nella Bafilica di S. Remigio di Rems, e poscia un altro in Magonza, dove si trovò ancora l'Imperadore. In questi tempi durando la ribellione di Gorifredo Duca di Lorena, con cui aveva unite (a) Homan- le fue forze anche Baldovino Conte di Fiandra, (a) Papa Leone

nos Contra-Eus in Chr. ad istanza dell'Imperadore amendue li scomunicò. Più che l'armi temporali fervirono le spirituali, per mettere il cervello a partito di Gotifredo; e però egli fen venne supplichevole ad Aquisgrana a' piedi dell' Imperadore, e coll'aiuto del buon Papa ottenne il perdono de' fuoi falli. Seguitò Baldovino a far guerra, ma dopo aver lasciato dare un gran guasto al suo paese dall' Armata Imperiale, finalmente trattò di pace, e diede a tal fine gli oftaggi. Dopo queste imprese Leone IX. per la Città d' Augusta e per la Baviera ful finir dell' Anno venne alla volta d' Italia, ed arrivò a celebrar la festa del Natale in Verona. Confermò esso Papa in quest' Anno i suoi Privilegi al Monistero di (b) Chronic. Farfa con fua Bolla (b) data in Roma IV. Kalendas Martii, An-Farfenf.
P. II. T. II. no Pontificatus Domni Leonis Noni Papa Primo, Indictione II. Res. Italie. E l'Imperadore Arrigo concedette a Berardo Vescovo di Padova,

fest. 27.

(c) Antiq. e a' suoi Successori , la licenza di battere Moneta , (c) secundum pondus Veronen sis Moneta . Il Diploma su dato XVI. Kalendas Maii, Anno Dominica Incarnationis MXLVIIII. Indictione II. Anno Domni Henrici Tertii Regis , Imperatoris Secundi , Ordinationis ejus XX. Regni quidem X. Imperii vero III. Actum Goslarie. Torno a dire, che gli Anni dell'Ordinazion d' Arrigo son consusi in vari Diplomi: e però lascerò ad altri la cura di accertar questa Epoca, e di correggere gli errori. Circa que-(d) Cedren. sti tempi ancora abbiamo da Cedreno (d) un avvenimento importantiffimo per la Storia d'Italia, cioè che i Turchi, gente dinazione Unnica, o vogliam dire della gran Tartaria, ulcirono dalle Porte del Caucaso, e cominciarono le lor terribili conquiste con levare a i Saraceni la Persia, e darsi poscia ad infestar l'Imperio de' Greci. Non mi stendo a dirne di più per ora, riferbando quel che occorrerà al resto della Storia.

Histor.

Anno

Anno di Cristo ML. Indizione III. di LEONE IX. Papa 2.

ELA Volg AN N.1050.

di Arrigo III. Re di Germ. 12. Imperad. 5. IUNTO che fu a Roma il fanto Pontefice Leone IX, e sbri-

gato da varj affari, in quest' Anno [e non già nel precedente, come lasciò scritto Leone Ostiense (a) ] passò in Puglia, (a) Les O. parte per sua divozione, (b) parte per quetar le discordie insor- lib 2.c 81. te fra i Normanni, e i Popoli di quelle contrade, che si sentiva- (b) Wiberno gravati non poco da quella gente straniera. Fu nell'Aprile a S. Leonie Monte Cafino, a S. Michele del Monte Gargano, e a Beneven- lib. 2.6.4. to, dove di nuovo scomunicò quel Popolo, perchè ribello all'Imperadore. Tenne un Concilio in Siponto, dove depose due Arcivescovi convinti di Simonia. Tornato a Roma, sul principio di Maggio celebrò un altro Concilio nella Basilica Lateranense, dove furono condennate le perverse dottrine di Berengario Franzefe intorno al Sacramento dell' Altare. Fioriva in questi tempi in Normandia nel Monistero di Becco il celebre Lanfranco, Priore allora d'esso sacro Luogo, di nascita Italiano, perchènato di nobili parenti in Pavia. Essendo passata fra lui e il suddetto Berengario qualche Lettera, fu egli chiamato in Italia, e tanto in esso Concilio Lateranense, quanto in quello di Vercelli susseguentemente tenuto nel Settembre di quest' Anno dal medesimo Papa. giustificò sè stesso, e restò carissimo a tutta la Corte Pontifizia. Servì questo accidente a maggiormente accrescere la sama della letteratura e pietà di Lanfranco, il quale col tempo divenne Abbate di Becco, e poscia Arcivescovo santo di Canturberì in Inghilterra. Era inforta qualche contesa fra Papa Leone, e Unfredo Arcivescovo di Ravenna spalleggiato da alcuni della Corte Imperiale. Però in esso Concilio di Vercelli il Papa gli sospese il Ministero Episcopale, o pure come vuol Wiberto, lo scomunicò. Tornò egli dipoi alla sua Chiesa di Tullo, per sarvi la Traslazione del Corpo di S. Gerardo, già Vescovo di quella Città. Paísò in quest' Anno nel di 12. d'Aprile a miglior vita santo Adalferio, o sia Alferio, Fondatore e primo Abbate dell'insigne Monistero della Cava nel Principato di Salerno, la cui Vita (c) Roinsieme con quella di tre altri Abbati suoi Successori, si legge fra (d) Annal. gli Scrittori da me raccolti delle cose d'Italia (c). Se si vuol Pijani prestar fede a gli Annali Pilani, in quest' Anno (d) Mugetto Rev. Italio. Tomo VI. Re

Ŋ٠

b

ĮĮ,

124

ø (1

lie

á.

gtt

ur2

ut.

101\*

112"

lal ifte

102

200

Exa Volg. Re de' Saraceni Affricani con un potente efercito tornò in Sarde-Anniojo. gna, e cacciatine i Pifani, attefe a fabbricarvi delle Città, e prefe la Corona di quel Regno. Pifani vero, cum Romana Sede firmata concordia, cum Privilegio & cum Vexillo Santi Petri accepro , invaferunt Regem , & ceperunt illum & totam Terram , & Coronam Imperatori dederunt. Et Pifa fuit firmata de tota Sardinea a Romana Sede. Ma al vedere, che de' varj Autori di quefto Secolo, i quali han parlato de i fatti gloriofi di S. Leone IX. Papa, niuno parla di questo, che pur farebbe tornato cotanto in onore del medefimo: pare che si possa dubitar dell'impresa suddetta, o almeno delle fue circostanze. Nacque nell' Anno prefente nel di 12. di Novembre all' Augusto Arrigo un Figliuolo (a) nerman malchio (a), partoritogli dall'Imperadrice Agnese. Fu questi mit Contra poi Arrigo Quarto fra i Re, e Terzo fra gl'Imperadori, per cui cagione vedremo a suo tempo sconvolta tutta l' Italia e la Ger-

mania.

CESSO' di vivere in questi tempi Pandolfo IV. Principe di (b) Camill. Capoa (b). Leone Oftiense il fa portato via da i Diavoli, ci-Pergrinius tando un' apparizione fatta ad un Servo di Dio Napoletano. cip. Lings Ma, siccome il Padre Angelo della Noce osservò, probabilmente questa su una giunta fatta alla Cronica dell' Ostiense ; ed altri ciò scriffero di Pandolso Capodiferro, tanti anni prima defunto. Ne i Secoli dell'ignoranza gran voga aveano somiglianti visioni e dicerie. Pandolfo V. suo Figliuolo restò Padrone di quel Principato con avere per Collega Landolfo V. suo proprio Figliuolo . Ho io rapportato altrove un Diploma dell' Augusto Arrigo

fert. 63+

(c) Antiqu. (c), come dato in quell' Anno in favore del Monistero di S. Traite Dif- Zenone di Verona. Le Note Cronologiche son queste: Data III. Idus Novembris , Anno Dominica Incarnationis ML. Indictione IIII. Anno Domni Heinrici Tertii Regis , Imperatoris autem Secundi, Ordinationis ejus XXIIII. Regni quidem XIII. Imperii vero IIII. Allum Verona. Perchè era tuttavia attaccato alla pergamena il Sigillo di cera; e nel Novembre dell'Anno prefente potea correre l' Indizione IV. senza farne altro esame, locredei Documento originale e ficuro. Ma fe sta così nella pergamena, nè è succeduto errore in copiarlo, non so io ora accordarlo colla verità della Storia. Che l'Imperador fosse in Italia in quest' Anno, niuno de gli antichi lo scrive, ed io lo credo falso. Sono anche discordi fra loro l' Anno XIII. del Regno, e il IV. dell'Imperio. Sarebbe da vedere, fe poteffe riferirli all' Anno 1055. col

con-

T 1

P

ig

d.

ilo

oi

ţP

10 . tl:

111

10.04

Se.

ist

138

Dr

275

10

5:20

, cal

confronto dell'Originale. Siccome apparisce da un Documento da Era Volg. me dato alla luce (a), in quest' Anno il Marchese Alberto Azzo Annioso. II. Progenitore de' Principi Estensi, si truova Conte della Luni- ta Estensi giana. Egli è quivi appellato Albertus, qui Aczo vocatur, Mar. P.L.c. 11. chio O Comes istius Lunensis Comitato, filius bona memoria itemque Alberti similiterque Aczo, O Marchio O Comes. In Lunigiana era il forte de' Beni e Stati, poffeduti da gli antichi Marchesi, appellati poscia Marchesi d' Este. Sotto quest' Anno [ se pure non fu nel 1054.] si legge una Lettera di Argiro Duca d'Italia a Berardo Abbate di Farfa (b), in cui egli fi rallegra d' ef- (b) Chronic. fere stato ammesso alla Confraternità, e participazion delle ora- Farfense zioni e de' meriti di que' buoni Monaci. Il titolo suo molto spe- Rer, Italia. zioso, e degno d'offervazione è questo : Ego Argiro Dei providentia Magister Vestis, & Dux Italia, Calabria, Sicilia, Paflagonia. Molto più antico è il rito di fimili Confraternità fra i Monaci; ed esso dura tuttavia.

Anno di Cristo MLI. Indizione iv. di Leone IX. Papa 3. di Arrigo III. Re di Germ. 13. Imperad. 6.

ROVARONSI l'infaticabil Leone IX. Papa, e l'Imperadodella Purificazione della fanta Madre di Dio. In tal occasione, per attestato di Ermanno Contratto (c), l'Imperadore rimise in (c) Heimangrazia del Papa Unfredo Arcivefcovo di Ravenna. Ma Wiberto (d) Harin Chr. aggiugne una particolarità, cioè, che Unfredo su chiamato da (d) Wiber-Arrigo ad Augusta, e dopo avere restituito al Papa alcuni beni mil X. L. 2. ingiustamente occupati, su forzato a chiedere l'assoluzion delle cap.7-Censure. Inginocchiosti egli a' piedi del santo Pontefice, e perchè tutti i Prelati affistenti interposero le lor preghiere in savore di lui, Leone con alta voce diffe : A misura della sua divozione Dio gli conceda l'affoluzione di tutti i suoi falli. Nel levarsi Unfredo in piedi, su offervato, che quasi burlandosi del Papa, e tuttavia gonfio di superbia, sogghignava. Vennero le lagrime a gli occhi al buon Pontefice, e con voce baffa diffe ad alcuni, che gli stavano intorno: Oime, questo miserabile è morto. Poco stette Unfredo a cader malato, ed appena ricondotto in Italia, diede fine alla vita e all'alterigia sua. Ermanno Contratto lasciò fcrit-

ERA Volg. scritto, effere corfa voce, ch' egli moriffe attofficato, perchè la ANN.105 L. sua morte su improvvisa. Ma s'egli morì, come vuole il Rossi nel dì 22. d'Agosto, gran tempo corfe fra la di lui andata in Germania, e la morte fua. Tornato a Roma Papa Leone, quivi celebrò dopo Pasqua un nuovo Concilio, dove fra l'altre cofe scomunicò Gregorio Vescovo di Vercelli, imputato d'adulterio con una Vedova già sposa di un suo Zio. Non si trovava questo Vescovo in Roma, e nulla perciò potè rispondere per sè. Ma avvertito della Cenfura contra di lui fulminata, fe ne volò a Roma, ed avendo promessa soddissazione, se ne tornò affoluto e contento a cafa. Questo Prelato ne' tempi fusfeguenti fece gran figura ne gli affari Secolarefchi d'Italia, ficcome vedremo. Andò poscia il santo Pontefice all'infigne Monistero di Subiaco, da dove essendo suggito Attone o sia Azzo Abbate, a cui dovea rimordere la coscienza, egli diede per Abbate a que' Monaci Umberto, nato in Francia, e le cui imprese parte (a)Chronica buone, e parte cattive si leggono nella Cronica di Subiaco (a),

Sublacense da me data alla luce. E' notabile quanto ivi è scritto, cioè che Rer. Italia il Papa in quella congiuntura Sublacenses ad se convocavit in Monasterio, quorum O requirens Instrumenta Chartarum, notavit falfiffima , O ex magna parte ante fe igne cremari fecit . Di queste merci non surono privi una volta altri Monisteri e Chiefe: il che sia detto senza pregiudizio de gl' innumerabili altri autentici Documenti, che fi truovano ne' loro Archivj.

DOVEANO in questi tempi avere i Monaci di Farfa chi li perfeguitava nella Corte Pontifizia; e probabilmente uno de'lor nemici era Giovanni Vescovo della Sabina, che mosse di molte pretensioni contra di quell' insigne Monistero. Scrissero i Monaci una Lettera, al buon Pontefice con esporgli le prerogative di quel facro Luogo, e pregarlo di non badare a i detrattori. Sumus (b)Chronic enim [dicono essi (b)] plus minus quingenti vestri Oratores: il P. II. T. II. che per mio avviso si dee intendere non de' soli Monaci abitanti

Rer. Italie. in Farfa, ma de gli altri ancora, che erano ne' Monisteri e Priorati sottoposti. Nel Concilio Romano si agitò la lite fra i Monaci, e il suddetto Vescovo. Finalmente Papa Leone IX. confermò al Monistero Farsense tutti i suoi Privilegi con una Bolla, in cui si sa sentire il suo cuore pien di divozione verso la santissima Vergine, data III. Idus Decembris per manus Federici Diaconi Santa Romana Ecclesia Biblioshecarii, vice Domni Herimanni Archicancellarii, O' Colonien sis Archiepiscopi, Anno Domni Leo-

nis

1

k

2

١,

he

18

ni F

Di

tri

lot

di

10/5

il

pti

io

12

:t-

in

gj

gi

nis IX. Papa Tertio, Indictione V. cominciata nel Settembre dell' Ega Voles Anno presente. Crede il Padre Mabillone (a), che Ermanno (a) Mabillo Arcivescovo di Colonia fosse Arcicancelliere di Papa Leone IX. Annal. Benelle cui sole Bolle si truova questa novità. Era il medesimo Er- nedictin.ad manno Arcicancelliere dell' Imperio in questi giorni . Wiberto scrive (b), che Papa Leone diede officium Cancellarii fantta Ro- (b) Wiber. manæ Sedis a lui, e a i suoi Successori. Confermò parimente il tel in Vita fanto Pontefice tutti i suoi diritti al Monistero Casauriense con lib. 2, 6, 5. altra Bolla, (c) data X. Kalendas Julii &c. Anno Domni Leonis (c) Coronic. IX. Papæ II. [ dee effere III. ] Indictione IV. To tralascio altre P.H.T.H. Bolle dello stesso Papa, il quale per testimonianza dell' Ostien- Rer. Italie. fe (d), in quest' Anno andò a Capoa, a Benevento, e a Saler- (d) Leo. no. In tal congiuntura è credibile, che succedesse ciò, che pre- liensie in ventivamente aveva afferito il medefimo Oftiense, cioè ch' egli lib.2.6.84. affolyesse dalla scomunica il Popolo di Benevento. Tanti passi dell'ottimo Pontefice verso quelle parti, erano tutti per trovare, fe era mai possibile, qualche rimedio o freno all' infolenza, crudeltà, ed avidità incredibile de' Normanni, ogni di più potenti e gravofi alla Puglia, e alle vicinanze, e Criftiani più di nome che di fatti. In una Lettera (e) scritta da esso Papa all' Impe- (e) Wiberrador di Costantinopoli gli espone, come costoro ammazzavano, tut in Vita tormentavano que' miferi abitanti, nè pur perdonando alle Don- lib. 2.6.10. ne e a' Fanciulli; spogliavano ancora ed incendiavano le Chiese; e che per quante esortazioni e minaccie avesse egli adoperato, nulla si mutavano i loro perversi costumi. Però s' era egli abboccato con Argiro Catapano de' Greci per reprimere questa mala gente, ed implorava anche il braccio dello stesso Augusto Greco. In quest' Anno appunto scrive Lupo Protospata (f), che arrivò, (f) Lupus cioè da Costantinopoli tornò in Puglia Argiro Figliuolo di Melo, Pretospara e Duca d'Italia per gli Greci. Volle entrare in Bari, ma gli fu negato da Adralisto, Romoaldo, e Pietro Fratelli, capi di una fazion contraria. Finalmente il Popolo di Bari al dispetto de' contradittori l'ammife in quella Città. Se ne fuggi Adralisto; gli altri due Fratelli presi, furono inviati in carcere a Costantinopoli. Drogone Conte e Capo de' Normanni fu in quest' Anno ucciso da un suo Compare, e succedette Unfredo Conte suo Fratello nel governo di quegli Stati. Noi troviamo battezzato in quest'Anno nella Città di Colonia il fanciullo Arrigo, Figliuolo dell'Imperadore Arrigo, e tenuto al facro Fonte da Ugo Abbate di Clugni, (g) Aniqu. uomo fanto. Da un Documento, ch'io diedi alla luce (g), ap-lialie. Differt. 5. pag. ERA Volg. parisce, che in questi tempi Guaimario IV. e Gisolso II. suo Anna Figlio, erano Principi di Salerno, e Duchi di Amalfi e Sorriento.

Anno di CRISTO MITT. Indizione v.

di LEONE IX. Para 4.

di Arrigo III. Re di German. 14. Imperad. 7.

RA stata in addictro l'Ungheria tributaria dell'Imperio Germanico; ma essendo insorte liti, e cessato il pagamento, fi venne ad un'aipra guerra fra l'Imperadore Arrigo, & Andica Re d'Ungheria. Il fanto Papa Leone per desiderio di rimettere la concordia fra que' Principi Cristiani, si portò in quest'Anno di nuovo in Germania per trattar di pace. Ermanno Contrat-[a]Heman to scrive [a], ch'egli vi andò per le istanze del Re Andrea; semu Contra, ce desistere l'Imperadore dall'assedio di un Castello; e trovatolo dispostissimo ad un'accordo, già si credeva di avere in pugno la pace. Ma Andrea sconciamente il burlò: laonde il Papa fulminò contra di lui la scomunica. Se ciò sussiste, è cosa da stupire, co-

[b] Hibert me Wiberto conti tutto al rovescio questa saccenda con dire, [b] Pin. S. Lee- che gli Ungheri erano pronti a pagare il tributo, purche otteneffero il perdono de i trascorsi passati. Sed quia fastione quorumdam cap. 4. Curialium , qui felicibus fancti viri invidebant actibus, funt Au-

gusti aures obsuratæ precibus Domni Apostolici, ideo Romana Respublica subjectionem Regni Hungarici perdidit, O adbuc dolet finitima patria pradis O' incendiis devastari. Arrigo Vicecancellier dell'Imperadore su in quest'Anno da lui promosso all' Arcivescoscheme vato di Ravenna; ma secondo il Rossi [c] non ottenne la conser-Histor, Ra- ma e il Pallio dal Papa, se non nell' Anno seguente con Bolla da-

rean.lib.5. ta VI. Idus Aprilis Anno Pontificatus IV. Indulione VI. Sotto Specie d'intronizzar questo novello Arcivescovo, su inviato a Ravenna anche Nizone Vescovo di Frifinga, uomo pien di vizi, e che per qualche tempo mostrò di pentirsi, e di abbracciar la vita Monastica, ma in breve tornò alla vita di prima. Costui giunto a Ravenna, quivi colto da morte improvvisa lasciò le sue ossa. Al fuddetto Arrigo Arcivescovo scrisse il suo Libro, o sia Opuscolo intitolato Gratiffimus, S. Pier Damiano, o come fi dovrebbe dire, Pierro di Damiano, nato nella Città stessa di Ravenna, e gran luminare di fantità e Letteratura in Italia per questi tempi. Uno ancora de i motivi, per gli quali s'indusse a tornare quest' Era Volg. Anno in Germania il fanto Pontefice, fu fecondo l'Oftiense [a], ANN 1051. per impetrar de gli aiuti dall'Imperadore contra de'Normanni di dienfit Puglia, le avante e crudeltà de quali egli non potea più sofferire. Chronic. Un Diploma, che si legge pubblicato nelle mie Antichità Italiane [b], ci fa vedere nel Giugno di quell'Anno in Zurigo l'Impe- [b] Antiqu radore Arrigo, che concede al Clero di Volterra fra gli altri Pri- fen. 30. vilegi quello di poter decidere le liti col Duello. Era allora trop. Fog. 641. po in uso questa barbarica detestabil'usanza, accresciuta dipoi nell' andare innanzi da i cacciatori di puntigli. Per isradicarla molto s'è fatto; ma al Mondo non mancheranno mai de i Pazzi. Ho io pubblicato un Contratto feguito in quest' Anno fra Bonifazio Duca e Marchese di Toscana, Signore di Mantova, Ferrara, ed altre Città, e Otta Badessa di Santa Giulia di Brescia. Fu fcritta quella Carta [c] Anno ab Incarnatione Domini nostri Je- Differt. 65. su Christi Millesimo Quinquagesimo Secundo, Enricus gratia Dei Imperator Augustus, Anno Imperii ejus Sexto, Quarto Kal. Aprilis, Indictione Quinta. Ma poche settimane dipoi sopravisse Bonifazio. Mentre egli da Mantova passava a Cremona, per mezzo di un'ombroso bosco, su serito con una saetta, o sia con un dardo attofficato, e di quel colpo morì. His diebus Marchio Bonifacius (fon parole d' Arnolfo Milanefe [d] Autore contemporaneo) [d] Anulf. dum nemus transfiret opacum, insidiis ex obliquo latentibus, vene Histor. Mienato figitur jaculo . Heu fenex ac plenus dierum, maturam mor cap. z. zem exiguo praoccupavie. Il Fiorentini scrive [e], ch'egli non [c] Fiorenmolto carico d' anni mort; ma non avea veduto Arnolfo, Scrit- di Matid. tore più informato di lui. E fe Bonifazio fi truova Marchefe fin 116.1. l'Anno 1004. convien dire, ch'egli fosse vecchio nell'Anno prefente. E qui si dee notare, che nell'edizione della Storia d'esso Arnolfo fatta dal Leibnizio fopra un testo Milanese, si legge Marchio Montisferrati Bonifacius. Ma il Manulcritto Ellente più antico de gli altri non ha Montisferrati; e quella è una giunta di qualche ignorante, ficcome già ofservai [f] nella Prefazione al [f] Reviona medefimo Arnolfo. pter. T. IV.

ABBIAMO da Donizone il tempo precifo della morte di questo Principe, laddove scrive, ma accortamente tacendo, ch'es-[ p ] Danico

ia toise violenta [g].

1.19

do

10

gra-

go la

, co

nis gi Sr

6Ri

la f

celle

160

la da

3/70

21/02

: 02 Mi

ntel

, 1

(1)

2,1

 $\mathbb{P}_{l}^{\mathrm{th}}$ 

Ipfe die fexta Mais post quippe Kalendas Deferuit terram, quem Chrifius ducat ad ethram. Quando defunctus, terra datus, efique sepultus,

Tune Quinquaginta duo tempora Mille Dei fant.

Ve. Vian

thia. ub.1.

ExaVolz. Fu seppellito il di lui Corpo in Mantova: perlocchè si legge ANN.1052, presso il suddetto Donizone una curiofa altercazione fra quella Città, e la Rocca di Canoísa, dove pretendeva il buon Monaco Canoffino Donizone, che se gli dovesse dar sepoltura presso de'suoi Antenati. Da altre memorie ancora da me rapportate nella Prefazione al medefimo Donizone apparifce, aver la buona gente creduto, che non nascesse erba nel luogo, dove Bonisazio tu ferito. Certamente questo Principe non era un Santo. Anzi egli s'acquistò il brutto nome di Tiranno presso i Tedeschi. Ermanno Contratto, vivente allora [ fe pure al fuo testo non fu (a)Herman fatta qualche giunta ] scrive sotto quest' Anno (a): Bonifacius nus Contro-Ausin Cie, ditissimus Italia Marchio, immo Tyrannus, insidiis a duobus ex-

ceptus militibus, fagittisque vulneratus O mortuus, Mantue fepe-

(b) Fioren- litur . E il Fiorentini ofserva (b), che in tre Privilegi, da Artie di Ma. rigo IV. e V. e Lottario susseguenti Imperadori, conceduti al tilde lib. 1. Popolo di Lucca, fi legge : Consuetudines esiam perversas, a tempore Bonifacii Marchionis duriter iisdem hominibus impositas, omnino interdicimus, O ne ulterius fiant pracipimus. Lascid Bonifazio dopo di sè tre Figliuoli a lui nati dalla Duchessa Beatrice, cioè Federigo [ appellato Bonifazio dal Continuatore di Ermanno Contratto | Beatrice , e Matilda , tutti e tre di tenera età, e perciò bisognosi della tutela della Madre. In quest' Anno (c) Leo ancora per testimonianza dell'Ostiense (c), e di Romoaldo Sa-Oflunfir lib. 2.6.85. lernitano (d), Guaimario IV. Principe di Salerno per una con-

Cmanic.

(d) Ro giura fatta contra di lui da alcuni fuoi Parenti, e da altri malmuaidus contenti, con più ferite tolto fu di vita, e il fuo cadavero obbrobriofamente strascinato lungo il lido del mare. Salerno colla Rocca restò in potere de' congiurati; ma Guido Duca di Sorrento, e Fratello d'esso Guaimario, chiamati in aiuto i Normanni da lì a cinque giorni ricuperò quella Città; installò nel Principato Gifolfo II. Figliuolo del trucidato Principe; e fece morir quattro di lui Parenti con trentasei altri tutti rei di quel missatto. Fermossi tutto quest' Anno in Germania il fanto Papa Leone, ed in Vormacia celebrò la Festa del Natale in compagnia dell'Imperadore. Allora fu , secondo Ermanno Contratto , ch' egli fece istanza , perchè fosse restituita sotto il dominio della Chiesa Romana la ricca Badia di Fulda con altre poste in quelle Contrade, le quali ne' tempi addietro furono donate a S. Pietro, e pagavano cenfo a Roma. Altrettanta premura ebbe pel Vescovato di Bamberga, di cui Arrigo I. Augusto avea fatto un dono alla Chiesa Romana, e paga-

Designation County

Anno di Cristo milit. Indizione vi.

tefici Romani. E si può similmente dedurre, che nè pure Lodovico Pio, Ottone I. ed Arrigo I. Imperadori avessero mai conce-

di LEONE IX. Papa 5.

duto loro esso Ducato di Benevento.

þ

be-

, 4

B

neti

Sa-

cate m al-

ibro

Res

1all

G:

0 8

1000

100

lori

rdi

Bi

10

mi.

Ar

174

di Arrigo III. Re di German. 15. Imperad. 8.

I MPLORO' in questi tempi Papa Leone più che mai l'assistenza dell'Angusto Arrigo per liberar la Puglia dal giogo de Normanni, i quali, per quanto circive Ermanno Contratto (c), (c)-limuna viribus adausti, indigeres bello premere caperunt, injustum domi: tuna Chemanna matum invadere, heredibus legitimis Castella, pradia, villas, domus, uvores etam, quibus libuis, vi susere, ret Ecclesfarum diripere, postremo divina O' bumana omnia [ prous viribus plus poetrant] just consumere, necisam Appelicio Pontifici, nec issis imperatori, pist santum verbo renus cedere. Guglielmo Pugliele diversamente parta della condotta de' Normanni, e ci vortebbe far credere, che da Argiro Duce d'Italia per l'Imperadore Greco provenistro spezialmente tanti lamenti in parte falsi contra de' Tomp VI.

Turnania £100g

Exa Volg. Normanni, dappoiche non gli era riuscito ne con danari ne con ANN. 1053: promesse di tirarli suor d'Italia al fervigio de' Greci. Secondo (a) Guillel. Iui (a), la gente di Puglia

mus Atulus Lib.z. Poem.

- - - - varias deferre querelas Capit, O accusat diverso crimine Gallos. Veris commiscens fallacia nuntia mittit Argirous Papa, precibusque frequentibus illum Oblecrat, Italiam quod libertate carentem Liberet, ac Populum discedere cogat iniquum.

Ma non era Papa Leone uomo da lasciarsi in tal congiuntura ingannare. Egli stesso soggiornava in lor vicinanza, e più volte era stato sul fatto, cioè in quelle contrade medesime, e potea ben sapere, se i Normanni sossero sì o nò una spezie di masnadieri . Vedremo, che mai non si quetarono, infinattantochè non ispogliarono i Signori di que' paesi de' loro Stati. Guglielmo Storico, allorchè i Normanni surono nel colmo della potenza, scrisse per piacere alla stessa Nazion dominante; però non par sicura la testimonianza sua. Ora l'Imperadore diede alcune delle sue soldatesche al Papa; molt'altre ne ottenne esso Papa da diversi Signori; e con queste brigate s' un una gran ciurma di scellerati e banditi, tutti condotti dall'avidità e speranza di sar buon bottino. Nel Mese di Febbraio con questa gente calò in Italia il buon Pontefice, conducendo feco Gotifredo Duca di Lorena, e Federigo suo Fratello, che su poi Papa Stesano X. e molti Cherici e Laici esercitati nel mestier della guerra, per valersene contro i (b) Lamber Normanni (b). Ma prima di arrivar'egli giù dall' Alpi, Ge-

tur Scafna. Volunanni (b). Wa prima di arrivar egli gili dali Aipi, de burgenfir in beardo Vescovo allora di Aichstet, di nazion Bavarese, avendo Chronce. fatto ricorfo all'Imperadore, tanto diffe e tanto fece, che il ridusse a richiamare il grosso corpo di truppe Imperiali già spedite in aiuto del Papa, in maniera che altro non vi restò di quell'eser-(c) Leo O. cito, che un battaglione di cinquecento persone (c). Se n'ebbe

Chronie.

poscia ben bene da pentire lo stesso Gebeardo, da che divenne anlib. 2. 6. 90. ch'egli Pontefice Romano col nome di Vittore II. per le insolenze, che non men di Papa Leone IX. dovette sofferir da i Normanni di Puglia senza poterli reprimere. Giunto a Mantova Papa (d) Wiber. Leone nella Quinquagesima, per attestato di Wiberto (d), detur Vita S. Leone netta Quinquagentita, per attentato di contro (17), de-Leonie IX, terminò di tener quivi un Concilio. Erano accorfi ad offequiar

66.26.4 il Papa vari Vescovi di Lombardia, a'quali faceva paura il rigore e zelo del fanto Pontefice : che ben sapeano di avere de' mancamenti da renderne conto . Però alla lor suggestione su attri-

buita una ritfa inforta fra i familiari d'essi Prelati, e quei del Pa- Era Volgpa, in tempo appunto, che si celebrava il Concilio . Corse alla ANN.1053porta della Basilica il santo Padre, volavano le saette e i sassi, e fu egli stesso in pericolo della vita per salvare i suoi domestici, che si risugiavano verso la di lui persona, e senza che gli aggressori si guardassero dal serire, chi andava a nascondersi sotto le vesti Pontificali. Si quetò con difficultà il tumulto, ma fu esso cagione, che si sciolse il Concilio; e ciò non ostante il misericordioso Pontefice diede nel d'i seguente l'assoluzione a gli autori di tale iniquità. Andossene a Roma S. Leone (a), e dopo Pasqua (a)Hermantenne quivi un nuovo Concilio (b), dove fu posto fine alle vec. Bus in Chr. chie liti, che bollivano fra i Patriarchi di Aquileia e di Grado, (b) Leo IXchiamato nuova Aquileia. Cioè fu decifo, che quel di Grado fof Epifol. II. se indipendente dall' altro, e vero Metropolitano dell'Istria e Concilior. delle Isole di Venezia. Anche il Dandolo (c) ne fa menzione , (c) Danduma con supporre ciò seguito in un precedente Sinodo, mentre ag- lui in Chrogiugne, che Papa Leone visitò dipoi Venezia per divozione verso Rec. Italia. S. Marco. Ciò probabilmente accadde nell'ultimo suo ritorno dalla

Germania ful principio dell'Anno corrente.

COD

tico

ic

olie

ri .

io,

per

a to ida

gn> ti t

otti

oct

dri

it

troi

G

αń

ilo

die

fer

bb

10

le:

120

di de

120

120

CIO' fatto, ardendo pure il fanto Papa di desiderio di liberar la Puglia dalla crudele ed infaziabil Nazion de' Normanni, mofse l'esercito preparato contra di loro. Era questo composto, secondoche abbiamo da Guglielmo Pugliele (d), de' pochi Tede- (d) Guillel. fchi, ch'egli avea potuto ritenere al fuo foldo, cioè di fettecento Apulus l. 2. Suevi, oltre alla canaglia de' facinorofi, venuta di Germania, Normann. condotti da Guarnieri, che probabilmente su il primo Marchese di questo nome della Marca d'Ancona. V'erano in oltre moltissime brigate d'Italiani armati, raccolte da Roma, Spoleti, Camerino, Fermo, Ancona, Capoa, Benevento, ed altri Luoghi. Non fuffiste a mio credere, che Goffredo o Gorifredo Duca di Lorena sosse il Generale di questa impresa. Più tosto è da credere Rodolfo, eletto già Principe di Benevento, per quanto s'ha da Leone Oftiense (e). Consisteva poi l'Armata de Nor-Osignation manni, fecondo il medefimo Autore, in tremila cavalli, e poca Ceronica fanteria, ma tutta gente forte, agguerrita, e che non cono lib. 2.6.87. sceva paura. I condottieri di questa, divisa in tre squadre, surono Unfredo Conte e Capo d'essi Normanni , Ricardo Conte d'Averla, Roberto sopranominato Guiscardo, cioè Astuto, poco dianzi venuto di Normandia a trovare il Fratello Unfredo; cioè quel medefimo Roberto, che vedremo a fuo tempo padrone

Trumelin Lincol

Exa Volg. di quasi tutto il Regno ora di Napoli, e di parte della Sicilia. Ann. 1055. Tralascio altri nominati da esso Storico Pugliese. Dal medesi-

(a)Herman- mo bens), e da Ermanno Contratto (a) abbiamo, che i Nornut Centra: di Grande apparato di guerra contra di loro, e sè di forze troppo disuguali, spedirono Ambasciatori al Papa, offerendosi umilmente al servigio, e all'ubbidienza di lui, e di riconoscere in seudo dalla santa Sede gli Stati da lor posseduti . Ma non su accettata l' offerta, non già per alterigia del Papa pieno d'umiltà e nemico di spargere il sangue Cristiano; ma per cagion de' superbi Tedeschi , i quali s' opposero, deridendo la picciola statura de'Normanni, e figurandosi d'averli già vinti col iolo terrore. Costoro indusfero suo malgrado il Papa a comandar loro, che deposte l'armi se ne tornassero al loro paese: altrimente andrebbono tutti a fil di spada. A questa sì aspra risposta non seppero accomodarsi i Normanni, ed abbracciando i consigli della disperazione, risoluti più tosto di morir cadauno onoratamente coll'armi in mano, che di accettare un così vergognoso partito, si prepararono alla battaglia. Fors' anche surono i primi ad affalire improvvisamente l'oste nemica. Si fece questa giornata campale presso Civitella nella provincia di Capitanata nel (b) Canfri di 18. di Giugno: (b) A Ricardo Conte d'Aversa, che guidava dui Mala. la prima fchiera, riufc) facile lo sbaragliare le mal difciplinate

16. 1. 6. 10. milizie Italiane, ed inseguir!e con loro non picciola strage. S' affrontò Unfredo Conte co i Tedefchi, e trovò quivi duro il terreno, in guifa che per la morte di molti de'fuoi era vicino a cedere, quando il valorofo Roberto colla fua fchiera di riferva accorse in ajuto del Fratello, e sece delle mirabili prodezze. Tornato poi Ricardo dalla caccia de gl' Italiani, fin) la festa colla morte di quasi tutti i Tedeschi i quali vi lasciarono ben la vita, ma la secero costar cara a i vincitori. Papa Leone dopo questa disgrazia afstittissimo si salvò colla suga in Civitella, che su ben tosto affediata da i Normanni . Secondo Gausrido Malaterra, quegli abitanti, per non aver danno da quella feroce Nazione , mifero il Papa fuori della Città . Guglielmo Pugliese scrive, che non vollero riceverlo nella Città, temendo di disgustare i Normanni, di modo ch'egli venne nelle manide' Normanni stessi . Volle Dio , che costoro si ricordassero d'essere Cristiani, nè obbliassero il rispetto dovuto al Vicario di Cristo. Perciò lungi dal fargli oltraggio alcuno, corfero a baciargli i piedi, e a chiedergli perdono ed affoluzion delle colpe . Il Papa li

benediffe, ed ottenne da loro d'esfere condotto a Benevento: il Esa vole, che con tutto onore di lui esfeguirono. Quivi si fermò egli per Anniossi molto tempo, cioè per tutto quest'Anno, e parte del seguente, ma senza essergia permesso di tornarsene indierro. L'Otliense ferive, che entrò in Benevento nel di 23, di Giugno. Non su lodata da i zelanti Cattolici d'allora questà impresa di Papa Leone, ed anzi su creduto, che Dio permettesfie ciò per insiegrare ai Capi della Chiefa, e a gli altri facri Ministri di non intervenire a i sangunosi spettacoli della guerra. Occasio Dio justicio, dice Ermanno Contratto, sive quia ransum Saccedarem spirituslis porius quam pro caducis rebus pugna decebar; sico quad nassa malessa de so impunisatem sectemunus quas sum multes ad se ob impunisatem sectemunus quas sum multes ad se ob impunisatem sectemunus quas sum malessa de so impunisatem sectemunus quas sum confluentes, contra indem seclosis (seum du-cebas; sivus sivus as pilitas alians, quas is sis noveis, ob cansis sum canas sum confluentes.

Stros plectente.

Và.

215

(A

ė.

ben

fo-

12,

120

:10

Po

nio

14

Įe:

fto.

Pr all

DISAPPROVO' fommamente tal fatto anche S. Pier Damiano, con giugnere infino a negare a i Papi il diritto di far guerra : perlochè si meritò la cenfura del Cardinal Baronio . Ma son certo, che nè pur lo stesso Baronio seppe approvar l'andata in persona di questo buon Pontefice alla guerra, massimamente contra di gente Christiana. Anche la spada temporale conviene a i fommi Pontefici, come Principi temporali; ma questa per sentimento di Papa Gregorio IX. pro Ecclesia manu Sacularis Principis eximenda est (a). E Brunone Vescovo di Segna (a) Gregor. (b) scrive, ch' egli andò super Normannos præliasurus, zelum fiel. ad quidem Dei babens, fed non fortaffe feientiam. Utinam ipfe per Germ. Conse illuc non ivisset, sed solummodo illuc exercitum pro justitia (b)BrunoE. defendenda misiffer . Ripolossi dipoi il Papa in Benevento , co pisti in Vit. me in Città sua. Secondo la Cronichetta de i Duchi di quella Leonis IX. Città, pubblicata dal Pellegrini (c), Pandolfo V. e Landolfo V. (c) Apud Principi di Benevento aveano tenuto quel Principato, usquedum Perenia. venit Domnus Papa Leo in Benevensum Menfe Augusti Indictione Langubard. IV. Anno Domini MLI. O exfiliati funt. E ciò avvenne prima del cambio di Benevento con Bamberga. Pare, che solamente dopo esso cambio un certo Rodolfo sosse creato dal Papa Principe di Benevento: il che quando sia certo, abbastanza si conosce, che non la fola Città, ma anche il Principato era stato ceduto a Papa Leone IX. il che tuttavia è difficile a credersi, perchè allora i Papi non concedevano a i lor Vassalli il titolo di Principe, significante in questi tempi un Signore indipendente, o un Figlio di

Exa Volg. Sovrano. Oltre alla battaglia suddetta, abbiamo dall'Anonimo

Ann. 1053. Barense (a), che un' altra ne succedette, ed anche prima, e (a) Anony. Barene (a), the un arra ne intereste, et anche printa, e fis Tom, V. nel quale vien anche riferito il fatto d'armi dell'esercito Pontifizio. Argiro [ Duca d' Italia per l'Imperador Greco ] ibis [in vece d'ivit | in Siponto per mare. Deinde Umfreda [ Conte e Capo de' Normanni ] & Petrone cum exercitu Normannorum super eum , O fecerunt bellum , & ceciderunt de Longobardis ibidem . Ipfe Argiro femivious exfiliis plagatus, & ibis in Civitate Vesti. Poscia all' Anno presente narra, che lo stesso Argiro spedì il Vescovo di Trani a Costantinopoli, per ragguagliar quella Corte de'finistri avvenimenti delle cose d'Italia. Guglielmo Puglie-(b) Guilliel- fe aggiugne (b), che per queste disavventure Argiro cadde dal-

mus Apulus la grazia del Greco Imperadore, sospettandolo forse d'intelligenza co i Normanni, o pure riguardandolo come uomo inetto al governo. Fu perciò mandato in esilio, dove dopo lungo tempo crucciato dalla poca fanità, e dalle amarezze dell'animo diede (c) Lo O fine alla sua vita. Abbiamo nondimeno da Leone Ostiense (c). pienne lib.3.c. 10. che Argiro tuttavia nell'Anno 1058. era Barensium Magister, e

che folamente in quell' Anno egli andò a Costantinopoli, e in tal congiuntura è da credere, che restassero liberi i Normanni da questo emulo, che tanto s'era maneggiato per la loro rovina. In (d) Heiman- quest' Anno (d) l'Imperadore Arrigo, tenuta una gran Dieta in

nui Contra. Tribuaria, fece eleggere Re di Germania, e suo Successore il fanciullo Arrigo IV. suo Figliuolo. E perciocchè Corrado Duca di Baviera s'era collegato con Andrea Re d'Ungheria nemico del Romano Imperio, gli tolse quel Ducato, e lo diede allo stesso novello Re suo Figliuolo. Ho io rapportato altrove (e) la con-(e) Antique

Italic. Differt. 70.

ferma de' Privilegi fatta dall' Augusto al Monistero delle Monache del Senatore di Pavia. Il Diploma si dice dato XI. Kalendas Maii . Anno Dominica Incarnationis MLIIII. Indictione VI. Anno autem Domni Henrici Tertii Regis, Imperatoris Secundi, Ordinationis ejus XXV. Regni quidem XIII. Imperii vero VII. Actum Turego. Probabilmente l'Originale avrà Anno Dominica Incarnationis MLIII, perchè veramente l'Indizione e l'altre Note indicano l'Anno presente, se pure non su quivi adoperato l'Anno Pisano. Ribellatifi in quest' Anno gli Amalfitani al cieco Man-

(f) Antiq. fone loro Duca (f), l' obbligarono a fuggire, ed allora riforfe il deposto Giovanni suo Fratello, il quale seguitò poi a gover-Fag. 211. nar quel Popolo per fedici Anni.

Anno

Anno di Cristo MLIV. Indizione VII. di LEONE IX. Papa 6.

o

Ċŧ

t,

il

œ.

tp

al oço

ede

, :

12

, li

œ i

35

A.S

C.S

one

Ar

fint

. W.

util

ich

300

:0

ERA Volg. ANN.1054.

di Arrigo III. Re di German. 16. Imperad. o.

DASSO' il verno in Benevento il fanto Pontefice Leone IX. ma in mezzo all'afflizione, perch'egli, secondochè scrive Lamberto da Scasnaburgo (a), dappoiche su liberato dall'assedio de' sus Scasna-Normanni, cunctos dies, quibus supervixit tanta calamitati, in burgensis in lullu O' marore egit . Ed Ermanno Contratto scrive (b) , ch' Chronico. egli ridotto in Benevento, quivi si fermò, nec fuir redire per- nus Contramiffus. Non dice chi gl'impediffe il ritorno. Possiamo con tut- flus in Chr. ta ragion fospettare, che i Normanni; ma ciò non s'accorderebbe col Malaterra (c) la dove racconta, che Papa Leone loro (c) Gaufrid. non folamente restituì la sua grazia, ma concedette ancora in Li. Hist. Feudo tutti gli Stati posseduti, e quegli eziandio, che potessero acquistare in Calabria e Sicilia; giacchè la Sicilia tuttavia gemeva fotto il giogo de'Maomettani Saraceni. Spedì il buon

ti Umberto Cardinale, Pietro Arcivescovo d'Amalfi, e Federigo

Diacono Cardinale, Cancelliere della fanta Romana Chiefa, e

Fratello di Gotifredo Duca di Lorena, a cagion delle liti inforte in questi tempi fra le Chiese Latina e Greca, le quali andarono

Papa nel Gennaio di quest' Anno a Costantinopoli per suoi Lega-

a terminare in un deplorabile Scisma. Se ne può informare il Lettore da gli Annali Ecclefiastici del Cardinal Baronio, e da altri Scrittori di sì fatte materie. Ma le afflizioni dell'animo ridondarono ancora fopra il corpo del buon Pontefice. (d) Infer-(d)Wibermatoli ebbe nondimeno tanto vigore, che celebrò Messa pubbli- Para Leon.

di Febbraio. Crescendo poscia il malore, di colà si partì nel dì 12. di Marzo per tornariene a Roma, e gli prestarono in talcongiuntura buona scorta, ed ogni possibil servigio i Normanni. Se crediamo al Malaterra , lo stesso Conte Unfredo il condusse con tutto onore fin dove piacque al Papa. Leone Oftiense lasciò scritto (e), che l'accompagnò fino a Capoa, dove esso Pontefice si (e) Leo Ofermò per dodici giorni; e preso poi seco Richerio Abbate di Mon- Chonic. te Calino, continuò il suo viaggio fino a Roma. Nè passarono lib. 2. c. 87. molti giorni, che fu chiamato da Dio a godere delle fue rare

camente nell'Anniversario della sua ordinazione, cioè nel dì 12. IX.1.2.6.7.

Virtù e gloriofe fatiche il premio in Cielo nel dì 19. d'Aprile

dell'Anno presente. Dio attestò co i miracoli la santità di que-

En Wole, flo buon Pontefice, il qual benché poco vivesfie, e in tempi tan-Auntisph to corrotti, putre gran cose operò, e gareggiò in attività e zelo co 'primi Pontessi della Chiesa di Dio. Veggansi le Vite di lui scritte da Wiberto, e da Brunone Vescovo di Segna, e gli Atti de 'Padai Bollandisii al d' 10. d' Aprile.

SUCCEDETTE în quest'Anno, se pur non su nel precedente, in Italia un Martimonio, che dislurbò forte la Corte Imperiale in Germania. Gatifredo, o sia Gafredo Duca di Lorena, che sus scipas. con Papa Leone; o pure, come sa Ermanno Contratto [6], F. Chimite, talism latenter adiens nell'Anno presente: trattò e conchiuse le marcoura. Su nozze con Bearie; y edova del sis Marches e Duca di Todiuis Cert. se no cozze con Bearie; y edova del sis Marches e Duca di Todiuis Cert. scan a Bonijazio, e secondochè hanno alcunicomphicurato, con-certrò anche l'accassamento di Garifredo il Gobbo suo Figiulolo con certrò anche l'accassamento di Garifredo il Gobbo suo Figiulolo con

Matilda Figliuola d'essa Beatrice, allora di età assa resta cera. [e] Signber-Lamberto, e Sigeberto [e] scrivono essettuato il matrimonio di ma in Chr. Beatrice nell'Anno precedente. Ermanno Contrattone parla so-

lamente in quello, terminando con sì satta notizia e colla morte (di Beneda, propia la Conicia (dia. Alteretando ha Bertoldo da Costanza (di 1.)

Per tal via lo scaltro Gosfredo (son parole di Lamberto) Beatronis rricem accipiens, Marebam (di Tolcana) O' ceteras ejus possifilores connegii praesesu sibi vendetavis. A quelto avvilo s'allar-

Siones conjugis pratextu sibi vendicavit. A questo avviso s'allarmò non poco l' Augusto Arrigo, primieramente perchè vedeva intaccato di troppo il fuo diritto, mentre fecondo le leggi, o fecondo le Consuetudini, Beatrice per esser Donna, ed anche solamente Vedova, non potea pretendere di comandare nel Ducato della Toscana; e benchè avesse Figliuoli, apparteneva all'Imperadore il darne l'investitura al maschio. Secondariamente perchè Gotifredo, flato finora nemico dell' Imperadore, e perfonaggio di gran fenno e maneggio, era creduto capace di fconvolgere tutta l'Italia, e di fottrarla al dominio degli Augusti Tedeschi. Vedemmo grande la potenza del Marchese Bonisazio anche in Lombardia, dove possedeva tante Fortezze e Beni: tutto venne in potere di Goffredo, e però non erano ingiusti i sospetti e timori d' Arrigo, il quale fin d'allora pensò a rimediarvi ; e noi il vedremo venire nell'Anno feguente apposta per questo in Italia. Dopo la vittoria riportata contra dell'esercito Pontifizio non istertero punto i Normanni colle mani alla cintola. Per testimonian-

(c) Guillid. 2a di Guglielmo Pugliefe [s] niuna Città restò in Puglia, che mus sipular non si sottomettesse al loro dominio, o non si obbligasse di pagar loro. 1. 2. Porm.

loro tributo. Unfredo Conte e capo d'essi fece allora aspra vendet- ERA Vols. ta de gli uccisori di Drogone suo fratello, e forzò all'ubbidienza Ann. 1054. le Città di Troia, Bari, Trani, Venosa, Otranto, Acerenza, ed altre Terre. Ma questo Istorico diede quì ne gli eccessi, con attribuir tutte queste prodezze e conquiste ad Unfredo. Certamente parte d'esse succedette dipoi. Mandò ancora, per testimonianza di lui, Roberto Guiscardo suo Fratello a sar delle conquiste in Calabria. Uomo di mirabil accortezza e bravura era Roberto, e perciò seppe ben profittarne. Fors' anche sece più di quel, che si aspettava o voleva Unfredo, e quindi nacque lite fra loro, di maniera che un di trovandosi insieme a pranzo, Unfredo gli fece mettere le mani addosso, e sguainata la spada, era in procinto d'ucciderlo, se non sosse stato trattenuto da Gocelino. Restò Roberto in prigione per qualche tempo, finchè deposto lo sdegno, Unfredo non solamente gli restituì la libertà ed amicizia primiera, ma gli concedette ancora quanto esso Roberto avea acquistato, ed era per acquistare in Calabria, con dargli anche un buon soccorso di cavalleria. Di più non vi volle, perchè Roberto parte colle astuzie, parte colla forza slargasse in quelle contrade i confini del fuo dominio. Abbiamo la conferma de' Privilegi data dall' Augusto Arrigo a Benedetto Vescovo d' Adria, [a] II. Idus Februarii , Anno Dominica Incarnationis M- [a] Antiqu. LIIII. Indictione VII. Actum Turegum. Le altre Note han biso- fert. 73. gno d'essere ritoccate.

Anno di CRISTO MLV. Indizione VIII.

di VITTORE II. Papa 1.

n.

an

١.

di

6

itt

d].

lea-

fe lla:

levi.

ole : la

10213

not reid

2010

iere

: 10

:nac

mo-

a il

ıliı.

ft:

1720

de

di Arrigo III. Re di Germ. 17. Imperad. 10.

PER quanto s' ha da Leone Ostiense [b], su spedito in Ger-[b] Leo Omania dal Clero e Popolo Romano Ildebrando, allora Sud-Biense i. 22.
diacono della santa Chiesa Romana, acciocchè impertasse dall'asap. 89.
Imperadore la libertà di eleggere a nome d'essi Romani un nuovo Papa, il creduto da lui più degno, giacchè in Roma dicono, che non si trovava persona atta a sì gran ministero. Scelse egli Gebeardo Vescovo di Aichstet, Prelato di gran prudenza e facoltoso, col consenso de gli stessi Romani, e presentollo all' Imperadore, il quale non sapeva industi a concederlo, perchè l'amava assaissimo, e il riputava tropponecessario ne suo consenso de la riputa de la riputava tropponecessario ne suo consenso de la riputava tropponecessario ne suo consenso de la riputava tropponecessario ne suo consenso de la riputava tropponecessa de la riput

En Volg. pugnava anche lo stesso Gebeardo, non so se per umiltà, o pure ANN. 1055, per paura di fua vita in mezzo a gl'Italiani. Arrigo ne propose de gli aliri; ma Ildebrando stette fisso nell' elezione fatta, e conduste in Italia Gebeardo. Questi giunto a Roma, canonicamente eletto o fia confermato da 1 Romani, assunse il nome di Vistore II. e fu confecrato Papa nel dì 13. d' Aprile, cioè dopo effere stata vacante la fanta Sede quasi un intero anno . Da che feguì il Matrimonio fra Gorifredo Barbato, Duca di Lorena, e Beatrice Duchessa di Toscana, cominciarono a fioccar le Lettere alla Corte Imperiale sì da Roma, che da altre parti d' Italia,

[a] Lamber. [ a] rappresentanti l'esorbitante accrescimento di potenza in Itatur scapus-burgensisin lia d'esso Gotisredo, e che se non si rimediava per tempo, cor-Céronico. rea pericolo questo Regno di staccarsi da quello della Germania. Non trascurò questi avvisi l'Augusto Arrigo, e sul principio dell' Anno presente colla sua Armata calò in Italia per dar sesto a questi affari. Egli era in Verona nel dì 7. d'Aprile, come costa [b] Bullar. da un suo Diploma pubblicato dal Margarino [b]. E nel dì 16. Tom. 11. d'esso Mese celebrò la Pasqua in Mantova. Non giudicò bene

Confin. 96. Gotifredo, ficcome Principe affai accorto, di prefentarsi all'Imperadore, ma gli mandò incontro Ambasciatori al di lui arrivo in Italia con grandi proteste di sedeltà . Poscia sece tener loro dietro la Moglie Beatrice, figurandoli, che il di lei fesso, e la Parentela stretta coll'Imperadore, l'esenterebbono da ogni insulto e gastigo. In satti andò essa, ma non senza interni timori; ebbe difficilmente udienza; ed avutola diffe quante ragioni seppe per giustificar sè e il Marito. Ma con tutto questo perchè il Matrimonio era feguito fenza participazione e confentimento dell' Imperadore con Principe creduto pubblico nemico dell' Imperio, fu essa ritenuta sotto guardia, e come ostaggio senza sar cafo del Salvocondotto, ch'ella avea prima proccurato ed ottenu-[c] Conti- to, per quanto ha il Continuatore d' Ermanno Contratto [c]. manni Con. Fece studio l'Imperadore per aver nelle mani anche il picciolo Federigo Figliuolo del fu Marchese Bonisazio e di Beatrice (chiamato Bonifazio dal fuddetto Storico ) che potea con qualche ragione pretendere alla successione nel Ducato della Toscana, a fin

di levare ogni pretesto al Duca Gosfredo di amministrar il governo di quegli Stati. Ma mentre chi avea cura di questo picciolo Principe va cercando di non esporlo al duro trattamento. che provava la Duchessa sua Madre, egli se ne morì, e libe-

tracti.

rò Arrigo da questo pensiero. Essendo già premorta Beatrice sua Sorel-

Sorella restò erede di quell' ampio patrimonio l'unica prole rima- Era Volgsta in vita de Figliuoli del Marchese Bonifazio e di Beatrice, cioè Ann. 1055. la celebre Contessa Matilda, che allora si trovava in età di otto anni, e verifimilmente fi afficurò da ogni violenza con ritirarfi nella sua inespugnabil Rocca di Canossa sul Reggiano. Il Fiorentini forive [4], ch'essa era allora colla Madre : il che difficilmen-[2] Fiorente m'induco io a credere. Nel di 5.di Maggio si trovava l'Augusto di Matilde Arrigo ne' celebri Prati di Roncaglia ful Piacentino, dove fecondo lib. 1. il confueto fi raunava all'arrivo de i Re e de gl'Imperadori la Dieta de' Principi d' Italia, siccome costa da un suo Placito ivi tenuto, e da me dato alla luce [b], che merita attenzione, perche [b] Anig. gli Avvocati di Guido Vescovo di Luni, avendo una lite pel Ca- fert. 39. stello di Aghinolfo con un Gandolfo, volevano deciderla col Duel- pag. 645lo alla presenza dello stesso Augusto e di vari Vescovi, se non che amichevolmente si acconciò l'affare. Di questa Dieta fa menzione anche Arnolfo Storico Milanefe nel Lib. III. Cap. 6. con dire, che in essa Marchionem Adelbertum, de quo nimia fuerat proclamatio, cum aliis flagitiofis, ferreis jubet vinciri nexibus. Non ho potuto chiarire, le questo Principe fosse della schiatta

¢ ŗ¢

١,

6

D.

Sr.

70

ú

i;

4

500

12-

fit

10-

ήe

úŀ

12

, ŝt

97

100

je.

11

de' Marchesi poscia appellati Estensi. PERCHE' gl' interessi della Toscana stavano sorte a cuore all' Augusto Arrigo, ed anche perchè il novello Papa Vistore avea intimato un Concilio da tenersi in Firenze, colà s'invidegli, e trovossi col Pontefice in quella Città per la festa della Pentecoste [c]. Fu celebrato in Firenze il suddetto Concilio, e quivi [c] Contidi nuovo condennata l'erefia di Berengario, e la Simonia, e vie- manti Contata l'alienazione de' beni Ecclesiastici. Non ci restano gli Atti masti in di quella sacra adunanza. Inviò anche lo zelante Papa in Fran-Chronico. cia, o in quest' Anno, ovvero nel seguente, il celebre Ildebrando. Suddiacono allora, ficcome diffi, della fanta Romana Chiesa, per estirpare la Simonia, male in questi tempi gravemente radicato per tutta la Cristianità. Vi operò egli delle mirabili cofe, che si leggono nella Storia Ecclesiastica. In quest' Anno ancora, per afferzione di Lamberto da Scafnaburgo [d] e d'altri, [d] Lamber-

Popolo in orazione pregò Dio di rivelar la cagione di questa

accadde, che dalla mano sacrilega di un Suddiacono su posto del burgensia in veleno nel Calice, quando il fuddetto Pontefice era dietro a ce- Chronico. lebrar Messa. Miracolosamente volle Dio, che il buon Papa do Ra Sano. po la confecrazione non potesse alzare il Calice. Allora egli col, alii-

novità: ed eccoti effere preso dal Demonio l'empio autore dell' íniExa Volg. iniquità, che confessò il suo delitto. Fece Vittore chiudere quel ANN.1055. Calice in un Aliare col vino attofficato; e rinovò col Popolo le preghiere a Dio, finchè il Suddiacono fi vide liberato dal Demonio. Havvi chi crede effere provenuto un tale attentato da quel tristo di Teofilato, che dianzi abbiam veduto sotto il nome di Benedetto IX, fulla Cattedra di S. Pietro, il quale già deposto era tuttavia vivente, per quanto costa da parole dette dal santo Papa Leone IX, prima di morire nell' Anno precedente

(a) Alla (a). Ma se sussisse ciò, che s'è detto di sopra all'Anno 1044. d'esso Benedetto IX. sopra di lui non dovrebbe cadere un tal so-Bolland. m Via S. spetto. Che l' Augusto Arrigo sosse in Firenze nel di 6. di Giu-Leonis IX. gno dell'Anno prefente, polliamo anche provarlo colla confer-

(b) Antique Italic. Differt. 23.

ma de Privilegi de Canonici di Parma, da me pubblicata (b), e data VIII. Idus Junii Anno Dominica Incarnationis MLV. Indi-Sione VIII. Anno autem Domni Heirici Tercii Regis, Imperatoris autem Secundi, Ordinationis ejus XXVII. Regni quidem XVI. Imperii vero VIIII. Allum vero Florentia. Accadde in quell'Anno il ritorno in Italia di Federigo Cardinale, Cancelliere della Sede Apostolica, già spedito a Costantinopoli dal Santo Papa Leone IX. dove con vigore Apostolico sostenne la dottrina della Chiefa Romana contra di Michele Cerulario, principale autore (c) Leo O di un deplorabile Scisma. (c) Fama corfe, ch'egli portaffe da quella Corte un gran tesoro, ed avvertitone l' Imperadore Arrigo, per fospetto, che Federigo, siccome Fratello di Gotifredo

gusto, avesse tramata col Greco Imperadore qualche Lega in pregiudizio dell'Imperio Germanico, scrisse al Papa di prenderlo e cacciarlo in prigione. Ne fu fegretamente avvertito Federigo, e per sottrarsi alla persecuzione d'Arrigo, corse al Monistero di Monte Cafino, e quivi si fece Monaco. Leone Ostiense, autore di questo racconto, avea detto nel Capitolo precedente, che Federigo in passando pel territorio Teatino, o sia di Chieti, Trasmondo Conte di quella Città l'avea spogliato di quanto egli porrava feco, lasciandolo poi in libertà, con grave scandalo ed in-(d) Idom giuria della Sede Apostolica. Aggiugne il suddetto Ostiense (d), che essendo mancato di vita Richerio Abbase di Monte Casino, in suo luogo su eletto da i Monaci un di loro appellato Pietro. Se l'ebbe a male Papa Vittore II, il quale per altro amava poco i Monaci, e ne fece gran querela, perchè segza sua saputa aves-

fero eletto un Abbate. Mandò apposta colà Umberto Vescovo e

Duca di Lorena, cioè di una persona odiata non poco da esso Au-

1. 2. 6. 92. C 94.

Car-

Cardinale con ordine di adoperar le fcomuniche: ita ad subju- Esa Volgi gandam fibi violenter Abbatiam animum Papa intenderat : ANN.1055 quum numquam aliquis ante illum Romanorum Pontificum boc assempeaveris; sed libera ab inisio permanense, Abbasis quidem electio Monachis, Papa vero sacratio tantummodo pertinuerit . Furono perciò in armi i fudditi della Badia; ma non finì la faccenda, che Pietro eletto Abbate rinunziò a quella dignità nell' Anno 1057. ficcome vedremo.

SE si ha a credere a Lamberto da Scasnaburgo (a), l' Au-(a)Lambergusto Arrigo aveva, almeno in apparenza, mostrato di accettar burgensisin le scuse e proteste d'esso Gossiredo, per timore spezialmente, Chronico. ch'egli unendosi co i Normanni non isconvolgesse tutta l'Italia. Tuttavia essendosi ritirato Gosfredo in Lorena mal soddissatto al vedere ritenuta dall'Imperadore Beatrice sua Moglie, concepì Arrigo de i sospetti, ch'egli potesse tentar delle nuove ribellioni, ed in quest' Anno appunto, secondo Sigeberto (b), Baldovi- (b) Sigeberno Conte di Fiandra cum Godefrido avunculum suum Fridericum nico. Ducem intra Androverpum obsider. Perciò Arrigo determinò di ritornare in Germania, dappoichè l'Italia restava in una buona calma. Era egli ful Ferrarese verso il fine d' Agosto, siccome costa dal Diploma, da me dato alla luce (c), in cui con- (c) Anzigu. ferma al Popolo di Ferrara i lor Privilegi. Le Note Cronologi- liane. Difche son queste: VIII. Kalendas Septembris, Anno Dominica Incarnationis MLV. Indictione VIII. Anno autem Domni Henrici Tersii Regis, Imperatoris autem Secundi, Ordinationis ejus XXVII. Regni quidem XVII. Imperii vero VIIII. Allum ad Ponsem, forfe il Ponte oggidì appellato di Lagoscuro sul Po. Nel dì 15. d'Ottobre si truova lo stesso Augusto in Mantova, dove spedisce un Diploma in favore de' Canonici di Cremona colle fuddette Note (d) . (d) Ibidem Parimente in Verona nel dì 11. di Novembre ratificò i Privilegi @19.031del Monistero di S. Zenone, posto allora suori di quella Città, con Diploma da me pubblicato altrove (e). Leggonsi ancora tre (e) Anichi-Placiti tenuti in quest' Anno da Guntero Cancelliere e Messo dell' ia Estensi Imperadore, uno nel Contado di Firenze presso il Fiume Arno P.L.c. 2. in loco, qui nominatur Omiclo nel dì 14. di Giugno; il secondo in Civitate Mantua in lobia soleriata, que fuit Marchionis Bonifacii, XV. Kalendas Novembris; il terzo nella Villa di Volarno del Contado di Verona nel di 13. di Novembre . Per la Baviera paísò l'Augusto Arrigo a Turgau ne gli Svizzeri, dove celebrò nuator Herla festa del fanto Natale (f), ibique Osbonis Marchionis filiam manni Con.

ď

di

ç

12

},

20

tracti in Chronica.

(appel-

Ena Vole. (appellata Besta) aquivosco fuo filio desponfavis, cioè ad ArtiAnni 1957 go IV. allora fanciullo di pochi anni. Altri non è quello Ottone
strafecte, che il Marchee di Sula, cioè il Marito di Adelaide
celebre Marchelana di quelle contrade. Oltre ad altri Scrittori,
strafecte del Marche del Marche del Marche del Generaline del

[3]Lamberio Scaffasburgenle [a] all'Anno 1066. fa menzione del statistico del constitución la enozze di eflo Arrigo IV. O' Beriba Regina Filia Ottonia Mericania. Colonia Ladora. L' Annalifa Saffone [b] la chiama Filiam Oplopado inis Marchionis de Italia, O' Melleidis, que foror exa Comissis, colonia del constitución del regina del constitución del constitución

pho gloriosa Dex., cicé Doca della Carintia, e Marchefe della (Crimania Marca di Verona. L'Autore della Cornica di Weingart [2], e la compania (Crimania Compania Compania Compania Compania Compania Compania Compania Compania Compania (Compania Compania Co

Imperador, che veniva, rè per preghiere, nè per minaccie vi fu maniera di farlo tornare indietro. Mife anche l'Imperadore Arrigo una esorbitante contribuzion di danaro a' Veronesi, e la riscosse. Sopravenne il Duca Guelfo, e saputo un sì pesante aggravio imposto a' suoi sudditi, sece tal suoco presso del medesimo Augusto, che l'obbligo a risondere quel danaro. Il Continuatore di Ermanno Contratto scrive, che Gebeardo Vescovo di Ratisbona, O' Welfus Dux licentiam repatriandi ab Italia impetrave runt, militesque corum, illis (ut aiunt) ignorantibus, contra lmperasorem conjuraverune . Ma in questo medelimo Anno lo stesso Duca Guelfo III. giovane di spirisi eccelsi, suis, O omni Populo flebili morse pravensus, apud Alsorfense Conobium sepulsus est. In lui ebbe fine la famosa ed antichissima Famiglia de' Principi Guelfi, se non che fors'anche era in vita Cunegonda sua Sorella, Moglie di Alberto Azzo II. Marchese, Progenitore de' Principi Estensi. Da questo Matrimonio era nato un Figliuolo, appellato Guelfo IV. E contuttoche i Monaci di Weingart, o fia delle Vigne, in Altorf, prevalendosi del momento felice della mortal malattia d'effo Guelfo IV. l'avessero indotto a lasciar tutti i fuoi Stati e Beni della Suevia, che erano di grande estensione, al lor Monistero: pure Ermengarda Madre di lui tuttavia vivente,

te, chiamò in Germania il Nipote Guelfo IV. Figliuolo della Fi- Era Volg. gliuola e del Marchese Azzo, e fatto probabilmente conoscere in- Annioss. forme e nullo il Testamento del Figliuolo, sece passare in esso suo Nipote tutta l'ampia eredità della Casa de' Guelfi. Ecco le parole dell' Urspergense: Mater ejusdem (di Guelso III. Duca) bane distributionem sieri non permisit; sed potius de Italia revocavit Filium prafati Azzonis Nepotem fuum Welphonem Quartum, eumque beredem omnium poffeffionum ejusdem generis instituit . Altrettanto ha la Cronica di Weingart presso il Leibnizio. E punto importante alla Storia dell'Italia e della Germania, perchè il Sanque de Principi Estensi per mezzo di questo Principe si propagò e divenne,siccome diremo, gloriosissimo in Germania, discendendo per diritta linea da esso Guelso IV. la Reale ed Elettoral Casa di Brunsvic, siccome da un' altro Figlio d'esso Marchese Azzo la Linea de' Marchesi d'Este. Quando mancasse di vita la suddetta Cunegonda, Moglie del Marchese Alberto Azzo, non l'ho potuto scoprire . Ben so che fu feppellita nella Badia della Vangadizza presso all' Adigetto, posseduta per più Secoli da i Monaci Camaldolesi; e il suo Epitaffio a me comunicato dal celebre Letterato Don Guido Grandi Camaldolese, su già da me dato alla luce[a]. Abbia-[a] Antign mo dalla Cronica antica di Parma [b], che quella Citià nel di Italia. I di S. Lorenzo di quest' Anno restò da un terribil incendio in gran [b] Chronic. parte confumata. Fu anche guerra fra i Pifani e Lucchefi; Pifa- Pannenfe ni vero vicerunt illos, se crediamo a gli antichi Annali di Pisa [c], Italican. e la battaglia succedette in Luogo detto Vaccoli presso di Lucca . Pisani To. Scrive ancora il Dandolo [d], che riuscì a Domenico Contareno Vi. La.lia-Doge di Venezia di riportare (probabilmente in quest' Anno) licar, dall' Imperadore Arrigo la conferma de' patti antichi col Regno in Chonico

Anno di Cristo MLVI. Indizione 1x.

di VITTORE II. Papa 2.

d

, :

é

dt

int col

Ec :

e I

di

e)

ďσ

100

ß

HZ2

11/2

ft.t mef int

TE L 187 NE E

The E

TITL

[33

100 1111

ĮĈ,

d' Italia.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 1. manuji Con-

[e] Conti-

Rer. Italica

Sigelerus ESIDERO' l'Imperadore Arrigo, che Papa Vittore andasse a Sigete mi J ritrovarlo in Germania, e questi v'andò, ricevuto con fommo Lambertut onore in Goslaria, [e] dove insieme celebratono la festa della Scafaebur-Natività di Santa Maria con pompa mirabile, perchè v'interven Conorico. nero quasi tutti i Principi Tedeschi sì Ecclesiastici che Secolari , Scotter in Chronice.

ERA Volg. e il Patriarca d' Aquileia. Ma quest'Anno riuscì ben funesto per Ann. 1056. vari disastri, cioè per la morte di molti di que' Principi, per la careftia, che affiffe non poco i Popoli, per gli affari della guerra, che andavano alla peggio, e per una dissensione col Re di Francia. Ne concepì l'Augusto Arrigo non poca malinconia, dopo di che su affalito da una sebbre perniciosa, che in sette giorni il sece passare all'altra vita nel di 5. di Ottobre, assistito spezialmente dalla presenza del Romano Pontefice. Era egli in età di tren-

Chenico 1106.

tanove anni , nè mancò prima di morire di perdonare ad ognuno, di restituire il maltolto, e di chiedere perdono a tutti. Dodechino fcrive (a), ch' egli in jecore cervi mortem comederat . Forse allora corse il sospetto di veleno, sacile a nascere nelle morti immature de i Regnanti. Raccomandò egli a tutti i Principi, ma principalmente al fommo Pontefice Vittore il picciolo fuo Figliuolo Arrigo IV. di età d'anni fei, mettendolo fotto la protezione della Chiefa Romana. In fatti contribuì non poco il Papa, affinchè il Re sanciullo fosse di nuovo eletto e confermato Re di Germania. La cura e tutela di lui restò col consiglio e confentimento de Primati appoggiata all' Imperadrice Agnese, Principessa di molto fenno, e di non minore pietà, che si diede ad allevarlo con faggia e profittevol' educazione. Ma convien pure dirlo per tempo: la morte troppo frettolofa di Arrigo III. e la minorità del Re suo Figliuolo, surono il principio d'immensi malanni sì in Italia, che in Germania, e di un'orribile sconvolgimento di cofe, con effersi spezialmente sciolto il freno alle ingiustizie, alle ribellioni, alle guerre civili. E qui comincia il periodo di avvenimenti, che fecero a poco a poco mutar faccia anche all'Italia, siccome andremo vedendo. Per allora la favia condotta dell' Augusta Agnese impedi, che non seguisse tumulto o novità alcuna: ma non andò molto, che tolte a lei le redini del governo . si scatenarono i Vizj, nè ci su più ritegno all'inondazion de' mali, e allo sconcerto de i Regni. Che Arrigo IV. per elezione o precedentemente proccurata dal Padre, o dopo la di lui morte ottenuta, cominciasse tosto benchè non coronato a dominare in Italia, si raccoglie da vari atti di giurisdizione da lui esercitati in queste contrade. Nell' Anno presente (b), imperante Domnus Enricus filius quondam Domni Chonradi Imperatoris Anno Decimo, die quartodecimo Mense Genuarius, Indictione Nona, Willa inclita Contessa, relicta quondam Domni Ugo gloriosissimo, qui

fert. If.

fuir Dux & Marchio, manomette Clariza figlinola di Uberto da CaCaflel Poderofo. Per quanto io credo, quest Ugo Duca e Mar. Flat Volg. chese già defunto, era stato Duca di Spolette se Marcheste della sancios. Marca di Camerino, siccome accennai all' Anno 1018. Rapporta l'Ughelli (a) all' Anno presente un Diploma dato dal sopradetto Arrigo Imperadore in savor di Bernardo Velcovo d'indicatori della considerationa della considera

Anno di Cristo Mivil. Indizione x.

di Stefano IX. Papa 1.

à

lea-

lca-

ο,

na-

¢ 0

)(të

i

110

25

lgi

523

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 2.

TER tutto il verno si sermò Papa Vittore in Germania, (b) ed (b) Lamberinsieme col fanciullo Re Arrigo IV. solennizzò la festa del burgensision fanto Natale in Ratisbona. Opera sua su per testimonianza di Chiovico. Sigeberto (c), che nel presente Anno Baldovino Conte di Fian- in in Cir. dra, e Goffredo Duca di Lorena, comparissero ad una gran Dieta tenuta in Colonia, e quivi fossero rimessi in grazia del Re, e dell' Imperadrice sua Madre. In tale occasione Goffredo (d), libera- (d) Albrimente riebbe la Ducheffa Beatrice sua Moglie, e con esso lei se churinChe, ne tornò al governo della Tofcana, e de gli altri Stati d'Italia . Anche il Pontefice Vittore II. dopo avere colla fua prudenza mefso qualche buon sesto alla quiete della Germania, sen venne in Italia. Da una Lettera a lui scritta da S. Pier Damiano (e) si rac- (e) Perus coglie, ch'esso Papa portò seco un'ampia autorità e plenipotenza, lib. 1, Epiper regolar gli affari del Regno Italico, e mantenerlo alla divo. flol. 5zione del picciolo Re Arrigo. Introduce esso Pier Damiano Cristo Signor nottro a parlargli così : Ego te quasi Patrem Imperatoris esse constitui &c. Ego claves totius universalis Ecclesia mea tuis manibus tradidi &c. Et fi pauca funt ifta, etiam Monarchias addidi. Immo sublato Rege de medio, totius Imperii vacantis tibi jura permifi. Prima ancora, cioè nell'Anno precedente, e vivente l' Augusto Arrigo, era ad esso Papa raccomandato e commesso il governo d'Italia. In pruova di ciò resta un'Atto pubblicato dall'. Tomo VI. UghelExa Volg. Ughelli (a), cioè un Placito tenuto da esso Papa Vittore II. in ANN 1057. Comitatu Aprutiensi ante Castrum de la Vitice, ab Incarnatione Ital. Sacr. Domini nostri Jesu Christi Anni sunt Millesimi Quinquage simi Tom! Ap. Sexti, O dies iflius [parola lcorretta] O Menfis Julius per Indi-Jeor. Ajen- Elione Nona. Quivi egli è chiamato Victorius Sedis Apostolica Prasul Urbis Roma Dei gratia Italia egregius universali PP. re-

gimine fuccoffus, Marcam Firmanam O Ducatum Spoletinum . Non furono copiate colla dovuta attenzion queste parole, ma affai trasparisce, ch'esso Papa avea il governo o di tutta l'Italia, o almeno della Marca di Fermo, e del Ducato di Spoleti. Ed acciocchè si conosca, chi fosse tuttavia il Sovrano di quegli Stati, si osservi, che il Papa fecit mittere bandum de parte Regis Enrici, O de sua parte &c. ut si qui rebellis aut contemptor exstiterit &c. sciat se compositurum ad partem Camera Regis Libras quinquaginta, O ad parsem Camera fua alias quinquaginta Libras &c. Già fi accennò, che nell' Anno 1055. Federigo Fratello del Duca Goffredo avea vestito l'abito Monastico in Monte Casino. Era venuto Papa Vittore a Firenze, colà invitato dal Duca, e per (b) Leo O. attestato di Leone Ostiense (b), Federigo, che più non avea

flienfii l. 2. paura del defunto Imperadore, si portò anch'egli a Firenze, per far le sue doglianze contra di Trasmondo Conte di Chieti, da cui era stato empiamente Ivaligiato nel suo ritorno da Costantinopoli. Trasmondo fu icomunicato dal Papa, e per ottener l'affoluzione, restituì non solo tutto il rapito, ma ancora il Castello di Frifa, già lasciato al Monistero Cafinete dalla di lui Moglie, Ouindi su mossa lite contra di Pietro eletto Abbate d'esso Monistero , e spedito colà Umberto Cardinale per esaminar l'elezione di lui . Avendo egli rinunziato, i voti de' Monaci, probabilmente per infinuazione dello stesso Cardinale, si unirono ad eleggere il suddetto Federigo, perfonaggio per altro dignissimo di quel ministero, perchè dotato di Religiosa persezione e di singolari Virtù. Nè mancò il Duca Goffredo di procacciargli anche de' più splendidi onori. In effetto il Papa nelle quattro Tempora di Giugno creò esso Federigo Cardinale del titolo di San Grisogono, confermando nello stesso tempo a lui il grado di Abbate, e alla Badia Casinese tutti i suoi Privilegi con Bolla pubblicata dal Padre

(c) Mabill. Mabillone (c).

Annal. Be-FRA poco fi partì alla volta di Roma il novello Porporato mediffin. Tom. IV. in per quivi prendere il possesso della sua Chiesa titolare, quando Appendice. eccoti pochi giorni dopo il luo arrivo colà giugnervi anche Boni-

fazio

ř

ŝ

٠

0

ci,

ĊC.

'n.

102 n

122 per

cui

po

jlr.

di

in•

0,

ui.

pet ud-

ΠI

iù.

en-

z no

er.

B.

fazio Cardinale e Vescovo d'Albano colla nuova, che Papa Vis- Esa Volgo tore era mancato di vita in Firenze nel di 28. di Giugno. Comin- Annio 17ciarono dunque i Romani a trattar dell'elezione del Successore, e nel dì 2. d'Agosto con voti unanimi del Clero e Popolo restà eletto il medefimo Cardinal Federigo, che assunse il nome di Stefano IX. perchè correva in quel di la Festa di Santo Stefano Papa e Martire. Lamberto da Scafnaburgo (a) notò come cofa (2) Lamberconsiderabile l'unione ed allegria de'Romani in tal congiuntura burgensis in con dire: Nec quisquam fane multis retro annis latioribus suffra. Chionico. giis, majore omnium exspectatione, ad regimen processerat Romanæ Ecclesiæ. Applicossi tosto questo zelantissimo Papa alla riforma della disciplina Ecclesiastica con tenere più d'un Concilio, dove condannò i maritaggi de' Preti Latini, le Nozze illecite, le Simonie, ed altri pubblici e comuni disordini di que' corrotti Secoli. Per la festa di Santo Andrea si portò a Monte Casino, dove con tutto vigore cercò di svellere l'abuso de' Monaci proprietarj. Tornato a Roma, quum Romana febre jamdudum languerer, s'aggravò talmente il suo male circa la festa del santo Natale, che credette d'essere giunto al fine de'suoi giorni. Allora fu, che col configlio de' Priori elesse Abbate di Monte Casino Desiderio, uomo incomparabile, ed uno de' più splendidi ornamenti di quel facro Luogo, con dichiararlo anche suo Nunzio alla Corte dell' Imperadore d' Oriente, inviandolo colà infieme con Stefano Cardinale, e Mainardo poscia Vescovo di Selva Candida. Abbiamo da Romoaldo Salernitano, (b) che in quest' Anno termino i suoi giorni Goffredo Conte de' Normanni, mualdus lasciando per suo successore Bagelardo, o sia Abailardo suo Fi-nus Chrogliuolo, valoroso Milite. Ma Roberto Guiscardo, Fratello di Rer. Italic. Gosfredo, la cui ambizione non conobbe mai limiti, s'impadronì di tutti i di lui Stati, e ne cacciò via il Nipote. Questo Goffredo, il cui nome è alterato nel testo di Romoaldo, altro non è che Unfredo Conte e Capo de' Normanni in Puglia, del quale abbiam favellato più volte in addietro. La sua morte è riserita all'Anno precedente da Lupo Protospata (c). Guglielmo Pu- Protospata gliese aggiugne (d), che Roberto Guiscardo dopo i funerali del inChronice. Fratello

Ad Calabros rediit, Cariati protinus Urbem

Obsidet, bac capta reliquas ut terreret Urbes. Questo assedio appartiene all' Anno seguente. Nel presente (e) burgensis in cominciarono i Baroni della Sassonia, siccome mal soddisfatti del Chronica.

(d) Guillel. Apulust. 2. (e)Lamber-

## . Annali D'Italia. 180

Exa Vols defunto Imperadore Arrigo, a macchinar delle novità contra ANN.1057. del di lui Figliuolo Arrigo . Accolfero con grande ansietà Ossone Fratello di Guglielmo Marchefe, e trattarono infino di alzar lui al Trono, e di levar di vita il Re fanciullo. Diedesi principio alla follevazione, ma rimafto estinto in un'incontro il suddetto Ottone, per allora si quetò il tumulto, ma continuò nell' animo de' Saffoni la medefima avversione ad Arrigo IV. In quest' Anno ancora il nuovo Papa Stefano, ben conoscente della rara virtù e Letteratura di Pier Damiano, dall' eremo il chiamò a Roma, e l'alzò al grado di Cardinale, e (a) Johann. di Vescovo d'Ostia (a). Ripugnò sorte ad accettar queste Di-

ni cap.6.

mun.S.P. gnità il fanto Monaco, con refistere finche potè alle preghiere vi Damia- d'esso Papa, e di molti Vescovi; ma l'intimazione della scomunica, fe non ubbidiva, quella fu, che in fine l'espugnò. Provvide ancora esso Pontefice la Chiesa vacante di Lucca di un Vescovo, che poi divenne celebre, cioè di Anselmo da Badagio Milanefe, il qual poscia nella Sedia di San Pietro su chiamato Aleffandro II. Circa quest' Anno parimente ebbe cominciamento lo Scisma del Clero di Milano, di cui parleremo ne gli Anni feguenti. Una Bolla del fuddetto Pontefice, data non già nell' Anno 1058. ma bensì nel presente 1057, su da me pub-(b) Antique blicata (b), in cui determina, che gli Ecclesiastici non sieno tirati al Foro Secolare, nè fieno loro imposte gravezze da i Laici . Le Note son queste : Datum Roma per manum Humberti Santta Ecclesia Silva Candida Episcopi O Bibliothecario san-Aa Romana O Apostolica Sedis, Anno Pontificatus Domni Stephani Noni Papa Primo , XV. Kalendas Novembris , Indictione

Undecima, cominciata nel Settembre. A quest' Atto intervenne-To Anselmo Vescovo di Lucca, Benedesso Vescovo di Veletri, Bonifazio Vescovo d' Albano, Umberso Vescovo di Selva Candida, Pietro Vescovo Lavicano, ed Ildebrando Cardinale Suddiacono

Italie. Dif. Int. 70.



della fanta Romana Chiefa.

Anno

Anno di CRISTO MLVIII. Indizione XI. di BENEDETTO X. Papa I.

ERA Volg. Annios8.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 3.

C E avesse Dio conceduta più lunga vita al Pontefice Stefano IX. Dotevano aspettarsi da lui di grandi imprese non meno di Pictà, che di Politica. Racconta Leone Marsicano (a), ch'egli (a) Leo Omandò ordine a Monte Casino di portare con gran fretta, e di lib.2,6,29. nascosto a Roma tutto il Tesoro di quel sacro Luogo in oro ed argento, promettendo in breve di rifare il danno, e con usura. Il motivo di tal novità era ignoto; ma fu creduto, ch'egli fosse dietro a mettere nel capo del Duca Goffredo fuo Fratello le corone del Regno d'Italia, e del Romano Imperio. Disponebat autem fratri Juo Duci Gotifredo apud Tufciam in colloquio jungi, eique, ut ferebatur, Imperialem Coronam largiri; demum vero ad Normannos Italia expellendos, qui maximo illi odio erant, una cum eo reversi. Ma l'uomo propone, e Dio dispone. Non ebbe egli tempo da effettuar questo disegno, il quale, se pure è vero, avrebbe portato una gran taccia al nome suo presso la nazione Germanica, ma sarebbe forse stato la salute dell'Italia, con risparmiarle tanti sconcerti, che poscia avvennero per cagione di un Re Fanciullo allora, e poi carico di vizj. Fu portato al Papa il Tesoro Casinense, ma ben mal volentieri, da i Monaci. Una visione raccontata al Papa, e gli scrupoli insorti nella di lui delicata coscienza, furono cagione, ch'egli ordinasse, che tutto quell' oro ed argento fosse ricondotto al suo Monistero. Maggiormente intanto si aggravava la di lui malattia; e però unito il Clero e Popolo Romano, l'obbligò a promettere, che in caso di sua morte non pafferebbono all'elezione del nuovo Papa, finchènon fofle tornato di Germania Ildebrando Cardinale Suddiacono della Chiesa Romana, e Abbase di S. Paolo, chiamato da Lamberto (b) vir O eloquentia O facrarum Literarum eruditione valde ad- (5) Lambermirandus. Era questi stato inviato per comun parere da Roma iui Scafinaall'Imperadrice Agnese per gli affari e bisogni occorrenti di que- Ctronico. sti pericolosi tempi. Andossene poi il Pontesice Stesano a Firenze in Tolcana a trovare il Fratello, e vi trovò anche la morte, che il portò a miglior vita nel di 29. di Marzo, affistito nella malattia dal fanto Abbate di Clugn'i Ugo . Dio onorò la fua fepoltura con varj miracoli. A questa nuova il Popolo Romano, che non

13

ů.

Ь

00

r

Ų.

};-

ExaVole, s' era mai saputo accomodare ad aver Pontefici Tedeschi, e spezialmente eletti dall'Imperadore, tuttochè i cinque ultimi venuti di colà fossero stati personaggi fanti, o almeno assai benemeriti della Chiefa Romana: fece tosto un gran broglio per creare un Papa Romano. Gregorio Figliuolo d' Alberico, Con-

(a) Leo O.

te Tuscolano o sia di Frascati, unito con altri potenti di Roma (a), e guadagnata con danari buona parte del Clero e 1.2.6.101. Popolo, corfe in tempo di notte con affai gente armata alla Chiefa, e quivi tumultuariamente fece eleggere Papa Giovanni Vescovo di Veletri, sopranominato poi Mincio [ parola sorse tratta dal Franzese Mince, che significava Leggiere e Balordo, e potè dar l'origine alla parola oggidì ulata di Mincione, Minchione ] il quale affunfe il nome di Benedetto X. Era uomo privo affatto di Lettere per attestato di S. Pier Damiano. A questa fregolata elezione, contraria a i facri Canoni, e fatta anche fenza il confentimento della Corte Germanica, cioè contra del giuramento intorno a ciò prestato al defunto Imperadore Arrigo III. e contra del forte divieto fatto dall'ultimo defunto Papa Stefano IX. a questa elezione, dissi, con tutto vigore si oppose il suddetto S. Pier Damiano Vescovo d'Ostia con gli altri Cardinali . Protestarono , intimarono scomuniche; ma indarno tutto . Furono essi astretti a suggirsene , e a nascondersi per timor della vita; e il Popolo, giacche non fi potea avere il Vefcovo Oftienfe, a cui apparteneva la confecrazion del nuovo Pontefice, per forza obbligò l'Arciprete d'Ostia, nomo ignorante, a confecrar questo illegittimo e Simoniaco Papa: cofa anch' essa affatto ripugnante alla disciplina della Chiefa.

GIUNTO in Germania l'avviso della morte del Papa, e nello stesso tempo quel della novità commessa in Roma, non tardò l'Imperadrice Agnese a rimandare in Italia il Cardinale Ildebrando con ordine di andar di concerto col Duca Gotifredo, per provvedere a questi disordini. Intanto arrivò a quella Corte, per attestato di Lamberto, un' Ambasceria di que' Romani, che non aveano acconfentito all'intrusione di Mincio, rappresentandosi pronti ad offervare verso il Re Figliuolo quella sedeltà, che aveano mantenuta verso l'Augusto suo Padre, e pregando caldamente il Re di mandar loro quel Papa, che gli piacesse, perchè ognuno abborriva l'intrufo. Si trattò dunque di eleggere un Pontefice legittimo, e s'accordarono infieme nella Città di Siena, dove su celebrato un Concilio, i Primati tanto Romani, che Tedef-

183

chi, (a) per alzare al Trono Pontificio Gherardo Vescovo di Firenze, ERA Volg. di nascita Borgognogne, personaggio per senno, e per ottimi Auntos 8. costumi degno di si sublime Dignità. Si attesenel rimanente dell' nal. di apon. Anno a preparat la forza, e a far negoziati per atterrar l'ulur- in Vita Nipatore della Cattedra di S. Pietro: il che ebbe compimento nell' P. I. T. III. Anno seguente, siccome diremo. Nel presente, per testimo Res. Italia. nianza del Malaterra (b), fu nella Calabria una terribil care (b)Gaufrid. stia e mortaliià. Era già venuto in Italia Ruggieri, minor Fra- Hiller. tello di Roberto Guiscardo, giovane, che per valore, per elo-1ib. 1.6.30. quenza, per accortezza non avea pari. Si diede anch' egli col consenso del Fratello a far delle conquiste nella Calabria, la metà della qual Provincia gli fu o promeffa o conceduta da esso Roberto. In quest' Anno ancora il medesimo Roberto, vedendosi salito in tanta potenza, sdegnò d'aver più per Moglie Alberada, che gli avea partorito un Figliuolo appellato Marco, e con altro nome Boamondo, Principe, che divenne col tempo affai celebre e gloriofo. Trovate perciò ragioni o pretesti di parentela, la ripudiò; ed ansioso di nozze più illustri, prese per Moglie Sigelgaira Figliuola del defunto Guaimario IV. Principe di Salerno. Ma Guglielmo Pugliese (c) riferisce all' Anno seguente que- (e) Guilliesfte Nozze, alle quali a tutta prima Gifolfo II. allora Principe re- mus Apulus gnante di Salerno, e Fratello di Sigelgaita, fi mostro renitente; 1.2. Poom. ma poi condifcefe, per non tirarfi addoffo la nemicizia di quella fiera Nazione, e perchè guadagnò nel contratto alcune Caftella. In quest' Anno V. Idus Junii, Indictione XI. dimorando in Firenze il Duca Gotifredo, accordò a i Canonici di Arezzo la fua protezione. (d) Diedero unitamente tal Privilegio Gottifre (d) Intiqu. dus divina favente clementia Dux & Marchio, & Beatrix ejus lia : Difconjunx. Parimente il medefimo Duca XVI. Kalendas Januarii, Indictione XII. cioè a di 17. di Dicembre dell' Anno prefente, mentre rifedeva in giudizio intus cafa, que est Sala de Palatio de Civitatem Lucense, confermò ad Anselmo Vescovo di Lucca che fu poi Papa Alessandro II. la Chiefa di Santo Alessandro, O' misir bannum Domni Imperatoris [ benchè non peranche Arrigo IV. godesse questo titolo] super codem Anselmo Episcopus permaggior ficurezza di lui.

>

١.

il.

CET

OT

ma

ċή

ш

ιh

rdò

217-

OV-

21.

12

60

110

el m iz

Anno

ERA Volg. ANN.1059. Anno di CRISTO MLIX. Indizione XII.

di Niccolo' II. Papa 1.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 4.

SUL principio di quest'Anno il nuovo eletto Pontefice, che assume poscia il nome di Nicolò II. s' inviò da Firenze alla volta di Roma, fiancheggiato dalle milizie di Goffredo Duca di Lorena e Toscana, Principe allora potentissimo in Italia. Fermossi a Sutri, perchè la possanza de' Conti di Tuscolano era grande nella Città . Quivi raunò un Concilio di Vescovi per trattare della [a] Cardi- deposizion di Mincio, o sia di Benedetto X. falso Pontefice. [a] nel. Magon. Non aspettò Mincio la forza, ma spontaneamente depose le insegne Pontificali, e si ritirò alla propria casa. Ciò inteso, l'eletto

in Vita Ni-

P.L.T.III. Papa Niccolò, tenuto configlio co i Cardinali, fenza accompagnamento di soldatesche, e con tutta umiltà entrò in Roma, dove accolto onorevolmente dal Clero e Popolo fu intronizzato: dal qual tempo ha principio l' Epoca del fuo Pontificato. Da lì polcia a pochi giorni si presentò a suoi piedi Mincio, chiedendo perdono con allegar per iscusa, che gli era stata usata violenza, confessando nondimeno il suo sallo per aver mancato al giuramento. In pena del fuo reato restò degradato dall' Ordine Episcopale e Sacerdotale, e confinato in fanta Maria Maggiore. Fece poscia Papa Niccolò un viaggio nella Marca di Camerino sul principio di Quaresima, e in tal occasione creò Cardinale Desiderio insigne Abbate di Monte Casino . Trovosti il medesimo Papa in Spoleti VI. Nonas Martii , e quivi conser-BiChenie, mò i Privilegi al Monistero del Volturno [b]. Era egli VIII. Voltumons: Idus Martii in Osimo, dove sece la suddetta grazia a Monte

P. II. T.I. Ians Mario, in Culto, dove lece la Inductia giazza a Monte. 1099.

[c] T.IX. scovi nella Basilica Lateranense [c], correndo il Mese d'Apri-Labbe pag, le, in cui su stabilito un salutevol decreto intorno all'elezione de i Romani Pontefici, da farsi in Roma principalmente da Cardinali, e poi dal restante Clero e Popolo, falvo debito bonore O reverentia dilecti Filii nostri Henrici, qui imprasentiarum Rex babetur, & futurus Imperator Deo concedente Speratur, ficut jam fibi concessimus, & Successoribus illius, qui ab Apostolica Sede personaliser boc jus imperraverint. Nella Cronica del Monistero di Farfa [d], da me data alla luce, si legge questo P. II. T. II. Decreto più copioso, che nella Raccolta de Concili, perchè v'ha il ca-

il catalogo di tutti i Cardinali e Vescovi, assistenti al medesimo ERA Volg. Concilio. E quivi si legge qualche giunta alle suddette parole, cioè sicut jam mediante ejus Nuntio Longobardia Cancellario W. concessimus, O successorum illius, qui ab bac Apostolica Sede personaliter boc jus impetraverint, ad consensum nova electionis accedant. Quel Cancelliere dovrebbe effere Wibertus, cioè Giberso, che su poi Arcivescovo di Ravenna ed Antipapa, ma che non era già allora Arcivescovo di Ravenna, in guisa che quel Wibertus Archiepiscopus, che si legge nelle sottoscrizioni, sarà Arcivescovo d'altra Chiefa, se pur quel nome non è scorretto. Forse ivi era scritto Wido, cioè Guido Arcivescovo di Milano. In questa maniera il Papa rimise ne' termini dell'antica consuetudine, da noi per più Secoli offervata, l'elezion de Romani Pontefici, confermandola a i Cardinali e al Clero e Popolo Romano, ma con riferbarne l'approvazione al regnante Imperadore, prima di confecrarlo. Prevalendosi in oltre della minorità del Re Arrigo, fece diventar questo un Privilegio personale, accordato dalla santa Sede all'Imperadore: il che non s' udi mai in addietro. E i Greci, e i Franchi e i Tedeschi Augusti finquì aveano fostenuto, che questa fosse una prerogativa dell'alto loro dominio in Roma, e in concedere gli Stati al Romano Pontefice fi riferbavano per patto questo da lor pretefo diritto. Non potea però pretenderlo Arrigo IV. perchè fin quì egli non era Imperadore. Vero è, che vedremo da quì a non molto, che su rivocato anche questo medesimo Decreto di Papa Niccolò II. In esso Concilio Romano Berengario abiurò per la prima volta la fua Erefia, e furono proibite non meno le Simonie, che i Matrimonj, o fia i concubinati de i Preti. Abbiamo dalla Vita di questo Pontefice [a] raccolta dal Cardinale Niccolò d' Aragona, che i [a] Cardin. Normanni gli spedirono Ambasciatori con pregarlo di venire in de Aragon. Puglia, promettendogli ogni foddisfazione. V' andò in fatti Pa- Rev. Italie. pa Niccolò dopo le Feste di Pasqua, e per attestato di Leone Oftiente [b], e di Guglielmo Pugliefe [c], celebrò un Concilio [b] Leo O-

ķ

()

è

ati

a.

173

::3

įt.

Ve-

pri

330

10

2000

18

10 10

ė1

nella Città di Melfi in Puglia, e non già in Amalfi, come han ficofia iupposto alcuni,

[c]Guillielmus Arulus 1. 2. Poem.

Præsulibus centum jus ad Synodale vocatis. Namque Sacerdotes, Levita, Clericus omnis

Hac regione palam se conjugio sociabant.

Intervenne a quel Concilio anche Riccardo I. Conte d' Aversa, che poi su Principe di Capua coll'espulsione di Landolfo V. Que-Tomo VI. A a

ERA Volg. sti era di Nazione Normanna, e Cognato di Roberto Guiscardo Anniojo. mercè del matrimonio contratto con Fridefinna di lui Sorella . Paísò il Papa a Benevento, e fuori di quella Città ful principio d' Acosto tenne un altro Concilio, di cui si vede fatta menzione nella Cronica fuddetta del Monistero di Volturno. Fra gli altri, che vi si trovarono, si conta Ildebrando Cardinale Suddiacono. Ma dopo questo Concilio egli ci comparifce davanti promosso a più alto grado, cioè creato Cardinale Arcidiacono della fanta Romana Chiefa. In una Bolla spedita dal medesimo Papa Niccolò II. nel dì 14. d' Ottobre del presente Anno in savore del Monistero di S. Pietro di Perugia, e pubblicata dal Padre (a) Buller. Margarino (a), egli si sottoscrive: Hildebrandus qualiscumque

Archidiaconus fantta Romana Ecclefia.

Conft. 101. Dopo questi Concili attese il vigilantissimo Papa a stabilire un accomodamento co i Normanni. In vece di volerli nemici, da nomo faggio fe li fece amici; e il tempo mostrò i frutti del fuo tenno, perchè i Normanni divennero lo scudo de' Romani Pontefici, e li sostennero in più occasioni, e li misero in piena liberià e indipendenza da gl'Imperadori. Concedette dunque Papa Niccolò in Feudo a Roberto Guifcardo gli Stati da lui conquistati in Puglia e Calabria, e il resto che si potesse da lui conquistare non solo in quelle contrade, ma anche in Sicilia, dandogli il titolo di Duca di Puglia, Calabria, e Sicilia . Guglielmo Pugliese anch' egli scrive:

Robertum donat Nicolaus bonore Ducali: notizie nondimeno, che è difficile d'accordarle on Leone Oftien-(b) Les O- fe (b), il quale lasciò scritto, che Robe, to dopo la presa dellienju Chr. la Città di Reggio in Calabria, ex sune copis Dux appellari. 1. 3. 6. 16.

Anche il Malaterra scrisse lo stesso. Reggio su preso solamente nell'Anno 1060. Comunque sia, vien riferito dal Cardinal (c) Baronin Baronio (c) il giuramento di fedeltà, che esso Roberto prestò al suddetto Pontefice, con obbligarsi di pagare ogni anno alla

ad bung Annum. fanta Sede dodici denari di moneta Pavese per ogni paio di buoi.

Le Cercano alcuni, con qual titolo Papa Nicolao desse tale investitura a i Normanni, che fu la primordiale del Regno, appellato oggidì di Napoli, e v'aggiugnesse anche la Sicilia, su cui confervavano il loro diritto i Greci Imperadori . Certo è , che in questi tempi si facea molto valere la Donazion di Costantino . nata, per quanto si può credere, nel Secolo Ottavo dell' Era nostra volgare. Nè forse per l'ignoranza d'allora alcuno s'ac-

## ANNALID'ITALIA. 18

12.

al-

iş-

d

10

ire jus

ire

έįÌ

ati ic

ın-

corgeva, ch' ella fosse un Documento apocrifo, talmente che S. ERA Volg-Leone IX. Papa nella lunga Lettera scritta a Michele Cerulario Ann. 1019. Patriarca di Costantinopoli nell' Anno 1053. (a) cioè pochi anni (a) Les IX. prima, la produsse quali tutta, e massimamente quelle parole: Tom. IX Tam Palatium nostrum, quam Romanam Urbem, O omnes Ita- Concilior. lia , seu Occidentalium regionum Provincias , Loca , & Civita. Labbe. tes sapefato beatissimo Pontifici O Patri nostro Silvestro univerfali Papæ contradentes atque relinquentes, ei vel Succefforibusipfius Pontificibus posestatem O disionem firmam Imperiali censura per hanc Divalem juffionem & Pragmaticum constitutum decernimus disponendo, atque juri fantte Romane Ecclesie concedimus permansura. Fece anche gran caso di tal Donazione alcuni anni dappoi S. Pier Damiano in un fuo Dialogo (b). Non c'èora (b) Perus persona dotta, che non sappia essere quella una sattura de' Seco- Opuse. 4 li posteriori ; ma nol sapeano , nè se n'accorgeano i Romani di questi tempi. Sembra ancora, che circa questi medesimi tempi fossero dati suori con delle giunte i Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone I. e di Arrigo I. Augusti in favore della Chiesa Romana, dove è parlato di Benevento, della Calabria, della Sicilia, e d'altri paesi, coerentemente a gl'interessi di questi tempi, ma con discordia da quei de' Secoli precedenti. Potrebbesi credere, che su tali fondamenti si piantasse il principio de i diritti, che da allora finquà, cioè per tanti Secoli gode la Sede Apostolica sopra le due Sicilie, nelle quali ha stabilito una stautentica e giusta sovranità e prescrizione, contra di cui non si può allegare ragione alcuna. Oltre di che può anche darsi, che non mancassero al Pontefice Niccolò II. altre più suffistenti ragioni di dedizione spontanea, e di cessione anche dalla parte dell'Imperio. Certamente per attestato di Ermanno Contratto (c), Arrigo II. Imperado (c) Conire avea conceduto al fanto Papa Leone IX. pleraque in Ultra-Ro- manti Conmanis partibus ad fuum jus pertinentia pro Cifalpinis in concam- matti in bium datis. Comunque sia, noi sappiamo da S. Pier Damiano (d), Chronico. che la Corte Germanica con affai Vescovi nel Conciliabolo di Ba- Dani .i filea, dappoiche paísò a miglior vita Papa Niccolò II. caísò om. Opuscul. 4. nia, que ab eo fuerunt statuta, e perciò resta luogo di dubitare, che in Germania fosse disapprovato questo satto di Papa Niccolò. Diede anche lo stesso Pontefice l' Investitura di Capua, e del fuo Principato a Riccardo I. (e) Cognato di Roberto Guiscardo, (e) Leo. tuttoche non ne fosse peranche in possesso. Ciò satto, perche siensie Cor. non potea sofferire il magnanimo Papa, che i Capitani e poten-

Era Vola ti Romani, e massimamente i Conti di Tuscolo, o sieno Tuscolani, Ann. 1059. avessero occupato tanti beni patrimoniali e Stati della Chiesa Romana, contener anche in certa guifa come schiavi i Pontefici Ro-[a]Cardina- mani: [a] cominciò a valersi del slagello de' Normanni stessi, goniainVis. per mettere in dovere que' Nobili fuoi ribelli. Ritornato dunque Nicolai II. a Roma, spedì un esercito di quella gente masnadiera addosso a Palestrina, a Tuscolo, ora Frascati, a Nomento, a Galeria. Furono messi a sacco tutti que' luoghi fino a Sutri, e forzati que' Nobili all'ubbidienza del Papa, e con ciò liberata Roma dalla lor tirannia.

ABBIAMO dal Continuatore d'Ermanno Contratto [b], che

mann Con- in quest' Anno orto inter Mediolanenses O' Ticinenses bello, mil-

nathinChe ti ex utraque parte ceciderunt. Di questa guerra lece menzione righe, he Arnolfo Storico Milanese [c] de correnti tempi, con dire, che dislan.1.3. i Paveli non vollero ricevere un Vescovo dato loro dal fanciul-6.5. 6.6. lo Re Arrigo, tuttochè fosse stato anche consecrato dal Papa. Altrettanto fecero poco appresso parimente gli Astigiani, con rifiutare un Vescovo da loro non eletto. Per interessi ancora civili la discordia avea avvelenato il cuor de' Pavesi e Milanesi . Gran tempo era, che fra quelle due Città populatifilme, e le maggiori del Regno d'Italia, bolliva una fegreta gara ed invidia, ancorche ognun sapesse, che Milano andava innanzi a Pavia. Niuna d'esse volca cedere all'altra: e quindi per essere confinanti, nalcevano bene spesso ammazzamenti d'uomini, saccheggi ed incendj. Si venne ad una palele rottura. I Paveli conotcendofi inferiori di forze, assoldarono delle truppe forestiere, e diedero il guaffo a' confini del Milanefe. Ufcirono in campo anche i Milanesi, avendo tirati in loro lega i Lodigiani; ed ancorchè parce della loro Armata fotto l' Arcivescovo Guido guerreggiasse in altre parti, pure vennero ad un fatto d'arme, che riulc'i fanguinolifiimo per l'una e per l'altra parte, spezialmente per la morte d'affaissima Nobiltà. Restò il campo in potere de' Milanefi. Il luogo della Battaglia fi chiamava fin da' vecchi tempi Campo Morto. Sicchè noi cominciamo a vedere le Città di Lombardia far Leghe e Guerre, e mettersi in libertà: il che andò a poco a poco crescendo; tutti essetti della minorità, cioè dell' impotenza del Re Arrigo IV. Era negli anni addietro nato in Milano un grave Scisma, che ogni di più andava prendendo fuoco; perciocchè principalmente nel Clero di quella infigne Città s'era introdotto l'abufo, che i Preti e Diaconi affai 12

2.

10

221

1.

20

œ

ż

10

pt.

Ì

11 -

vuol dire, che viveano nel concubinato. Questo morbo era fa. Ann 1039. miliare per l'Italia, ed aveva infettata anche la stessa Città di Roma: colpa per lo più de' Vescovi, poco attenti alla lor greggia, e talvolta ancora tinti della medesima pece. L'esempio della Chiefa Greca facea lor credere lecito l'ammogliarsi, senza volere far caso della Disciplina costantemente osservata fin da i primi Secoli della Chiefa Latina, in cui fu fempre vietato a i Preti e Diaconi il prendere Moglie, o se prima l'aveano , l'uso delle medesime . Contra di questi incontinenti e scandalosi Ministri dell' Altare, a' quali benchè impropriamente si attribusce l' Eresia de' Nicolaiti , alzò bandiera Arialdo Diacono, nomo zelantissimo dell' onor di Dio e della sua Chiefa, ed egli fu che commosse il Popolo contra di loro . Guido Arcivelcovo, fautore de' Preti, nel Concilio di Fontaneto proffer) sentenza di scomunica contra di Arialdo, e di Landolfo nobile Laico suo Collega. Ma questo non servì se non ad accrescere il tumulto e l'ira di una parte del Popolo. Atnolfo, e Landolfo seniore, Storici Milanesi di questi tempi [a], ed [a] Arnelf-Avvocati dell' incontinenza del Clero Ambrofiano d'allora, dif. G. Landalfulamente parlano di quella Tragedia. Ora l'indefesso Papa Nic-Histor. Mecolò, informato da più parti di così strepitoso disordine, spedi Rec. Italic. in quell' Anno, se pure non su nel fine del precedente, due suoi Legati a Milano per cercarne i rimedj. Questi surono Pier Damiano, fanto e celebratissimo Cardinale e Vescovo d'Ostia, ed Anselmo da Badagio Milanese, già creato Vescovo di Lucca. Andarono essi anche per ifradicare il vizio della Simonia, di cui era patentemente reo l'Arcivescovo, giacchè egli a niuno conferiva gli ordini Ecclesiastici senza farsi pagare. Trovarono esti delle opposizioni, e contra di loro si venne anche ad una sollevazione de' parziali de gli Ecclefiastici. Pure per la saviezza ed eloquenza del Damiano quetati i rumori, quell' Arcivescovo confeisò il suo fallo, ed accestò la penitenza impostagli. Così secero anche gli altri con restar proibita da l'innanzi la Simonia, e l' ammogliarsi de i sacri Ministri dell' Altare. Vien distesamente narrato questo fatto dal medesimo S. Pier Damiano in una sua Re- [b] Petrue lazione [b], e a lungo ne parlano il Cardinal Baronio [c], e Damient il Puricelli [d]. Dopo questo l' Arcivescovo Guido andò al Con- [c] Baronius cilio Romano, dove ebbe buon trattamento dal Papa, alla cui elestastic. destra su posto, e giurata a lui ubbidienza, se ne tornò lieto a di Punicel-

lins Vita S.

cafa. Acialdi. Exa Voig. cafa. Ma Pier Damiano in ricompenfa delle fue fatiche fu fpogliato dal Papa de'fuoi Benefizi, e ricevette altri affronti, per li quali modestamente dimandò licenza di rinunziare al fuo Vescovato (a) Guilliel. d'Ostia. Nell' Anno presente, secondo Guglielmo Pugliese (a), Roberto Guifcardo Duca di Puglia s'impadronì delle Città di Cariati, Rossano, Cosenza, e Geraci nella Calabria. E Gotifredo Duca di Lorena e Tofcana, intitolato Dux O Marchio con Arnaldo Vescovo e Conte tenne due Placiti nel Contado di Arczzo, Anno Dominica Incarnationis MILIX. Regnante Henrico Rege . (b) Marine Mense Junio, Indictione XIII. (b) Dal che si raccoglie, che Go-

fander it tifredo avea molto bene affunto il governo della Tolcana, e il titolo di Marchele di quella Provincia, e che non ne foffe già tempute animunstratore a nome della Moglie, e di Marilda fua Figurola, come ha creduto taluno. In oltre ne ricaviamo, ch' egli riconolceva per Re d'Italia Arrigo IV. In uno d'effi Documenti comparisce Rainerius filius Ugicionis Ducis O' Marchionis, cioè di quell'Uguccione, che a' tempi di Corrado I. Augusto era stato Duca e Marchese della Toscana.

Anno di Cristo MLX. Indizione III.

di Niccolo' II. Papa 2.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 5.

ECE il Pontefice Niccolò o ful fine del precedente, o ful principio di quest' Anno, una scappata a Firenze, quando lussista una sua Bolla in savor delle Monache di Santa Felicita (c) Ughell, VI. Idus Januarii, rapportata dall' Ughelli (c). Portatosi poi al Tom. III. Monistero di Monte Casino, quivi creò Cardinal Diacono Oderifio Figliuolo di Odcrisio Conte di Marsi. Depose Angelo Vescovo d'Aquino, e in luogo fuo ordinò Martino Monaco Cafinense di nazion Fiorentino. Anche Pierro altro Monaco di quel Monistero di nazion Ravennate, fu confecrato Vescovo di Venafro e d'Isernia. Ed allora fu, fecondo Leone Oftiense (d), ch' egli creò Oftienfis Duca di Puglia, Calabria e Sicilia Roberto Guifcardo . Null' al-Chronic. lib. 3.6.15. tro di rilevante, operato da questo valoroso Pontefice nell' Anno presente, è giunto a nostra notizia, se non che egli andò al Monistero di Farfa, dove nel Mese di Luglio consecrò vari Altari, (c) Anign e diede poi a quel facro Luogo la conferma de' Privilegi (c). Intanto Stefano Cardinale da lui spedito in Francia tenne un Con-

cilio nella Città di Tours (a), dove alcuni Canoni spettanti al- Era Volg. la Disciplina Ecclesiastica surono pubblicati. Per quanto s' ha da ANN.1060. Guglielmo Pugliele (b), fi fcoprì forse nell' Anno presente una Concil congiura di dodici Conti contra del fuddetto Roberto Guifcardo, Tom. IX. ordita spezialmente da Gosfredo, Gocelino, e Abailardo, Nor- Apulus 1. 2. manni nobili, tutti malcontenti di lui, perchè egli tutto volea Poeme per sè. Abailardo fra gli altri, Nipote d'effo Roberto, non potea sofferire di vedersi spogliato da esso suo de gli Stati, che erano di Unfredo Conte suo Padre. De' congiurati chi su preso, chi fi falvò colla fuga. Ma io non accerto, che in quest'Anno fuccedesse tale attentato, perchè Guglielmo narra i satti senza asfegnarne il tempo. Sotto l'Anno presente bensì racconta il Malaterra (c), che i due Fratelli Roberto Guiscardo e Ruggieri , (c) Gaufriansanti dietro alla conquista di Reggio, Capitale della Calabria, des Malasi portareno nel tempo di State all'assedio di quella Città. Resi-cap. 3. sterono un pezzo i Greci padroni, ma in fine a patti di buona guerra si arrenderono, e quel presidio passò a Squillaci. Fu questo Castello assediato anch'esso, ed obbligato alla resa da Ruggieri. Nella Cronichetta Amalfitana (d) abbiamo di più: cioè che (d) Antique il Guiscardo ridusse in suo potere anche la Città di Cosenza ; page 213. con che tutta la Calabria venne fotto il dominio di lui, ed allora fu, ch'egli, fecondo il fuddetto Malaterra, prese il titolo di Duca. Leone Offiense (e) è del medesimo sentimento, siccome (e) Leo Odicemmo, con aggiugnere, che il Guiscardo dopo la presa di cap. 16. Reggio venne con tutte le sue forze in Puglia addosso alla Città di Troia, e se ne impadron). La Cronichetta d'Amalfi mette prima la prefa di Troia, e poi della Calabria. Con questi sì prosperosi successi camminava a gran passi la fortuna e il valore del Guifcardo, e veniva mancando il dominio de' Greci in quelle parti. Giovanni Curopalata (f), Autore per altro poco cono (f) Caropaicente, onde icendesse Roberto Guiscardo, consessa, che dopo la fice. perdita di Reggio altro non restava in mano de' Greci, che Bari, Idro, Gallipoli, Taranto, Brindifi, ed Hora, cice a mio credere Oria, con altri Castelletti. La gloria nondimeno di tante conquiste de' Normanni in Calabria è dovuta in parte a Ruggieri di lui Fratello, altro Eroe di quella Nazione e Famiglia. Due Bolle di Papa Niccolò II. date nel Mefe di Maggio dell'An- (2) Bullar. no presente, in conferma de' Privilegi dell'insigne Monistero del- Cafinenso le Monache di Santa Giulia di Brescia, si leggono nel Bollario 101. 10101 Casinense (g). Ho anch' io dato alla luce un Documento (b), the Assignia fcrit-

6

anda icis

lin

1050

2 de 2

Lier

Ctto

1000

Me

ıń,

10

EAR Volg. scritto Anno ab Incarnatione Domini MLX. ipso die Calendas De-ANN.1060 cembris Indistione XIII. da cui apparisce, che nella Città di Firenze ante prasentia Domni Niebolai Papa Sede Sansti Petri Romanensis Ecclesia, O' Ildibrandus Abbas Monasterio Sansti Pauli, Guglielmo Conte sopranominato Bulgarello restituisce alcune Castella a Guido Vescovo di Volterra. Ma è da vedere, se questa Carta appartenesse più tosto al primo dì di Dicembre dell'Anno precedente, in cui poteva e soleva anche più ordinariamente correre l'Indizione XIII. Al vedere, che Ildebrando è chiamato solamente Abbase di San Paolo, potrebbe sar sossettare adoperato quì l'Anno Pisano.

> Anno di Cristo MLXI. Indizione XIV. di Alessandro II. Papa I. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 6.

IN quest' Anno ancora il Pontesice Niccolò II. volle visitar la Chiesa di Firenze, ch'egli aveva ritenuta e governata anche durante il suo Pontificato; ma quivi vennea trovarlo la morte circa il di 22. di Luglio: Pontesce benemerito della Santa Sede, e degno di maggior vita. Tanto più su deplorabile la perdita di lui, perchè le tennero dietro de gravissimi sconcerti, che surono preludi anche d'altre maggiori calamità. Attesta Leone

(a) Leo Ostiense (a) che gran dissensione e tumulto insorse in Roma inOstiensii ilib.3. c. 21. torno all'elezione di un novello Papa; ed è certo, che restò vacante la Sedia di S. Pietro circa tre Mesi. V'era un partito, che
tenea per l'osservanza delle prerogative, o pretese, o accordate al Re di Germania Arrigo; ed un'altro, che esculudeva ogni
dipondanza da lui. Di quest'ultimo praphi imparta est casa vivi

te al Re di Germania Arrigo; ed un'altro, che escludeva ogni dipendenza da lui. Di quest' ultimo probabilmente era capo l'intrepido Cardinale Ildebrando Arcidiacono della santa Romana Chiesa, a cui non piacque mai, che gl'Imperadori avessero ingerenza alcuna nell'approvazione, non che nell'elezione de'sommi Pontesici. Capi dell'altro, per quanto ragionevolmente va conietturando il Cardinal Baronio, erano i Conti di Tuscolo, o sia di Frascati, mal soddisfatti di quanto avea operato contra di loro il desunto Papa Nicolao. Se vogliamo ascoltare il Conti-

(b) Conti nuatore di Ermanno Contratto (b), dopo la morte d'esso Papa, mani Con. Romani Coronam, & alia munera Enrico Regi transmiserunt, nasti in cumque pro eligendo summo Pontesice interpellaverunt. Tale Cironico,

ipe-

193

spedizione dovette effere satta dalla sazione de' suddetti Conti Era Volg-Tuscolani. Non mancò il Collegio de'Cardinali di spedire an- Ann. 1061. ch'esso un' ambasciata alla Real Corte di Germania (a), e su (a) Perus fcelto per tale incumbenza Stefano, uno de' più accreditati fra Opnicus. 4. loro, in cui concorreva

Nobilitas, gravitas, probitas, & mentis acumen.

r

g¢:

ŝ

d

j.

13

وليا.

pla

10

guti

02

: 17

3, 2

350

171,

51

140

Andò questi, ma per la cabbala e malvagità de' Cortigiani, sette giorni passeggiò l'anticamera del Re, senza poter vedere la di lui faccia, nè presentargli le Lettere credenziali . Veduta ch'egli ebbe questa mal'aria, se ne tornò indietro a Roma, dove rappresentò l'incivil trattamento, che gli era stato satto. Allora fu, che il Cardinale Ildebrando, tenuto configlio con gli altri Cardinali, e co i Nobili Romani del fuo partito, propofe di eleggere Papa Anselmo da Badagio, di patria Milanele, e Vescovo allora di Lucca, uomo di gran bontà, e zelo Ecclefiastico, e che forse non s'aspettava questa promozione. Chiamato da Lucca a Roma, venne immediatamente confecrato ed intronizzato col nome di Alessandro II. senza voler'aspettare consenso alcuno dal Re Arrigo. E quì appunto tornarono i Romani ad efercitare l'intera loro libertà nell'elezion de fommi Pontefici, con ricuperare eziandio l'altra di non aspettar l'assenso de gli Augusti per la consecrazione: indipendenza mantenuta poi fino a i di noftri, quando per tanti Secoli addietro fotto gl'Imperadori Greci, Franchi, e Tedeschi era durato il costume, o diciamo, se così si vuole, l'abuso, che l'elezione bensì restasse libera al Clero e Popolo Romano, ma che non si devenisse alla consecrazione senza il beneplacito e l'approvazion de gli Augusti. Avea il solo predefunto Arrigo II. fra gl' Imperadori oltrepassato i confini de suoi predecessori, con obbligar i Romani, che nè pur potessero eleggere il novello Papa lenza il consentimento suo . Da Niccolò II. era stato ultimamente corretto questo eccesso, con tornar le cose al rito antico. Ma i Romani offesi del poco conto, che s'era fatto alla Regal Corte di Stefano Cardinale loro Ambasciatore, nè pur vollero accomodarsi al decreto d'esso Papa Niccolò, decorolo anche pel Re Arrigo, perchè risoluti di rompere ogni catena, e di ricuperar la piena lor libertà in fare i Papi, praticata sempre mai ne' primi quattro Secoli della Chiesa. Nè già operarono senza aver ben preparati i mezzi umani da sostener la loro risoluzione. Era in lor savore Gorifredo Duca di Toscana, Principe allora potentissimo in Italia. Faceano anche ca-Tomo VI. ВЬ

ERA Volg. pitale del foccorso de' Normanni, che aveano giurata fedeltà al-Ann. 1061. la Sede Apostolica; e più ne faceano di Riccardo Principe di Capoa, divenuto anch' esso Vassallo della Chiesa Romana. Sappia-

(a) Leo O. mo da Leone Ostiente (a), che Desiderio Abbate di Monte Caflienfii 1.3. fino e Cardinale se n' andò in tal congiuntura a Roma cum Prin-(b) Baron cipe . Credette il Cardinal Baronio (b), che questo Principe Angal. Ec. fosse Roberto Guiscardo. Ma si dee intendere di Riccardo, nel cui Principato era Monte Casino, Roberto s'intitolava allora Duca,

e non Principe .

OR A appena giunfe alla Corte Germanica l'avviso dell'eletto ed intronizzato Aleffandro II. che l'Imperadrice Agnese ne restò sorte amareggiata, e i suoi Ministri diedero nelle smanie, esagerando l'affronto satto al Re col non aver voluto aspettare il fuo assenso, e coll'essersi messo sotto i piedi il Decreto di Papa Niccolò, ful quale unicamente si potea fondare la pretension di Arrigo: giacche folamente chi era Imperadore coronato, avea in addietro avuta mano nell' approvazion de' Papi eletti, e non già chi era unicamente Re d'Italia, come in questi tempi veniva riconosciuto Arrigo IV. benchè non peranche avesse ricevuta la Corona di questo Regno. Degno nondimeno di offervazione è, che in alcune Lettere e Diplomi Arrigo IV. non peranche Imperadore, usa il titolo di Romanorum Rex: il che vuol significare qualche cofa, nè si truova usato da' suoi predecessori. Accadde in questo mentre, che i Vescovi di Lombardia dopo la morte di Papa Niccolò II. fecero broglio fra loro per aver un Papa di tempra men rigorofa de' precedenti zelantissimi Papi, il quale sapesfe un po'più compatire le lor fimonie ed incontinenze, con dire una ridicolofa propofizione, cioè che il Papa non fi dovea pren-(c) Cardi- dere, nisi ex Paradiso-Italia, cioè della Lombardia (c). Spe-

gon. Vita dirono a tal fine in Germania alcuni dell' Ordine loro, affinchè

Alexandri si maneggiassero per ottener questo intento. Ora trovandosi un Tom. 111. gran caldo in quella Corte, e foffiando in quel fuoco Ugo Bian-Rer. Italic. co., già Cardinale, e poi ribello della Chiesa Romana, non fu loro difficile il proporre, e far dichiarare Papa, cioè Antipapa, contra tutte le regole nella Festa de' santi Simone e Giuda, Cadaloo, chiamato Cadalo, Vescovo di Parma, uomo ricco di sacoltà, ma più di vizi, che si dicea condennato in tre Concili a cagion della fua vita troppo contraria al carattere di facro Pastore. Ne secero perciò gran festa tutti i Simoniaci e Concubinarj di Lombardia. Le scene occorse dipoi si veggono descritte

C:

'rn

CUI

ĸ,

det

it,

1271

1773

803

gitt

ı lı

è,

npe

qre

eia

:0

nef-

άιε

T¢D

p h

.

fı

11,

6

1

P,

Ti.

dalla penna fatirica di Benzone, il quale s'intitola Vescovo d'Alba Esa Volsi nel Monferrato, ma Vescovo Scismatico, che forse non dovette Anniosia mai essere ricevuto da quel Popolo, e perciò nè pur su conosciuto dall' Ughelli. Era costui gran partigiano dell' Antipapa Cadaloo . Il Panegirico da lui fatto ad Arrigo IV. che su dato alla luce dal Menchenio (a), e da me vien creduto la stessa Opera, (a) Mencueche Gualvano Fiamma (b) circa l'Anno 1335. citò fotto nome Germanie di Chronica Benzonis Episcopi Albensis, è una stomacosa Satira car. T. I. contra di Papa Alessandro II. e d' Ildebrando Cardinale, soste- neus Flansgno in questi tempi della Chiesa Romana, da mettersi coll' altra ma in Poliinfame, e piena di bugie, che abbiamo di Bennone fallo Cardi-tia MSia. nale, e ribello della Chiesa Romana. Narra esso Benzone d'essere stato inviato per Ambaseiatore del Re Arrigo a Roma, per intimare a Papa Alessandro la ritirata dal Trono Pontificio, ma con trovar'ivi chi non avea paura. In tale stato erano gli asfari della Chiefa Romana in questi tempi.

INTANTO dopo la conquista della Calabria il valoroso Conte Ruggieri mirava con occhio di cupidigia, ed infieme di compaffione la vicina mifera Sicilia posta sotto il giogo de gli empj Saraceni, e cominciò a meditarne la conquista. (c) La buona for (c) Gaufrituna portò, che si risugiò presso di lui in Reggio Benhumena, terra lib. 2. Ammiraglio Saraceno della Sicilia, maltrattato e perfeguitato da cap. 1-Bennameto uno de' Principi di quell'Isola . Questi gli sece cono- in Hist. Ascere assai facili i progressi in Sicilia, da che essa era divisa fra rab. Sicilia varj Signorotti Mori, ed offerì il suo aiuto per l'impresa. Rug- apud Pagieri adunque sul fine del Carnovale dell'Anno presente con soli cento sessanta cavalli passò il Faro per ispiar le sorze de Mori nell'Isola, diede una rotta a i Messinesi; fece gran bottino verso Melazzo, e Rameta; poi felicemente si ricondusse in Calabria, dove per tutto il Mele di Marzo e d' Aprile attele a far preparamenti per portare la guerra in Sicilia. A questa danza invitato il Duca Roberto Guifcardo suo Fratello (d), colà si por (d) Milatò con buon nerbo di cavalleria, ed anche con un'Armata nava- tena lib. 24 le. Presentivano veramente i Mori la disposizione de i due Fratelli Normanni, e però accorfero da Palermo con una flotta affai più numerofa per impedire il loro passaggio. Ma l'ardito Ruggieri con cento cinquanta cavalli per altro fito passò lo Stretto, e trovata Messina con poca gente, perchè i più erano iti nelle navi Moresche, se ne impadron): il che sece ritirar le navi nemiche, e lasciò aperto il passaggio a quelle di Roberto Guiscar-ВЬ 2

Era Vols, do, il quale colà sbarcò colle fue foldatefche. Nel testo di Gau-Ann. 1061. frido o sia Gosfredo Malaterra questa sì gloriosa conquista, per cui dopo 230. Anni si rialberò la Croce nella Città di Messina, si vede riferita all' Anno precedente 1060. Ma io credo fallato quell'Anno, portando la Îerie del racconto, che la presa di Mesfina accadesse nell'Anno presente . Venne poi un grosso esercito di Mori e Siciliani raunato da Bennameto ad affalire il picciolo de' Normanni, ma restò da essi sbaragliato colla morte di dieci mila di quegl'Infedeli. Non è già vietato il credere assai meno. Diedero il facco dipoi i due Fratelli Principi Normanni a varie Castella e Contrade di quell'Isola sino a Girgenti colla presa di Traina, finche venuto il verno si ritirarono a quartieri. Se cre-(a) Luini diamo a Lupo Protofpata (a), in quest' Anno ancora Roberto Profesta Guifeardo s'infignorì d' Acerenza. Ma probabilmente ciò avvenne l'Anno antecedente al vedere, che questo Scrittore mette all' Anno seguente l'innalzamento al Pontificato di Alessandro II. che pure appartiene all' Anno prefente .

Anno di Cristo MLXII. Indizione xv. di ALESSANDRO II. Papa 2.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 7.

TULL' altro avea fatto nel verno di quest' Anno l' Antipa-Pa Cadaloo, che ammaffar gente armata e danaro per pattare a Roma con difegno di cacciarne il legittimo Successor di S. Pietro, e di farfi confecrare, se crediamo al Continuatore d' (b) Continuatore a remains Contratto (b). Alcuni il pretendono già ordinato manni Con- Papa, perchè Vescovo egli era, e che avesse assunto il nome di iratii 19 Chemica. Onorio II. ma ne mancano le pruove. E s'egli non mutò nome, legno è, che ne pur fu colle cerimonie ordinato Pontefice. Con

(c) Cardii tali forze arrivò Cadaloo a Roma nel di 14. d'Aprile [Benzone adin de lerive, che vi giunfe VIII. Kalendas Aprilis] e li accampò coll' Aragon Vin. elercito fuo ne Prati di Nerone. Nella Vita di Papa Aleffandro II. II. Part. I. a not confervata dal Cardinal d'Aragona (c) troviamo, che mol-Tom. III. ti Capitani e Nobili Romani guadagnati coll'oro fi dichiararono (d) Leo del parritto di Cadaloo; e ciò vien confermato da Leone Ostien-Officialis, se (d), e dall' Autore di un' altra Vita di esso Papa Alessan-Ormonia (d), e dall' Autore di un attra vita ui con agra attra di (e) Vir. die dro (e), da cui impariamo, che molti giorni dopo la esaltazion Andri II. d'esso Papa, Romani, quorum mala consuctudo semper suit, cum Re-, Linie.

odio

la di

odio babere coperunt, e furono essi gl'incitatori della venuta Esa Volza di Cadaloo. Uno de principali, ma volpe vecchia, era Pie-Ann. 1062. tro di Leone, la cui Famiglia fece anche dipoi gran figura in Roma. Da Benzone (a) è chiamato Giudeo: il che probabilmente (a) Benzoin vuol dire, che era nato tale, ma poi fatto Cristiano. Non man-Homes IV. cavano in Roma a Papa Alessandro de gli aderenti ed affezionati, e T.I. Reverifimilmente aveva egli anche proccurato de gli aiuti da Riccardo chenia. Principe di Capua. Si venne dunque ad una battaglia, che riusch sanguinosa, e fin) colla peggio della sazione del legittimo Papa. Poco nondimeno durò l'allegrezza di Gadaloo, perchè chiamato a Roma Gorifredo Duca di Toscana, comparve colà in aiuto del Pontefice Alessandro con sì numerole squadre e forze tali, che restò come assediato l'Antipapa, e se volle uscirne salvo, gli convenne adoperar preghiere e grossi regali col Duca, il quale si contentò di lasciargli aperta la porta per tornarsene libero, ma spogliato, e colla testa bassa a Parma. Benzone descrive a lungo questi fatti, ma se con sedeltà, nol saprei dire. Certamente da S. Pier Damiano vien fospettato, che il Duca Gotifredo non operaffe contutta lealtà ed onoratezza o in questa, o nelle seguenti congiunture. All' incontro Benzone scrive, che il medesimo Duca sece venire i Normanni a Roma a disesa del Papa, Camerinam & Spolesum invafit, [ il che è degno d'attenzione ] plures Comitatus juxta mare tyrannice usurpavit . Per totam Italiam, quos voluit, ad Regis inimicitias incitavit. Aggiugne in oltre, effer egli stato quegli, che mosse Annone Arcivescovo di Colonia a rapire il giovinetto Re Arrigo. E Lamberto da Scafnaburgo (b) offerva, come fosse scandaloso il vedere, che lad- (b) Lamberdove anticamente si suggivano i Vescovati, ora si faceano batta- tai Scassa. glie, e si spargeva il saugue Cristiano per conseguirli: e vuol di- Connice. re del Papato . Ho detto , che Annone rapì Arrigo IV. Intorno a che si ha da sapere, che singuì esso Re era stato sotto il governo dell'Imperadrice Agnese, la quale regolava gli affart unicamente col configlio di Arrigo Vescovo di Augusta, personaggio ben accorto, che ad esclusion de gli altri pretendenti avea saputo introdursi nella grazia di lei. Era savia, era pia Principessa Agnese: tuttavia non potè schivar la maldicenza de gli altri Principi invidioli della fortuna del Vescovo Augustano, perchè sparsero voce d'illecita familiarità fra lei e quel Prelato. Il perchè Annone Arcivescovo di Colonia col consenso di molti altri Principi tolle all' Augusta Madre il giovinetto Arrigo, ed assunse col-

rie

12

٤,

CO

gć

11

i

10

Enavoie, la di lui tutela il governo de gli Stati. La maniera da lui tenunaniera di per far quefto colpo, la lapremo fra poco, richicednodo ora
la voce sparla contro l'onore dell'Imperadice Agnete, ch' io
premunica i Lettori con avveririri della malvagità, che allora
più che mai era in voga. Facile è l'osservare, che i tempi di
guerra son tempi di bugie; ma non si può dire abbassaza, quanto larça briglia si laticasse in queste, e nelle seguenti discordie
fra il Sacerdazio e l'Imperio alla bugità, alla catra, alla calunnia. Le più nere iniquità s'inventarono e sparfero dei Papi, de
Caadmali, de' Vescovi da chi era loro contrario; ed altre vicendevolmente si spaciarono da i mal'affetti contra di Arrigot.
e di tutti i suoi aderenti. Però sta a i prudenti Lettori il camminar qu' con gran riguardo, pressando solomente sede a ciò,
che si truova patentemente avverato dalla misera costituzion
d'allora.

NE' già si può fallare in credendo, che Arrigo IV. si scoptì col tempo Principe d'indole cattiva, incostante e violento, e che tutti i Vizi presero in lui gran piede per qualche disetto della Madre; ma più per l'educazion seguente; e che la vendita de' Vescovati, delle Abbazie, e dell'altre Chiefe, cioè la Simonia, era un mercato ordinario di que'sì sconcertati tempi, per colpa spezialmente della Corte Regale di Germania, incui più potea l'amore dell'oro, che della Religione, e troppo regnava l' abufo, non però nato allora, di uguagliar lo spirituale al temporale. Ora o fia, che i maneggi segreti della Corte di Roma, o quei del Duca Gotifredo disponessero in Germania un ripiego per liberar la Chiefa dalla vesfazione dell' indegno Cadaloo, o pure che il suddetto Annone Arcivescovo, Prelato tenuto in concetto di fanta vita, con altri Principi lo trovasse ed eseguisse, per mettere fine allo Scisma: certo è, che in quest' Anno essendo ito esso Arcivescovo pel Reno a visitare il Re Arrigo, giovane allora di circa tredici anni, dopo il definare l'invitò a veder la nave funtuofissima, che l'avea condotto colà. V'andò di nulla sospettando il semplice giovanetto, ed entratoche su, si diede tosto di mano a i remi. Sorpreso da quest'atto il picciolo Re, temendo che il conducessero a morire, si gittò nel fiume, ma su salvato dal Conte Ecberto, che saltò anch' esso nell' acqua. Su quella nave adunque pacificato con carezze fu condotto a Colonia, dove restò sotto il governo di quel saggio Prelato, al quale da i Principi ne su accordata la tutela. L'Imperadrice Agnese

trafitta da questo inaspettato colpo e ravveduta de falli commessi Era Volg. in patrocinar l' Antipapa, determinò di dare un calcio al Mon. Ann. 1062. do; e passando dipoi a Roma, accettò la penitenza, che gli su data da Papa Aleffandro II. Per testimonianza di S. Pier Damiano (a), non tardò l'Arcivescovo di Colonia Annone a dare, per (a) Petrut quanto era in sua mano, la pace alla Chiesa; perciocchè rauna- Opusc. IV. to un Concilio in Osbor, dove intervennero lo stesso Re Arrigo, O in Orne una gran copia di Vescovi Oltramontani ed Italiani, nello stes-scul.XVIII. fo dì 28. di Ottobre, in cui Cadaloo era stato nell'Anno precedente eletto contro i Canoni Papa, su egli anche deposto, o per dir meglio riprovato e condennato. Avea precedentemente il medefimo Pier Damiano scritta una Lettera di suoco al predetto Cadaloo, chiudendola con alcuni versi, e dicendo in fine (b): (b) Id.1.7. Epifl. 20. 6 Diligenter igitur intende, quod dico: in Opujcul.

Fumca vita volat, mors improvisa propinquat, Imminet expleti prapes tibi terminus avi.

kn

i di

20-

igde

:0

IV.

att

1.0

opi de

d

nia

çal:

pp

αĺ ter.

0, 0

p i

rifit, (lett

470

reid

in

ide

, Re

11.1

, 5

C

102

122 11.

Non ego te fallo: capto morieris in anno. Visse anche dopo l'Anno predetto Cadaloo. Pier Damiano, veggendo, che non avea colto nella predizione, cercò uno scampo con dire, ch' egli s' era inteso della morte civile, cioè della di lui depofizione, e non già della morte naturale. Se i fuoi versi ammettano tale scappata, non tocca a me il giudicarne. Certo confessa egli, che per questo gli secero le risa dietro i suoi avversarj. Levò ancora esso Arcivescovo Annone il posto di Cancelliere d'Italia a Guiberto, che parimente col tempo divenne Arcivescovo di Ravenna ed Antipapa, e lo diede a Gregorio Vescovo di Vercelli, uomo nondimeno macchiato anch' esso di vizj: il che fa conoscere, che il Re Arrigo, benchè non per anche coronato in Italia, pur ci era riconosciuto per Padrone.

Non so io già, se in questi tempi sia ben regolata la Cronologia di Lupo Protospata. Ben so, aver egli scritto (c), che (c) Lujut Roberto Guiscardo Duca s'impadronì in quest' Anno della Città inChronico. d'Oria, e di muovo prese Brindisi, e lo stesso Miriarca [ forse il suo Governatore ]. E' da vedere ancora , se appartenga all' Anno presente, come ha il testo di Gaufrido Malaterra (d), la (d) Gaufrid. discordia insorta sra esso Duca Roberto, e il Conte Ruggieri. Malatera Benchè Roberto promesso avesse ad esso suo Fratello di cedergli la metà della Calabria, pute non si veniva mai a questa sospirata cessione. A riserva di Melito, che era in man di Ruggieri, in tutto il resto delle conquiste l'ambizioso ed infaziabil Roberto

XVIII.

Exa Volg. la facea da Signore. Però Ruggieri presa occasione dal recente ANN. 1062. fuo Matrimonio, fece istanza a Roberto per l'esecuzion delle promesse, a fine di poter dotare decentemente la nuova sua spola Erimberga, chiamata da altri Delizia, o Giuditta, Ricavandone folo parole, e non faiti, si ritiro forte in collera da lui, e gl'intimò la guerra, se in termine di quaranta giorni nol soddisfacea. La risposta, che gli diede Roberto, su di portarsi coll' Armata ad affediarlo in Melito. Ma con tutte le prodezze fatte dall'una e dall'altra parte, nulla profittò Roberto. Anzi Ruggieri ulcito una notte di Melito gli occupò la Città di Gierace per trattato fatto con que Cittadini. Allora Roberto tutto fumante d'ira corfe all'assedio di Gierace; e siccome personaggio d' incredibile ardire, una notte ben incappucciato [ che già era in uso il Cappuccio anche fra i Secolari I fegretamente su introdotto nella Città da uno di que potenti Cittadini per nome Bafilio. Per sua disavventura restò scoperto, e preso a futia di Popolo : vide poco dipoi trucidato Bafilio , impalata fua Moglie, e si credeva anch'egli spedito. Con belle parole gli riuici di fermar la furia del Popolo, e fu cacciato in prigione. Ne andò la nuova all'esercito suo; ma non sapendo che si fare i fuoi Capitani per liberarlo, miglior configlio non feppero trovare, che di spedirne incontanente l'avviso al Conte Ruggieri, scongiurandolo, che accorresse per salvare il Fratello, Non fi fece pregare il magnanimo Ruggieri; corfe tofto co' fuoi a Gierace, e chiamati suor della Città i Capi, tanto disse colle buone e colle minaccie, che fece rimettere in libertà il Fratello. Questo accidente, e la costanza di Ruggieri produsse buon effetto, perchè dopo qualche tempo Roberto gli accordò il dominio della metà della Calabria, Paísò dipoi Ruggieri in Sicilia, dove essendosi ribellato da lui il Popolo di Traina, sece delle maraviglie di patimenti e di bravure contra di que'Cittadini, e de'Saraceni accorsi in loro aiuto, tantochè ne riacqui-(a) Camill, fto veramente la fignoria. Crede Camillo Pellegrini (a), che

(a) Camili. (fi) veramente la fignoria. Crede Camillo Pellegrini (a), che Programia Riccardo I. Conte di Avería, Figliuto di Afelittino Norman-Hill. Pinn on, e non già Fratello di Roberto Guiscardo Duca, come immaginarono il Sigonio, e il Padre Pagi all' Anno 1074. occumi maginarono il Sigonio, e il Padre Pagi all' Anno 1074. occumi maginarono il Sigonio, e il Padre Pagi all' Anno 1074. occumi maginarono il Sigonio, e il Padre Pagi all' Anno 1074. occumi maginarono il Sigonio, e il Padre Pagi all' Anno 1074. occumi maginaro con con sono financia con con contenta (c) de la contenta (c) de fictico, che Riccardo fu creato Principe di Regioni mineme con fuo Figlio Giordano. Cetto è bensì, che Niceando (c) de fictio del programa (c) e fictio del programa (c) e fictico del

colò

colò II. Papa nell' Anno 1059. gli concedette l'investitura di ERA Vole. quel Principato, ma non apparisce, che ne fosse allora totalmen- ANN. 1062 te in possesso. Imperocchè è da sapere, che secondo il suddetto Oftienfe, invogliatofi tempo fa Riccardo di quella bella contrada, messo l'assedio a Capoa, vi sabbricò tre Bastie all'intorno. Ma Pandolfo V. Principe, che v'era dentro, collo sborfo di fette mila Scudi d'oro l'indusse a ritirarsene. Mancato poi di vita esso Pandolfo [ non so in qual' Anno ] e fuccedutogli Landolfo V. fuo Figliuolo, eccoti di nuovo Riccardo colle fue armi fotto Capoa. Tanto la strinfe, che si venne nell' Anno presente ad una Capitolazione, per cui Landolfo fe n'andò via ramingo, e i Cittadini riceverono per loro Principe Riccardo; ma con ritenere in lor potere le Porte e le Torri della Città. Diffimulò per allora l'accorto Riccardo, e contentoffi di questo. Poi rivolte le sue armi all' acquisto delle Città e Castella di quel Principato, gli riuscì nello spazio di quasi tre Mesi d'insignorirsi di turto. Ciò fatto, intimò a' Capuani la confegna delle Torri e Porte, e perchè gliela negarono, strettamente assediò quella Città . Spedirono bensì i Capuani al Re Arrigo in Germania il loro Arcivescovo, per ottener foccorfo; ma non avendo egli riportato fe non parole, fuzono dalla fame astretti a far le voglie di Riccardo Anno Dominice Incarnationis MLXII. quum jam per decem circiter Annorum curricula Normannis viriliter repugnaffent . Però quantunque efittano più Diplomi di quetto Principe, da quali costa, aver egli a sunto fin dell'Anno 1058. o 1059. il titolo di Principe di Capoa, con associar ancora Giordano I. suo Figliuolo al dominio, nientedimeno folamente in quest' Anno egli ottenne la piena e libera signoria di quel Principato. Così cessò di regnare anche ivi la schiatta de Principi Longobardi, e sempre più crebbe la potenza de Principi Normanni. Dalla paco, attaccatofi una notte il fuoco alla Città di Tiano, probabilmente con premeditato configlio, v' accorfe nel mattino feguerate Riccardo, e colla fuga di que' Conti se ne impossesso. Parimente scrive Romoaldo Salernitano (a), che (a) Romado in quest'Anno esto Principe intravit terram Campania, obsedit que du Saleni-Ceperanum, O ufque Soram devastando pervenit. Ci ha conserva- Tom. VII. ta l'Autore della Cronichetta Amalfitana (b) una notizia, cioè che Rer. Italie. per ordine dell' Imperadore, Gorifredo Marchese e Duca di Toscana Italia. T. I. col suo efercito venne contra di Riccardo, e che seguirono fra loro va- Peg. 213. ri fatti d'armi presso di Aquino, in guisa tale che su obbligato Go-

¢å

1

¢

12\*

g.

1 7

11

tifredo a tornariene indietro con poco luo gusto e men guadagno. Tomo VI. Anno

Exa Volza ANN.1063. Anno di Cristo MLXIII. Indizione 1. di Alessandro II. Papa 3.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 8.

L IORIVA in questi tempi Giovanni Gualberto Abbate . Istitutore de' Monaci di Vallombrofa [a], perfonaggio di fom-Parmenfir mo credito per la fantità de fuoi costumi, non meno entro che in Vis. 5. Jo. fuori della Tofcana. Era stato creato Vescovo di Firenze Pierro di nazione Pavele; e perciocchè allora dapertutto facea granboti. Alla San de strepito il vizio della Simonia, i Monaci Vallombrofani, Herem Bolland. sospettando, ch'egli fosse entrato nella Sedia Episcopale medianad diem 12. te il danaro, cominciarono a diffamarlo per Simoniaco, e mos-Julii. fero un gran tumulto nel Popolo di quella Città. Andrea Mo-[b] Andreas naco Genovele [b] lasciò scritto, che portatoli da Roma a Fi-Janueofism renze Teuzone Mezzabarba per visitare il Vescovo suo Figliuo-

hann. Gual- lo, i furbi Fiorentini con interrogazion suggestiva gli dimanberti.

darono, quanto avelle pagato per ottener la Mitra a Pietro; e che il buon Lombardo confessasse d'avere speso tre mila Libre in regalo al Re Arrigo IV. per fortire il suo intento. Ma avendo questo Monaco scritta quella Vita nell' Anno 1419, siccome offervò il Padre Guglielmo Cupero della Compagnia di Gesù, e nulla di questa importante particolarità parlando gli Autori più antichi, si può ben sospenderne la credenza. Era dubbiosa la Simonia di quel Vescovo, e tale non sarebbe stata, se si fosse potuto allegar la consession di suo Padre. Certo è, che i Monaci fuscitarono fieramente il Popolo contra del Vescovo, e andarono sì innanzi, che S. Pier Damiano mosso dal suo zelo impugnò la penna contra di loro. Anche il Duca Gorifredo sosteneva il Vescovo, e minacciava di sar ammazzare e Monaci e Cherici, che contrariaffero a quel Prelato, e gli levaffero l'ubbidienza. Fu inviato appunto colà dal Pontefice Aleffandro effo S. Pier Damiano per proccurar di estinguere un sì pericoloso incendio. In vece di pacificar gli animi di quella gente, diede ansa a que' Monaci di sparlare anche di lui, quasiche fosse fautore de'Simoniaci, e spezialmente gli tagliò i panni addosso uno de' più arditi di loro per nome Teuzone, ubbriaco di uno zelo indifereto. Ma qui non fin la facenda, ficcome vedremo. Benche in Germania foffe stato riprovato l'Antipapa Cadaloo, pure costui non si arrendeva in Italia. Anzi nell'Anno presente, raunata nuova gente,

by Condi

œ-

ire

20

ń,

10 ıδ

(o-

F)

Ð

in

æ

50

, fe che

0, 0

10

lett

hei

diet

, Pot

di

qui

in:

shi

162

1/2

no.

100

de

Concili.

e de i buoni contanti , spalleggiato da i Vescovi allora fregolati Era Volgdella Lombardia, si avviò di nuovo alla volta di Roma, speran- Ann. 1063. do maggior fortuna, che nell'Anno precedente [a]. Ci fu fo- [a] Cardispetto, che Gotifredo Duca di Toscana segretamente il favoris. nal de Arafe. Certo è, che non gli mancarono affistenze in Roma stessa, Aleffand.li perchè molti de' Nobili Romani fi dichiararono per lui. Gli fu dun- P. I. T. III. que aperto l'adito nella Città Leonina, anzi dicono, che gli fu consegnata anche la Fortezza di Castello Santo Angelo. Tempo- siunsia Che. re post alio quorumdam ex Urbe ope & consilio Romam, quam novam perbibent, ingressus, conscendit Arcem Crescentii: costancora Arnolfo Storico Milanefe [b], che allora scriveva le Storie [b] Arnolf. fue. Ma ciò pare, che succedesse in altra forma, siccome dirò. Histor Me-Sappiamo bensì, ch'egli s'impadronì al suo arrivo della Basilica cap. 17-Vaticana, ma non già resta notizia, ch'egli vi prendesse colle cerimonie il manto Papale fecondo il costume, perchè appena s' udì in Roma, come egli v'era entrato, che la mattina seguente diede all'armi il Popolo Romano, e corso colà in suria, tal terrore cacciò in corpo a i foldati di lui, che prefero vilmente la fuga, e lasciarono il loro Idolo solo soletto. Sarebbe caduto Cadaloo in mano de Romani, se non fosse stato Cencio Figliuolo del Prefetto di Roma, uomo di perduta coscienza, che allora l' accolfe nella Fortezza di Crefcenzio, cioè in Castello Santo Angelo, e gli promise assistenza. Quivi restò l'Antipapa assediato da i Romani per ben due anni, con sofferirvi stenti ed affanni incredibili: degno pagamento della imoderata ed empia fua ambizione. Un Concilio di cento Vescovi su in quest'Anno tenuto da Papa Alessandro II. dove furono fatti vari Decreti contra de' Simoniaci, e de' Preti concubinarj. Ne esistono alcuni Atti presso il Cardinal Baronio [c], e nelle Raccolte de [c] Baron.

INTANTO in Germania crescevano gli abusi, profittando ogni prepotente dell' età immatura del Re Arrigo IV. [d] L'e-[d] Lembraducazione di lui fu ful principio appoggiata a gli Arcivescovi fut Scassas di Colonia e Magonza, cioè ad Annone e Sigefredo. Ma loro Chronico. tolfe la mano Adelberto Arcivescovo di Brema, che coll'arte dell' adulazione si rendè arbitro del giovanetto Re, ed occupò in tal maniera due delle migliori Abbazie di Germania. Per far poi tacere gli altri, due ancora ne diede all' Arcivescovo di Colonia, che non si fece scrupolo di questo, ed una a quel di Magon-22, ed altre a i Duchi di Baviera, e di Svevia, cioè ad Ottone

ERAVolg. e Ridolfo. Così mal allevato il Re, non è maraviglia, se andò Ann. 1063. crescendo in que' vizj, che tanto diedero poi da sospirare a i [a] Lucus buoni. Secondochè abbiamo da Lupo Protospata [a], in quest' Protospata Anno Roberto Guiscardo Duca di Puglia e Calabria, tosse a i Greci la Città di Taranto. Ma nè pure stava in ozio il valo-

1. 2. 6. 33.

roso Conte Ruggieri di lui Fratello in Sicilia. Per attestato del [b.Gaufiid. Malaterra [b], in questo medesimo Anno sormarono i Musulmani Mori, e i Siciliani un potente esercito, e vennero ad accamparsi presso al siume Ceramo. Erano circa trenta cinque mila, e il Conte non avea che cento trenta sei cavalli, o sieno pedoni da opporre a sì gran piena di gente. Contuttociò implorato l'aiuto di Dio, e spedito innanzi Serlone suo Nipote, diede loro addosso, e in poco d'ora mise in iscompiglio e suga quegl' Infedeli. Fu detto, che comparve un uomo di rilucenti armi guernito fopra bianco cavallo, con bandiera bianca fopra d' un' asta, che si cacciò dove erano più folte le schiere de' nemici, e fu creduto S. Giorgio. Quindici mila di coloro rimafero estinti sul campo; nel di seguente volarono i Cristiani alla caccia di venti mila pedoni, che s'erano falvati colla fuga nelle montagne e nelle rupi, e per la maggior parte gli uccifero. Si può ben temere, che Gaufrido Malaterra Monaco, il quale folamente per relazione altrui scrisse queste cose dopo molti anni, si lasciasse vendere delle favole popolari in formar questo racconto, che ha troppo dell'incredibile, ed egli perciò se valle concepirlo, su obbligato a ricorrere a i miraculi. La vittoria nondimeno è fuor di dubbio; le spoglie de'nemici surono senza misura; e il Conte avendo trovato fra esse quattro Camelli, li mandò in dono a Papa Alessandro, il quale si rallegrò assaissimo di così prosperosi avvenimenti contra de'nemici della Croce, e spedi anch' egli a Ruggieri la bandiera di S. Pietro, per maggiormente animarlo a profeguir quell' impresa. Trafficavano in questi tempi i Mercatanti Pisani in Sicilia, e massimamente in Palermo, Città Capitale, e piena allora di ricchezze. Avendo essi ricevute varie ingiurie da que' Mori, raunarono una possente flotta per farne vendetta, ed esibirono la loro alleanza al Conte Ruggieri per assediar Palermo, essi per mare, ed egli per terra. Ma perciocchè non potè così presto Ruggieri accudire a quell'impresa, a vele gonfie andarono essi ad urtar nella catena,

[c] Annal. che ferrava il Porto di Palermo, e la ruppero. Entrati nel Porto, se crediamo a gli Annali Pisani [c], Civitatem ipsam ceperunt. Rer. Italie. Ma ciò non sussifie. Il Malaterra ci assicura, essere accorsa tan-I ag. 168.

ta moltitudine di Musulmani e Cittadini per difesa della Cit- ERA Volgtà, che i Pisani contenti di portar via, come in trionfo, la ca- Ann. 1063. tena spezzata, se ne tornarono a casa. Egli è bensì suor di dubbio, ch'essi trovate in quel Porto sei navi di ricco carico, cinque ne diedero alle fiamme, e la più ricca feco menarono a Pifa, del cui immenfo tesoro si servirono dipoi per dar principio alla magnifica fabbrica del loro Duomo. Di questa gloriosa impresa resta tuttavia la memoria in versi incisa in marmo nella facciata di quel maestoso Tempio, che si legge stampata presso molti Scrittori. Nè quivi si parla della presa della Città di Palermo, ma sì ben delle navi bruciate, e della ricchissima menata via: con aggiugnere, che sbarcati dipoi i Pisani suor di Palermo, vennero alle mani coll' Armata de' Saraceni, e ne fecero un gran macello; dopo di che alzate le ancore se ne tornarono tutti sesteggianti a Pisa. Andò poscia il Conte Ruggieri con dugento soldati, o fieno cavalli, a bottinare verso la Provincia di Grigenti: che questo era il suo mestiere, per poter pagare ed alimentar la sua gente. Parte de' suoi cadde in un'imboscata di settecento Mori, che loro tolle la preda, e li mise in suga. Ma sopragiunto Ruggieri sbaragliò i nemici, e ricuperata la preda, allegramente la condusse a Traina. Dovette in questo Anno Riccardo Principe Normanno di Capoa, infignorirsi ancora della Città di Gaeta, perchè da l'innanzi egli e Giordano suo Figliuolo ne i Diplomi si veggono intitolati Duchi di Gaeta.

no

0.

į.

11

II.

) t

hea bea

h

fi

nte 1 A.

eti.

ris zeli

liz,

11

031

04

, el

1:00

34

110

ist.

22.

à

Anno di Cristo MLXIV. Indizione II.

di ALESSANDRO II. Papa 4.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 9.

TU creduto in addietro, che correndo quest' Anno, Annone Arcivescovo di Colonia sosse spedie pedito a Roma, per terminare lo Scisma, e che susseguentemente sosse tenuto il famoso Concilio di Mantova, in cui seguì la total depressione di Cadaloo. [a] Fincencilio di Mantova, in cui seguì la total depressione di Cadaloo. [a] Fincencilio di Mantova, di Cadaloo di C

ExaVols to, fe si avesse da attendere, porterebbe, che Annone fosse ve-ANN. 1064 nuto molto prima di quest' Anno, da che egli successivamente narra, che Cadaloo dopo la partenza di Annone in Italia tentò la sua fortuna coll'armi contra di Papa Alessandro. Ne ci resta vestigio di azione alcuna fatta in questa prima pretesa venuta di Annone . Però quanto a me credo , che questo Scrittore imbrogliasse qu'il suo racconto, e che non s'abbia a credere se non un fol viaggio di lui, del quale parleremo all' Anno 1067. E tanto più perchè tuttavia feguitarono in quest' Anno i Romani a tener bloccato e ristretto Cadaloo in Castello Sant' Angelo. Se foffe venuto a Roma Annone con commissioni del Re, avrebbe messo fine a quella gara. Per le notizie, che accenna il suddetto Fiorentini, vegniamo in cognizione, che Papa Aleffandro, il quale imitando gli ultimi suoi Predecessori, riteneva tuttavia il Vescovato di Lucca, si portò nel presente Anno a visitar quella Chiefa, e quivi si fermò per più mesi. Tolomeo Lucchese, Ve-

(a) Proles Cinera, e quivi ii rermo per più men. I olomeo Lucchele, Vecensis An- vazione, cioè che questo Papa per maggior sua sicurezza si ritipar. Ecclef. rò in tempi tali a Lucca con accordar vari Privilegi alla medesi-

16.19.T.11 ma Città . Nam primo tribuit ei Bullam plumbeam pro Sigillo Rer. Italie. Communitatis, ut babet Dux Venetorum [ l'usavano anticamente anche altri Principi . ] Ecclesiam Santii Martini [ Cattedrale di Lucca ] speciali decorat gratia , ut Canonicos ditta Ecclesia mitratos babeat in Processione regulari, & sicut Cardinales incedant, ficus Ravenna, O in Eccle fia Santii Jacobi, que Compofellana vocatur. Amplid Benedetto XIII. Papa in questi ultimi tempi la dignità di quella Chiefa con dare il titolo di Arcivefcovo al fuo facro Paftore. In quest' Anno ancora Domenico Contareno, intitolato Dei grasia Venetia Dalmatiaque Dux, Imperialis Magister (b) insieme con Giovanni Abbate del Monistero de' fanti Ilario e Benedetto, situato in territorio Olivolensi super flu-

(b) Antion. Italic, Dif. fers. 63.

go ad Uberto da Fontannive . Dal che si raccoglie, che Olivola, Città una volta Episcopale, era in Terra ferma. In quest' Anno ancora Adelasia, o sia Adelaide Marchesana di Susa, e Vedova di Oddone, o sia Ostone Marchese, fondò il Monistero di (c) Guiche Santa Maria di Pinerolo per l'anima fua (c), O' Manfredi Marchionis Genitoris mei, O Adalrici Episcopi Barbani mei, O Berta Genitricis mea , O anima Domni Oddonis Marchionis Viri mei, cujus exitus fit mibi luctus &c. Lo Strumento fu ftipulato

men, quod dicitur Hune, concede l'Avvocazia di quel facro Luo-

Ecclef.

Anno

Anno Domini nosti Jesa Christi MLXIV. Oslavo die Mansis Se Eravoga prembris nella Città di Torino. Petrché non avea peranche Artia Anvesago IV. Re ricevura la Corona, perciò di lui non si fa memoria alcuna nè in questo Documento, nè in moti altri d'Italia. Abbiamo poi da Lupo Protospata (a), che in quest' Anno la Cirprotopata (b), che in quest' Anno la Cirprotopata (c), che in quest' Anno la Cirprotopata (d), che in quest' anno la cirprot

Anno di Cristo MLXV. Indizione III. di Alessandro II. Papa 5.

(P

\*

ηi

ÇĐ

μ

de

122

í

á

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 10.

DOPO aver fofferto l'Antipapa Cadaloo infiniti incomodi perchè ivi affediato sempre o bloccato da i Romani: forte perchè si slargò il blocco, o altra via per fuggire se gli aprì, cercò nell' Anno presente di mettersi in libertà (b). Ma gli convenne (b) Cardicomperarla con trecento libre d'argento da quel medefimo Cen- nalis de Acio Figlinolo del Prefetto di Roma, che fin'allora l'avea falvato t'ila dalle mani del Popolo Romano con ricoverarlo in quella Fortez- xandii 11. za. Però ivergognato fegretamente ne uicì, e malconcio di fanità, e tenza foldi con un templice ronzino, e un folo famiglio, tanto cavalcò, che arrivò a Berceto sul Parmigiano, nè più gli venne voglia di veder l'acque del Tevere . Racconta Leone Offiense (c), che circa questi tempi Barasone uno de i Re della (c) Leo O-Sardegna fece istanza a Defiderio Cardinale ed Abbate di Mon-cap. 23. te Cafino, per aver de' Monaci da fondare un Monistero nelle fue contrade. Lo zelantissimo Abbate sopra una nave di Gaeta v'inviò dodici de' suoi Religiosi con un Abbate, ben provveduti di facri arnesi, di Libri, di Reliquie, e d'altre supellettili. Ma i Pılani, maxima Sardorum invidia ducti, prefero e bruciarono quella nave, e tutto tolfero a i poveri Monaci. Ci fa ben veder questo satto, che i Pisani non peranche signoreggiavano

ERA Volg. in Sardegna. Barasone ne dimandò, e n' ebbe soddissazion da ANN. 1065. loro; dopo di che ottenne due altri Monaci da Monte Casino, co' quali fondò un Monistero . Altrettanto sece un'altro Re di quell' Ifola chiamato Torchitorio , colla fondazion d' un' altro Monistero. Poscia il Papa e il Duca Gotifredo tanto operarono, che i Pifani foddisfecero al Monistero Casinense, e gli promisero in avvenire rispetto ed amicizia. L'aver taluno creduto, che solamente nel Secolo seguente i Giudici della Sardegna prendessero il titolo di Re, viene smentito da questi Atti, e da altre pruo-

22.

(a) Antique ve da me recate nelle Antichità Italiane (a). Un' altro fatto fert. 5. o vien raccontato da esso Ostiense, che ci servirà a sar conoscere la diversità delle cose umane. Perchè erano nati de gli sconcetti nel Monistero dell' Isola di Tremiti, dipendente dal nobilissimo di Monte Casino, il saggio e santo Abbate Desiderio ne levò via Adamo Abbate, e diede quell' Abbazia a Trasmondo Figliuolo di Oderisio Conte di Marsi . Furono imputati quattro Monaci Tremitenfi da i lor compagni d'aver tentata la ribellion di quell'Isola. Di più non ci volle, perchè il giovane Trasmondo Abbate facesse cavar gli occhi a tre d'essi, e tagliare ad uno la lingua. Al cuore dell' Abbate Casinense Desiderio, nomo pieno di mansuetudine e di carità, su una serita la nuova di questo eccesso, si per la disgrazia di chi avea patito, come per la crudeltà di chi avea dato quell'ordine, e principalmente poi per l' infamia di quel facro Luogo. Però frettolofamente accorfe colà, mile fotto aspra penitenza Trasmondo, e poscia il cacciò di colà. Ma quel, che è da stupire, diverso su il sentimento d'Ildebrando Cardinale ed Arcidiacono allora della fanta Romana Chiefa, che fu poi Papa Gregorio VII. Sostenne egli, che Trasmondo aveva operato non da crudele, ma da nomo di petto, con aver trattato, come fel meritavano, que maligni; e gli conferì anche in premio una migliore Abbazia, cioè la Cafauriense ; anzi da lì a non molto il fece ancora Vescovo di Balva. Era allora il Cardinale Ildebrando il mobile principale della Corte Pontificia. Nulla fi facea fenza di lui, anzi pareva, che tutto foffe fatto da lui: tanto era il suo senno, l'attività, e zelo, con cui operava, benchè fosse assai picciolo di statura, e l'apparenza del corpo non rifpondesse alla grandezza dell' animo'. Giacchè il

(b) Baro. Cardinal Baronio (b) non ebbe difficultà a produrre alcuni acu-Ercief. ad ti versi di S. Pier Damiano, nè pur'io l'avrò per qui replicarli. Ann. 1061. Così egli scriveva al medesimo Ildebrando, suo singolare amico:

209

Papam rite colo, fed Te prostratus adoro. Tu facis bunc Dominum: Te facis ille Deum. ERA Volg. ANN.1065.

In un' altro Distico anche più pungente dice dello stesso Ildebrando :

ò

1

10

\*

ı.

rì

n-

ıt.

Vivere vis Roma? clara depromito voce:

Plus Domino Papa, quam Domno pareo Papa. Il che ci fa conoscere, chi sosse allora il Padrone di nome, e chi di fatti in Roma.

FU in quest' Anno fatto Cavaliere il Re Arrigo IV. (a) cioè (a) Lambre. ricevette egli l'armi militari dalle mani dell'Arcivescovo di Bre- burgensia in ma con quella folennità, che era da molti Secoli in ufo, e durò Chionco. molti altri dappoi. E fin d'allora si scoprì il suo mal talento contra di Annone Arcivescovo di Colonia, poiche gli stava sempre davanti a gli occhi il pericolo corfo, allorchè quel Prelato il rapì alla Madre. Ma per buona fortuna essa sua Madre, cioè l' Imperadrice Agnese, avendo satta una scappata da Roma in Germania, quetò per allora l'animo vendicativo del Figliuolo. Attesero nell' Anno presente (b) i due Fratelli Normanni, Ro-dus Malaberso Duca, e Ruggieri Conse ad espugnar qualche Castello, terra lib. 2. che tuttavia si sottraeva al loro dominio nella Calabria. Costò cap. 37loro quattro Mesi l'assedio del solo di Argel, e convenne in sine ammettere quegli abitanti ad una discreta capitulazione. In questi tempi il sopradetto insigne Abbate di Monte Casino e Cardinale Defiderio attese indefessamente a fabbricare una suntuosa Basilica in quel sacro Luogo (c): al qual fine chiamò dalla Lom- (c) Lo bardia, da Amalfi, e da altri paesi, e fin da Costantinopoli, Officialis, de i valenti Artefici di Musaici, di Marmi, d'oro, d'argento, 1.28.0 fee. di ferro, di legno, di gesso, d'avorio, e d'altri lavorieri. il che fervì ancora ad introdurre, o a propagar queste Arti in Italia . Troviamo eziandio, che nell' Anno presente seguitava la Città di Napoli a riconoscere la sovranità de' Greci Augusti, ciò apparendo da una concession di beni (d) fatta da Giovanni II. Ar- (d) Antique. civescovo di quella Città, e da Sergio V. il quale si vede intitolato Eminentissimus Consul & Dux, atque Domini gratia Magifter Militum. Lo Strumento fu stipulato Imperante Domino noftro Duce Conftantino magno Imperatore Anno quinto, die XXII. Mensis Julis, Indictione Tertia, Neapolis. Se tali Note non son (e) Pagini fallate, prima di quel che credette il Padre Pagi (e), Coftantie ad Annal. no Duca ascese sul Trono di Costantinopoli. A quest Anno anco- (1) Campi ra appartiene un Placito pubblicato dal Campi (f), e tenuto Mordi Pia cen. Tom.I. Tomo VI. Dd nel

Appendic.

Era Volg, nel di primo di Luglio in Piacenza nella Corte propria di Ri-Annacosi, naldo Mello del Signor Re, dove in judicio refideba Domnus Dionifius Episcopus fancia Placentina Ecclefa, or Gomer vius Comitatu Placentino, froe Missus Domnis Regis una cum Domnus Cuniterto Episcopus fancia Taurinensis Ecclefa &c. Serva ancora quest Atto a comprovare il domniso del Re Arrigo, tuttochè non per anche Coronato, in Italia; e che anche il Vescovo di Piacenza al pari di tanti altri Prelati era divenuto Conte, cicè Governatore perpetuo della sua Città.

## Anno di CRISTO MIXVI. Indizione IV.

di Alessandro II. Papa 6.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 11.

IMENTICOSSI ben presto Riccardo Principe di Capoa d'effere Vaffallo della santa Sede, e di aver giurata sedelià ad essa sotto Papa Niccolò II. Egli a guisa de gli altri Principi Normanni, che mai non si quetavano, finchè non aveano afforbito chi stava loro vicino, e dopo ciò pensavano ad ingoiar gli altri, a' quali s'erano appressati: veggendo, che tutto gli andava a seconda, cominciò anche a stendere le sue conquiste sopra le Terre immediatamente sottoposte nel Ducato Ro-(a) Lupur mano a i Papi. E Lupo Protospata scrive (a), ch' esso Riccar-Prisopera do intravit Terram Campania, obsedisque Ceperanum, O comprebendit eum, O' devastando usque Romam pervenit . Accosta-(b) Le to che si su a Roma (b), pretese d'essere dichiarato Patrizio, cioè Avvocato della Chiesa Romana: Dignità fino da' tempi di 46.3.6.25. Pippino Re di Francia conservata sempre ne gl' Imperadori ; e Dignità, che portava seco il primato, o almeno gran considerazione nell'elezione de'Romani Pontefici. Di questa mena su avvertito il Re Arrigo IV. e per abbatterla , ed insieme con disegno di levar dalle mani rapaci de' Normanni le Terre di S. Pietro, e di prendere in tal'occasione la Corona dell'Imperio dalle mani del Papa, un' infieme una forte armata, e giunfe fino ad Augusta, risoluto di calare in Italia. Il costume era, che il Marchese di Toscana, allorche il Re Germanico era per venire in queste parti, andasse ad incontrarlo colle sue milizie. Aspettò

Arrigo per qualche tempo, che il Duca Gorifredo comparifie :

ma non veggendolo mai venire, anzi avvisato, ch'egli era ben lon-

lontano di là, tra il dispetto conceputo a cagione di questa man- Era Volgcanza, e fors' anche per qualche sospetto della fede di lui , Ann. 1063. deliste dalla sua spedizione, e se ne tornò indietro. Intanto esfo Duca con possente esercito era corso a Roma per reprimere l'infolenza di Riccardo e de'fuoi Normanni. Tale era il credito del Duca Goffredo, tali le forze fue, che i Normanni sbigottiti si ritirarono più che di fretta, abbandonando la Campania Romana, se non che Giordano Figliuolo del suddetto Riccardo con un buon corpo di gente si fortificò in Aquino per sar testa all' Armata nemica. Presentossi Goffredo co'suoi circa la metà di Maggio fotto quella Città, accompagnato in quella spedizione dallo stesso Papa e da i Cardinali , e per dicidotto giorni stette accampato intorno alla medefima, con effere fuccedute varie prodezze sì dall'una parte, come dall'altra. Ma per accortezza di Guglielmo Testardita, che andò innanzi indietro, si conchiuse un abboccamento fra esso Duca Gosfredo, e Riccardo Principe al Ponte già rotto di Santo Angelo di Todici. Fama corfe, che il Duca più da una groffa fomma di danaro, che dalle parole di Riccardo, si lasciasse ammansare; e però da lì a poco piegate le tende, se ne tornò colla sua gente in Toscana. Si lasciò ve-. dere in quegli stessi giorni una gran Gometa, di cui sanno menzione altri Storici fotto il presente Anno, e mostrò la sua lun-

ò

ĺ

ć.

2>

ti.

b.

iå

; :

ra

21.

ile Pie

ile

ı

it

n)

i:i

ķů.

zione aitri storici lotto il pretente Anno, e mostro la ilua ilua ga coda per più di venti giorni. Romoaldo Salernitano (a), che control questo medefino Anno parla del predetto Fenomeno, ag. mudata giugne, che Raberso Guifcardo circa gli fiesti giorni cipi Civir nua Cisso. satem Vestiri, apprebenditque ibi Casapanum nomine Kuristum Trill. Rene [cioè Cirizo]. Nella Cronichetta Amastinan (b) Ta equitto Inicia, della Città del Vasto è trasportato nell' Anno seguente, e quel levit Til. Carapano vien' ivi chiamato Bemnaro. Abbiamo da Gautrido Parla Malaterra (c'), che in questi tempi il Conte Ruggieri saceva (c) Ganita Continue scorrette in Sicilia addosto a i Mori, con riportante terralib. a quali sempre buon bottino, e con tale speciale, che non esp. 38-potea effere mai colto da loro, Fabbricò eziandio la Fortezza di Petrelia con torri e bassilioni : fortiscazione, che servi a lui Petrelia con torri e bassilioni : fortiscazione, che servi a lui Petrelia con torri e bassilioni : fortiscazione, che servi a lui de Petrelia con torri e bassilioni : fortiscazione, che servi a lui

non poco per conquistare il resto della Sicilia.

Fi Nou't' avea tenuto saldo contra del Clero concubinario di Milano, e contra de' Simoniaci Arialdo Diacono di quella Chiefa, non già Fratello di un Marchefe, ma bensì di chi portava il sopranome di Marchefe; Ecclesiatico pieno di zelo per la Disciplina Ecclesiatica, e che insteme con Erlembaldo No-

Dd 2

Exa Volg. bile Laico commoveva il Popolo contra de' Cherici fcandalofi ; Ann. 1066. e contra dello stesso Arcivescovo Guido. Paíso Arialdo a Roma, e tali doglianze e pruove dovette portare contra d'esso Arcivescovo, sautore de' Preti concubinari, e creduto Simoniaco, che il Pontefice Alessandro II. fulminò la scomunica contra di lui . Tornato Arialdo a Milano, e divolgate le censure, gran tumulto ne succedette nel di della Pentecoste, perchè ito alla Chiesa l'Arcivescovo, sollevossi contra di lui, o pur prese l'armi in favore d' Arialdo quella Plebe, che teneva il di lui partito, e dopo aver bastonato l'Arcivescovo, e lasciatolo come morto, (a) Arnulf. corfero tutti a dare il facco al di lui Palazzo (a). Questo acci-

cap. 18.

stifter. Medielan. f. 2. dente sveglio non poca commozione ne' Vassalli ed altri aderenti dell' Arcivescovo, i quali risolverono di farne vendetta sopra Arialdo. Non veggendosi egli sicuro, travestito se ne sugg), ma non potè lungo tempo fottrarfi alle ricerche de'fuoi perfecutori. Tradito da un Prete, presso il quale s' era risugiato, su melso in mano de i foldati dell' Arcivescovo, che condottolo sul Lago Maggiore, quivi crudelmente gli levarono la vita nel dì 28. o pure, come altri vogliono, nel dì 27, di Giugno dell'Anno prefente . Non mancarono miracoli in attestazione della gloria ch' egli confegul in Cielo, e fu poco dipoi registrato fra i Santi . Martiri dalla Sede Apostolica. Abbiamo la suf Vita scritta dal (b) Paricel- beato Andrea Vallombrofano fuo Ditcepolo; e il Paricelli (b) fina de SS. Scrittore accuratissimo e benemerito della Storia di Milano, die-Heisembal- de tutto alla luce, ed illustrò i fatti sì d'esso Arialdo, che di Er-(c) Alla lembaldo . Vegganfi ancora gli Atti de' Santi Bollandiani (c) .

Junii .

Senderum Arnolfo, e Landolfo seniore Storici Milanesi di questi tempi , ed diem 27, svantaggiosamente parlano d'esso Arialdo, perche avversari di lui, e protettori del Clero, allora troppo fcostumato. In quest' Anno ancora paísò alla gloria de' beati S. Teobaldo Romito Franzese della schiatta nobile de' Conti di Sciampagna . Succedette la sua morte nel Luogo di Solaniga presso a Vicenza, dove per più anni egli era dimorato, menando una vita austera in orazioni e digiuni. Il facro suo Corpo su rapito da i Vicentini, ma nell' Anno 1074, furtivamente tolto, fu portato al Monistero della Vangadizza presso l' Adicetto, dove è oggidì la Terra del-

(d) Mabili. la Badia. Abbiamo la fua Vita (d), feritta da Pietro Abbate di Secul. Be quel facro Luogo, e persona contemporanea, che assistè alla di lui morte. Ne parla anche Sigeberto (e), oltre a molti altri . (c) Sigebor. In quest' Anno ancora non potendo più sofferire i Vescovi e Prin-

cipi

cipi della Germania (a), che Adelberto Arcivescovo di Brema, ERA Volg. nomo pien d'alterigia, si abusasse dell'ascendente preso sopra il Ann. 1066. giovane Re Arrigo coll'operar tutto di cole, che gli tirarono ad tu Scaffat dosso l'odio di tutti: congiurati in Triburia intimarono ad Arri-burgensti in go o di depor la Corona, o di licenziare da sè Adelberto. Perch' Chronico. egli volle fuggire, gli misero le guardie intorno, e poi vituperofamente cacciarono l'Arcivescovo Bremense, e su consegnato il Re sotto il governo di Annone Arcivescovo di Colonia, e di Sigefredo Arcivescovo di Magonza (b). Annone attese ad innal- (b) Adem zar tutti i suoi Parenti ed amici alle prime Dignità, e fra gli Bremensio altri promosse alla Chiesa Archiepiscopale di Treveri, che venne 609.37. a vacare in quest' Anno, Conone, cioè Corrado suo Parente, e gli fece dar l'anello e il baston pastorale dal Re Arrigo, con inviarlo poscia a Treveri per esser ivi intronizzato. Resto talmente disgustato ed irritato il Clero e Popolo di quella Città, per vedersi privato dell'antico suo diritto d'eleggere il proprio pastore, che diede nelle smanie, e ne avvenne poi, che arrivato cola Conone, Teoderico Conte e Maggiordomo della Chiefa di Treveri gli fu addosso con una mano d'armati, e dopo qualche mele di prigionia, il fece precipitar giù da un'altamontagna, dove lalciò la vita. Fu questi, non so come, riguardato dipoi qual Martire; e Lamberto scrive, che alla sua tomba succedeano moltissimi miracoli. Ma non dovette far grande onore all' . Arcivescovo Annone, che su poi anch'egli venerato per Santo, una promozion tale, perchè ingiuriofa a quel Popolo, e contraria a i facri Canoni.

ı

t¢

::

Anno di Cristo MLXVII. Indizione v.

di Alessandro II. Papa 7.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 12.

ON men che Milano era in confusione la Città di Firenze in quelti giorni a cagion de Monaci Vallombrofani, che softenano aver Pierro da Pavia Fesesso confegnita quella Chiefa coll auto della regina pecunia. Per mettere fine a sì lunga diffensione, che avea già partorito varj scandali, ebbero le parti ricorio a S. Giovanni Gnalberto. Fece egli quanto fin si su mano per indutre il Velcovo a confessare il suo fallo, ma darno. Propole dunque la sperienza, o fa il si diudizio del suo-

Ena Volg. co: che allora fimili modi di tentar Dio non erano vietati, anzi parea talvolta, che Dio gli autenticasse co i Miracoli. Questa fregolata pruova nondimeno non avea voluto concedere nell'Anno antecedente Papa Alessandro II. in occasione di visitar la Tofcana, Comandò dunque l' Abbate S. Giovanni Gualberto, che un suo Monaco dabbene, appellato Giovanni, passasse pel suoco, e con tal pruova chiarisse, se Pietro era Simoniaco sì o no. A due cataste di legna preparate per tal funzione su attaccato il fuoco, ed allorchè era ben formato ed alto il fuoco, animosamente vi passò per mezzo il Monaco Giovanni co' piedi nudi fenza nocumento alcuno, e fenza che nè pur restasse brucia-

Potuli Fie rentini ad Alexandr. Papam in Vita S.Tohannis mediclin.

ad hune

to un pelo del fuo corpo. Il fatto prodigioso si vede descritto (a) Epiflol. dal Popolo Fiorentino in una Lettera (a) a Papa Aleffandro, riferita anche dal Cardinal Baronio (b), il quale giudicollo accaduto nell' Anno 1063. Ma il Padre Mabillone (c) scoprì con altre memorie, che tal pruova accadde nel Mefe di Febbraio nel Mercordi della prima settimana di Quaresima dell' Anno pre-Gualberti. fente, in cui la Pasqua cadde nel di 8. di Aprile. Il Vescovo Annal. Fcc. Pietro fi sa, che preso l'abito Monastico, in quello piamente (c) Mabill.

Annal, Be terminò i fuoi giorni, e che il Monaco Giovanni fu dipoi creato Cardinale e Vescovo d'Albano, appellato da 11 innanzi Giovanni Igneo, quasi uomo di fuoco, o uscito del fuoco, e ado-Annum. perato dalla fanta Sede in ambascerie di grande importanza.

TUTTAVIA durava l'ostinazion dell'Antipapa Cadaloo, e se non potea far più guerra coll' armi al legittimo Pontefice Aleffandro II. gliela facea colla difunion delle Chiefe, feguitando alcuni Vescovi, e spezialmente Arrigo Arcivescovo di Ravenna a sostenere la di lui fazione. Per terminare questa abbominevol gara, e per falvare con qualche apparenza il decoro della Corte Germanica, fu data l'incumbenza ad Annone Arcivef-(d) Nicrol, covo di Colonia di venire in Italia. (d) Paísò egli per Lombar-Cardin. dia e Toscana a Roma senza sermarsi, e quivi ammesso all' u-

in vita Ale dienza del Papa in presenza de' Cardinali, con aria mansueta xandri II. e modesta disse: Come mai, o confratello Alessandro, avete voi Rer. Italie. ricevuto il Papato fenza ordine e confentimento del Re mio Signore? Lungo tempo è, che tale licenza s'ottiene da i Re e Prin-

cipi. E quì cominciando da i Patrizj de' Romani , e da gl'Imperadori, alcuni ne nominò, per ordine e confenso de' quali erano faliti gli Eletti fulla Sedia di S. Pietro. Allora faltò fu il Cardinale Ildebrando Arcidiacono co i Vescovi e Cardinali, e disse 211

33

æ

ie.

12

á

m

ir Ca-

d

tti

gr.

3070

tea

zb

171.

DO:

tir

は

-00

ibes

10

foots

: 18

o Si

0/18

10

es?

CF

18

all'Arcivescovo, che secondo i Canoni non era permesso a i Re Esa Volz. d'aver mano nell'elezione de Romani Pontefici, e addusse mol- ANN.1067. ti testi de santi Padri, e massimamente l'ultimo Decreto di Papa Niccolò II. fottoscritto da cento tredici Vescovi, di maniera che l'Arcivescovo restò, o mostrò di restar soddisfatto: benchè veramente nè pur fosse stato osservato il Decreto d'esso Niccolò Pontefice. Dopo di che pregò il Papa di voler tenere per questa caufa un Concilio in Lombardia, per quivi giustificar pienamente l'elezione sua . Il che quantunque paresse contro il costume, e contrario al decoro d'un Romano Pontefice, tuttavia confiderata la cattiva costituzion de' tempi, e per desiderio di dar la pace alla Chiefa, fu accordata e scelta la Città di Mantova per celebrarvi il Concilio. Che in quest'Anno fosse il medesimo celebrato, e non già nel 1064, come altri ha credute, l' hanno già dimostrato Francesco Maria Fiorentini (a), e il Padre Pagi (b) (a) Fiorencoll'autorità di Sigeberto, e di Landolfo iuniore Storico Milane. tin. Memor. fe. Egli è da dolere, che non sieno giunti fino a i di nostri gli lib. 1, Atti di quel Concilio. Pure sappiamo, che v' intervennero tut- (b) Parius ti i Vescovi di Lombardia, eccettochè Cadaloo, il quale benchè ad finnal. ne avesse l'ordine dall' Arcivescovo di Colonia, non ardì di Baron. presentarsi a quella sacra Assemblea, dove il Pontefice Alessandro II. talmente provò la legittimità della sua elezione, e rispofe alle calunnie inventate da i malevoli contra di lui , che i Vescovi di Lombardia di suoi avversari, che erano prima, gli diventarono amici ed ubbidienti. Fra l'altre cose quei, che veramente in Lombardia erano rei di Simonia, aveano opposto il medesimo vizio all' elezione di lui. Lo attesta anche Landolfo seniore (e), ma con una man di favole, che non occorre confuta- (e)Landulre, perchè smentite dall'evidenza. Il Papa, secondo il costu fui senior Histor, vieme de' suoi Predecessori si purgò da questa taccia col giuramen- diolan. 1.3. to; e bilogno nè pur ve n' era, perch' egli fu Papa di fomma cap. 18. viriù e di raro zelo contro la Simonia, ed eletto spezialmente per cura del Cardinale Ildebrando, cioè del maggior nemico, che si avesse mai quell'esecrabil vizio. Restò dunque atterrato Cadaloo, il quale nondimeno per testimonianza di Lamberto (d), finche ville, non volle mai cedere all'empie fue preten (d) Lembr. tus Scafna fioni.

DA Mantova paísò Papa Alessandro alla sua Patria Milano, Considere si studiò di risormar gli abusi per quanto potè, e di mettere pace stra il Clero e Popolo. A tal sine quivi lassiò, o pu-

Part. I.

Esa Vole, re mandò due Cardinali [a] cioè Mainardo Vescovo di Selva Can-ANN.1007: dida, e Giovanni, che fecero nel di primo d' Agosto alcune uti-[a] Arnulf. Me li e savie Constituzioni contra de' Simoniaci e Cherici concubinadiolan.1.3. rj, e promosfero la pace e concordia fra i Cittadini . Leggonsi tali Costituzioni ne gli Annali del Cardinal Baronio, e nelle [b] Rerum Annotazioni alla Storia di Arnolfo Milanefe [b]. La pace nondimeno non prese piede in Milano. Erlembaldo Cotta, uomo T#2. 32.

Nobile e potente, affistito dal braccio di Roma, seguitò a far aspra guerra all' Arcivescovo Guido, con pretenderlo Simoniaco ed illegittimo Pastore : il che continuò gli sconcerti, descritti da Arnolfo e da Landolfo seniore, Storici Milanesi di questi tempi. ma parziali , come già abbiam detto , de' Preti concubinari , e massimamente il secondo, ne' cui scritti la bugia e l'insolenza [c] Landul- trionsa. Questi fra l'altre cose scrive [c], che Erlembaldo si-

fur fenior. Hiller, Me. bimet vexillum , milites (cavalleria) O pedites , exinde qui dictan. 1. 3. scal as ad capiendas domos, machinasque diversas ordinavit; pracap. 29. terea balistas ac fundibularios &c. Questi avvenimenti ci fanno

affai conoscere, che allora Milano non dovea lasciarsi regolare da Ministro alcuno del Re, e che a poco a poco il Popolo s'incamminava a quella libertà, che vedremo andar crescendo ne gli anni feguenti. Nella Vita di Papa Alessandro II. a noi conserva-[d] Rev. Ita. ta da Niccolò Cardinale d'Aragona [d], fi legge, che dopo il lie. T. III. Concilio di Mantova esso Pontefice se ne ritornò tutto lieto a Roma, e che nello stesso i Normanni occuparono la Cit-

tà di Capoa, e che Ildebrando Cardinale chiamò in aiuto Goffredo Duca di Tofcana, il quale accorfo con un immenfo esercito, e colla Contessa Matilda sua Figliastra, ricuperò essa Città di Capoa, e la restituì alla Chiesa Romana. Potrebbe ciò far credere tenuto il Concilio di Mantova prima dell' Anno prefente, giacchè abbiam veduto succeduta nel presente Anno la guerra della Campania. Ma non è ficuro in questo il racconto di quello Scrittore, da che egli sa ricuperata Capoa, quand' è fuor di dubbio, che Riccardo Principe di quelle contrade feguitò ivi a tener sua signoria, nè l'Ostiense, Scrittore di quefli tempi, da alcun segno, che Capoa venisse in potere della Chiesa Romana . Forse vuol dire , che Riccardo di nuovo si

[e] Unbell. accordò col Papa, e gli giurò omaggio anche per la Città di Tom. VII. Alfano Arcivescovo di Salerno, pubblicata dall'Ughelli [e], e feop. Saler data Capua IV. Idus Octobris, per manus Petri fantia Romana

Eccle fia Subdiaconi & Bibliothecarii , Anno VII. Pontificatus Esta Volz. Domni Alexandri Papa, Indictione VII. Credette il Sigonio, ANN.1067. che tal Documento appartenesse all' Anno seguente 1098. ma io lo credo feritto nell'Ottobre dell' Anno presente. Ora da esso apparisce, che il Papa entrò in Capoa, e pacificamente vi dimorò; ma quivi continuò anche Riccardo il suo dominio. La guerra fatta dal Duca Gotifredo in Terra di Lavoro, abbiam veduto di sopra, che è riferita nella Chronichetta Amalfitana all'Anno 1058. Finquì la Città di Bari , Capitale della Puglia , anzi de gli Stati, che aveano già in Italia gl'Imperadori d'Oriente, Città forte, e Città piena di ricchezze, avea fuggito il giogo de' Normanni . Ma da gran tempo vi facea l'amore Roberto Guiscardo Duca, e l'Anno fu questo, ch'egli ne determinò la conquista. Però con un copioso esercito per terra, e con una flotta navale per mare si portò ad assediarla. Non concordano gli Autori nell'affegnar l'Anno in cui egli diede principio a quest'assedio. Lupo Protospata [a] e l'Anonimo Barense [b] di ciò par- [a] Lubus lano all'Anno feguente, e per quello che andremo vedendo, dee Protofpiana preponderare l'afferzion loro a quella di Gaufredo Malaterra [c], foldnonome e di Romoaldo Salernitano [d], che lo mettono in quest' Anno . Barenfu in Leone Ostiense [e] scrive, che Roberto prima di mettersi a co- [c] Malasì difficile impresa, s'era impadronito della Città d'Otranto. Si iera lib. 2. rifero a tutta prima i Baritani della venuta dell'efercito nimico; cap. 40. e con ingiurie e col far mostra delle lor cose più preziose, si fa- dui Sulerceano beffe de i Normanni. Ma Roberto senza curarsene punto, Tom. VII. attendeva a preparar tutto quanto parea più spediente per vince. Rev. Italie. re una sì orgogliofa Città. In quest' Anno [f] il Re Arrigo IV. [e] Leo O. celebro le sue Nozze in Triburia con Berra Figliuola del già Od-1.2. cap.16. done, e della celebre Adelaide Marchefi di Sufa. Pietro Marche- fi Annalise, Fratello d'essa Berta, per quanto s'ha da un Documento Bereboldus rapportato dal Guichenon [g], tenne un Placito nell' Anno Conflan-1064. nella Villa di Cambiana. Ma riusci ben inselice il Ma- Albericus trimonio fuddetto, perchè troppo era già alterato da'vizj l'a- Monachus, nimo di questo Re.

[g] Guiche non Hiftoir. Genealog. de la Maifon de Save

pe Tom. Ill.

Tomo VI.

Cas

: 22:

12.2

800

2001

12

3 ti

ida

931,

:122

16

gr

72

2253

ce à

: 8

po i

0.1 Cir

Goleler

ęcò

p

01

CCOS

2236

16

que della

ni

àé

g á :],t 226

Ε¢

Anno

Anno di Cristo MLXVIII. Indizione vi. di Alessandro II. Papa 8. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 12.

Ena Volle.

ON avea di buona voglia il Re Arrigo prefa per Moglie da Regina Berta, e ne cominciò ben preflo a far conocidato e lei, anzi al Pubblico tutto, l'aversione. Se si ha da (s) Hilhata credere a Brunone Scrittore della Guerra Sassonica (a), Auto-Britisto, recontemporaneo, ma nemico d'esso, eparciale de Sassonicamen, ni, da cui non ditorda Bertoldo da Costanza (d.), già Arrigo dar Can-cra arrivato ad una strana sfenatezza di costumi, e perduo rel-Brouvenia.

Fieherum, ni, da cui non discorda Bertoldo da Costanza (b), già Arrigo (b) Bentol- era arrivato ad una strana sfrenatezza di costumi, e perduto nella libidine, fenza curarti più della Moglie, tuttochè giovane, in Chionic, bella, e savia, e cercando in tutt' altre parti pastura alle sue voglie impudiche. Cominciò pertanto a defiderare di liberarsi da questo legame, e gli cadde in pensiero di far tentare da un suo confidente l'onestà di essa Regina. Con tale audacia e costanza costui ne parlò a Berta, ch'ella s'avvide, non poter egli senza consentimento del Re Marito tenerle di sì fatti ragionamenti. Mostrò dunque d'arrendersi, e concertò di ammetterlo nel buio della notte. Ciò riferito ad Arrigo, all'ora prefissa venne con costui o per sorprendere la Moglie, ed aver legittimo motivo di separarfene, ovvero con pensier di levarle la vita. Per paura, che appena introdotto nella camera il compagno, si ferrasse l'uscio, volle egli essere il primo ad entrare, e su ben riconosciuto da Berta, che tosto diede di catenaccio alla porta ed escluse l'altro, infingendosi di non conoscere il Marito. Erano preparate tutte le fue Damigelle con bastoni e scanni, che se gli avventarono addosso, gridando la Regina: Ab figliuolo di rea femmina, come bai avuto tanto ardire di entrar qua? Fioccavano le bastonate, e bench' egli dicesse d' essere il Re, Berta replicava, ch' egli mentiva, perchè suo Marito non avea bisogno di cercar furtivamente ciò, che gli era dovuto di ragione. Infomma tante gliene diedero, che il lasciarono mezzo morto: ed egli senza palesare ad alcuno questo accidente, e fingendone altra cagione, per un mese attese a guarire in letto. Così operava o almen si dicea che operasse lo sconfigliato Re, il quale oltre a gli eccessi della sua libidine commetteva ancora di quando in quando delle crudeltà, e fece quanto potè per disgustare i Popoli della Turingia e Sassonia: il che fu principio d'aspre guerre in quelle contrade. Ciò nondimeno, ERA Volg. che maggiormente dispiaceva al Romano Pontefice, e a tutti i Ann. 1608. buoni, era il vender egli pubblicamente i Vescovati e le Badie a chi più offeriva; e a più d'uno lo stesso Benefizio, e a gente

anche per altro indegna del facro ministero.

glie

mo

da

ito-

.fo

rel.

foe

77

: d

2 6

ISIC

72.

iet.

)I¢

157

27.2 ·III)

13-

i

12: di

ď

10

ATTESTA il Fiorentini, fondato su molte Carte esistenti nell' Archivio Archiepiscopale di Lucca, (a) che il Pontefice A- (a) Fiorent. lessandro II. si trattenne in Lucca, cioè nell'antico suo diletto Matild.l.s Vescovato, ch'egli tuttavia governava, sul principio di Luglio fino al principio di Dicembre. In un continuo allarma erano in questi tempi i Saraceni e i Popoli restati lor sudditi in Sicilia, perchè l'indefesso Conte Ruggieri ora in questa, ora in quella parte, faceva delle scorrerie, e metteva tutto il paese in contribuzione. Non sapendo essi come più vivere in mezzo a tanti affanni, secondochè lasciò scritto Gausredo Malaterra (b), mi- (b) Malafero insieme un grosso esercito; ed in quest' Anno allorche Rug- iera Histor. gieri comparve verso Palermo a bottinare, gli furono addosso all'improvviso nel Luogo di Michelmir, e il serrarono da tutte le parti. Alla vista di costoro il Conte, animata con breve ragionamento, e schierata la sua picciola Armata, la spinse contro a i nemici, e tal macello ne fece, che [ se pur si ha in ciò da credere all'esaggerazione di quello Storico I non vi restò chi potesse portarne la nuova a Palermo. Trovaronsi fra il bottino de i Colombi chiusi in alcune sportelle, e Ruggieri chiestone conto, venne a sapere, effere uso de Mori il portar seco tali uccelli, per potere, allorchè il bisogno lo richiedeva, informar la Città de gli avvenimenti, con legare al collo, o fotto l'ali d'essi un polizzino, e dar loro la libertà. Dura tuttavia quest' uso in alcune parti del Levante, e celebre su fra i Romani nell' assedio di Modena. Fece il Conte scrivere in Arabico in un poco di carta il successo infelice de' Mori, e i Colombi sciolti ne portarono tosto a Palermo la nuova, che empiè di terrore e pianto tutta quella Cittadinanza. Abbiamo da Lupo Protospata (c), (c) Lupus che Roberto Guiscardo Duca di Puglia in quest'Anno assediò la Protospata Città di Montepeloso, e veggendo, che indarno vi spendeva il (d)Romualtempo, ando con pochi sotto Obbiano, o sia Oiano, e l'ebbe in dus Salerfuo potere. Romoaldo Salernitano (d) lo chiama Ariano. Poscia Tom. VII. per tradimento di un certo Gotifredo s' impadroni da li a non Rer. lialie. molto anche di Montepeloso. Osserva il Malaterra (e), che Malaterra quella Città era di Goffredo da Conversano, Nipote dello stesso lib. 2. c. 39.

Еe

ERA Voig. Roberto. perchè Figliuolo di una sua Sorella, il quale valorosamente l'avea con altre Castella conquistato senza aiuto del Duca, e però non si credeva obbligato a servirgli, come il Duca esigeva. Ma l'ambizion di Roberto non solea guardare in saccia nè a parenti nè ad amici, e però gli tolse quella Città, benchè dipoi gliela rendesse con giuramento d'omaggio. Si può nondime-

mus Apulut lib. 3.

no dubitare, che per conto del tempo si sia ingannato il Protospata : (a) Guilliel- imperocche tanto il Malaterra, quanto Guglielmo Pugliele (a) rapportano questo fatto, prima che Roberto imprendesse l'assedio di Bari, a cui, siccome abbiam veduto, egli diede principio nell' Anno precedente, e continuollo ancora nel presente. Tuttavia anche Romoaldo Salernitano fotto quest'Anno riferisce la presa di Montepeloso nel di 6. di Febbraio, correndo l' Indizione Sefta.

Anno di CRISTO MLXIX. Indizione VII.

di ALESSANDRO II. Papa o.

di Arrigo IV. Re di Ĝerm. e d'Italia 14.

RRIVO' in quest' Anno il giovanil furore, e l'avversione conceputa dal Re Arrigo contra di Berta sua Moglie, (b) burgenfis in a trattare di ripudiarla; al qual fine adescò con varie promesse Chronico. Sigefredo Arcivefcovo di Magonza, per averlo favorevole in questo affare. Perchè non v'era legittimo alcun fondamento di divorzio, s'inorridirono a tal propolizione gli altri Vescovi e Magnati. Pertanto fi determinò di tenere un Concilio in Magonza, nella fettimana dopo la festa di San Michele, dove si risolverebbe ciò, che fosse di dovere. Avvisato intanto Papa Alessandro II. di questo mostruoso disegno del Re, per impedirlo, spedi suo Legato in Germania San Pier Damiano, che benchè oppresso da gli anni, ed anche mal soddisfatto della Corte di Roma, pure non ricusò di assumere questo faticoso viaggio ed impiego. L'arrivo del Legato mile in cofternazione il Re, e gualtò i difegni del Concilio, e tutte le misure dell' Arcivescovo di Magonza. In Francosorte diede Arrigo udienza al Legato Apostolico, che gli espose gli ordini del Papa di guardarsi da si scandalosa azione, troppo riprovata da i sacri Canoni, è obbrobriosa alla gloria di sua Maestà. A tenore del Legato parlarono ancora quasi tutti i Principi di quell'Assemblea, in guifa che per necessità e vergogna, ma sempre di mal cuore, 36

Do-

20

70

1)

E.

ρiο

'n

r.

h

in

ęŝ

110

g):

냺

ir

7

Arrigo fmontò dalla fua pretenfione, dicendo, che avrebbe fatto Era Volgforza a fe stesso per portare quel peso, giacche non avea la manie. Ann. 1069ra di fgravariene. Che da lì innanzi paffaffe buona armonia fra esso Re e la Moglie Berta, si può riconoscere dall'avergli ella partorito Figliuoli, e dall'averlo costantemente seguitato ne' suoi viaggi. Continuava intanto l'affedio di Bari, che con gran vigore veniva difefo da' Cittadini, e da Stefano Paterano Ufiziale speditovi da Costantinopoli, ed uomo di molta probità e valore. Manè pur cessava Roberto per mare e per terra con quante macchine da guerra erano allora in uso di tormentare la Città, adoperando anche larghe promesse e fiere minaccie, tutto nondimeno senza far frutto. Veggendo i Baritani, e il loro Governatore tanta offinazione in Roberto, e che la vettovaglia andava scemando di troppo, si avvilarono di liberarsi in altra maniera da questo pertinace nemico. Trovavati in Bari un Sicario, uomo di non ordinario ardimento, che prese l'assunto di tendere insidie al Duca Roberto, e di levargli la vita (a). Altro non era il padiglione d'esso Roberto, che (2) Guiluna baracca o capanna formata di travicelli, e circondata da rami Int lib. 2. d'alberi fronzuti. Effendosi l'affassino finto uno de' suoi, verso la Gaufidua fera mentre il Duca era per andare a cena, di dietro ad essa capan- lib. 2.6.11. na gli tirò una faetta avvelenata, che gli toccò bensì le vesti, ma nongià il corpo, ed ebbe quell'affaffino la fortuna di falvarfi colla fuga nella Città. Servì questo accidente per aprir gli occhi a Roberto e a' fuoi, i quai tofto chiamati i muratori, gli fecero fabbricare una cafa, dove egli potesse dimorar con sicurezza.

A quell' Anno il Sigonio (b) riferifee un Concilio, tenuto da (b) SignaPapa Aleffandro in Salerno, al quale oltre a molti Veferovi ed Ab de Signabati intervennero anche Gifosso Principe di quella Città, Raborrabati intervennero anche Gifosso Principe di quella Città, Raborracome in Conca, e il Conte Reggieri luo ostraclio. Ma ne in quest'
Anno, nè in quel Lucogo su celebrato un tal Concilio, se è vero,
come io credo, il Documento recato dall' Ughetile (c), che è luco
co tellimonio a noi restato di questa facra adonanza. Parla vii il Torto, nio
Pontesce del Sinodo, que Severo Pontificanus nostri Anno apud Met. Accinica,
più ne clebrasa es si in Ecclessi acasi Perti Aposlovam Principis,
Sustana, que est ejusalem Civitarii Sedes Episopatus, die Calendarum Augustumanta, a cui furnon prefenti i luddetti Principi. I. Anno sesso
ci pur egli conto già Anni dal di della sia intonizzazione. E in
M. si, c'non già in Salerno, si dice tenuto quel Concilio. In quelit tempi si vivva s Lomunicato dal Papa Arrigo Arricos forcioro di Ra-

Exa Volg. venna, per la cui riconciliazione inutilmente aveva adoperato i Ann 1069. suoi buoni ufizi San Pier Damiano appresso il Romano Pontesice. Peggio anche passava in Milano a Guido Arcivescovo, perchè Erlembaldo Cotta, Nobile zelantissimo, dopo avere ricevuto da Roma la bandiera di San Pietro, coll'armi temporali gli facea guerra: del che parlano gli Storici Milanesi Arnolfo e Landolfo (a) Puricel- teniore. Ora, siccome offervo il Puricelli (a), nell' Anno presen-S. Herlem. te accadde, che trovandosi quel Prelato, siccome persona creduta baldi c.28. Simoniaca, angustiato da tanti affanni, ed oramai per le malattie e per la vecchiaia in pessimostato, s'induste a rinunziar la Chiesa a Gorifredo Suddiacono, uno de gli Ordinari, cioè de' Canonici della Metropolitana, il quale, inviato l'anello e il Pastorale in Germania, mediante lo sborfo di buona fomma di danaro, fu approvato per Arcivescovo di Milano dal Re Arrigo, ma non già dalla Sede Apostolica, la quale fulminò contra di lui le sacre Censure, e nè pur su accertato dal Popolo Milanese. Era seguita fra lui e Guido una convenzione verifimilmente di pagare al vecchio una ragionevol pensione. Ma avendo Erlembaldo mosse l'armi anche contra di questo Simoniaco Successore della Cattedra Ambrosiana, e mancando a lui i mezzi da foddisfare al convenuto, Guido accordatofi con Erlembaldo, tentò di ripigliare l'Arcivescovato, e se ne tornò a Milano, dove burlato miseramente terminò poscia i suoi giorni nell' Anno 1071. Effendo morto fenza prole, Erberto Conte e Principe del Maine in Francia, s'impadronì di quella Provincia Guglielmo il Conquistatore, Duca di Normandia, e poi Re d' Inghilterra. Ma que' Popoli malcontenti di avere un tal padrone, chiamarono alla fignoria di quegli Stati il Marchefe Alberto Az-20 11. Progenitore de' Principi Estensi. S'ha dunque a sapere per (b) Orderitestimonianza di Orderico Vitale (b), che scrivea le sue Storie cir-Hist. Eccl. ca l'Anno 1130. che esso Erberto ebbe tre Sorelle. Una earum data est Azzoni Marchiso Liguria, cioè al suddetto Marchese Azzo. (c) Antichi- Il suo nome su Garfenda, siccome ho dimostrato altrove (c). Dal ra Epienn Par. I. c. 3. primo Matrimonio con Cunegonda de' Guelfi avea questo Principe avuto un Figliuolo, cioè Guelfo IV. che vedremo in breve creato

Duca di Baviera, Ascendente della Real Casa di Brunswich. Da quest'altro Matrimonio colla Principessa del Maine ricavò due Maschi, cioè Ugo e Folco, dal secondo de quali viene la Ducal Casa d'Este. Abbiamo dunque dalle Vite de' Vescovi, date alla luce

(d) Mabill. dal Padre Mabillone (d), che forse circa questi tempi i Primati del Analest. Tom. III. Maine mittentes in Italiam, Athonem quemdam Marchifium cum cap. 33. Uxa-

Uxore & Filio, qui vocabatur Hugo, venire fecerunt, feque O' ERA Volg. Civitatem, O totam fimul regionem eidem Marchifio tradiderunt. Ann. 1069. Andò il Marchefe Azzo, s'impadron) di tutto il Maine, e vi lasciò Signore il Figliuolo Ugo. Ma nel 1072. di nuovo s'impadronì di quel Principato il fuddetto Re d'Inghilterra Guglielmo. Di ciò ho (a) Antichi. io parlato più diffusamente nelle Antichità Estensi (a). A Giovan- ta Estensi ni Duca di Amalfi (b) succedette nell' Anno presente Sergio suo Par. L.c. 27. Figliuolo.

œ

dia to

uta.

tot itía

į.

d.

pro-

o t

100

cck

101 100

ka

fa

Car

7775

le d

ęp

e cir

n de VIII.

. Di

KID

, D

ch.

ı lıc

排品 11 (18 52

Italic. To. 1 pag. 211.

Anno di Cristo MLXX. Indizione VIII. di Alessandro II. Papa 10. di Arrigo IV. Re di German. e d'Italia 15.

MANCO' di vita Gotifredo Barbato Duca di Lorena e Tosca-na, ma non è sì facile l'accordar gli Scrittori intorno all' Anno della sua morte. Bertoldo da Costanza (c) la metre nell'An- Confianno 1069, succeduta nella Vigilia del santo Natale : nel che è se-tiensia in guitato dal Fiorentini nelle Memorie di Matilda (d), e dal Padre (di Fiorenta Mabillone (e). Ma Lamberto da Scasnaburgo (f), Sigeberto (g), Menos. di l'Annalista Sassone (b) ed altri, a'quali ader) il Cardinal Baronio Bib. 1, (i) col Padre Pagi (k) la riferiscono all' Anno presente. E se si po- (e) Mabill. tesse con franchezza ripolare sopra una memoria insorme, recata Beardifire. dallo stesso Fiorentini, si dovrebbe credere veramente passato all' (f) Lamberaltra vita nell'Anno presente. Ma non sembra finora ben deciso biagensis in questo punto. Anche la breve Cronica di San Vincenzo di Metz (1) Gironico. all'Anno 1069. riferisce la di lui morte. Vo io credendo derivata in Chronic. questa sconcordanza de gli Storici dall' Anno, che terminava colla (h) dunali-Vigilia del fanto Natale, cominciando il nuovo nel di feguente. fla Suxo u-Dovette mançare questo Principe nella notte, che divideva l'uno dum Tom.? Anno dall'altro. Presso gli Storici suddetti egli si truova ornato di (i) Baron, molti elogi, e fu da taluno appellato Gosifredo il Grande, a distin- in dunal. zione de gli altri Duchi di Lorena di questo nome. Morì appunto (k) Pagint in Lorena, ed ebbe sepoltura in Verdun, con lasciar Vedova per ad Annal. la seconda volta Bentrice Duchessa di Toscana, e un Figliuolo di Baron. lui nato dalle prime nozze, per nome Gozelone, o sia Gotifredo, nova Bigiovane di gran talento, ma gobbo: il che fervì a lui di fopranome blio. Tal.
per diffinzione da gli altri. O fia che vivente il padre, o che dopo la sua morte si conchiudesse l'affare, certo è, che sra questo giovane Principe, cioè Gotifredo il Gobbo, e la Contessa Matilda, uniEna Vole, ca Figliuola di Bonifazio già Duca e Marchefe di Tofcana e della Anno 1970. finddetta Beatrice, segoù matrimonio ; e noi vedremo in breve queforo fine principe, già fuccedato al Padre nel Ducato della Lorena, efercitar anche in Italia l'autorità di Duca di Tofcana per ragione di Matilda fua Moglie. Non crano peranche divenuti ereditari i Ducati, e giì altri governi di Italia, almente che le Donne ancora vi fuccedefiero; ma la potenza e la coffituzion de tempi avea già introdotto quefto coffume. L'abbiamo parimente offervato in Ade-laide Marchofana di Sufa, Principeffa d'animo virile. Vien redu-

6) Guides to dal Guicheson (2), che a questa Adelaide appartenga una membrithim. mari nifrita lad II yesheli (4), ed el trattu dalla Cronica del Monta Millor inifero di Fruttuaria, cioè la feguente: Anno Domini MLXX... (6) Ugi-ti, Menție Maio capra fuir O'incenfa Civitat Aftenții ed Alesia Calului, servini pil Aftenții e ale la quale occăsione il fudetto Ughelli îu davi propie, a vilo, che Adelaide facelle ricevere a quel Popolo per fuo Vescovo Benfa. Generale, finqui rigettato da gli Aftigiani. Leggeli una simil me (5) Chan. moria nelle Croniched'Afti (c), ma con divertità, dicendoi ivi, diving fir, che la Città Afti [iu prefa in quest']. Anno. None Kalendas Maii e

official Translata interaction control (1), macounterinas, uncertains uncertains (included Nano, None Kalendas Mais a taitea. Comistiffa Alaxia; Tabe a sons fuecenfa fuit de Anno MXCI. de cime quinto Kalendas Aprills; O'ede a total fuite de Anno MXCI. de cime quinto Kalendas Aprills; O'ededem Anno diffa Camistiffa de isis. Alassia e Adelaide sono lo stesso mase è vero questo incendio, non dovette già questo entrare nel catalogo de suoi elogi, In quest' Anno annora diced fine a suoi giorni Odelrico Duca e Mais.

In que!l' Anno ancora diede îne a' luoi giorni Odelrico Diuce e Mai-Collembre. Chefe di Carinita (4). Soleva in addietro andare unito col governo na Scelpa della Carinita quello ancora della Marca di Verona; ma nonso dideseguiira, e, se geli godefie nello fefio rempo di quefla, ne hi ofific na Prefidennilità dente de fia Marca. Ebbe per fucce flore Bersoldo. Nel fi dee tacere Screedini per gloria dell'Italia, che in quest' Anno da Guglielmo Re d'Inghil-Biglicon; terra, e Duca di Normandia, fopranominato il Conguilitatore, fa

creato Arcivefcovo di Canturber), e Primate dell'Inghilterra il Beato Lanfranco di nazione Pavefe, perfonaggio celebre nella Storia Ecclefiaftica non meno per la fua Letteratura, che per le fue (e) Signa, gloriofe azioni. Appoggiato il Sigonio (e) alle Croniche moderne de Rogeni 4 di Pifa feriffe, che in quell'Anno i Pifani portarono la guerra in actionalista. Confeci el del choeffe di Genovefe con dodici galere andarono al boco

car la bocca d'Arno; ma ufciti in armi i Pifani ne prefero fette nel de de la SanSifio d'Agofto. Non fono indubitate cotali notizie. Gil (f). Associa antichi Annali di Pifa (f) altro non dicono, fe non che forfe gran Pifani ra michi Annali di Pifa (f) altro non dicono, fe non che forfe gran Pifani ra guerra fra i Pifani e Genovefi. L'avidirà del commerzio dicele mobilimo. Poli l'invidida, all'o dolo; e poficia alle guerre fra quefte due Nazioni.

ni;

福

tip

310

14

:35

05

Mo

(in

CO

65

III,

là la

his g

Vii

(113)

οď÷

refr

CCT:

gial fa

ıi

50

27

31

0

į (C

Gi

gtal

32

122

Tomo VI.

nl; e andando innanzi ne vedremo de' lagrimevoli effetti. Nè pur Ess Volg laiciò paffare l'Anno prefente Papa Aleffandro fetza rivedere la Musiora fua diletta Chiefa di Lucca, dove fecondo le memorie allegate da Francesco Matia Fiorentini (a) nel di 6. di Ottobre solennemente (a) Fioreconsecro la Cattedrale di San Martino, novamente fabbricata in di Musica quella Città, e consermo i privilegi a quel Vescovato.

V' HA chi crede, che in quest' Anno giugnesse Roberto Guiscardo Duca ad insignorirsi della Capital della Puglia, cioè di Bari. (b) Già cominciava ad affortigliarfi forte la vettovaglia in quella du Mala Citià, e Roberto più che mai si mostrava risoluto di sorzarla a ce- terra lib. 2. dere. Spedirono perciò que' Cittadini un Messo a Costantinopoli cap. 43. con lettere compassionevoli a Romano Diogene Imperadore per im- Apulus 1.3. plorare soccorso. Nè lo chiesero in vano. Romano messa insieme una buona flotta di navi con foldatesche e viveri, ne diede il comando a Gocelino Normanno, che disgustato e ribello del Duca Roberto, era alcuni anni prima paffato alla Corte Imperiale d'Oriente, ed avea fatta ivi gran fortuna colla sua bravura. Tornato il Messo a Bari, e segretamente entrato riempiè d'allegrezza quel prima disperato Popolo coll'avviso del vicino aiuto, e loro ordinò di stare attenti per far de' fuochi la notte, allorchè si vedesse avvicinare la flotta de' Greci. Ma s'affrettarono essi di troppo. La stessa notte cominciarono ad accendere de' fuochi nelle torri e in altri fiti della Città: il che offervato da i Normanni, fervì loro d'indizio, che aspettassero in breve qualche aiuto per mare. Per buona ventura il Conte Ruggieri alle premurole istanze del Fratello Roberto era anch'egli dalla Sicilia venuto a quell'affedio, menando feco un poderoso naviglio. Fu a lui data commission di vegliare dalla banda del mare, ne paísò molto, che si videro da lungi molti fanali, segni indubitati di navi, che venivano alla volta di Bari. Allora l'intrepido Ruggieri, imbarcata la gente sua, con leonina serocia volò incontro a i Greci, i quali credendo, che i Baritani per l'allegrezza venissero a riceverli, non si prepararono alla difesa. Andarono i Normanni a urtar sì forte ne'legni nemici, che una delle navi Normanne, dove erano cento cinquanta corazzieri, fi rovesciò, e restò con gli nomini preda dell'onde. Ma il valoroso Ruggieri adocchiata la Capitana, perchè portava due fanali, andò a dirittura ad investirla, e la sottomise con sar prigione il Generale Gocelino, che poi lungamente macerato in una prigione, quivi miferamente mort. Questa presa, e l'avere affondata un'altra nave de' Greci, mile in rotta e fuga tutto il rimanente con glo-

Ff

ria

Esa Voig, ria fingolare de Normanni, che in addietto non s'etano maiavAnnietosa, vifasi d'effer atti a battuglie navali, e cominciatono allora ad
imparare il melitere. Ne di più vi volle, perchè i Cittadini di
Bari trattufiero e concludellero la refa della Città al Duca Roberto, che trattà amorevolmente non folo effi, ma anche la
guarnigion Greca, e il lor Generale Stefano, con rimandar poi
tutti effi Greci liberi al loro paefe. Se veramente in queft Anno, o pure nel feguente, Roberto Guifcardo faceffe così impor-

tante cooquifta, fi è diputato fra gli Eruditi. Chiaramente feri
(a) Layav e Lupo Protofpata (A), ch'egli entrò vitoriolo in Bari nel di

Faulharia, 15, d' Aprile dell' Anno 1071. e a lui fi attiene il Padre Pagi

(b) Papra (b), con offervare, che per telliminonianza di Guglielmo Puglie
na Comin.

(c), dutò tre anni quell'afficidio, e che per confeguente effo dover
di anni contro lerive, che Bari venne alle mani di Roberto nell' An
fire para la linomario lerive, che Bari venne alle mani di Roberto nell' An
fire para la littorio di Roberto nell' Anno 1070. e Camillo Pellegrini (d') fi fottoferiffe a tale

di antiglio, poinone. Stimò il Padre Pagi poco ficura la Cronologia del Ma
laterra, fenza offervare, che non è di miglior tempra quella di

Largadori.

Largadori.

un Anno la caduta dal Tronodi Romano Diogene Augulto. Anmaticira che Romoaldo Salentiano nella Cronica (u. é.), siccome ancomaticira per la Cronichetta Amalfitana (f) mettono fotto quell'Annola
marchiano, per la di Bari. Tuttavia l'autorità dell'Olitenfe (g) fembra balatitica.
(f) designa te nell' Anno leguene il vittoriofo Roberto dopo un affedio di
latitica. In terra decidere quello punto; cioè a periudarfe, che veramenlatitica. Il designa de la companio dell'Olitenfe (g) fembra balatitica. Il designa de la companio dell'Olitenfe (g) fembra dell'Olitenf

no actuato ul siminat, coi piezzoni regal piator l'aga. Inferi findro, Poniefice di rara virità, non era perfonaggio da lafciarfi in tal guifa fovvertire. Aggiugne quello Storico, che a tutti e tre poi fece ello Pontefice un'i acerba riprentione, perchè Simoniacamente vendesser gli Ordini sacri. Non dovea peranche Annone Arcivescovo effere giunto a quella Santità, di cui parlano gli Storici de Secoli fussiquaetti. Era in questi tempi un gran saccendiere Gregorio Vescovo di Vercelli, e Cancelliere di Artigo IV. Re di Germania e d'Italia. Da lui ottenne egli nell'Anno presente varj Cafali posti nel Contado di Vercelli per la fua Chiefa, [a] con effer ivi espresso danto ancora fervi est vola tium, quod persiner ad Comiterum: il the fa intendere, che fà Nession andava fempre più pelando e fminuendo l' autorità e il pro facilità vento fepttame a i Conti Governatori delle Gittà, di modo che for. 13-70 a poco a poco si ridusse quasi in nulla il Diffretto di esfe Città, Nessione e la Signoria de' Conti urbani. Ma da che si misero in libertà le stelle cità, colla forza sincome vederemo, ripigliarono e fottomisero al loro dominio non meno i Conti territoriali, ed altri Nobili possidenti calla lori deprenenti alla lo re giurisdizione, ma stefero le mani anche alle Gastella possedute dalle Chiefe.

Anno di Cristo MLXXI. Indizione 1x. di Alessandro II. Papa 11. di Arrigo IV. Re di German. e d'Italia 16.

ú

16

įċ.

ú

ł

)la

'n

¢îr

Pro

130

\le

OU!

20

de

 $\tilde{r}^{2}$ 

is

e å

C.

'INTRUSO e Simoniaco Arcivescovo di Milano Gosifredo, giacche era stato rigettato dal Popolo, [b] con molti suoi [b] Anulf. fazionari andò a ritirarsi in Castiglione, Castello pel sito mon-diciau.1.3. tuolo, per le mura e torri, e per altre fortificazioni creduto al- cap. 21lora inespugnabile, circa venti miglia lungi da Milano. Na usciva spesso la sua gente a provvedersi di viveri alle spese de'confinanti, col commettere ancora non pochi ammazzamenti. Non volendo il Popolo di Milano tollerar più quelto aggravio, misero insieme un esercito, e con tutto il bisognevole passarono ad affediar quella Rocca, risoluri di liberarsi da quella vessazione. Mentre durava un tale assedio, o accidentalmente, o per opera di qualche scellerato, si attaccò il suoco in Milano in tempo appunto che foffiava un gagliardiffimo vento, nel di ro. di Marzo dell'Anno presente. Fece un terribil guasto l'incendio riducendo in un mucchio di pietre una quantità immenfa di case, ed anche di facri Templi, fra' quali sopra tutto su deplorabile la rovina della Basilica di S. Lorenzo, una delle più belle d' Italia, di maniera che Arnolfo Istorico esclamò con dire: O Templum, cui nullum in Mundo simile! Nelle Storie Milanesi questo orribile incendio si vede appellato il Fuoco di Castiglione. All'avviso di sì fiera calamità la maggior parte de' Milanesi, che erano all' affedio di Caftiglione, corfe alla Città per visitar le sue povere Famiglie: del che accortisi gli assediati, e cerca-Ff 2

rammy Gogl

ERA Volg. to qualche rinforzo d'amici, dopo Pasqua fecero una vigorosa Ann. 1071. fortita addosso a i pochi rimasti a quell' assedio. Ma Erlembaldo con tal valore sostenne gli assalti, che surono obbligati a retrocedere. Dopo di che Gotifredo non veggendosi più sicuro, si sece condurre altrove: con che cessò la guerra contra di quel Castello. Essendo poi mancato di vita in questo medesimo Anno il vecchio Arcivescovo Guido, Erlembaldo andò disponendo le cofe per far eleggere un Successore, dopo aver fatto giurare il Popolo di non mai accettare il Simoniaco Gotifredo; e proccurò che da Roma venisse un Legato, per dar maggior peso a tale elezione. Avea l'infaticabil Abbate di Monte Cafino Defiderio (a) Leo già compiuta la fabbrica della sua magnifica Basilica, (a) e de-Oflienfis siderando di consecrarla con ispecial onore, invitò a tal funzio-1.3. 6.30. ne il buon Papa Alessandro, che non mancò d'andarvi. Incredibile su il concorso de' Popoli a quella divota solennità. Fra gli altri vi si contarono dieci Arcivescovi, quarantaquattro Vescovi, Riccardo Principe di Capoa, con Giordano suo Figlio, e Rainolfo suo Fratello, Gijolfo Principe di Salerno co' suoi Fratelli, Landolfo Principe di Benevento, Sergio Duca di Napoli, e Sergio Duca di Sorrento. Num Dux Robertus Panormum eo tempore oppugnabat, ideoque tantæ folemnisati interesse non potuit, come icrive l'Oftiente. Segui la fuddetta confecrazione nel primo giorno di Ottobre ; e però questo passo dell' Ostiense ci dee convincere, che nell' Anno presente e non già nel precedente 1070. si arrende al Duca Roberto la doviziosa ed importante Città di Bari, e che per conseguente sono scorretti i testi del Malaterra, e di Romoaldo Salernitano.

HASSI dunque a sapere, che appena si su impadronito il Duca suddetto di quella Città nell' Aprile del presente Anno, ed ebbe dato sesso a quel governo, che per le istanze del Conte Ruggieri suo Fratello, a cui era principalmente dovuta la gloria di una tal conquista, egli si dispose a passare in Sicilia, per sormare l'assedio di Palermo, Capitale di quell'Isola insigne. Le dissensioni e guerre civili inforte fra gli stessi Mori, che aveano in addierro facilitato a Ruggieri il conquistari vi non poco paese, animarono maggiormente i due Normauni Eroi a tentar così belcho la impresa per accrescere in uno stesso tempo il loro dominio, e terra sibia. Iliberar dal giogo Saracenico quell'antichissima ed illustre Città. (c) Suil. Lo stesso Malarerra (b), da cui non discorda Guglielmo Puglie-sianisa.

expe-

Cıì

Ç0-

in de

16

Fa

Ve

), t

p.li,

10th

mit,

in itt

ente

1/2

1, cl

Rag

riad.

, [:

1200

nele,

100

01,

git

203

expeditionem versus Salernum summovet, e che essendo dimorato ExaVolg. ne' Mesi di Giugno e Luglio in Otranto per fare i preparamenti Ann. 1071. della nuova guerra, si portò dipoi a Reggio di Calabria, e indi passò in Sicilia, fingendo di voler andare contro l'Ifola di Malta. A tal fine sbarcò a Catania, dove si trovava il Conte Ruggieri, Città, che secondo l'Ostiense (a) su da loro sotto- (a) Leo messa in quest' Anno; ma poi con tutte le forze di terra e di ma- Oftiensis re eccolo piombare addosso alla Città di Palermo, assediandola 1.3. c. 16. da tutte le parti. Anche la Cronichetta Amalfitana ha, che il Guiscardo dopo aver preso Bari, inde movens exercitum in Siciliam ire praparavit [ forfe properavit ] obsedit que Panormum . L'Anno fu questo, in cui la nobilissima Casa, appellata poi d' Ette, vide uno de' fuoi Principi stabilito in uno de' primi gradi d'onore, e di potenza in Germania. Già dicemmo all'Anno 1055. che Guelso IV. Figlinolo del Marchese Alberto Azzo II. e di Cunegonda de' Guelfi, fu chiamato in Suevia a prendere l'ampia eredità de' Principi Guelfi, (b) missis in Italiam Legatis da I- (b) Abbar miza Avola fua materna. Accadde per testimonianza di Bertol. fie in Cir. do da Coltanza (c), di Lamberto (d), e d'altri Scrittori, che (c) Bertold. Ossone Duca di Baviera nell' Anno precedente si ribello contra siensis in al Re Arrigo, e per questa cagione si elpole ad un'aspra guerra. Chronico. Avea Guelfo IV. spolata una Figliuola d esso Duca; però coll' sus Scafiaarmi, e in quante altre maniere potè, aiutò per un pezzo il bugenfuin Suocero. Ma allorche vide andare a precipizio gli affari di lui, pensò a i casi propri, nè risparmiò oro, argento, e beni allodiali a fin di ottenere dal Re quell' infigne Ducato, maggiore allora di gran lunga che oggidì. In fatti, per valermi delle parole del fuddetto Lamberto, e dell' Annalifta Saffone (e), per (e) Annalif interpolizione di Rodolfo Duca di Suevia, cognato del Re Arri- la Saxo ago Welf vir illustris , acer, & bellicosus , filius Azzonis Mar Tom. L. chionis Italorum, Ducasum Bavaria Suscepie. Da quelto Princi- Comp. Histo pe, che fece tanta figura, e cotanto si fegnalò nelle guerre di questi tempi, viene a dirittura la linea Estense Guelfa de i Duchi di Brunswich, Luneburgo, e Wulfembettel, che all'Elettoxato Germanico oggi unifce la Corona del Regno della gran Bretagna. Così il Marchefe Alberto Azzo II. tuttavia vivente vide stabilità ed innalzata in Germania la difcendenza fua, la quale pur tuttavia gloriolamente si mantiene e fiorisce anche in Ita-

ha nell'aitra Linea de Marchefi d'Este, Duchi di Modena &c. discendente da Folco Marchese, Fratello del medesimo Duca GuelEss Volg. Guelfo. Oltre a quest'Anno non arrivò la vita di Domenico Con-Assovini, tareno Doge di Venezia [a], ed in suo luogo su alzato al trono (2D. Ducale Domenico Silvio, e col consalone dato gli su il possessioni Tom XIII. della Dignità.

Anno di Cristo MLXXII. Indizione x.

di ALESSANDRO II. Papa 12.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 17.

16 Reduce Por OR To' opinione Girolamo Rolfi [b], feguitato anche in Medice Reventific, desse fine alla foa vita nell' Anno 1790. Il Cardinal Baronio [d] from the certain and the certain and

più invigorendoù il fece passare a miglior vita nel di 22. di Feb[f] Bentold. braio dell' Anno presente [f]. Questi viaggi ed azioni, e signasinetia do tutti del tempo, a me sanno credere, che almeno nell' Anchosico no precedente lo scomunicato Arrigo cessas di vivere. Fu poi

suntini in sun suntini en suntini e

no precedente lo fcomunicato Arrigo cefi,fife di vivere. Fu poi fultituito in fuo luogo per elezione del Re Arrigo Gaiberro dianzi luo Cancelliere in Italia, uomo pien d'ambizione, e nato per flagello della Chiefa di Dio. Papa Aleffandro, che affai ne conofecva lo fipirito turbolento, mal volenterie conoficce a conoficce la forma fectarlo; ma fecondoché fla feritto nella Vita d'eso Pontefice [ga] Notest. [g.] Notest. [g.], gi predifes, che dalla fanta Sede riceverebbe il gasfigo

la Porta di Faenza, quivi fu preso dalla febbre, che ogni di

[8] Now. [8], gii predise, che dalla lanta Sede riceverebbe il gattigo deducante delle fue voglie ambiziole. Ho detto, che Dio chiamò a si in Pro. ili-San Pier Damiano: debbo ora aggiugnere, che mancò in lui un sendi II. Fra nume ed ornamento della Criffianità, mercè della Ciche per la companio della Criffianità prete della Ciche ga e del raro zelo, che in tutte le azioni fue fi ofservò, e tuttavia fi ofserva nel l'hiri figori, vivi reflimoria anora di un

tuttavia si osserva ne' Libri suoi, vivi testimoni ancora di un selicissimo e piissimo logegno, ne' quali solamente si può de-

siderare più parsimonia nelle Allegorie, e più cautela in credere e Ega Volz. fpacciar tante Visioni e Miracoli, alcuni de' quali possono anche Ann. 1072. far dubitare de i veri . Abbiamo da Arnolfo Storico Milanese [a] di questi tempi, che nel presente Anno Erlembaldo, Ca. [a] Arnulf. po in Milano della fazione opposta alla Simonia e all'incontinenza diolan. 1.3. del Clero, alla presenza di Bernardo Legato della Sedia Apostolica, cap. 23. e nel di dell' Epifania, fece eleggere da i suoi parziali Arcivescovo di Milano Attone, o sia Azzo, tantummodo Clericum, ac tenera atate juvenculum, invito Clero, O multis ex Populo. Perchè questo novello Arcivescovo venne poi approvato da Papa Gregorio VII. il Puricelli fu d'avviso, ch'egli non potesse avere sì poca età, come suppone Arnolfo, il qual pure era allora vivente, e scriveva di questi fatti. Ma oltre al potersi dire, che Juvenculus non vuol dire età, che escluda il Vescovato, le scabrole congiunture d'allora dovettero giustificare l'aver eletto Arcivescovo chi si potea; perchè i più saggi ed attempati verisimilmente suggirono una Dignità accompagnata da i pericoli di disgustare il Re, e d'incontrar la persecuzione della fazion parziale del Re medesimo. In fatti poco durò l'allegrezza di Attone. Mentre egli passava co' suoi ad un lauto convito, con cui si voleva solennizzare l'acquisto di sì riguardevole Mitra, fu in armi la fazione contraria, ed entrata nel Palazzo mise tutto sossopra. Si nascose Attone a questo rumore; ma scoperto e preso su indegnamente trattato anche con delle percosse. E se volle salvar la vita, gli convenne salire in pulpito nella Chiesa, e con alta voce rinunziare all'elezion fatta di lui. Si nascosero tutti i suoi fautori; il Legato Apostolico anch'egli cor se gran pericolo, perchè gli furono stracciate le vesti, laonde malconcio si sottrasse alla suria del Popolo. In tal confusione era la Città di Milano. Gotifredo ed Attone suori di Milano non consecrati, e senza goder le rendite della Chiesa, gran tempo stettero campando del proprio, e chiusi nelle lor Case di campagna. Intanto si tenne in Roma un Concilio, in cui venne approvata l'elezione di Attone, e scomunicato Gotifredo.

ni2

ef.

υ,

de

nii.

(1)

¢ 18

dile

i di

2:11

Αn

1 50

liat.

nar

113

20

6

figo

28

0101

163

3,1

計画

NELL'Agolto dell'Anno precedente su, siccome dicemmo, intrapreso l'assedio di Palermo da gl'invitti due Fratelli Normanni Roberto e Ruggieri. Seguirono molti assati e satti d'armi sotto quella Città. Venne anche in soccorso de Palermitani un grosso rinsorzo di Mori; [b] ma non attentandos coloro di assati e per mundipular terra l'esercito Cristiano, vollero tentar la loro sortuna per mare. Il di si di intrepidi Normanni accettarono la ssida, e nella battaglia na. Molatera della di intrapreso della signi na socco della seguina de

Esa Volg. Vale menarono cos) ben le mani, che riufel loro di prendere alcuAnnatera. ne delle navi Morefche, altre ne affondarono, e il reflante d'effe
fu coffretto alla fuga. Dopo cinque Mefi dunque di faticolo affedio,
Roberto fece dare un dì due furioli ma finti affalti da due parti alla
Città nuova potla nella Peniola; e de gli allorche vide ben impegnati i Cittadini nella diiefa di que' due fiti, diede co' fuoi una fcalata a du naltro fito, e fortunatament e ventro dolla fua gente. Ritiraronfi perciò i Palermitani e Mori nella vecchia Città, e conofcendo che non v'era può fiperanza di refiftere a quefto orrente, la
mattina feguente i Primati dimandarono di capitolare. Cioè efibrono la refa della Città, purchè a i Mufolmani (e tali doveano effere quafi tutti allora que Cittadini o Scitilani o Mori) foffe permelso di vivere liberamente nella lor Legge Maomettana. A braccia aperte fu accettata la loro efibizione colla condizione fuddetta;

laonde il Duca e il Conte vittorioli prefero il possesso di quella no-

bil Cirtà, non gà nel Mefe di Giugno, come ha il teflo feorretto [\*\*]. Isopar di Lupo Protofpata [\*\*], ma beno hel dì to di Gennaio dell'Anno reclamico prefente, e dopo foli cinque mefi d'atsedio, come ha l'Anonimo ma them and the service de la come de l'anonimo ma them and the service de la come de la come anno ferio de la come anno ferio protoffe de la come anno ferio fermanta ferio fermanta ferio fermanta ferio fermanta ferio fermanta fe

[8] Abel vo l'Olttenle, perché Roberto li rifervò il pieno dominio delle tudeesp. 16. dette due Città, e il reflocancedette al Fratello. La Conoihetta [6] Gmô Amalfiana [7], che all' Anno feguente riferifee la conquilta di 
cai pen II. quella Città, aggiugne, che il Guitardo di colà portò a Troia va[1] Activa; rie Porte di ferro, e molte Colonne di marmo co' lor capitelli in 
latini. Ta fegno della fua vitroria. Ci accertano le memorie citate dal Fioren[8] Fioren: tini [3], che in quell' Anno ancora Papa Alefandro foggiornò in 
Manist. I. Lucca nel Mefe d'Agofto, e nei tre feguenti. V edefa parimette 
[8] Anno mi Placito [6] tentuto da Bearrice Ducbeff a di Tofcana, e da Marifina 11. Marista In Milefano feprangefino fecundo, Septimo tkus Junis, Inditionis Milefano feprangefino fecundo, Septimo tkus Junis, Indi-

Hione Decimia, al quale intervennero i due Conti di Chiusi Rinieri
e Bernardo co i Velcovi di Chiusi e di Siena. Find vivere in quest'
[1] London. Anno [i] Adalberro Ariciosfovo di Brema, che fin qui era stato
di primo Ministro del Re Arrigo IV. persona glà in odio a tutti, perchiosoco che o complice o autore di molte insiquis da esfo Re commelle.

Fu

die

io, alle

la-

Ri

10

, lz

Éli

i el-

er.

:2,

CT.

Dr

20

Fiir ęā

50

re

lul-

a đ

a lit

jį e

nla

/11

10

17.5 Jap.

ris. 132

Fu uomo di rigida continenza, e celebrava la Messa con gran Esa Volacompunzione e lagrime, ma senza avvedersi, che la molta sua al. Ann. 1072. terigia, vanità, ed altri vizj offufcavano di troppo e gualtavano le sue poche virtù. Tanto il Re Arrigo prego Annone Arcivescovo di Colonia, Prelato di rara probità, che volesse assumere il medefimo grado, che quantunque non poco egli ricufasse, pure v'acconsentì. E in effetto cominciò il pubblico governo sotto questo insigne Prelato a prendere miglior faccia colla retta amministrazione della giustizia, col gastigo de i cattivi, e con altri ottimi regolamenti. Ma durò ben poco questo sereno. Troppo violento, troppo avvezzato al malfare era il Re Arrigo. Fugli ancora supposto, che Ridolfo Duca di Suevia suo Cognato macchinasse contra la sua Corona, ed era per vedersi una scena eguale a quella della Baviera. Ma avendo Ridolfo fatto venire in Germania l'/mperadrice Agnese sua Suocera, questa così efficacemente s'interpole tra il Figliuolo, e il Genero, che ne feguì per ora la pace.

Anno di Cristo MLXXIII. Indizione XI. di GREGORIO VII. Papa 1. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 18.

On potè molto durarla Annone Arcivescovo di Colonia alla Corte del Re Arrigo (a). Egli edificava con una mano Corte del Re Arrigo (a). Egli edificava con una mano, e (a) ldem il Re distruggeva con tutte e due. Però non potendo più sopportare le fregolatezze del Re, facendo valere la scusa della sua avanzata età, tanto disse, che ottenne di potersi liberar dalla Corte, e di ritirarsi alla sua Chiesa. Allora su che Arrigo, vedendosi come tolto di sotto all' Aio, lasciò la briglia a tutte le sue passioni, dandosi maggiormente in preda alle lascivie, e nulla curandosi, se riduceva alla disperazione i Popoli della Turingia, e Sassonia, con fabbricar tutto dì delle Rocche in quel paese, con permettere alle guarnigioni di prendere colla forza il sostentamento da i poveri villani, e con proteggere le pretensioni dell'Arcivescovo di Magonza, che volea contro il costume efigere le Decime da que Popoli. Andarono perciò delle gravi doglianze a Roma contra di Arrigo, ed esposte surono tutte le di lui infamie, e spezialmente la vendita delle Chiefe: il che fopra tutto dispiaceva al Romano Pontefice. Quindi cominciarono i Saffoni a ribellarfi, voltando l'armi loro contra delle Fortezze fabbricate in lor pregiudizio dal Re. Si ag-

Tome VI. giunE a Vio, giunfe, che Ridolfo Duca di Suevia, Bertolfo Duca di Carintia, e ANA 1075; il novello Duca di Baviera Guefo IV. (a) veggendo fiprezzato alla Combina. Core il favio ed nonzoto lor parere, fe ne riturarono. In fomma infoli ni l'indomito cervello e fiuro giovanile di Arrigo, tutto andava fachevatere.

cento per mettere l'aconfusione in Germania: il che pur roppo gli vencontrolle de l'aconfusione in Germania: il che pur roppo gli vencontrolle ne fatto. Intanto Papa Alelfandro, se dobbiam credere all'Urchipersofi, fergene (b'), spelle Lettere ad elfo Re, vocanies eum ad fairigio Chivale, cierdam pro Simoniaca Herefs, allisque nonnullis emendacione degnis, qua de ipfo Rome stevant sudias. Ma non post il buon Pon-

gnis, que de info Rome fuerant audita. Ma non pote il buon Portefice Aleff andro profeguir più oltre questi disegni, perchè Dio il chianno a se nel di 21.1 d'Aprile. Pontefice per la fua Pietà, Umil-Collegiar, in Climete. 1 tano ancora vari miracoli operati da Dio per intercessione di lui. Dentra. Appena fu nel giorno seguente data sepotutra al desunto Papa, che

Chastes (and annotate var) intend of perfect us and per interference in inDartine Appena fu nel giorno feguente data fepoleura al defunto Papa, che
rici atsp., i Cardinali con tutto il Clero e Popolo concordemente acclamatoCresselli. In Papa il Cardinale Eldebrando, che prefe il nome di Gregori VII. O
Calli.

c fi rendè poi celebre a tutti i Scoli avvenire. Refifté egil, finche concerne de la concerne

e li rende poi celebre a tutti i Secoli avvenire. Relittè egli, hichè porè, ma biognò darla vinta al quafi furor del Popolo, che non
ammife dilazione. Nè ci volea di meno in questi tempt sì sconcertati della Chiefa di Dio, che il petro forte di questo virtuoso, dotto, ed incorrotto Pontefice, per correggere spezialmente gli abusi
delle Simonie, e dell'incontinenza del Clero, che troppo pieta
aveano preso dapetrutto. Non volle ommettere il faggio Eletto
tutti i riguardi dovuti al Re Arrigo, per proccurare, se mai era
possibile, di mantener la concordia, e per eseguir in parre anche
il Decreto di Papa Nicolò II. nel quale anch' egli aveva mano.
Cioè spedt rosto i suoi Messi in Germania coll'avviso al Re della sua elezione, e per quanto si ha dalla Vita di lui, a noi con-

(6) Cardin fervata da Niccolò Cardinal d'Aragona (d), pregandolo, come de Angrai.

10 Augusti avea l'atto anche San Gregorio il Grande, di non preftar l'affengravilores (1) To a tale elezione. Quod fi non facerer, certum fibi effer, quod

10 tale elezione. Proprie prime exec[fin impunisos nullatenus tole

10 rares. Se è vera la parlata di questo tenore [del che potrà talun

dubitar ] bifogna ben dire, che il Re Arrigo dovette qui fare un grande sforzo al fuo mal talento per confentire, ficcome è cercer de la confent, ma non col tofto. Lamberro da Schafinaburgo (c) Lember. (c), fenza parlare de i Melli fuddetti, e dopo avere faltato l'infenzia na tegrità e l'aitre vittà, che concorrevano in quelto Ponticio, fort

ve, che il di lui inflessibile zelo ed ingegno acre sece paura a i VeVescovi, che si trovarono allora alla Corte, ben consapevoli di Esa Voigvari lor mancamenti, de' quali poteva egli un giorno chiedere Ann.1073. conto . Perciò esortarono Arrigo di dichiarar nulla l'elezione di lui, giacche fatta fenza conoscenza ed ordine suo. Ma dovette prevalere il parer de' più faggi, e il Re si contentò d' inviare a Roma il Conte Eberardo con ordine di conoscere , come era passato il satto, e se trovasse già consecrato il Papa novello, di protestare di nullità di qualunque atto fatto. Andò questo ufiziale, su cortesemente accolto, dimandò conto dell' operato; e l'eletto Pontefice rispose, che contro sua volontà e non offante l'opposizione sua, era stato eletto dal Glero e Popolo; ma che non s'era lasciato ssorzare a prender anche l'ordinazione, volendo prima effere afficurato, che il Re ei Principi Germanici aveffero prestato l'assenso all'elezione sua. Questa umile risposta, rapportata al Re Arrigo, il soddissece, e però diede tosto ordine, che fosse consecrato. Es statim Gregorium Vercellensem Episcopum Italici Regni Cancellarium ad Urbens transmiste, quatenus autoritate Regia Electionem ipsam confirmaret, O Consecrationi ejus interesse ftuderet . Lamberto scrive , ch' egli fu confecrato nell' Anno feguente nel giorno della Purificazione di Santa Maria. Ma è un errore a mio credere de fuoi Copisti . Tanto dalla Vita di lui conservata dal Cardinal d' Aragona , quanto dal Registro delle Lettere del medesimo

d' Aragona, quanto dal Registro delle Lettere del medesimo Papa (a), chiaramente costa, che su celebrata la di lui conse (a) Tom.X. Continuo. crazione nella Festa de Principi de gli Apostoli, cioè nel di 29. Labbe.

di Giugno dell' Anno presente.

ò

j).

á.

27

12

07

h

hi

em

era.

che

200 : e iii

jæ

COL

वित्र स्थान

210

int

100

醇

12

ألالإ

G1A aveano prefe l'armi i Popoli della Safionia e Turingia, perchè niuna giuflizia poteano ottenere dal Re. E degli inviperito volca procedere colla forza; ma gli Arcivefcovi di Colonia e Magonza, i Vefcovi d'Argentina e Vornazia, e i Duchi di Baviera, di Suevia, dell'una e dell'altra Lorena, e di Carintia, ricufarono di fomminifirar gente, non parendo loro convenevole di andare all'opprefilione di Popoli innocenti. Non iflette per questo Artigo di marciare armato contra di que Popoli; ma più di quel che credeva li trovò forti e riolouti di vincere o di morire. E intanto fra vari Principi della Germania, stomacati di tanti vigi di Artigo, fi cominciarono delle fegrete pratiche per liberate il Regno da un Re, che tendeva alla sua disfrazione. Nel precedente Anno era ventuo in Italia Gogzione, o sia Gorificatò il Gobbo, Duca di Lorena, tra

Ena Voig. il quale, e Marilda Consessa e insieme Duchessa insigne di To-Ann. 1073. fcana, già dicemmo contratto Matrimonio. Si disputa da varj Scrittori, se fra essi si conservò il Celibato: quistione difficile a risolversi senza chiare testimonianze de gli antichi . da chi è troppo lontano da que tempi. In questi governavano la Toscana e gli altri Stati del fu Marchese Bonifazio la Duchessa Beatrice, e la suddetta Consessa Matilda sua Figliuola. Ora che Matilda, morto che fu il padrigno Goffredo, cominciasse ad esercitare o fola o colla madre Beatrice la suddetta autorità, la deduco da un Placito tenuto dalla medefima in quest' Anno (a) Astig. (a), Sexto Idus Februaris, Indictione Undecima, extra muros Italie. Dif- Lucensis Civitatis in Burgo, qui vocatur Sancti Fridiani . Ivi forz. 10. effa è intitolata Domna Mattilda Marchioniffa, bac Ducatrix, filia bona memoria Bonefacii Marchionis . E' offervabile in quel Documento, che Flaiperto Giudice vien chiamato Miffus Domi-

ni Imperatoria: e pure Artigo IV. non era giunto peranche alla Corona dell'Imperio, nè s'initiolava Imperadore. Il Notaio, ufato a questa antica formola, non dovette badar molto al Tetolario d'allora. Un'altro Placito tenne in quest' Anno la Du
(10) M.Dif- chessa Beatrice (b) in Civitate Florenzia infra Palazium de 
proc. VI. Domo Sandii fobamii, cioè nel Palazzo del Velcovo. La Carta

Domo Santii Jobanni, cioè nel Palazzo del Velcovo. La Carra
è l'eritta Anno Domini nostrii Jesu Christii Seprangessimo Secundo
post mille, Quinto Kalendas Marris, Indistitoro Undecima, Qui
è adoperata l' Epoca Fiorentina, che comincia l' Anno nuovo
nel di 25, di Marzo; e l'Indizione XI. Sa conoscere, che si
parla dell' Anno preferi e 1073, si quale secondo lo stille Fiorentino era tuttavia Anno 1072. In esso Documento si vede intimato il bando Domni Regis, e non già dell' Imperadore. Troco 16.05/viamo poi la Duchessa Beatrice (c) cum praestara Fisia mas

(8) is Dy vanno poi la Juenella Beatrice (c) cum practina a tria manamini.

Manbilda nell' Anno pretente, Indictione XI. in die Sabbari a
guod est quarta Idus Augusti, in sessivitate Santii Laurentii

Marryris, che sa una donazione al Monistero di San Zenone di

Verona. Lo Strumento su sipulato in Monasterio Santii Zenone
sis in Resettorio. Dissi venuto in Italia Gotifredo il Gobbo prima dell' Anno presente. Ne sa sessi un discipitato in situlo di

(Di Emira Fiorentini (d)), e tenuto dalla Duchessa Beatrice in Civinate Pr

dipondia.

(6) Famer Fiorentint (d)), e tenuto dalla Ducheffa Beatrice in Givinate Pi-Affantia, fine in Palasio Domin Regis, una cum Gortifiedo Duce O'Mar-Minita, chione, XVI. Calendas Februarii, Indifficiae XI. E di quì an-Pie-19a cora impariamo, the il giovine Gorifiedo in vigore del luo Mattimonio colla Conteffa Matilda fu anch' egli ammeffo al gove-

no

## ANNALI D'ITALIA. 237

no della Tofcana, e degli altri Stati. Leggefi poi una Lettera Ena Velogi (a) a lui fortita dal nuovo Papa Gregorio eletto, in cui gli fi. \*Axwopi gnifica la fua elezione, e il buon animo ed affetto paterno, chi Villaggeri egli tuttavia confervava verfo del Re Arrigo. Pruova il Caradi Politaria Baronio (b), che in queff Anno efio Papa ando a Beneven- (b) Someto, dove Landoljo VI. Principe di quella Città gli prefò giura Enclogia. Meneto di fedeltà e vaffallaggio. Patò anche a Capa, dove Riccardo I. Principe fece un'atto fimile per riconofcere fuo Sovrano il Romano Pontefica.

Anno di Cristo Mexxiv. Indizione xii. di Gregorio VII. Papa 2. di Arrigo IV. Re di German. e d'Italia 19.

20

in the late of

D

e d Ira

Qi Qi

g610

e li

Fio

. 12

1 10

bais 1000

ق بر

Zin

100

t Pr

162

12

A BBIAMO dalla Vita di San Gregorio VII. nella Raccolta di Niccolò Cardinale d'Aragona (c), ch' esso Pontesice (c) Reviles sped) in Germania l'Imperadrice, non già B. ma A. cioè Agne T. III. fe Madre del Re Arrigo, con Gherardo Vescovo d'Ostia, Uberso Vescovo di Palestrina, Rinaldo Vescovo di Como, e col Vescovo di Coira. Tale spedizione, per attestato di Bertoldo da Costanza (d), e di Lamberto da Scasnaburgo (e), appartiene (d) Bertholall'Anno presente. Furono questi Legati ben accolti dal Re do- flantiensis po Pasqua in Nuremberga; esposero le paterne ammonizioni di in Chronic-Papa Gregorio; ottennero che fossero cacciati di Corte cinque in Scafae Nobili Cortigiani già scomunicati; ma poc'altro di sostanza. burgensis in Diede ben buone parole il Re, e promife d'emendarsi; poscia li rispedì con tutto onore e ben regalati. Contra de Sassoni seguitava intanto il maltalento del feroce Re, i cui atti ed avenimenti si veggono diffusamente scritti dal suddetto Lamberto. E benchè il Papa si fosse esibito mediatore per comporre quelle rabbiole differenze, e s'affaticassero anche vari Principi della Germania per indurlo a placarsi, egli non la sapeva intendere. Perchè le forze allora gli mancarono, infine come tirato pel capestro acconfent) alla pace, e con delle condizioni di suo poco onore, effendosi stabiliso in quell'accordo, che si smantellerebbono tutte le Fortezze da lui fabbricate in pregiudizio di que'Popoli. Mosse anche una furiosa lite al fanto Arcivescovo di Colonia Annone, e pochi erano que' Principi, ch' egli non credefse suoi nemici, o non facesse tutto il possibile per inimicarseli.

ERA Volg. Tenne in quest' Anno il Pontefice Gregorio VII. un gran Conciliò ANN.1074 in Roma, al quale intervennero affaiffimi Vescovi, ed in oltre, come s' ha da Cencio Camerario presso il Baronio, e dal Cardi-

[a] Cardi nal d'Aragona [a] egregia Comitiffa Mathildis, Aczo Marchio. natti ac A. & Gifulfus Salernitanus Princeps non defuere. Parlafi qui del Via Greso famolo Marchele Alberto Azzo II. Progenitore delle due Linee de' Principi di Brunswich , e d' Este. Anche il Papa suddetto

[b] Gregor. scriffe in quest' Anno [b] a Beatrice Ducheffa di Toscana, che Vil. lib. 2. il Marchese Azzo avea promesso al Papa nel Sinodo di rendere conto del fuo Matrimonio con Matilda Sorella di Gueliemo Ve-

scovo di Pavia e Vedova del Marchese Guido, diversa da Masilda la gran Contessa e Duchessa di Toscana. Secondo le mie conghietture doveva effere premorta a questo Principe la Contessa Garsenda sua seconda Moglie, ed egli volle prenderne la [c] Antichi- terza, cioè la fuddetta Matilda [c]. Ma riputandosi eglino Pa-

Li Effensi renti, ne su portata la denunzia a Roma. Fece il suo dovere il Papa; ma non sappiamo qual fine avesse un tal affare. Certo è, aver fallato alcuni Scrittori della Vita della gran Con-

tessa Matilda, in credere, che di lei parlasse il Papa in quel-[d] Lamber. la Lettera. Ora in esso Concilio [d] su pubblicata la deposi-Sesfaabur zione de' Preti concubinari; decretato, che niuno potesse ascen-Chones. dere a gli Ordini sacri, se non prometteva la Continenza; e

fulminata di nuovo con terribili anatemi la Simonia. Portati in-Germania questi Decreti, gran rumore ne sece il Clero dissoluto di quelle contrade; e pertinaci in voler fostenere l'inveterato abufo eccitarono anche de i fieri tumulti contra di que" Vescovi, che si accinsero a pubblicarli, e a farli accettare. Parimente fappiamo, che in questo Concilio il Pontefice Gre-[e] Cardi- gorio pubblicò la scomunica [e] contra di Roberto Guiscardo

ragonia uni Duca di Puglia, non già, come suppose il Cardinal Baronio, Supra. perch' egli dopo la presa di Salerno avesse portata la guerra contro la Campania, e messo l'assedio a Benevento, essendo più tardi specedute tali imprese. Vo io sospettando più tosto,

che citato Roberto Guiscardo a rinovare il giuramento di fedeltà, e a prendere l'Investitura de' suoi Stati, come aveano fatto i Principi di Benevento e di Capoa, ne comparendo, se tiralse addosso le Censure della Sede Apostolica. In una Lettera scritta a Beatrice e a Matilda nell' Ottobre seguente lo steffo Papa Gregorio fignifica loro, che Roberto prometteva di prestare il suddesto giuramento.

ERA

0

te

ż

d

h

į,

100

Cri

Cir.

72

2;1

201

gie

reter

CIL

Mit.

: G:

fin

OLI

anera Link

da,

16

18

30, f

L

,1

FF

fuc-

ERA torneto il Duca Roberto dopo la presa di Palermo, por Exa Volg. tando feco un gran tesoro in Puglia alla Città di Melfi (a), dove Ans. 1074 à Baroni tutti concorfero a baciar quell' invitta mano, e a con-lielm. Apregratularii. Ma fra esti non comparve Pietro Normanno, che do- lut lib. 3. minava in Trani, ed in altre Terre, ne avea dianzi voluto condur le sue genti all'impresa di Palermo, spacciandosi indipendente dal Duca. Ma Roberto non potea sofferire, chi in quelle parti non piegava il capo a i fuoi voleri, e nol riconosceva per padrone. Fece dunque l'assedio di Trani, e l'obbligò alla resa. (b) L'esem- (b)Chronic. pio di questa Città su seguirato da Giovenazzo, da Bussiglia, e Amalfiranda altre Terre. Tuttavia fatto in una baruffa prigione esso Pietro riquiltalie, sperimentò, che la magnanimità non era l'ultima delle virtù di pag. 213. Roberto, perchè riebbe la libertà, ed anche le sue Terre, a riferva di Trani, con obbligo di riconoscerle in vassallaggio dal Duca. Anche Ruggieri Cente di Sicilia (c), anfiolissimo di aggiu- (c) Gaufriguere alle sue conquiste l'importante Castello di San Giovanni, con dur Malafortificare un vicino Castello, cominciò a strignerlo, ben persua- cap.7. so, che l'acquisto di quella Fortezza gli faciliterebbe quello del rimanente della Sicilia. Intanto i Corfari Tunefini sbassati a Nicotera nella notte della Vigilia di San Pietro, parte di que' Cittadini uccifero, parte colle Donne e co' figliolini conduffero schiavi. Era stato nell' Anno precedente conserito il Vescovato di Lucca ad Anselmo Nipote del defunto Papa Alessandro II. e di Patria senza dubbio Milanese, uomo di fanta vira, e di sì eminente prudenza, che Papa Gregorio VII. il deputò poscia per Configliere della Contessa Matilda, e il dichiarò suo Vicario in Lombardia. Merita ben questo illustre personaggio, che se ne saccia menzione. Sua cura tofto fu di volere riformar gli abusi introdotti fra i Canonici della Cattedrale di Lucca, come s'ha dalla fii lui Vita (d), (d) Alla feritta da un Autore contemporaneo , cioè dal fuo Penitenziere : Santtorus Belland, abusi, che erano in questi tempi assai familiari anche nell'altre ad diem Chiefe d'Italia; ma per quante esortazioni e minaccie adoperaffe. 18. Mort. nulla potè ottener da essi. A qual precipizio si conducessero quegli Ecclesiastici per questo affare, lo vedremo a suo luogo. Credette il Cardinal Baronio (e), che in quest' Anno fossero eglino ci- (e) Baron: tati al Concilio Romano; ma ciò avvenne molto più tardi . E' Ecclesiafi. anche degno d'offervazione, che stranamente prosperando i Turchi nell'Imperio Cristiano d'Oriente, Gregorio VII. volle com- (f) Gregor. muovere i Principi e i Re d'Occidente a formare un'Armata da vii. 116. 2. spedire colà per opporsi a i progressi di que' Barbari (f); ma niun Epist. 31.00

ERA Volz. fuccesso ebbero le di lui premure. Questa è la prima volta, che ANN.1074 fi cominciò a parlar di Crociate contro gl' Infedeli d'Oriente. Scriffe ancora Papa Gregorio delle Lettere fulminanti contro Filippe Re di Francia a cagione di molti suoi eccessi, sra' quali entrò quello d'aver' estorte immense somme di danaro a i Mercatanti Italiani, che trovò iti a una Fiera di Francia. Durava tuttavia la pia frenefia di rubare i Corpi de' Santi, anfando tutti di aver prefio di sè que' facri depositi. In quest' Anno appunto riuscì a i Monaci della Vangadizza sull'Adigetto di rubare a i Vicentini il Corpo di San Teobaldo Romito, che già dicemmo morto nell' Anno 1066. Portato il facro pegno al loro Monistero, siccome costa dalla Sto-(a) Mabill. ria della sua Trassazione (a), su esso onorato da Dio con assai mi-

Part. 2.

nediction, 6, racoli, con effersi anche trovato ad essi presente il Marchele Alberto Azzo II. Progenitore della Casa d'Este . Contigit, illustrem virum Azonem Marchionem , illius videlicet Monasteris Possesso rem, advenire, O ficut ante gesta solo auditu, sic eadem visu cognoscere. Da lì a qualche tempo arrivò alla Vangadizza Rodolfo Fratello del medesimo Santo per ottenerne delle Reliquie, e ne sece premurose istanze al Marchese Azzo. Ma questi rispondea. se nolle tanti pretii thesauro Regionem suam depauperare, & alienam ditare. Finalmente gliene concedette una parte. Nel Diploma, con cui Arrigo IV. nell'Anno 1077. confermò gli Stati ad esso Marchese Azzo, ed a Ugo, e a Folco suoi Figliuoli, siccome (b) Antichi- io altrove (b) offervai, fi vede il Monistero della Vangadizza, og-

Parel 67, gidl bella Terra appellata la Badia, poffeduto allora dalla Cafa d'Este. Ma io non avvertii, che anche questo bel passo egregiamente compruova la verità d'esso Diploma, perchè quel buon Principe sommamente si rallegrò di avere ottenuto il sacro Corpo di San Teobaldo, quod se sueque Ditionis Populum in adventu beati, O omni laude celebrandi, Confessoris Teobaldi vifisaverit. Ed ecco dove era allora il principal loggiorno del Marchele Azzo Estense. Le premure di Papa Gregorio VII. secero, che in quest' Anno nel Mele di Settembre Domenico Silvio Doge di Venezia e Duca della Dalmazia, fece un affegno di beni alla Chiefa Patriarcale di Grado. Il Diploma, fottoscritto da i Vescovi Suffraganei,

(e) Anique fu da me dato alla luce (c). Differs. V.

Anno

ŧ

į.

4

12ρia

4

del-

οů

:55

30

:11

127 ica.

1

1317

, tz

200

, e,

gul

Cala regia-bone

Cap

al of

82

(e.13

ijd.

ntil t

graf

int

Anno di Cristo MLXXV. Indizione XIII. di GREGORIO VII. Papa 3. di Arrigo IV. Re di German, e d'Italia 20.

Fra Volz. AN N. 1075

N altro infigne Concilio Romano nel fine di Febbraio fu in quest' Anno celebrato da Papa Gregorio VII. (a), in cui lo (a) Concifotto pena di Icomunica le Investiture de' Vescovati e delle Abbazie, che i Re davano a gli Ecclefiastici con porgere loro il Pastorale e l'anello. S'era da molti anni introdotta questa novità, e coll'

zelantissimo Pontefice per la prima volta pubblicamente proibi Tom. X. esfere divenuta dipendente dalla volontà de' Sovrani temporali, che in que' tempi erano di coscienza guasta, la collazion delle Chiefe e Dignità Ecclesiastiche, s'era aperta una larga porta alla Simonia. In fatti si conferivano queste da i Re a chi le comperava colla lunga fervitù alle Corti, o colle adulazioni, e più sovente a chi più largamente offeriva regali e danaro. Venivano con ciò a cader benespesso le Chiele in mano di chi meno le meritava, restando neglette le persone degne. Furono anche in esso Concilio confermati i Decreti contra de' Cherici concubinari . Di puovo eziandio su scomunicato Roberto Guiscardo, il quale in questi tempi tenea fegrete pratiche col Re Atrigo, e nello stesso dava buone parole al Papa di volersi suggettare a tutti i di lui voleri. Ora il Decreto suddetto intorno alle Investiture, siccome parea, che sminuisse di troppo l'autorità già usurpata dai Monarchi, così fu la fcintilla, che accese dipoi la funesta guerra fra il Sacerdozio e l'Imperio. Sulle prime non ne fece doglianza o rifentimento alcuno il Re Arrigo, perchè incerto dell'efito della guerra da lui impresa contra de Sassoni; anzi scrivea Lettere di tutta sommessione e buona volontà al Papa. Appena ne uscì egli vittorioso, che cominciò i suoi strepiti contro la Sede Apostolica. Mosse egli dunque nell' Anno prefente le sue armi contro i Popoli della Saffonia e Turingia (b), dopo aver tanto operato colle lufinghe ,(b) Lam. e promesse, che avea tirato nel suo partito i primi Principi della nabargeossi Germania, cioè Ridolfo Duca di Suevia, Guelfo Duca di Baviera, in Chion. Goffredo il Gobbo Duca di Lorena, e Bersoldo Duca di Carintia, Confiantii quali accorfero tutti colle lorgenti a secondarlo in quell'impre- enf. in Chr. fa . Verso la metà di Luglio seguì una sanguinosissima battaglia fra l'esercito di Arrigo e quel de Sassoni, e su disputata un pezzo

la vittoria; ma in fine andarono rotti i Saffoni, con effere nondi-

Hh Tomo VI.

3.

Exa Volg, meno costato caro questo trior so all' Armata Regale, in cui perì Ann. 1075. molta Nobilià spezialmente della Baviera e Suevia. Fama su, che restassero sul campo circa venti mila persone. Furono, siccome diffi, cagione questi sortunati successi, che il Re Arrigo, dianzi cotanto mansueto col Romano Pontefice, prendesse un'altr'aria, e cominciasse a sarla da sprezzante, con ammetter'anche alla sua Corte e familiarità que' Ministri, che dianzi erano stati scomunicati dalla Sede Apostolica. Intanto i Sassoni non lasciavano intentato mezzo alcuno per ortener pace e grazia dal Re, il quale sempre più infellonito contra d'essi, e gonfio per la passata fortuna, nulla meno macchinava che l'intera loro schiavisti e rovina. Però a fine di esterminarli intimò una nuova spedizion contra di loro, ed era con lui Goffredo Duca di Lorena con sì groffo corpo di gente

(a) Lamber- scella, che uguagliava il resto dell'esercito del Re (a). Ma gli tui seajna-burgenfii in altri Duchi, Radulfus scilicet Dux Suevorum, Welf Dux Bajoariorum, Bertholdus Dux Curentinorum, Regi auxilium suum petenti denegaverant : ponitentes, ut ajebant, superiori expeditione in irritum fusi tanti sanguinis, offensi etiam Regis immiti atque implacabili ingenio, cujus iracundia incendium nec lacryma Saxonum, nec inundantes campis T buringia rivi fanguinis restinguere potuissent. Ciò non oftante s'interpolero tanti per la pace, che i Sassoni s'arrenderono alla volonià del Re, il quale cacciò in esilio la maggior parte de i lor Capi e Baroni, e trattò il resto alla peggio.

cap. 8.

SUCCEDETTE in quest' Anno nel Marted\ fanto, giorno 30. di Marzo, un nuovo terribile incendio nella Città di Milano, de-(b) Annulf, scritto da Arnolfo Milanese (b), Scrittore di vista. E su come Histor. Me- cofa miracolofa, perché inforto nell'aria un vapore, che vomitava fiamme, attaccò il fuoco alle cafe, che s'erano falvate nel precedente incendio, e alle già rifabbricate: con divario nondimeno dall'altro, perchè questo distrusse più Chiese, e fra l'altre le due Basiliche Metropolitane, cioè la mirabil'estiva di Santa Tecla, e l'invernale di Santa Maria, con quelle di San Nazario, e di Santo Stefano, Il danno di quella Città fu incredibile. Non oftante sì terribil disgrazia, Erlembaldo seguitava a far guerra al Clero incontinente di quella Città, ed impedì anche nell' Anno presente il Battesimo solenne, che si solea fare in tutte le Cattedrali nel Sabbato Santo. Irritati per questo i Nobili, eguadagnata parte della Plebe, vennero alle mani colla gente di Erlembaldo, ed egli in quella zuffa restò morto, e su poi riguardato qual Martire, e reconosciuto per Santo, avendo anche Iddio con vari miracoli ono-

rata

fa

ıni:

¢ R

nz,

erò

æ,

TĮ.

ιgli

ITEP TER

g p

axt-

uen ch:

ı eli alla

30.

de

OM:

nir

i pro

m:9

e iz

:11,:

Szesi

Ite gi

10 17

mi

Si

della gli in

¢ []

111

rata la di lui fepoltura . Il Puricelli ne scrisse la Vita . Dopo ciò Eza Volg. il Popolo di Milano, il quale efaminati ben questi fatti, pare che Ann. 1075già avesse assunta qualche forma di Repubblica, ma con riconofcere tuttavia il comando e l'autorità del Re Arrigo, unito col Clero, spedi un' ambasciata al Re medesimo per avere un Arcivescovo (a). Giacchè egli era pentito di averdato per Argivesco- (a) Idem vo a i Milaneli Goffredo, su da lui eletto Tedaldo Suddiacono Mi-lib. 5.cap.5. lanefe, che era suo Cappellano, e il mandò a Milano, dove trovò buona accoglienza non men presso il Clero, che presso il Popolo, avido fempre di cofe nuove. Si videro allora in un medefimo tempo, e non fenza scandalo, tre Arcivescovi di Milano, cioè Gorifredo confecrato, ma efiliato; Assone fostenuto e confecrato da Papa Gregorio VII. e vivente in Roma; e Tedaldo ultimamente sopraeletto a gli altri due. Fece quanto pote il Papa per impedire la consecrazion di Tedaldo; ma i Vescovi Suffraganei attaccati al Re Arrigo, ad onta di lui il confecrarono. Corfe in quell' Anno un gran pericolo lo stesso Pontesice Gregorio . (b) Aveva (b) Panegli pubblicata la fcomunica contra di Cencio Figliuolo di Stefano dulfar Pigià Presetto di Roma, ma non già a mio credere Presetto anch' Cardin. de egli d'effa Città, uomo prepotente sì per la sua Dignità e nascita, Pit, Green. come per le sue grandi ricchezze, usurpator de' beni delle Chiese, vii. ed amico del Duca di Puglia Roberto Guiscardo. Istigato costui Lamberdalle segrete infinuazioni di Guiberto Arcivescovo di Ravenna, che burgensia in già aspirava al Papato, allorchè Papa Gregorio nella notte del Chronico. tanto Natale di questo, e non già del seguente Anno, celebrava la Messa a santa Maria Maggiore, entrato con gente armata, il prese, e staccatolo dal sacro Altare, seco il trasse ad una sua Torre. Paolo Benriedense (c) aggiugne, che esso Papa riportò una (c) Paulur ferita in quella funesta occasione. Si sparse tosto per la Città la Bentieden nuova di tanta empietà, a cui tutti inorridirono; e il Popolo Ro Gregor. VII. mano dato di piglio all'armi, fatto il giorno, in furia corfe alla III. Rec. I-Torre di Cencio, e quivi con fuoco, con catapulte, e con altri saticaringegni di guerra cominciò a batterla sì forte, che Cencio prevedendo in breve la propria rovina, si gittò a' piedi del Papa, implorando non che milericordia, aiuto per falvarsi. Allora il clementissimo Pontefice affacciatosi ad una finestra, sece sermar gli affalti e l'ira del Popolo; e tratto dalla Torre se ne tornò fra le acclamazioni di tutti a terminar la Messa a Santa Maria Maggiore: segno o che non era ferito, o che la serita dovette essere ben leggiera .

Ηh

FURONO poi dal Popolo devastati e confiscati tutti i beni ERA Volg. ANN. 1075. dell' empio insieme e pazzo Cencio, che ebbe la fortuna di poter fuggire colla Moglie e co' Figliuoli. Gli aveva il Papa imposto la penitenza di fare il viaggio di Gerusalemme. Arnol-[a] Arnulf, fo Milanele [a], Scrittore di quelli tempi, ci afficura, non ef-Fifter. Me fere paffato l'Anno, che coftui mor) foffocato da un'ulcera nel-

Conftantiensis in Chronico.

diolan.1.5. la gola. Lo attesta anche Bertoldo da Costanza [b], con dire, [b] Berteld. che Cencio ne' primi Mesi dell' Anno 1077. andò a Pavia menando seco prigione Rainaldo Vescovo di Como, per essere ricompensato dal Re Arrigo. E che quivi morendo all' improvviso, trovò quel guiderdone, che meritavano le di lui scelleratezze. Approdarono inaspettatamente in quest' Anno i Mori in Si-

cap. g.

[c]Ganfri cilia alla Città di Mazzara [c], e trovando i Cittadini mal dus miale-terra lib. 3. preparati a questa visita, entrarono per sorza nella Città. Poiero anche l'affedio al Castello situato nella pianura della Città, e vi stettero sotto ben otto giorni. Informato di ciò il Comte Ruggieri entrò di notte con uno stuolo d'armati in esso Castello, e la seguente mattina uscì addosso a i nemici. Moltisfimi di coloro restarono sul campo, gli altri incalzati, come poterono il meglio, si salvarono alle navi. Se si ha da prestar sede [d] Anneles a gli Annali Pifani [d], nella Festa di San Sisto di Agosto dell'

Pifani T.6. Anno prefente prefero i Pifani la Città d'Almadia, ed obbligarono Firmino Re d'essa a pagar tributo da l'innanzi a Pisa, O coronam Romano Imperators affignaverunt . Poffiam fidarci poco d'essi Annali, ne' quali all' Anno 1077, si torna a dire, che i Pilani presero Almadia in Affrica, e ciò parimente nel dì di San Sisto. Ed altri Annali Pisani riferiscono questo fatto all' Anno 1088, dove ne tornerò io a parlare. Trovavasi nell' Anno presense Beatrice Duchessa di Toscana in San Cesario di-[c] Antiqu. stretto di Modena, dove nel di 8. di Giugno [e] compose una Italie. Dif differenza inforta fra Eriberto Vescovo di Modena ed Alberto

fert. 5. di Bazovara per la Canonica di Città nuova. Leggesi parimen-[f]16. Dif te un Placito tenuto da essa Beatrice [f], appellata gloriofissi. feriat. 17. ma Comitiffa, e da Matilda fua Figliuola in Civitate Floren-

tia in via prope Ecclesia Sancii Salvatoris junta Palatio de Domui Sancti Battifta , Anno ab Incarnatione Domini nofiri Jefu Christi Septuagesimo Quinto post Mille, Nonas Martii, Indictione [g] Coron. Tertiadecima. Qu' è l'Anno Fiorentino. Se s'ha da credere al-

Amaifian, la Cronichetta Amalficana [g], nell' Anno presente Roberto quitar.leal. Guiscardo s'impadron) della Città di Santa Severina in Calabria. fag. 214. Acco

Anno di Cristo MLXXVI. Indizione XIV.

ERA Volg. ANN.1076.

di GREGORIO VII. Papa 4.

im. rae.

n el-

ne. dire,

m:

COE.

áb,

Hit.

in Si-

mil . Po-

Cit-

Cie

o Cr Diti-

c po-

fedt

dell

obbli

Pili,

filarci

dire,

e nel

) fatti

G of

1110 5

ofe Il

16:0

will?

( to the

Flant

: 3:0

11/25

large.

oben

labiil.

di Arrigo IV. Re di German, e d'Italia 21.

U sopra gli altri funesto l'Anno presente, perchè principio dell' abbominevol guerra fra il Sacerdozio e l'Imperio. Finqu' avea il Pontefice Gregorio usate tutte le maniere più esficaci, ma infieme dolci per impedir la rottura, faldo nondimeno in voler abolita l'empia usanza di vendere i Vescovati, ed eseguito il Decreto formato contra le Investiture delle Chiese date da i Principi Laici. Ma il Re Arrigo insuperbito per li buoni successi della guerra di Sassonia più che mai continuava il commerzio Simoniaco, e comunicava con gli scomunicati dalla santa Sede. In una Lettera scritta a dì 8, di Gennaio dell'Anno presente [a], con esso lui si doleva il Papa, perchè avesse dato contro le [a] Grego. promesse l'Arcivescovato di Milano a Tedaldo, ed in oltre conferi- VII. I. Ete le Chiefe di Fermo e di Spoleti a persone incognite al medesimo Papa: legno, che il Ducato di Spoleti, e la Marca appellata già di Camerino, e talvolta di Fermo, o di Ancona, eranoritornati, dopo la morte di Goffredo Barbato Duca di Lorena e Toscana, all' ubbidienza del Re Arrigo. Ora il Pontefice Gregorio, ficcome perfonaggio di cuore intrepido, non mancò di scrivergli delle Lettere più vigorose delle passate, e di avvertirlo, che s'egli non mutava registro, sarebbe forzata la santa Sede ad escluderlo dalla comunion de' Fedeli. A questo fine gl'inviò nuovamente de i Legati, che furono accolti con disprezzo. Fece l'infuriato Retenere una gran Dieta in Vormazia nella Domenica di Settuagesima, dove intervennero tutti i Vescovi ed Abbati mal intenzionati verso il Papa. Sopragiunse ancora Ugone il Bianco Cardinale, che di nuovo ribeliatofi dalla Chiefa Romana comparve colà con Lettere finte del Senato Romano, de' Cardinali, e d'altri Vescovi, che richiedevano la depofizion di Gregorio VII. e l' elezione di un nuovo Papa. Di più non occorfe, perchè il Re Arrigo in essa Dieta co i Vescovi suddetti formassero un Decreto, in cui dichiararono illegittimo Pontefice e scomunicato Papa Gregorio. Dopo di che [b] [b] Bertold. sped Arrigo i suoi Messi con Lettere in Lombardia, e nella tiensis in Marca di Fermo per fignificare a tutti la risoluzion presa, e Chronico. per sommuovere ciascuno contra di lui. Fu eziandio data adun

Ro-

ExaVolg. Rolando Cherico di Parma l'incumbenza di portare alla Chie-Ann. 1076. sa Romana una Lettera fulminante, e un ordine spedito in qualità di Patrizio a Papa Gregorio di scendere dal Trono Pontifizio, per dar luogo all'elezione d'un altro Papa. Arrivò questo Rolando a Roma in tempo, che si celebrava un Concilio nu-(a) Paulus merofo nella Bafilica Lateranense, (a) ed entrato nella sacra

cap. 69.

in Vis. Gie Assemblea arditamente dopo aver presentate al Papa le Lettere, goii VII. con alta voce gl' intimò di lasciare in quel punto la Cattedra Pontificia, e al Clero Romano di portarfi per la Pentecoste alla Corte, per ricevere dalle mani del Re un vero Papa, perchè il prefente era un lupo. Alzoffi allora Giovanni Vescovo di Porto gridando, che fosse preso quel temerario; e il Presetto di Roma colla milizia, sguainate le spade, corsero sopra di lui per levarlo di vita; e l'avrebbono fatto, se interpostosi il Papa non l'avesse salvato dalle loro mani. Ventilata dipoi nel Concilio la causa, ed animato il Pontefice dall'affistenza della Duchessa Bearrice, e della Contessa Matilda, che stendevano la lor poffanza fopra buona parte d' Italia, e dalla disposizione in cui fapea, che erano i più riguardevoli Principi della Germania, dichiarò scomunicato e decaduto dal Regno Arrigo IV. con assolvere tutti i di lui fudditi dal giuramento di fedeltà : rifoluzione, che quantunque non praticata da alcuno de'fuoi Predeceffori, pure fu creduta giusta e necessaria in questa congiuntura. MORI' nell' Anno presente sul fine di Febbraio, e di morte

violenta, Gozelone, o sia Goffredo il Gobbo, Duca di Lorena (b) Lamber- e Tofcana, da noi veduto Marito della Contessa Matilde (b). ini Scafan- Ito egli una notte al luogo adattato per gli bilogni del Corpo, Ctronico. che dovea ben effere fabbricato alla balorda, da un uomo, che Bertoldus stava in aguato [ fu detto per ordine di Roberto Conte di Fian-Confundra ] di fotto con una freccia fu sì mortalmente ferito nelle natienfis in Chronice . tiche, che secondo Lamberto da li a sette giorni, o secondo Bell. Saxon. Bertoldo, la stessa notte gli convenne morire, ed anche senza i Sacramenti, se si ha a credere a Brunone Scrittor della guerra di Sassonia. Per la sua bravura e prudenza vien lodato non poco da esso Lamberto. Fu gran partigiano del Re Arrigo IV. e però sospetto e poco caro a Papa Gregorio VII. e a Beatrice e

(c) Fiorent. Matilda. Ma potea ben risparmiare il Fiorentini (c) di farlo Memer di anche autore della nera congiura ed infolenza di Cencio Romano contro la sacra persona di Papa Gregorio, perchè nessun giuflo fondamento di questa taccia a noi porge l'antica Istoria.

Effen-

Essendo egli morto senza prole, Arrigo investi del Ducato del· Era Volg. la Lorena Corrado suo proprio Figliuolo, e diede la Marca d' Ann. 1076. Anversa a Gorifredo Figliuolo del Conte Eustachio, e Cugino del defunto Gotisfredo, il quale col tempo divenne Re di Gerusalemme. Resto con ciò senza Marito la Contessa Matilda; e non andò molto, ch'ella si vide tolta anche la Madre. Terminò il corso di sua vita la Duchessa Beatrice nel di 18. d'Aprile nella Città di Pisa, come costa da i versi di Donizone: (a)

Octo decemque dies Aprilis dum sinis ire Christi post orsum vera de Virgine corpus Anno Milleno bis Terno Septuageno.

110.

113-

[11:

EJ-

ICL5

ere,

edra

21/3

rchè

Por-

Ro.

per

200

cilio

be[s

r poh

n co

, di

ffel:

foli

rede

tura.

nor::

orena

(b).

orpo,

1, 0

Fill

11:00

:(0:5)

ferall

CHETT

on Pr

IV.

u:

110

300

toru.

(2) Donizo in Vit. Maeildis l. 1. cap. 20.

Principessa di gran pietà, di egual prudenza, e d'animo virile, che si tenne sempre attaccata alla santa Sede, ma senza perdere il rispetto al Re Arrigo, anzi con essere mediatrice di concordia e pace sra lui e il Pontesse Gregorio. La maggior gloria nondimeno di Beatrice su l'aver messa al mondo, e mirabilmente educata in tutte le Virtù, e nella cognizion delle varie Lingue la Consessa Masilda, la quale rimasta sola al governo della Toscana, e de gli altri aviti suoi Stati, cominciò a far conoscere i suoi rari pregi nelle siere rivoluzioni, che andrò da quì innanzi accennando. Nè si dee tacere, che il Monaco Donizone s' adirò contra di Pisa, perchè quivi, e non in Canossa, su sepellita la Duchessa Beatrice. I suoi versi ci faran conoscere, come allora sosse mercantile la Città di Pisa (b):

(b) Id.Ibid.

Quum tenet Urbs ilham, qua non est tam bene digna.
Qui pergit Pisas, videt illic monstra marina.
Hac Urbs Paganis, Turchis, Libycis quoque, Parthis,
Sordida. Chaldei sua lustrant littora tetri.
Sordibus a cunciis sum munda Canossa, sepulcri
Atque locus pulcher mecum. Non expedit Urbes
Querere perjuras, patrantes crimina plura.

Che voglia dire con queste ultime parole Donizone, non si può ben intendere. Ma ben si capisce, che Pisa era in questi tempi un samoso Emporio, e Porto franco, dove erano ammessi gl'Insedeli Orientali ed Assiciani: il che parve a Donizone un' indignità, e perciò più meritevole la sua Patria Canossa, per cagione della sua purità in materia di Religione.

LE determinazioni prese in Roma contra del Re Arrigo, quelle furo-

ERA Volg. furono, che finirono di determinare i primi Principi della Germa-Ann. 1076. nia a ritirarfi dal Re Arrigo scomunicato, e a seriamente divisare (a) Lam-de i mezzi di rimettere la quiete in quelle contrade [a]. E giacchè

naburg. in vedeano più che mai ostinato il Re nelle sue violenze, e in altri vi-Chronico. zj, paffarono a liberar se stessi e i Popoli da un Principe, nato so-Conflantie lamente per rendere inselici i suoi sudditi. I primari dunque, che ensuinChr. l'abbandonarono, surono Ridolfo Duca di Suevia, Bertoldo Duca di Carintia, e Guelfo Duca di Baviera, il cui Padre, cicè il Marchefe Alberto Azzo II. Signore d'Este, di Rovigo, e d'altri Stati in Italia, parzialissimo su sempre anch' egli della santa Sede, e dovea ben promuovere gl'interessi d'essa presso il Figlinolo Duca. Andò a dismifura crefcendo il loro partito, e v'entrarono moltiffimi Vescovi. In una Dieta da essi tenuta in Triburia dopo la metà d'Ottobre, dove intervennero anche i Legati della fanta Sede, fu progettato di creare un nuovo Re. Arrigo venuto alla Villa di Oppeneim, fra cui e Triburia scorreva il Reno, a fine di schivar l'imminente nembo, spediva di tanto in tanto Legati, con promettere emendazion di vita, foddissazioni, benefizi; e perchè niun si fidava di un Principe, che tante volte avea mancato alle promesse, e venivano rigettate le di lui belle parole : non lasciò egli indietro fommissione e preghiera alcuna per placarli. Finalmente gli su accordato del tempo, e conchiuso, che al Romano Pontefice farebbe rimeffo questo affare , e che esso Papa sarebbe pregato di trovarsi in Augusta per la Purificazione di Santa Maria: ed esaminate le ragioni dell'una e dell'altra parte, si starebbe al giudicato di sua Santità, con altre condizioni da eseguirsi al prefente, che io tralascio. Non così secero i più de Vescovi di Lom-[b] Cardin. bardia. [b] Erano stati eglino scomunicati insieme con Guiberto de Aragonia in Vita Gre. Arcive scovo di Ravenna nell'ultimo Concilio Romano, e da Papa Gregorio. Però esso Guiberto, e Tedaldo Arcivescovo di Milano con altri Vescovi Scismatici, raunato un Conciliabulo in Pavia, scomunicarono anch' essi lo stesso Papa Gregorio. Questo partito a

sè favorevole in Italia fece risolvere il Re Arrigo di non aspetta-

re in Germania la venuta del Pontefice Romano, ma di portarsi

egli a dirittura ad implorare la di lui mifericordia di qua dall'Alpi. E tanto più credette migliore questo spediente, perchè temeva di soccombere nella Dieta Germanica alla solla di tanti accusatori delle sue enormità, delle quali ben sapeva di non avere scusa; e che gli riuscirebbe più sacile lungi da tanti suoi avversarj di guadaenare il Romano Pontefice. Ma perciocchè i Duci di Baviera,

Suc-

1

t

C

Suevia, e Carintia aveano chiusi con gente armata i pessi, per li Era Volg. quali si cala in Italia, egli colla Moglie Berra, e col picciolo Fi. Ann. 1076. gliuolo Corrado, accompagnato da pochi, prefe il cammino della Borgogna, [a] e celebrò il fanto Natale in Befanzone. Conti- [a] Lamnuando poscia il viaggio, quum in locum, qui Civis dicitur, ve. bert. Scafnaburg. in nisset, obviam babuit Socrum suam (cioè Adelaide Marchesana di Chronico. Sula) filiumque ejus Amedeum nomine, quorum in illis regionibus O autoritas clariffima O possessiones amplissima, O nomen celeberrimum erat. Non saprei dire, se qui si parli della Terra di Civasco. Fu onorevolmente ricevuto da essi Arrigo IV. ma se volle continuare il viaggio, gli convenne conceder loro cinque Vescovati d'Italia, contigui a i loro Stati: fenza di che non voleano lasciarlo passare. Parve ciò duro al Re, ma i suoi interessi più premurosi il secero cedere a tali istanze. Il Guichenone [b] preten- [b] Gaichede, che questi Vescovati sossero in Borgogna; e sorse il Bugey. Maison de Ma Lamberto chiaramente scrive quinque Italia Episcopatus. Tal- Savoye T.1 mente era in questi tempi cresciuta la sama e potenza di Roberto Guiscardo Duca di Puglia, Calabria, e Sicilia, che Michele Duca Imperadore d'Oriente concertò di avere una di lui Figliuola per Moglie di Costantino Duca Porfirogenito Augusto suo Figliuolo, e Collega nell'Imperio. Giovanni Zonara attesta [c], che la Fi-[c] Zonaras gliuola fu condotta a Costantinopoli, e secondo l'uso de' Greci, le 11 pag. 288. fu posto il nome di Elena. Lupo Protospata [d] nota anch'egli Guillielm. sotto l'Anno presente le suddette Nozze. Ed aggiugne, che Rug- Malateria gieri Conse di Sicilia e Fratello d'esso Roberto, sece prigione un 13.6ap.13. Nipote del Re d'Affrica, che era venuto in Sicilia a Mazzara Co- Protofpata mandante di cento cinquanta legni. Ma questa sarà l'impresa me-inChronica. desima, che il Malaterra [e] mette sotto l'Anno precedente, e [e] Malaper conseguente potrebbe anche essere accaduto il Matrimonio nobilissimo della Figliuola di Roberto Guiscardo in esso Anno. Resto io in dubbio, se in questi tempi il medesimo Roberto sacesse l'impresa di Salerno, come vuole Romoaldo Salernitano [f], o pure [s] Romanel seguente, dove ne parseremo. In Sicilia avea lasciato esso Coma. To. Conte Ruggieri per suo Luogotenente Ugo di Gircea, Marito di VII. Retuna una sua Figliuola bastarda. Questi voglioso di segnalarsi con qualche bella impresa, benchè ne avesse un divieto dal Conte, insie- lib. 3. 6.10. me con Giordano Figliuolo anch' esso illegittimo d'esso Ruggieri, diede addosso a Benavert Saraceno Governatore di Siracusa. Ma caduto in una imboscata vi lasciò la vita co'suoi, e Giordano appena si salvò con pochi. Affrettò per questa disavventura il Con-

Tomo VI.

te Ruggieri il suo ritorno in Sicilia, e sece per allora quella vendetta che potè, con dare il sacco a qualche Castello e paese de' Mori vicini.

ERA Volg.

Anno di Cristo Mexxvii. Indizione xv. di Gregorio VII. Papa 5. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 22.

CECONDO il concerto s'era messo in viaggio il Pontesice Gre-J gorio con disegno d'andare alla Dieta già intimata da tenersi bett. Seaf. in Augusta pel principio di Febbraio di quest' Anno [ a ]. Uno de' naburgenste più atroci verni, che mai sieno stati, si provava allora in Lomin Chronico. bardia. Contuttociò l'animolo Pontefice si mise in viaggio, e scorde Aragon, tato dalla Contessa Masilde, arrivò fino a Vercelli : quando ecin Vita Gre coti nuova, che il Re Arrigo era giunto in Piemonte. In fatti dopo incredibili patimenti aveva egli valicate le Alpi piene di ghiacci e nevi, e corfo più volte pericolo della vita colla Moglie e col Figliuolo; ma per timore, che paffaffe l'Anno dopo la fcomunica contra di lui fulminata, egli si espose ad ogni rischio e fatica, tantochè pervenne in Italia. Sparsasi la fama del suo arrivo, corfero a vifitarlo ed onorarlo i Vefcovi Simoniaci di Lombardia, e i Conti; ed in breve si vide alla sua Corte un conflusso innumerabil di gente . Ora non sapendo il Papa, se Arrigo venisse o con buona, o con cattiva intenzione, tenuto configlio, giudicò bene di retrocedere, e di ritirarli colla Contessa Matilda alla di lui inespugnabil Rocca di Canossa sul Reggiano. Colà comparvero molti Vescovi e Laici di Germania, venuti per disastrose ed inustrate strade, a chiedere l'assoluzion della scomunica, e dopo qualche giorno di penitenza l'ottennero. Vi comparve anche il Re Arrigo, e fatta chiamare la Contessa Matilda ad un abboccamento, eam precibus ac promissionibus eneratam ad Papam transmist, & cum ea Socrum Juam (Adelaide Marchefana di Sufa ) Filiumque ejus (Amedeo) Azzonem etiam Marchionem (dal quale abbiam detto, che discende la Real Casa di Brunswich, e la Ducale d'Este) & Abbasem Cluniacensem (Ugo), & alios nonnullos ex primis Italia Principibus, quorum auctorisatem magni apud eum momenri effe non ambigebat, obsecrans, ut Excommunicatione absolveresur, no Principibus Teutonicis; qui ad accufandum eum stimulo invidia magis quam zelo justisia exarsissent, semere sides babere-

sur.

(

(

۲

ě,

ig

D

ĝ

14

'n

sur. Somma fatica fi durd da tutti per muovere il Papa a commi- Eaa Volge ferazione ed accordo. L'afcioffi in fine piegare, purché Arrigo de- Manitori. Ponnesse le Regali infegne, e defis everi fegui di pentimento. Seguì pertanto quella feena, che fece allora e dipoi grande firepito, e farallo anche ne Secoli avvenire. Cioè fin ammesso Arrigo entro la feconda cinta di muro di quella Rocca, che tre ne avea. Quivi foompagnato da tutti, fenza alcun fegno dell'esser fino di Ree, con veste di lana, co'pè mudi, mentre un eccessivo freddo regnava fopra la terra, restò un giorno, e poi l'altro, ed anche il terzo, con farlo ivi diginnare sino alla fera. Tempo viene talvolta, che la Superbia, primo mobile dei Regnanti, cede il trono

all'Interesse. Dopo i tre d'i, e come scrive Donizone [a]:

Ante dies septem, quam finem Janus baberet,

Ante suam faciem concessis Papa venire

ļ,

ć

) ()

al

ė

2-

á

q

18

ş

[2] Donizo Vit. Mashild lib.2. cap.1.

Regem, cum plantis mudis a frigore captis.

Cio nel di 22. di Gennaio diede il Papa udienza ad Arrigo, che
profitzato a fuoi piedi dimandò mifericordia de fuoi falli. Celebrò
il Pontefice I a Mesa, e prese la facra Offia nelle mani, perchè i
fuoi nemici lo sacciavano per Simoniacamente asceso al Papato,
i purgò da quelta calunnia. Efibì ad Arrigo di fare altrettanto,
s'egli il credeva innocente, e non reo di tante accuse prodotte contra di tui. Ma egli con varie suele ne guardo. En postica al prazo
co l'Pontefice, il quale l'avea ben assoluto dalla scomunica, ma
con lasciare in sospelo l'affare del Regno, e rimettere a i Principi
Germanici, e ad una Dieta il decidere, e egli dovesse deporre la
Corona, o pure ritenerla. Dopo ciò il Papa venne a Reggio, dove fitrovava Gubiero deriveroevo di Ravenna, il più maligno de
gli avversari del Papa, con gli altri Vescovi Simoniaci, aspettando il compiemento delle promesse di Arrigo.

CONVIEN ora fapere, efserfi appena intefo in Lombardia, come era paísato il congrefso del Re col Papa in Canofia, [6] che [b] Lamber infinite mormarazioni ed infolenze fi fiparfero non men contra del- su Serias lo fiefao Pontefice, trattandolo da Tiranno, da Omicida, da Si Chimero moniaco, quanto contra d'Arrigo, perchè sì vilmente fi fofse figgettato ad un sì indegno trattamento. Fu proposto di creare Corsado Figliuolo d'Arrigo, benchè di tenera età, Re: tutti fuggivano, o vilipendevano Arrigo; e le Città gli ferravano le porte in faccia. Ora tra per questo, e perchè non già di buon cuore, ma per necessità del fuoi affarì, egli avea fatta quella concordia col Papa, fe ne pentì egli ben prestio. Gli stava a fanchi il fuddetto

ERAVOlg. Guiberto con altri Vescovi scomunicati, a' quali non su difficile il ANN.1077. fargli ritrattare il fatto, e ricominciar lo sprezzo delle condizioni

già accettate, e la nemicizia col Papa. In questa maniera ricuperò Arrigo a poco a poco la buona grazia de' Vescovi e de' Popoli Benicati. in della Lombardia. [a] Ma non potè ottenere dal Papa la licenza VII.cap.86. d'essere coronato Re d'Italia colla Corona Ferrea in Monza. Riafune nondimeno le Insegne di Re, benchè si sossi obbligato col [b] danis, Papa di vivere in maniera privata, finchè in Germania sosse deciri finalic. Dif. forizi paga sa la di lui causa. Un suo Diploma da me pubblicato [b], cel sa 948. vedere in Pavia nel di 3. d'Aprile dell' Anno presente. Se s'ha a [c] Donizo credere a Donizone [c], egli tentò ancora di tirare il Papa ad una conserenza, con disegno di prenderlo. Ma avvertitane la Contesta de la conserva del conserva de la conserva del conserva de la conserva della conserva del conserva de la conserva de la conserva de la co

credere a Donizone [c], egli tentò ancora di tirare il Papa ad una conferenza, con disegno di prenderlo. Ma avvertitane la Contesta Matilda, fece sventare la mina, e condusse il Papa alle montagne. Fece Arrigo prendere anche Geraldo Vescovo d'Ostia, mandato dal Papa per suo Legato a Milano. Di tutto questo andò avviso in Germania. Non volle poi Arrigo portarsi alla Dieta intimata a Forcheim, come avea data parola. Vi si trovarono bensì i Legati del Papa, e quivi i Duchi Ridolfo, Guesso, e Bertoldo, gli Arcivescovi di Magonza e di Maddeburgo, e i Vescovi di Vittzburg, di Metz, e d'altre Chiefe, i quali trattarono della maniera di restituir la pace, come essi credevano, o almen desideravano, alla Germania; e su risoluto di cercare un nuovo Re.

[d] Bruno [d] Fu dunque eletto Ridoifo Duca di Suevia, tuttochè egli refificifar. Bell [d] Fu dunque eletto Ridoifo Duca di Suevia, tuttochè egli refisuica. ftesse un pezzo ad accettar questa pericolosa Dignità. A buon conto nello stesso giorno della sua confectazione, che su il dì 26. di

[e] Ben-Marzo dell' Anno presente, [e] si sollevò contra di lui una sedimarzo dell' Anno presente, [e] si sollevò contra di lui una sedimarienti zione in Magonza. Quel che è più strano, apparisce dalle Lettere
in Chron.
di Papa Gregorio [f], che esso Pontesice non approvò l'elezion di
Pli lib. 4. Ridolso, e si riserbò la conoscenza di tal cansa, per decidere a chi
Episol. 23 de' due contendenti sosse dovuta la Corona; del che poi sece gravi
doglianze la fazione d'esso Ridolso, scrivendone al medesimo Papa. Ricorse in questi tempi Arrigo al medesimo Pontesice, implo-

rando il suo aiuto contra di Ridolso usurpatore della Corona. Ebbe per risposta, che non si potea soddissarlo, mentre esso Arrigo
teneva tuttavia prigione San Pietro nel suo Legato Geraldo, il quale poi diede sine alle sue miserie, chiamato da Dio a miglior vita
sul principio di Dicembre dell'Anno presente. Ora il Pontesse do
po essersi fermato per tutto Giugno in Bibianello, Carpineto, e
Carpi Terre del Reggiano, allora della Contessa Matilda, e in
Figheruolo sul Po, chiarito abbastanza, che l'animo di Arrigo

lungi dall'effersi mutato, era disposto a far peggio, s'incammi- Era Volg. nò per la Tofcana alla volta di Roma. Il Re Arrigo anch'egli Ann. 1077. seppe trovar via di penetrare in Germania, dove raunato un picciolo Esercito, cominciò la guerra contra del nuovo Re Ridolfo. [a] Morì nel dì 14. di Dicembre in quest' Anno l' Im [a] Berelde peradrice Agnese sua Madre in Roma, lasciando dopo di sè il siensis in concetto di molta Pietà e Prudenza. Mancarono anche in quest' Chronico. Anno di vita Sigeardo Patriarca d'Aquileia (a cui fu furrogato Arrigo Canonico d'Augusta ) ed Imbricone Vescovo d'Augusta, fautore di Arrigo. Ma quel che dovette sar più rumore, fu la morte di Gregorio Vescovo di Vercelli, Cancelliere in Ilia d'esso Re. Aveva egli intimata una Dieta del Regno da tenersi ne' Prati di Roncaglia circa il di primo di Maggio dell' Anno avvenire, con disegno, se mai potea, di deporte il Papa; ma una morte improvvisa prima di quel di troncò le sue trame, e fenza lasciargli tempo di penitenza.

SECONDO Lupo Protospata [b] in quest Anno Roberto Guif- [b] Lupus cardo Duca di Puglia fece l'acquifto importante della Città e inCirrolice. del Principato di Salerno. Ma per conto dell'Anno è da maravigliarli, come cotanto discordino fra loro gli Scrittori. L' Anonimo Cafinense [c] accenna questo fatto all'Anno 1075. Ro-[c] Annomym. moaldo Salernitano [d] all'Anno 1076. Quantunque io non inChronica vegga stabili nella lor Cronologia questi Autori, forse per di- [d] Rofetto de' loro testi alterati da i Copisti: pure stimo più verisi- Salernian, mile, che all' Anno presente s'abbiano da riferir tali avveni- in Chronic. menti per le ragioni, che andremo adducendo. Erano in questi tempi gli Amalfitani fotto Gifolfo Principe di Salerno [e], [e] Guil. ed aggravati da lui oltre il dovere e costume con de i tributi. Ricorfero essi a Roberto Guiscardo, che a bocca aperta stava aspettando l'opportunità, e uno specioso pretesto per insignorirli di quel nobile paese. Avendo egli presa ben volentieri la lor protezione, fece con ambalciata lapere a Gilolfo fuo Cognato, che trattasse più umanamente quel Popolo. Sdegnosamente gli rispose Gisosso. Allora Roberto, che avea delle nimicizie con Riccardo I. Principe di Capoa, stabilì con esso lui pace, e fra le condizioni gl' impose di aiutarlo nell' impresa di Salerno. In fatti amendue colle lor forze, e colle macchine militari pofero l'affedio a Salerno per terra e per mare. Ab- Diaconut biamo da Pietro Diacono [f] Continuator dell' Oftiense, che Chr. Cafin. presentita questa guerra Papa Gregorio, che amava non poco cap 45.

3

ERA Volg. Gisolfo, gli spedì Desiderio Abbate di Monte Casino per esor-ANN.1077. tarlo a trattar di pace; ma che Gifolfo nè pur gli volle dare risposta. Dappoiche su intrapreso l'assedio, tornò l'Abbate Cafinense, e satto abboccar Riccardo Principe di Capoa con Gifolfo, gli configliarono tutti di venire a concordia col Duca Roberto. Egli più che mai pertinace nulla si curò del loro parere. Crebbe la fame nell'assediata Città a tal segno, che il povero Popolo si ridusse a cibarsi delle carni più immonde; e non potendo più reggere, aprirono le porte a i Normanni oftavi tempore Mensis. Ritirossi il Principe Gisolfo nella Torre o Rocca fortissima, fabbricata sulla cima del monte. Stretto ancor'ivi, finalmente fu forzato a rendersi a patti di buona guerra, ed ebbe la libertà d'andarsene. Soggiugne Pietro Diacono, che Papa Gregorio il fece Governatore della Campania Romana. Dopo la presa di questa Città, che era allora delle più belle e deliziofe d'Italia, e celebre spezialmente per la Scuola della Medicina, colà per questo concorrendo anche gli Oltramontani bisognosi di guarigione: il Duca Roberto vi sece sabbricar nella pianura un Castello inespugnabile. Anche nella Cro-(a) Antique nichetta Amalfitana (a) l'acquisto di Salerno è attribuito all'

(a) Assign, nichetta Amalfitana (a) l'acquifto di Salerno è attribuito all' Isalic.T.I. Anno prefente. Diedesi ad esso Duca anche Amalfi, Città alpeg. 114 lora mercantile al sommo, piena d'oro, piena di Popolo e di (b) Culi-navi. Di essa così scrive Guglielmo Pugliele (b):

(b) Cuillietm. Apulus lib. 3.

Huc & Alexandri diversa seruntur ab Urbe

Regis & Antiochi. Hac [ratibus] freta plurima transit. His [an heic?] Arabes , Indi , Siculi noscuntur , & Afrit Hac gens est totum prope nobilitata per Orbem ,

Et mercanda ferens, O amans mercata referre.

(c) Gaufri. Gaufredo Malaterra (c) aggiugne, che nel tempo medefimo dat Mala: dell' affedio di Salerno, il Duca Roberto entrò in possesso di Assera di S. 3 malsi, ed ebbe al suo servigio parte degli stessi Amalsitani contra di Salerno. Meritano ben più sede tali Autori, che la Cronichatta Amalsitani, in cui all' Anno 1074, è riserità la presenza

tra di Salerno. Meritano ben più fede tali Autori, che la Cronichetta Amalfitana, in cui all' Anno 1074. è riferita la prefa di Amalfi, con dirfi ivi ancora, che essendo morto Sergio Duca di quella Città, gli succedette Giovanni suo Figlio, ma per poco tempo, perchè ne su spolitato da Roberto Guiscardo.

ABBIAMO ancora dal fuddetto Malaterra, che in quest'Anno il Conre Ruggieri assediò per mare e per terra in Sicilia la Città di Trapani, e la forzò alla resa. Veggonsi varj Atti di Arrigo IV. e de'suoi Ministri, prima ch' egli tornasse in Ger-

mania. Cioè confermò egli al Monistero di San Salvatore di Exa Volg. Pavia i suoi beni, (a) III. Nonas Aprilis Anno ab Incarnatio- Ann. 1077. ne Domini nostri Jesu Christi MLXXVII. Indictione XV. Anno Colinens. autem ordinationis quidem Domni Henrici Quarti Regis XXVI. Tom. Il. Regni vero XXIV. Actum Papia . Trovavasi egli in Piacenza CXIV. XIII. Kalendas Martii, dove tenne un Placito (b), e giudicò (b) Campi in favore di quella Cattedrale. Probabile è ancora, che appar- ifter di Patenga a quest' Anno il Diploma da me dato alla luce (c), in Appendio. cui conferma Ugoni O' Fulchoni germanis, Aczonis Marchionis (c) Anichi-Filis, cioè del Marchese Azzo II. Progenitore de' Principi E. Par. 1. 4.7. ftensi, i loro Stati, posti ne' Contadi di Gavello, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Cremona, Parma, Lunigiana, Arezzo , Lucca , Pifa , Piacenza , Modena , e Tortona ; fra' quali spezialmente vengono annoverati Efle, Rovigo, Montagnana, Cafal Maggiore del Cremonese, Pontremoli della Lunigiana, e la Terra Obertenga in Toscana, de' quali Stati ho io abbastanza favellato nelle Antichità Estensi . Tre Placiti ancora tenuti da' fuoi Ministri in Verona e in Padova si truovano da me pubblicati nelle Antichità Italiche (d). Ma quel, che è più (d) Antique. glorioso per la nobilissima Casa d'Este, in quest'Anno [ s'io Differt. 9. ben mi appongo | Roberto Guiscardo Duca, dopo aver marita- 6 31. ta, come già accennammo, una Figliuola nell' Imperador d'Oriente, un'altra ne diede ad Ugo Figlipolo del fopradetto Marchese Azzo. Ne sa menzione Guglielmo Pugliese (e) con di- (e) Guillielre, che dopo la presa di Salerno venne il Duca alla Città di "in Apulut Troia, e che sermatosi ivi,

Nobilis advenit Lombardus Marchio quidam, Nobilibus patrie multis comirantibus illum; Aso vocatus eras. Secum adedunit Hugorem Illuftrem natum. Ducis ut Filia detur Exigit, in Sponfam. Comitets, Proceresque vocari Quaque facis fuper bit Dux confulturus ab urbe. Horum confiliis Roberti Filia Nato Tradiura Montis &c.

Polcia aggiugne, che fi feceto di gran felle e conviti per quelle Nozze, e che Roberto follecitò tutti i fuoi Baroni a regalar gli Spofi: il che non effendo flato praticato nelle Nozze della precedente Figlinola; rattrillò que Nobili. Tuttavia contributrono tutti, e molto più fece gli.

lis Generum donans, addens sua, classe parata Ad sua cum magno, Patremque remisis bonore.

In

Exa Volg. In qual credito fosse allora la Casa d'Este, si può abbastanza dedur-ANN. 1077. re anche da questo. Cesso di vivere nel Novembre di quest' Anno (a) Chronic. Landolfo VI. Principe di Benevento (a), laonde Roberto Guiscarapud Pere do Duca, vogliofo anche di questa conquista, si portò all'assedio ginium. di quella Città. Se poi meritano fede gl'imbrogliati Annali Pifa-(b) Annal. ni (b), quel Popolo unito co' Genovesi, passato in Affrica, vi pre-Pifani To se duas magnificas Civitates Almadiam O Sibiliam in die Sansli VI. Resum Italicar. Sixti. Io so bene, che una Siviglia è in Ispagna. Che un'altra (c) Tronci ne fosse in Affrica, non l'ho per anche letto. Il Tronci (c) ne par-Annal. Pi- la all' Anno 1087. e dice, che presero le Città di Damiata, e di Libia: tutte notizie, che mancano di ficuri fondamenti. Veggafi l'Anno 1088, al quale si dee riserire sì satta impresa.

> Anno di Cristo MLXXVIII. Indizione i. di GREGORIO VII. Papa 6. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 23.

ANTO il Re Arrigo, quanto il nuovo Re Ridolfo, si studia-

vano di aver favorevole nella loro terribil gara il Romano (d) Paulus Pontefice, e a questo fine gli spedirono i loro Legati. (d) Papa Bentiedens. Gregorio perciò tenne un Concilio in Roma nella prima settimana gaiiVII. di Quaresima, dove essendo concorsi circa cento tra Arcivescovi e Vescovi, su stabilito di spedire in Germania i Legati Apostolici per conoscere, da qual parte sosse la ragione e il torto. Quivi ancora furono di nuovo fcomunicati Tedaldo, appellato da alcuni Tebaldo Arcivescovo di Milano, Guiberto Arcivescovo di Ravenna, Ugo Bianco Cardinale ribello della Chiefa Romana con altri Vescovi. Degno di osservazione si è ciò, che seguitano a dire que-(e) Conci- gli Atti (e): Excommunicamus omnes Northmannos, qui invadere Terram Sancti Petri laborant, videlicet Marchiam Firmanam, Ducatum Spoletanum; & cos, qui Beneventum obsident, & qui invadere O depradari nituntur Campaniam, O Maritima, atque Sabinos, necnon & qui tentant Urbem Romanam confundere. Di quì può apparire, che la Marca di Fermo, o fia di Camerino, o

d'Ancona, e il Ducato di Spoleti, erano o posseduti dalla Chiefa Romana, o almen pretefi di fua ragione dal Papa: il che, come folse succeduto, non l'ho potuto finora conoscere. Debbonsi ancora notar quelle parole: O'cos, qui Beneventum ob sident . Intorno a che convien' ora dire, che sbrigato dalla conquista di Saler-

Tom. X.

no

## Annali D'Italia. 257

no il Duca Roberto, mal foddisfatto del Romano Pontefice, che Esa Volg. dianzi l'avea (comunicato, cominciò nell' Anno precedente la guer. Anno precedente la guer. ra contra le Terre della Chiefa nella Campania (a). Fu perciò di (a) Perrar nuovo pubblicata la fcomunica contra di lui, e del fuddetto Riccardo. e Papa Gregorio collecto exercisu super eos ire disponis, come 4-p-45. s'ha da Pietro Diacono. Ciò riferito al Duca Roberto, si ritirò in fretta col Principe Riccardo a Capoa, e andò a mettere l'assedio a Benevento, nel mentre che Riccardo Principe di Capoa imprefe quello di Napoli. Tutto ciò avvenne nell' Anno antecedente. Continuò Riccardo l'assedio di Napoli per molti mesi, ed avea anche ridotta quella Città a mal partito, (b) quando sopragiunta- (b) Camilgli la morte nel d' 13. d'Aprile, liberò i Napoletani dalle fue bran- lui Peregriche. Fu Principe, per attestato della Cronichetta Amalfitama (c), ad Protofp. alto di statura, di bell'aspetto, di gran coraggio ed avvedutezza, (c) Asigbenigno co i fedeli, terribile contro i perfidi e ribelli. Ebbe per fuccessore nel Principato di Capoa Giordano I. suo Figliuolo. Ci fa affai intendere il suddetto Concilio, che nel principio della Quarefima tuttavia durava l'affedio di Benevento, fatto dal Duca Roberto: perlochè fu di nuovo fulminata contra di lui la fcomunica. Ma appena Giordano fu fucceduto al Padre, che inforfe la difcordia fra il Duca Roberto, e lui . Abbracciò esso Giordano la disesa delle Terre della Chiefa e de' Beneventani, (d) da' quali ebbe un rega- (d) Perms lo di quattromila e cinquecento Bifanti, o vogliam dire Scudi d'oro. Chrondib. 3 Uscito perciò in campagna, secondochè s' ha da Pietro Diacono, 642-45fece ribellare moltide' Conti e Vaffalli contra di Roberto, arrivò fotto Benevento, e distrusse tutte le fortificazioni satte da Duca per prendere quella Città. Bari con Trani ed altre Città si ribellarono al Guiscardo. Abailardo suo Nipote, perchè Figliuolo di Unfredo, al quale avea Roberto occupata tutta l'eredità, fu uno de'più vigorofi congiurati contra dello Zio Guiscardo. Seguirono perciò vari incontri d'armati, e vari affedi raccontati da Guglielmo Pugliele (e), dopo i quali finalmente fu fatta pace tra effo Ro- (e: Guillielberto e Giordano. Servì questa concordia per abbattere tutte le murapulur speranze del Nipote Abailardo, il quale se ne suggì a Costantinopoli, e quivi diede fine alla vita. Ricuperò Roberto Bari, Trani, Santa Severina, e l'altre Terre (f), che s'erano ribellate. Afco- (f) Permi li, Monte di Vico, ed Ariano ritornarono alle mani sue, ed era Diacon, uti per fare altri progressi, quando Desiderio Abbate di Monte Casino s'interpose, e trattò di pace fra il Pontefice e lui. Abbiamo dalla Vita di Gregorio VII. Papa, a noi tramandata da Niccolò Car-Tome VI. dinaERA Vols. dinale d'Aragona ( a ), che venerabilis Pontifex receptis nuntiis vii VII.

ANN.1073. Robersi Guiscardi egregii Normannorum Ducis, versus Apuliam nalis de A. post Octavas Pentecostes iter arripuit, & cum ipso apud Aquinum regonia in colloquium babuit. Congrua itaque ab en fatisfactione suscepta, prius a vinculo excommunicationis eum absolvit , O consequenter fidelisatem O bomagium ejus recepit . Postmodum vero jam assumtum in specialem beati Petri Militem, de totius Apulia & Calabria Ducatu per vexillum Sedis Apostolica investivit. Guglielmo Pugliese scrive, che questo abboccamento e concordia segui in Benevento, e non già in Aquino; ed effere corfa voce, che il Papa per impegnar meglio nella sua disesa Roberto Guiscardo, gli (b)Guilliel- fece sperare la Corona del Regno d'Italia (b):

mus Apulus Romani Regni sibi promisisse Coronam lib. 3.

Papa ferebasur. (c) Richar-

Parimente Riccardo Cluniacense (c) conserma questa voce dis Cluvia- con afferire, che Papa Gregorio aveva intenzione di crear Impe-Chronic, in radore esso Roberto, o Boamondo suo Figliuolo. Tornava il con-Antiquitat, to ad esso Pontefice nel pericoloso cimento, in cui egli si trovava per la nemicizia del Re Arrigo, non folo di non aver nemico il potentissimo ed invitto Duca di Puglia, ma anche di averlo amico e disensore ne'bisogni . Il tempo sece vedere, che senza questo appoggio minacciava rovina il suo Pontificato.

MA non tutti questi avvenimenti si compierono nell' Anno precedente, e nel presente. Siccome vedremo, parte d'essi appartiene all' Anno seguente 1079. Certamente si allontanò dal vero il (d) Baron. Cardinal Baronio (d), allorchè pose l'assedio suddetto di Benevenin Annal.

Ecclefiaft, to nell' Anno 1074. Già abbiam veduto, che nel Concilio Romano dell'Anno presente si sa menzione del medesimo assedio, non

Italicar.

(e) Pagint peranche sciolto. Ma ne pure il Padre Pagi (e) colpi nel segno, Annal. Bar. allorche pretese, che nell'Anno 1077. Roberto Duca si abboccasse col Papa, e ne riportasse l'assoluzione. Papa Gregorio per tutto il Giugno del 1077. fi trattenne nelle montagne del Reggiano, ficcome costa dalle Lettere d'esso Pontefice. Nel di 12. d'Agosto era in Firenze, e nel primo giorno di Settembre in Siena. Ma abbiam veduto, che Papa Gregorio si mosse di Roma post Octavas Pentecefles, per andare ad Aquino a trattar di pace con Roberto. Essendo venuta l'Ottava della Pentecoste nell' Anno 1077, prima della metà di Giugno, come potè egli mai passar da Roma ad Aquino in quel tempo, fe, siccome abbiam detto, egli per tutto Giugno si fermò in Lombardia ? Adunque la riconciliazion di Roberto dee

esse-

esfere succeduta più tardi, e vedremo, che non s'ingannò il Baro- Eka Volgi nio in differirla fino all'Anno 1080. Oltre di che Lupo Protospata Ann. 1078. (a) all' Anno 1078. scrive: Robertus Dux obsedit Beneventum, (a) Lugar sed ejus ob sidio di ffipata est a Rodulpho Pipino Comite [cioè, come in Chronie. stimò il Pellegrini (b), da Rainolfo Zio del Principe di Capoa (b) Principe Giordano ] O boc Anno obiit Richardus Princeps, mentre affedia- grin. in Nova Napoli. Anche Romoaldo Salernitano (c), e l'Autore della sospatam. Cronichetta Amalfitana (d) attestano, che Riccardo morì duran- (c) Romoalte quell'affedio Indictione Prima, cioè nell' Anno presente. E che nitanut in Anno primo, postquam cepit Salernum, Robertus Dux Beneven- Chronico. tum obsedit . Certo è, che nello stesso tempo furono fatti que' due Rer. Italie. affedj, e però nell' Anno presente. Il che vien' ancora conferma (d) Antiq. to dall'antica Cronichetta di Santa Sofia, pubblicata dal fuddetto Pellegrini (e), dove fi legge: Robertus Dux obsedit Beneventum (e) Peregri-XIV. Kalendas Januarii, usque VI. Idus Aprilis, unde expulsus est Principum cum omnibus suis Indictione I. L'Indizione Prima correa nell' An- Langebard. no prefente. Ora effendo fuori di dubbio l'aggiustamento del Papa con Roberto Guiscardo, seguito dappoiche su sciolto l'assedio di Benevento, per conseguente non nell'Anno 1077. come immaginò il Padre Pagi, ma molto più tardi si dee credere succeduto. Finalmente fi noti, che l'Autore della Vita di San Gregorio VII. (f) ci (f) Cardifomministra il filo per accertarsi dell' Anno, in cui seguì l'accordo rapon. Par. I fuddetto. Cioè scrive egli, che fra i due Re contendenti Arrigo Ton. III. IV. e Ridolfo, borribili bello acriter utrimque commiffo, cxfa funt multa millia bominum binc inde. Soggiugne apprello: Et iterum peccatis exigentibus inter eosdem Reges borribiliter est pugnatum, ubi maxima virorum fortium multitudo cecidit. Spedì Papa Gregorio i suoi Legati in Germania per quetar, se mai era posfibile, così atroce tempesta. Ma i due Re vennero alla terza battaglia. Iterum inter eosdem Reges acriter est pugnatum, O multa

DOPO questi tragici avvenimenti continua quell' Autore a dire, che Papa Gregorio portatoli ad Aquino fece l'accordo con Roberto Guiscardo. Non essendo succedute tali battaglie, se non nell' Anno prefente, e nel 1080, nel quale ancora furono spediti in Germania i suddetti Legati : vegniamo in fine a conoscere, che nell' Anno stesso 1080. come volle il Baronio, Roberto Guiscardo tornò all'ubbidienza del Romano Pontefice. Abbiam detto, che succede (g) Beribol. rono sanguinosissimi fatti d'armi fra Arrigo e Ridolfo in Germania . tienf. Chre-Nel primo, per testimonianza di Berroldo (g), resto vincitore e nic. August.

millia bominum, maxime Bobemorum, cafa funt.

padro-

Exa Volg. padrone del campo Ridolfo; e nel fecondo accaduto nel di 17. d' Agosto di quest' Anno, la vittoria restò incerta, essendo costata la vita a più migliaia di persone. Fra gli altri vi fu uccifo Wernero Arcivescovo di Maddeburgo, e presi Bernardo Arcidiacono della Chiesa Romana, Sigifredo Arcivescovo di Magonza, e Adalberto Vescovo di Vormazia: il che non si può mai intendere senza orrore, non essendo le guerre e le battaglie un mestier convenevole a persone Ecclesiastiche. L'Autore della Cronica di Maddeburgo presso il (a) Chronic. Meibomio (a), e l'Annalista Sassone (b) pretendono, che que-Magdebur-gense T. II, sta seconda battaglia riuscisse molto più savorevole a i Sassoni agud Mei- e a Ridolfo, che ad Arrigo. Verso l'Ognissanti esso Re Arrigo, (b) Annali- rinforzato di gente portò la guerra ne gli Stati di Guelfo Duca Ra Saxoa- di Baviera, e di Bertoldo Duca di Carintia, tutti e due fedeli (c) Beitold, fautori del Papa e del Re Ridolfo (c). Nel qual tempo venne Conflana morte esso Duca Bertoldo con grave danno del suo partito. tiensis in In quest' Anno poi Ruggieri Conte di Sicilia per terra e per (d) Gaufii mare bloccò (d) la Città di Taormina, e dopo molte fatiche 2017 Mala- se ne impadron). Tenuto su un altro Concilio in Roma da Papa Gregorio dopo la metà di Novembre, in cui troviamo sap. 15. fulminate molte scomuniche, e nominatamente contra Niceforo Botoniata Imperador di Costantinopoli, che aveva usurpato quel Trono a Michele e a Costantino Porfirogenito, Genero del Duca Roberto, la cui Figliuola fu rimandata al Padre. Per questi sì frequenti Concili di Papa Gregorio doveano poco attendere alle lor greggie i facri Pastori. Intervennero a quest' ultimo i Legati de i due Re contendenti, promettendo amendue di fare una Dieta, dove si deciderebbe la lor controversia.

> Anno di Cristo MLXXIX. Indizione 11. di Gregorio VII. Papa 7. di Arrigo IV. Re di German. e d'Italia 24.

(c) Concil.

In quest' Anno ancora Papa Gregorio celebro nel mese di Febbraio un numerosissimo Concilio in Roma (e), dove intervenne l'Eresiarca Berengario, e ritratto le perverse sue des
trine intorno al Sacramento dell' Altare. Furono confermate
le sacre Censure contra Tedaldo Arcivoscovo di Milano, Sigefredo Vescovo di Bologna, Rolando Vescovo di Trivigi, e con-

tra i Vescovi di Fermo e Camerino. Trovossi alla medesima Era Volga facra Assemblea Arrigo novello Patriarca di Aquileia, il quale Ann. 1079. quantunque promoffo a quella Chiefa da Arrigo IV. pure umilmente si suggettò alla Sede Apostolica, e promise di non aver comunione con gente scomunicata. Si dolfero in quel Sinodo del Re Arrigo i Legati del Re Ridolfo, a cagion delle guerre e violenze, ch'egli promoveva in Germania. (a) Perlochè il (a) Cardin. Pontefice Gregorio destino per suoi Legari al Congresso da destragoria tenersi in Germania Pietro Igneo Cardinale e Vescovo d' Alba-gor. VII. no, Odelrico Vescovo di Padova [ Paolo Benriedense scrive (b), (b) Paulus che su Alemano Vescovo di Passavia] e il suddetto Patriarca in Vita d' Aquileia. Andarono essi; ma perchè non vollero alle istanze Gregor.VII. d' Arrigo scomunicare il Re Ridolso, senza frutto se ne tornarono a Roma, con riferire al Papa la disubbidienza d'esso Arrigo, e l'ubbidienza del Re Ridolfo. Era intenzione del Pontefice di trasferirsi egli in persona in Germania, per decidere quello spaventoso litigio; ma il Re Arrigo troppo diffidando di lui, a questo non volle dar mano. Continuò in quest'Anno la guerra fra essi Re (c). Ridolfo andò contro la Vestfalia, e (c) Annalicostrinse que Popoli alla sua ubbidienza. Arrigo portò la guer- pudeccard. ra nella Suevia contra di Ridolfo. Aggiugne il Cronografo Saffone (d), che bellum fie iterum inter Rodulphum & Henricum (d) Chrono. byome nimis aspera, ubi in primo congressu Saxones [uniti con manual Ridolfo ] terga versunt. Ma uno fquadron d'effi Saffoni, men- Leibnitium. tre gli altri erano occupati nella mischia, diede il sacco a gli alloggiamenti del Re Arrigo. In questa maniera si andava defolando la misera Germania per l'arrabbiata contesa di que' due Regnanti. Per altro non dovette succedere alcun fatto strepitofo, al vedere che Bertoldo da Costanza non ne parla. Gli Annali Pifani (e), che non merirano a mio credere gran fede (c) Annales nelle cofe antiche, mettono fotto quell' Anno la guerra fra i Pifani T.6. Pifani e Genoveli. Da i primi fu abbruciara la Terra di Rapallo, ed incontratesi le lor slotte nel dì 13. di Maggio, la Genovele si salvò colla fuga. In quest'Anno ancora Lupo Protospata (f) scrive, che intravit Petronus [ Pietro vien chiamato da (f) Lupur Guglielmo Pugliele ] in Tranum. Et Barum rebellavit, ejello Protofpata exinde Prafide Ducis . Et Bajalardus filius Umfreda comprebendie Asculum. Però se fosse stabile l'afferzione di questo Istorico, noi avremmo, che parte di que'fatti, che ho riferito nell' Anno precedente, presi da Pietro Diacono, sarebbono da attribuiExa Volg. tribuire all' Anno presente. Ma all'offervare, ch'esso Lupo racconta come succeduta in questo medesimo Anno la caduta di Michele Duca dal trono di Costantinopoli, e l'usurpazione di Nicesoro Bosoniata, che pur si crede creato Imperador d'Oriente nell'Anno precedente: si potrebbe restar dubbioso intorno al tempo di ta-

Tom. V.

li fatti. Ma l'Anonimo Barense (a) presso Camillo Pellegrini, dopo aver narrata all' Anno 1078. l'affunzione al Trono del Botoniata, anch'egli nel presente 1079. scrive, che Mense Februarii die III. fante rebellavit Bari ab ipfo Duce , O dirutum Caffello de Portanova. Nella stessa guisa l'Autore d'un'antica Cronichetta (b) Ibidem Normannica, da me data alla luce (b), parla di que' fatti. Anno

P#g. 278.

MLXXIX. Petronius Comes intravit iterum Barim. Abagilardus Comes [ Nipote di Roberto Guiscardo ] ivit super Troiam, O fugavit Boamundum filium Roberti Ducis, O obsedit, O cepit Asculum. Et iterum Robertus recuperavit eum. Postea factum est prælium ibidem, O fugatus est Abagilardus cum militibus suis, O fugit in Costantinopolim, O ibi mortuus est inimicus Duci Roberto. Ecco dunque, che gli avvenimenti raccontati tutti in un fiato da Pietro Diacono, Continuatore della Cronica Cafinenfe, fuccederono in parte nell'Anno presente, e fra questi la ribellione di Bari. Ancora al Conte Ruggieri si ribellarono in Sicilia le Terre di (c) Gaufre Jato, e Cenifi. (c) Le affediò egli amendue nello stesso tempo, terra lib. 3. e costrinse quegli abitanti ad implorare il perdono, che non su

sap. 20.

loro negato.

CONFERMO' in quest' Anno il Re Arrigo i fuoi Privilegi alla (d) Antique Chiefa di Padova, e al Vescovo Olderico con un Diploma (d) da-Italic. Dif. to X. Kalendas Augusti, Indictione II. Anno Dominica Incarnatiofert. 19. nis MLXXVIIII. Anno autem Regni Domni Regis Henrici Quarti XXIII. Actum Rasispone. Nella copia, di cui mi son servito, si leggeva D. Paduanæ Ecclesiæ Episcopus. Ma si dee scrivere Uld.

cioè Uldericus. E di qui può apparire, che esso Olderico non su fpedito per suo Legato dal Pontefice Gregorio. Ho io parimente (e) Anichi- pubblicata una Convenzione seguita nel di 21. di Maggio (e) inth Eping ter Marchionem Azonem, & Ugonem & Fulconem germanos, Filios ejusdem Marchionis Azonis, e il Capitolo de' Canonici di Verona, in vigore di cui essi Canonici diedero a livello al Marchese e a'fuoi Figliuoli, la Corte di Lufia, Villa di grande estensione .

Si vede, che il Marchese Azzo Estense pensava a bene stabilire ed ingrandire in Italia i Figliuoli del fecondo Matrimonio, giacchè Guelfo IV. Figlio del primo letto, e Duca di Baviera, era giunto

ad una riguardevol potenza in Germania. Quefio Ugo è il medefie Ea, Volg. mo, che avea fpofata la Figliuola del Duca di Puglia Roberto. Anniera. Raccogliefi poi da una Lettera feritta da Papa Gregorio a Deliderio Abbate di Monte Cafino (a), che Arrigo IV. anch'egli fi mas (1) Organ. neggiò per ottenere una Figliuola d'efio Roberto Guilfando Duca (11. 116.5). in Moglie di Corrado fuo primogenito, con clibiri di rivefiire Roberto della Marca di Fermo, O'Rex Duci Marchiam tribuar. Ma il faggio Papa dovette fare in maniera, che quefio trattato andò per terra. Nè fi dee tacere, che [probabilmente in quefi'Anno] efio Duca Roberto matità un'altra Figliuola con Raimondo II. Conte potentifiimo di Barcellona, e d'altre Città. Ne parla, oltre ad altri Autori, Guglielmo Pugliefe (b) come di un fatto ac (1) cuita. Appie ca duto, prima che feguifie la concordia fra il Papa, ed efio Duca: Intilia. Intilia

Partibus Esperia, quem Barcilona tremebat, Venerat insignis Comes banc Raymundus ad Urbem; Ut nuptura Ducis detur sibi Filia, poscit. lielm. Apulus lib. 4. Anonym. de gest. Comit. Barcin. atud Baluz.

Il Padre Pagi (c) credette contratto questo matrimonio prima (c) Pazim dell'Anno 1077. Ma se son ben concertati i tempi di que satti Conic. de presso il suddetto Storico, tali nozze debbono appartenere all son. Anno presente.

Anno di Cristo Mexxx. Indizione 111. di Gregorio VII. Papa 8. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 25.

REBBERO in quest' Anno gli affanni alla Germania e all' Italia per la funcstifisma guerra inforta fra il Sacrdozio, e fra i due emuli Re Arrigo e Ridolfo. Il primo figurando di itrovar a dormire i Sassoni, nel dì 27, di Gennaio dell' Anno presente andò colla dua Armata ad affairlit (d). Si sec un fanguino so fatto d'armi, in cui f che che ne dica la Cronica Augustana J su obbis des Carrigo ato du navergogno sa luga Arrigo con tutti i suoi. Ridolfo ne samo sipera de una vergogno se suga Arrigo con tutti i suoi. Ridolfo ne se suoi per mezzo de' luoi Legati a Roma la lieta nuova, ed insteme Dunas light. Se fece esporre le doglianze sue contra di Arrigo, che fempre più san. fecundo se de la contra di Arrigo, che fempre più san. fecundo se de la contra di Arrigo, che fempre più san. fecundo se de la contra di Arrigo, che fempre più san. fecundo se de la contra di Arrigo, che fempre più san. fecundo se de la contra di Arrigo, che fempre più san. fecundo se della sua della se della se della serva della se della serva della se della serva della se della serva della s

zione :

Exa Vole, di Rayenna, dichiarò legittimo Re del Regno Germanico Ridol-Anx. 1000. fo, e sulminò la scomunica, e la sentenza di deposizione contra di Arrigo ulando le più forti espressioni, per esprimere in ciò l'autorità de fommi Pontefici, e colla stessa franchezza dicendo : Ipse autem Henricus cum suis fautoribus in omni congressione belli nullas vires, nullamque in vita sua victoriam obtineat. Mando elso Papa a Ridolfo una Corona d'oro, dove si leggeva questa Ilcri-

PETRA DEDIT PETRO, PETRVS DIADEMA RODVLFHO. (a) Marian. Essendo volata in Germania la nuova di questa risoluzione, (a) Scotti in crebbe a dismifura la rabbia del Re Arrigo, nè mancarono per-Otto Frifin. versi Consiglieri, che il trassero all'ultimo de gli eccessi. Fece egli pertanto raunare un Conciliabolo di trenta Vescovi Scismatici, e Sigebent. in di molti Signori sì di Germania, che d'Italia, suoi fautori, in Chronic. & Brixen, o sia Bressanone sul Tirolo, e gl'indusse con empia ed as-

fatto irregolar procedura a dichiarar deposto Gregorio VII. dal Papato, e ad eleggere in suo luogo Guiberto Arcivescovo di Ravenna, già più volte scomunicato, il quale assunse dipoi il nome di Clemente III. Era costui Cittadino di Parma di gran nobiltà, e da molti vien creduto della nobil Casa di Correggio. Scrive Donizo-

(b) Donizo ne (b), che di tre Figliuoli di Sigefredo Lucchese, Ascendente in Vit. Ma- della Contessa Matilda, tildis l. 1. cap. I.

Fiunt Parmenses duo Fratres, ambo potentes.

Dat Guibertinam minimus, primus Baratinam, Progenies ambas grandes, O bonore micantes. Da effa ichiatta Gibertina sembra che discendesse il suddetto An-

tipapa. Aspirava da gran tempo alla Cattedra di San Pietro esso Guiberto, uomo quanto privo dello spirito Ecclesiastico, altrettanto provveduto di mondana politica. Il primo de' fuoi pensieri era l'ambizione, l'ultimo il timore di Dio. L'esaltazione di questo mal nomo succedette nel dì 25. di Giugno. Nel decreto di tale (c) Urfer elezione, rapportato dall' Abbate Urspergense (c), si spacciarono non poche stomachevoli calunnie contra di Papa Gregotio, suggerite da Ugo il Bianco Cardinale scomunicato, e che si leggono anche nell'empia diceria dello scismatico Bennone. Scrisse dipoi Arrigo allo stesso Gregorio Pontefice, e al Popolo Romano Lettere infami per avvifarli dell'Idolo, ch'egli aveva introdotto nella Cafa di Dio. Fu inoltre spedito in Italia il novello Antipapa, per tirare nel suo partito tutti i Simoniaci e i nemici del vero Papa, ne a lui su difficile di trovarne molti, e di mettere insieme un' Ar-

mata.

IL

IL presentimento di questo colpo, e gli avvisi di quel, che ExaVolzandava succedendo in Germania, quegli sproni dovettero esse- ANN. 1080re, che finalmente indusfero ed affrettarono Papa Gregorio a rilasciare la sua severità contra di Roberto Guiscardo Duca di Puglia, Calabria, e Sicilia, e ad accordarsi con lui. Roberto anch' egli si trovava in qualche disordine per le molte Città, che gli s'erano ribellate, e gli era utile l'accomodarsi a i voleri del Papa. Perd il Pontefice post Ollawas Pentecostes, circa il di 7. di Giugno, siccome abbiam detto di sopra, andossene ad Aquino (a), accompagnato da Giordano Principe di Capoa, e qui- (a) Cardin. vi riconciliatofi con Roberto, l'affolve dalle cenfure, e diedegli in Vita Grel'Investitura di tutti quegli Stati, che gli erano stati concedu- goii VII. ti da Nicolò II. e da Alessandro II. Pontefici predecessori con aggiugnere. De illa autem terra, quam injuste tenes, sicut est Sa-Ternus, & Amalfia, & pars Marchiæ Firmanæ, nunc te patienter sustineo in confidentia Dei omnipotentis & tua bonitatis &c. Probabilmente questo era stato il punto principale, che avea fingul ritardata la pace fra loro. Giurò all'incontro fedeltà ed omaggio al Papa il Duca Roberto, con promettere ancora di pagar ogni anno alla Chiesa Romana dodici denari di moneta Pavese per ogni paio di buoi di tutti i suoi Stati. Già s'è a mio credere affai dimostrato di sopra all'Anno 1078. non sufsistere l'opinione del Padre Pagi, che tal riconciliazione seguifse nell'Anno 1077. e star forte quella del Sigonio, e del Cardinal Baronio, da'quali su riferita al presente Anno 1080. Aggiungo ora, che gli Atti d'essa Investitura, e del Giuramento di Roberto, son posti fra le Lettere del Libro Ottavo di Gregorio VII. che riguardano gli affari di quest' Anno . E nella Lettera settima d'esso Libro il Pontesice da avviso a tutti i Fedeli di aver parlato cum Duce Roberto, O Jordane, ceterisque potentioribus Nortmannorum Principibus, che gli aveano promesso soccorso contra di ognuno in difesa della Chiesa Romana, con palesar eziandio la risoluzione presa di marciare con un' Armata contra di Ravenna, per liberar quella Chiesa e Città dalle mani dell'empio Guiberto, già alzato dalla perfidia al facrilego grado di Antipapa. Finalmente abbiamo dalla Cronichetta Normannica da me pubblicata (b), che Anno MLXXX. Robertus (b)Chronic. Dux amicatus est cum Gregorio Papa in Mense Junio, & confir Tom, V. mata fuit ab illo omnis Terra, quam babebat Robertus Dux in Rer. Italic. Apulia, Calabria, O Sicilia. Guglielmo Pugliese anch' egli nar- Pag. 278. . Tamo VI.

ANNALID'ITALIA. 266 ELA Velz. ra [a] fotto il presente Anno la concordia suddetta; anzi la Ann. 1680. fa succeduta dopo la morte del Re Ridolfo: nel che egli s'inmus Apulus ganna. Dalla stessa Cronichetta abbiamo, che il Duca Rober-Poemat.l.4 to nell'Aprile di quest' Anno ricuperò la Città di Taranto, e Castellaneta, Presentossi ancora coll'esercito sotto Bari, e colla fuga di Petronio Conte tornò ad impadronirsene. Fece anche lo stesso della Città di Trani. Notizie tutte confermate da Lu-[b] Lupus po Protospata [b], e dall'Anonimo Barense [c]. Era già stato, sicco-Protofpata me accennai, da Niceforo Bosoniata precipitato dal Trono Impe-[c] Anony- riale d'Oriente Michele Parapinacio con Costantino suo Figliuomus Baren- lo, e Genero del Duca Roberto, ed obbligato a prendere l'abito di Monaco. Una curiola fcena avvenne in quest' Anno. Eccoti comparire in Puglia davanti al Duca Roberto un uomo vilmente vestito, che si spaccia per Michele Imperador deposto, e chiede aiuto contro l'occupator dell'Imperio, spezialmente rappresentando, che la sua rovina era proceduta dalla parentela contratta con esso Roberto, Principe troppo odiato da'Greci. Fu accolto con grande onore, vestito d'abiti Imperiali; e trionfalmente condotto per la Città. Credette, o mostrò di credere il Duca Roberto, che costui veramente sosse il deposto Mi-[d] Anna chele. Anna Comnena [d] sostiene nella sua Storia, che quecomnena in Alexiad. sta su una finzione, proccurata da Roberto stesso, Principe, che in astuzie politiche non avea pari, per prendere da ciò pretesto di assalire la Monarchia de' Greci. Gaufredo Malaterra Iel Gaufii- [e], tuttochè Normanno, pure anch' egli inclina a credere, che dus Miala- questo Michele fosse un tiro di politica, e una fantasima, atterra lib. 3. ta a commuovere i Popoli alle imprese, che Roberto sbrigato cap. 13. dalle guerre civili andava già macchinando, e alle quali cominciò nell' Anno presente a prepararsi. Da una Lettera di Pa-

[f] Gregor. VII. I. 8. Epiftol. 6.

dalle guerre civili andava già macchinando, e alle quali cominciò nell'Anno presente a preparassi. Da una Lettera di Papa Gregorio [f] si scorge, che anche a lui su fatta credere la venuta in Italia dell'Augusto Michele. Il Malaterra suddetto mette la comparsa di questo sancoccio nell'Anno 1077. ma i più nell'Anno presente 1080. Nel quale comparve in Sicilia Raimondo Conte di Provenza a chiedere per Moglie Matilda Figliuola primogenita del Conte Ruggieri. Furono con giotosa solonità celebrate quelle Nozze, e lo Sposo contento conduste la Moglie alle sue contrade. Ebbero maniera i Saraceni di rientrare in quest' Anno nella Città di Catania per tradimento di Bencimino Governator d'essa, Musulmano di professione, ma creduto di gran sede da Ruggieri. Udita questa dispia-

## Annali d'Italia. 267

cevol nuova, non perdè tempo Giordano Figliuolo del Conte Ella Volg. Ruggieri ad accorrere colà con un picciolo corpo di cavalleria. Annueba. Trovò fehirerati i Saraceni fotto quella Città, gli affañcon incredibil valore, e talmente li riempiè di terrore, che non credendofi ficuri nè pure nella Città, l'abbandonarono con tritratfi in Siracola.

INTANTO in Germania avvenne una terribil mutazion di cofe [a]. Nel di 15. di Ottobre segui la quarta battaglia cam- [2] Mariapale fra i due Re Arrigo, e Ridolfo. Gran varietà si truova fra in Ceronice. gli Scrittori nella descrizion d'essa, chi sostenendo, che suro- Berboldut no messi in suga i Sassoni, e chi essersi dichiarata la vittoria ensimolie. per loro. Quel che è certo, in quel conflitto restò mortalmente serito, e di l'a non molto mort il Ro Ridolfo . L' Autore Saxon. O della Vita di Arrigo IV. presso il Reubero [b] pretende, ch' aliiegli fosse uccilo da'suoi medesimi foldati, guadagnasi con da- Vis. Henisi naro dal Re Arrigo. Questo colpo sconcertò sommamente gli IV. apud affari della Lega Cattolica non solo in Germania, ma anche in Reuberum. Italia, ed espose alle dicerie de nemici il Pontefice Gregorio VII. Se merita fede Sigeberto [c], avea predetto ello Papa, che in [c] Sigeberquest' Anno sarebbe morto il salso Re , intendendo di Arrigo , tui in Chr. main vece sua fin't di vivere il Re Ridolfo. Potrebbe effere una favola; ma certo egli scrivendo a tutti i Fedeli [d], avea [d] Gregor, VII. lib. 8. fatto loro sperare, nefandorum perturbationem merita ruina ci Erifiol. 7. to sedandam, O Santa Ecclesia pacem O securitatem ( sicut 6 9. de divina clementia confidentes promittimus) proxime stabiliendam. Si raccoglie lo stesso da altre sue Lettere. Però secero grande schiamazzo i partigiani d'Arrigo per l'avvenimento tutto contrario alle promesse o speranze Pontificie. Loro ha già risposto il Cardinal Baronio [e], e meritano intorno a ciò sel Baronin d'effer lette anche le riflessioni dell' Abbate Fleury [f]. A Annal. Ecc. questo infausto accidente un altro se ne aggiunse in Italia . Hist. Eccl. Risoluta la celebre Contessa Matilda di sostener gl' interessi T. XIII. del Romano Pontefice, e di tentare secondo il concerto fatto fattoni di cacciar da Ravenna l' Antipapa Guiberto, avea raunate le fue forze nel territorio di Mantova, Città allora a lei ubbidiente. Ma fu anche in armi quasi tutta la Lombardia in aiuto di Arrigo, e con un potente esercito si portò alla Volta, Luogo del Mantovano . [g] Quivi vennero alle mani le due fel Bertold. Armate, e a quella della Contessa toccò la rotta nel di 15. Confiandi Ottobre, cioè nel giorno stesso, in cui seguì l'altro infelice tiensito.

(a) Cardin.

ELA Vola, conflitto della Germania, dove il Re Ridolfo perdè la vita. Leg-Ann. 1030. gesi parimente nella Vita di Gregorio VII. (a), che dopo la mor ae Aragon, te di Ridolfo evolutis paucis diebus , Henricus filius ejus [di Arri-Va. Gogo. go IV.] cum exercisu illustris Comisissa Mathildis pugnavis. Es Tom. 111. quia , ficut fieri folet , varius est eventus belli , victoriam babuit . Err. Italie. Che Enrico, o fia Arrigo, fia questo Figliuolo del Re Arrigo IV.

non truovo io Scrittore, che me l'additi. Forse quello [ dice il (b) Fiorent. Fiorentini (b)], che senza nome presso Donizone mort poi nell' Maiidd., affedio di Montebello. Certamente non fu Arrigo V. pofcia Imperadore, perchè si crede nato solamente nell' Anno seguente. A me è ignoto, se Arrigo IV. avesse de' Figlinoli bastardi. Nondimeno improbabil cofa non farebbe, che ne avesse avuto. Fece in quest' Anno la fuddetta Contessa Matilda una Donazione al Monistero di San Prospero, oggidi di San Pietro, de' Benedettini di Reggio.

(c) Antique La Carta fu scritta (c) Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu halicarum Christi Millesimo Oduagesimo, die IX. Mensis Decembris, Indidione Tertia. L'Indizione corre quì fino al fine dell'Anno; ma potrebbe dubitarfi, che fosse quì adoperato l'Anno Pisano, e che lo Strumento appartenesse all' Anno precedente, nel cui Settembre cominciò a correre l'Indizione III. Tenne in oltre essa Contes-(d) Mabill. fa un Placito in Corneto, Terra del Consado di Tofcanella, (d) woreduction. VII. Kalendas Aprilis Indictione III. dove decite la lite d'una Chiela in favore di Berardo Abbate di Farfa.

Anno di Cristo MLXXXI. Indizione IV. di Gregorio VII. Papa 9. di Arrigo IV. Re di German, e d'Italia 26. TNSUPERBITO il Re Arrigo per le felicità nel precedente An-

Conflan. nerfis in Chronico. Annalifla Saxo.

Epift. 3.

PIL 116. 9.

no occorfe all'armi fue, calò nel prefente con molte forze in (e) Beriold. Italia (e), e siccome nomo infaticabile e servido nel mestier della guerra, dopo aver celebrata la Pasqua in Verona, s'inviò a Ravenna, dove si preparò per passare a Roma, fingendo di voler pace, ma configliatamente per tentare, le potea, d'intronizzar nella Sedia di San Pietro lo scomunicato Guiberto. Confesso in una sua (f) Gregor. Lettera Gregorio VII. (f), che la maggior parte de' suoi, atterriti dalle prosperità d'Arrigo, il configliava di far pace, e massimamente, perchè Arrigo prometteva di gran cofe. Eravi anche apparenza, che la Contessa Marilda, quasi unico antemurale della

par-

parte Cattolica in Italia, per difetto non già di volontà, ma di for- Exa Vole. ze, avesse da cedere alla potenza d'Arrigo. Contuttociò mirabil ANN.1081. fu la costanza ed intrepidezza di Gregorio; nè si lasciò egli mai piegare ad alcuna viltà. Animo a lui fra i mezzi umani faceva la iperanza d'effere soccorso da Roberto Guiscardo, e il vedere i Romani concordi per fostenerlo. Se si ha a credere a gli Storici Fiorentini, Arrigo assediò inutilmente Firenze dall' Aprile sino al dì 21. di Luglio. Il Villani (a) scrive, che nel di 12. d'Aprile ter- (a) Giovani mino quell'assedio. Comunquesia, certo è, che comparve circa ni Villani lib.4 c.23. la Pentecoste coll'esercito e coll'Antipapa a Roma il Re Arrigo. Ammirati (b) Trovò quella Città ben disposta alla difesa, e su non men egli senza cap.t. che Guiberto onorato di quanti ingiuriofi titoli e villanie seppe (b) Cardin. inventare la fatirica facondia di quel Popolo. Accampossi nel Pra- de Aragon. to di Nerone, aspettando pure di sar qualche bel colpo; ma in- VII. utilmente tutto, perchè odiato da' Romani tutti. Intanto gli aderenti suoi di Lombardia faceano guerra alle Terre della Contessa Matilda, devastando paesi, assediando Castella, ma con ritrovar dapertutto nelle di lei genti il coraggio della medefima Principeffa. Ne fa menzion Donizone (c), ma con tacerne una a lui svan- in Vit. Mataggiofa, discoperta nondimeno dall' avveduto Fiorentini (d) . rbild.lib.2. Cicè, che in questi tempi cotanto prevalle in Lucca la fazione de cap. L. gli Scismatici, ifligata principalmente da alcuni scapestrati del Memor. di Clero, che quella Città si ribellò alla Contessa Matilda, e si die-Matildal.t. de ad Arrigo. Ciò si ricava da i Diplomi d'esso Re dati in quest'Anno a que' Cittadini, e alle Chiefe d'essa Città, de' quali sa anche menzione Tolomeo da Lucca (e). Di questa ribellione eziandio (e) Ptolome fiamo afficurati dall' Autore della Vita di Santo Anfelmo Vescovo nal. Tom.I. di Lucca, il quale in tal congiuntura fu cacciato dalla fua Sedia, e Rev. Italie. si ricoverò sotto la protezion di Matilda, senza più potere ricuperar quella Chiefa, in cui fu intrufo al dispetto de' facri Canoni un Piotro Diacono, fiero fomentatore del partito del Re. Intanto i Saffoni, e vari Principi e Vescovi di Germania, co quali Arrigo aveva indarno trattato di tregua, per potere con più ficurezza far guerra a Papa Gregorio, tennero una solenne Dieta, (f) con eleg- (f) Britante de la Congere in essa un Re nuovo, cioè Ermanno di Lucemburgo Lorencse, flantiensis nella Vigilia di San Lorenzo. Non è in questo luogo da seguitare in Chron. il Baronio, nè il Padre Pagi, che fidatifi di Mariano Scoto, della Cronica d'Ildesheim, e di qualch'altro minore Storico, differirono fino all' Anno seguente la promozione di Ermanno. Bertoldo da Costanza, uno de' migliori Scrittoti di questi avvenimenti, ci

Ena Volg. afficura, ch' egli fu promoffo alla Corona in quest' Anno. Così ha Histor, Bell. Saxon.

Ass. 1081. anche Sigeberto (a), così la Cronica d'Augusta (b), e quel che tutin Chra- più importa, Brunone Storico contemporaneo della guerra di Safnic. (b)Chronic. fonia (c), e che ne termina la descrizione in quell'Anno, scrive, Angustan, che in Natali Sancti Stepbani Protomartyris, a Sigefredo Mogunc) Bruno tina Sedis Archiepiscopo Hermannus in Regem venerabiliter est un-Aus , quum jam MLXXXII. Annus Incarnationis Dominica fuiffet inceptus. Cominciavano i Tedeschi nel Natale del Signore l' Anno nuovo. Perciò alcuni Autori mettono il principio del fuo Regno nell'Anno feguente, perch'egli fu coronato nella Festa di Santo Stefano. Mariano Scoto ne gli ultimi tre Anni della fua Cronica ha degli anacronismi, che non si possono salvare. E forse quella è una giunta fatta da qualche penna posteriore; e pure egli

fi scuopre mal informato.

OR A per disturbar la Diera e l'elezione suddetta, che dissi fatta nella Vigilia di S. Lorenzo di quest' Anno, erano accorsi i Principi fedeli ad Arrigo con affaiffime fquadre d'Armati. L'efercito loro di molto superava in numero quello di Ermanno. Contuttociò paffata la festa di San Lorenzo, il novello Re insieme con Guelfo Duca di Baviera all' improvviso andò ad affalirli nel Luogo di Hocter, celebre per una gran giornata campale de nostri giorni, e li sconfisse. Assediò dipoi Augusta, e non potendola vincere, si rivolfe ad altre parti della Germania. Finalmente ben accolto da i Saffoni, nella Festa di Santo Stefano di quest'Anno, siccome dissi, da Sigefredo Arcivefcovo di Magonza ricevette la Corona e la confecrazion Regale. Mentre se ne stava attendato l'esercito di Arrigo intorno alla Città Leonina, valorosamente difesa da i Romani, cominciò l'aria, anche allora malfana di que contorni, a far guerra a lui, e a' fuoi foldati. Non poche migliaia vi lasciarono per le infermità la vita ; laonde non potendo egli reggere a questa persecuzione, giudicò meglio di levare il campo, e di ritornariene in Toscana. Dalle memorie del Fiorentini suddetto costa, ch'egli tuttavia dimorava all'affedio di Roma nel dì 23. di Giugno . Poscia si truova in Lucca nel dì 25, di Luglio. Un suo Diploma da (d) Antiq. me dato alla luce nelle Antichità Italiane (d) cel fa vedere ivi nel fert.31.pag. di 19. d'esso Mese di Luglio. Di là, se vogliamo stare all'asser-949. zione di Girolamo Rossi (e), si ridusse a Ravenna, e in quelle par-Hifter. Re ti sverno. Fu in questi tempi, ch'egli tentò di tirar dalla sua venn. lib.5. Roberto Guiscardo Duca di Puglia, con proporre il matrimonio di

Corrado suo Figlio con una Figliuola del medesimo Roberto. Ma il Duil Duca stette forte nell'unione col Papa. Niuno aiuto nondime. Exa Volg. no, benchè richiesto, potè, o volle dare allo stesso Papa, per-Ann. 1081chè allora ad altro non miravano le fue vaste idee, che a stendere le fue conquiste nell'Imperio de' Greci; forse con isperanza di farsi Imperadore d'Oriente. A questo fine sece un gran preparamento di navi e di gente in Brindisi e in Otranto, e con questa poderofa Armata dopo aver dichiarato Principe di Puglia e Sicilia, e suo erede il Figlio Ruggieri, mosse contra de' Greci, menando feco il fuo creduto finto Imperadore Michele . S' impadronì dell'Ifola di Corfù, prese Botontrò, e la Vallona, e s'inviò per mettere l'assedio alla forte Città di Durazzo. Anna Comnena nella fua Alessiade ferive (a), che la di lui Armata (a) Anna navale pat) una fiera burafca, e che vi perì gran copia di gen- Alexiadala te e di navi ; ma che nulla potendo atterrire il cuore intrepido Malaterra di Roberto, egli continuò il fuo viaggio contra di Durazzo. Seco era Boamondo, a lui nato dalla prima Moglie, che nel valore e nella maestria della guerra, benchè giovane, compariva veterano, eletto perciò Generale dell' Armata dal Padre. Fu dunque dato principio all'affedio di quella Città . In questo medefimo Anno avendo Aleffio Comneno guadagnato in fuo favore l' esercito Greco, su proclamato Imperadore nel di primo d'Aprile in Andrinopoli (b), e paffato a Costantinopoli, quivi si fece (b) Zonaras solennemente imporre la Corona Imperiale. Trovavasi allora Anna Comgravemente oppresso l'Imperio Orientale da i Turchi, che avea- nena Aleno eletta per lor Capitale Nicea, e vivamente era minacciato xiad.lib.3. da Roberto Guiscardo nella Dalmazia.

Ď.

Į.

di

i,

r

ļe

ır.

200 şli

íg.

da

gd

for-

M.

111

ıdi

MI

FECE egli perciò pace co'Turchi, e per refistere al Guiscardo, spedì Lettere, o Ambasciatori al Papa, al Re Arrigo, ed anche a quasi tutti i Principi d'Occidente, senza che alcuno volesse alzare un dito contro a i Normanni. I foli Veneziani, sempre finquì uniti co'Greci, in aiuto di lui concorfero con un'Armata navale. Guglielmo Pugliele (c) ci fa conofcere con un fu- [c] Guilperbo elogio, come già fosse cresciuta fin d'allora la potenza lielm. Apr

Veneta, con dire d'effa flotta:

- - - - Illam populofa Venesia misis, Imperii prece, dives opum, divesque virorum, Qua finus Adriacis interlitus ulcimus undis Subjaces Arcturo. Sunt bujus mænia gentis Circumspella mari, nec ab adibus alter ad ades Alterius transire potest, nisi lintre vehatur.

Sem-

ERA Volg. ANN.1081. Semper aguis babitant. Gens nulla valentior ista Æquoreis bellis, ratiumque per aquora ductu.

Colla bravura e sperienza di questa gente non era da mettere a fronte l'armata maritima de' Normanni; però non è da maravigliarsi, se da essi assalita ne restò sconsitta, e su in pericolo di lasciarvi la vita lo stesso Boamondo Figliuol di Roberto. Buon foccorfo di vettovaglie recarono i Veneti vincitori all' assediata Città. Ma non per questo il Duca Roberto punto si smarri, nè perchè la peste entrata ne'cavalli della sua Armata ne facesse strage, desiste punto dall' impresa. Fece fabbricar nuovi legni, fece venir nuove genti, e più che mai con torri e macchine militari tornò a tempestare la Città di Durazzo. Ma eccoti nel Mese d'Ottobre lo stesso Imperadore Alessio in perfona con una formidabil Armata di Greci, Turchi, ed altre [a] Petrus Nazioni, venire al foccorfo. V'ha de gli Autori [a], che fanno ascendere fino a cento settanta mila l'esercito de' Greci. Quel cento vi è di più. Il Malaterra [b] in fatti parla di foli

Chr. Calin. cap. 27.

[b] Mala: settanta mila. Nou più di quindici mila ne aveva Roberto, ed altri scrivono anche molto meno. Si venne ad una terribil battaglia; vi fecero i Normanni delle prodezze inudite, talmente che Anna Comnena Figliuola del suddetto Alessio, tuttochè cotanto sparli della nascita e delle azioni del Duca Roberto, pure non potè di meno di non riconoscere in lui le virtù de'bellicofi Eroi. Sbaragliarono i Romani l'Armata Greca, e nel conflitto perirono circa cinque o sei mila persone dalla parte d' Alessio, e fra queste il giovane Costantino, Genero del medesimo Roberto, dianzi dallo scaltro Alessio restituito a' primieri onori. Restovvi morto ancora il finto Imperadore Michele. Innumerabile e ricchissima preda toccò a i vincitori, ed Alessio, che in una Terra vicina stava aspettando l'avviso della rotta di Roberto, tenendosela come in pugno, avvertito dell'esito contrario, diede di sproni alla volta di Costantinopoli. Dopo questa selice impresa tornò il Duca Roberto a mettere l'interrotto assedio a Durazzo, ridendosi di que' Cittadini, che vantavano posto quel nome alla lor Città, perchè era Piazza dura ed inespugna-

· I

[c] Albeite bile; [c] ed anch' egli scherzando dicea d'aver nome Durando, Monachus e che se n'accorgerebbono i Durazzesi, perchè sarebbe durar quell' assedio, finche gli avesse ammolliti e domi. Sotto quella

[d] Lupur Città passò egli tutto il seguente verno. Lupo Protospata [d] Protospata mette questa campal battaglia sotto l'Anno seguente, perchè

incomincia l'Anno in Settembre; e questa succedette nel gior- ERA Volz. no di San Luca nel Mese d' Ottobre. Intanto il Conte Ruggieri Ann. 1081. [a] in Sicilia, essendosi a lui ribellata la Città di Geraci, colla [a] Anonyforza costrinse quel Popolo a tornare all'ubbidienza sua. Fortisi mut Baren cò eziandio con Torri il recinto di Messina. Vedesi dato in quest'reginisme. Anno dal Re Arrigo un Diploma in favore del Monistero di Santo Eugenio posto nel Contado di Siena [b], Indictione Quarta, [b] Antique, III. Nonas Junii . Actum Romæ: il che ci porge motivo giusto Italic. Difdi credere, che anche Siena seguitasse l'esempio di Lucca, con ser. 72. ribellarsi alla Contessa Matilde, e darsi al medesimo Arrigo. Anche Giugurta Tomasi [c] è di parere, che i Sanesi seguitas- [c] Tomasi sero il partito d'esso Re Arrigo. Scrive più d'uno Storico, che nalib. 3. in quest' Anno la Regina Berta partori ad Arrigo il secondogenito, che su poi Arrigo V. fra i Re, e il IV. fra gl'Imperadori. Erasi già impadronito d'Ascoli il Duca Roberto. Qualche tumulto o sedizione dovette nell' Anno presente succedere in quella Città, perciocche sapiamo da Romoaldo Salernitano [d], che [d] Romuaccorfo il Principe Ruggieri, Figliuolo d'esso Duca, sece sman- ald Salern. tellar le mura di quella Città, e diede il suoco alle case. Sotto Chron. To. quest' Anno ancora narra Alberico Monaco de' tre Fonti [e], che Italicar. Matilda Marchesana di Tolcana concedette al Vescovo di Vir. [e] Alberic. dun la Badia delle Monache di Guisa, a lei, come si può cre- Cor. apud dere, pervenuta per eredità della Duchessa Beatrice sua Madre. Leibnir. Certamente ella possedeva di la da'monti molti beni, e Statidi ragione d'essa sua Genitrice.

r

į.

i.

at•

n.

hè

11-

on.

A. mo

Ç0.

ili.

0.

٤.

Įę.

fto

13.

do,

12:

1

Anno di Cristo MLXXXII. Indizione v. di Gregorio VII. Papa 10. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 27.

Lesso il principio della Primavera di quest' Anno tornò di nuovo il Re Arrigo col suo Antipapa a Roma, e strinse un'altra volta d'assedio, o più tosso con un blocco, la Città Leonina, premendogli sorte di poter mettere il piede nella Basisica Vaticana. Poco sastidio a lui recava in Germania il competitore Ermanno dichiarato Re, perchè per testimonianza dell' Annalista Sassone [f], e del Cronograso Sassone [g], esso Er-[s], Annalista Sassone suma alienis capis in brevi despettus baberi, la Sassonè si sa, ch'egli facesse impresa alcuna nell' Anno presente. Ma graphus Sassono Tomo VI.

ERA Volg. nè pure Arrigo riportò frutto alcuno da questo nuovo tentati-Ann. 1082. vo. [a] Fece ben egli da un traditore attaccar fuoco alla Ba-(a) Bersold. filica Vaticana, sperando che i Romani accorrendo all'incendio enf. in Chr. abbandonerebbono la guardia delle mura. Ma avvertitone Papa Gregorio, ordinò tosto, che maggiormente si armassero i posti; e confidato nell' aiuto di Dio, e nella protezion di San Pietro, fece il segno della Croce sopra le fiamme, e queste ces-

[h]Chronic. sarono. Abbiamo dalla Cronica di Farsa [b], che nel dì 17. Farfenje P. II. T. II. di Marzo esso Arrigo andò a visitare il celebre Monistero di es-Rer. Italie. fa Farfa, ricevuto ivi con tutto onore da que' Monaci i quali

punto non badavano alle scomuniche Pontificie, e tennero sempre con esso Re, perchè quello era Monistero Regale o sia Imperiale. Fu da i medesimi ammesso alla Confraternità, e alla participazion delle loro orazioni: rito antichissimo dell'Ordine Benedittino. Assediò egli il Castello di Fara, e lo restitul all' Abbate Berardo. Fece dipoi prigione Bonizone Vescovo di Sutri, personaggio celebre non men per le sue disavventure, che per la sua Letteratura, restando tuttavia alcuni Opuscoli suoi manuscritti, uno de quali, cioè de Ecclesiasticis Sa-[c] Antique eramentis, è stato da me dato alla luce [c]. Fu egli dipoi creato Vescovo di Piacenza, ma da gli Scismatici restò un gior-

fers.

gorii VII.

1. 3. 6. 28.

[g] Anna Commena Alexiad. lib. 3.

no barbaramente trucidato. In quest' Anno ancora il timore dell'Aria malfana de' contorni di Roma fece dopo Pafqua tor-[d] Cardin. nare Arrigo con pochi verso la Lombardia. [d] Lasciò nondide Aragonia in Vis. Gre- meno l'Antipapa Guiberto in Tivoli coll' esercito, acciocchè continuasse il blocco di Roma, con farlo divenire di falso Papa vero Generale d' Armata. Ostinatamente intanto proseguì il Duca Roberto Guiscardo anche nel verno l'affedio di Duraz-

[e] Gaufrid. 20 nell' Albania . [e] Accadde, che un certo Domenico Nobile Veneziano ebbe de i disgusti in quella Città, disesa allora dal Guillielm. valoroso stuolo de' Veneziani. Questi perciò cominciò una trama Apulus 1.4. col Guiscardo per renderlo padrone della Città, con farsi prima accordare in Moglie una Nipote del Duca, ed altre vantaggiose con-[f] Anony- dizioni. Andò sì felicemente innanzi il trattato, [f] che nel-

fis apud Pe. la notte del di 8. di Febbraio dell' Anno presente, scalate le mura, i Normanni furono introdotti nella Città. Restò prigione il Figliuolo del Doge di Venezia con altri molti Veneti, e con affai loro navi, e tutto il circonvicino paese in potere di Roberto.

ORA Alessio Augusto non sapendo più che argine mettere al torrente impetuoso di questo Conquistatore [g], spedi un' amba-

fce-

sceria con ricchi regali al Re Arrigo, per impegnarlo a fare una Exa Volg. divertione con portare la guerra in Puglia, rappresentandogli la Ann. 1082. facilità delle conquiste, mentre le forze di Roberto erano oltre mare, e promettendogli mari e monti per questo benefizio. O sia che Arrigo accettaffe l'offerta, o che Aleffio facesse spargerne la voce con politica finzione: ne su bentosto spedito l'avviso al Duca Roberto. Egli allora conoscendo necessaria la sua presenza in Italia, lasciato al Figliuolo Boamondo il comando dell'esercito, tornossene in Puglia, ed attese a raunar gente per tutti i bisogni . Prima della fua venuta, pare, che accadesse quanto vien narrato da Guglielmo Pugliefe [a]. Cioè che il Popolo della Città di Troia, [a] Guildove si trovava il Principe Ruggieri Figlinolo del Duca, si ribellò, e costrinse il Principe a rifugiarsi nella Rocca, alia quale tosto fu messo l'assedio. In aiuto ancora de' Troiani accorse il Papolo d'Ascoli, irritato forte per l'aspro trattamento fatto nel precedente Anno da esso Ruggieri alla loro Città. Ma venuto da più parti foccorfo, il Principe fece una sì vigorofa fortita dalla Rocca, che gli riuscì di dispergere quella ribellione. Costò la vita ad assaissimi di quelle due Città l'ardito ed infelice lor tentativo. Aveva intanto Ruggieri Conte di Sicilia [b] raccomandato il governo [b Gaufred. delle sue conquite in quell'Isola a Giordano suo Figlio bastardo, sib.3. 6.30. perchè pressanti affari il richiamavano in Calabria. Lasciatosi l' ambizioso giovane prevertire da i consigli de gli adulatori, si mise in possesso d'alcune Castella, e tentò di occupar Traina, dove era il Tesoro del Padre; ma quest'ultimo non gli riuscì. All'avviso di tal novità ritornò frettolosamente Ruggieri in Sicilia; invitò al perdono il mal configliato Figliuolo; e fatti abbacinare dodici de' più colpevoli, lasciò il governo della Sicilia a più fidata persona. Tornato che fu in Lombardia il Re Arrigo, per testimonianza di Donizone [c], e di Lupo Protospata [d], si diede a far guerra [c] Donizo alla Contessa Matilda, principale softegno della parte Pontificia in shild.lib.z. Italia. Aveva ella, per così dire, una felva di Fortezze nelle mon- [di Luone tagne di Modena e Reggio. Canossa, Bibianello, Carpineta, Prooffiata Monte Baranzone, Montebello, ed altri simili Luoghi montuosi inChronico. di sua ragione, aveano Rocche fortiffime, delle quali resta tuttavia qualche vestigio.

Insuperabilia Loca suns sibi plurima sixa: così serive Donizone. Con tale attenzione evalore accudiva a tutto l'Eroina Contessa, che potè ben egli dare il guasto al paese, e sormar de gli assediadj, ma senza che gli venisse situ di conquistra

i

lm 2 a

Exa Volga alcuno de' fuoi forti Castelli. Soccorreva ella nel medesimo tempo
Annatossi con danari Papa Gregorio, che troppo ne abbisognava, per soste
nersi contro l'efercito dell' Antipapa. E fui ne questa occassione, e
nell' Anno presente, che essa Contessa con Angelmo Vescovo di Lucca, scacciato dalla sua Chiefa, e Vicario del Papa in Lombardio.
Arministro al Monistero di Canostia si suo Testo per li bisogni del
lialia: T.V.
la Chiefa Romana. (a) Non ebbe difficultà l'Abbate Ghetardo co
l'Age. 385;
i Monaci a concederio. Conssiste elso in ettecento isbre d'argenla concederio. Conssiste si non tette constitute d'appen-

Tichieste ai Monitere di Canona i i uso I etoro per il biogni detja Chiefa Romana. (a) Non ebbe difficultà l'Abbate Gherardo co i Monaci a concederlo. Confiflè elso in fettecento libre d'argento, e in nove libre d'oro, che furono invitae a Roma. Ma la pia Contessa non mancò di dar qualche compenso a quel Monistero, con afsegnargli alcune Chiefe, e fargli postica altri benefizi. Facilmente i Principi del Secolo metteano allora le mani sopra i Tefori delle Chiefe; ma pochi imitavano Matilda nell'indennizzarle in altra guisa.

Anno di Cristo MLXXXIII. Indizione vi. di Gregorio VII. Papa II. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 28.

IN quest'Anno ancora per la terza volta ritornò il Re Arrigo sotto Roma con isperanza d'entrarvi un giorno colla sorza, o almeno con intenzione di stancare i Romani, e d'indurli a qual-(b) Berebol- che capitolazione. (b) Fece alzare un Castello in faccia alla Citdur Con-franciensis tà Leonina, che insestava molto i Romani disensori d'essa Città. in Chronie. Certamente s'ingannò Bertoldo da Costanza, Autore per altro assai esatto di questi tempi, in credere, che l'Antipapa Guiberto folse confecrato Papa, ed intronizzato nel prefente Anno. Ciò avvenne nell' Anno seguente . Quand'anche Arrigo in quest' Anno si sosse impadronito del Vaticano, certamente non mise piede nella Basilica Lateranense, necessaria per intronizzare un Papa. Vero è bensì, ch'egli cominciò de' trattati segreti co i Nobili Romani, impiegando con gli uni l'oro, e l'ingorde promesse con gli altri, in maniera che a riferva di Gifolfo già Principe di Salerno, essi convennero di sar tenere al Papa nel Mese di Novembre venturo un Concilio, dove si dibattesse la causa del Regno controverfo, ed ognun si acquetasse alla determinazion di quella sacra Assemblea. Promise Arrigo di lasciar libero a tutti il cammino per intervenirvi. Tornossene perciò egli in Lombardia, e sece venire a Ravenna il suo Antipapa. Ma non mantenne dipoi la parola, per-

perciocchè fece prigioni i Legati de' Principi Tedeschi suoi nemi- Exa Vole. ci ; trattenne in oltre Ottone Vescovo d'Ostia, Legato della fanta ANN. 1083. Sede, e molt'a'tri; impedì ancora, che Ugo Arcivescovo di Lione, Anselmo Vescovo di Lucca, e Rinaldo Vescovo di Como non potessero intervenire al Concilio suddetto. Fu nondimeno celebrato esso Concilio (a) nel dì 20. di Novembre, e da tanti su pre- (2) Labbe gato il Pontefice Gregorio, che si astenne dallo scomunicar di Tom. X. nuovo Arrigo; ma con tal forza parlò della Fede e Morale Cristiana, e della costanza necessaria nella persecuzione presente, che cavò le lagrime da gli occhi di tutti . Scomunicò folamente chi aveva impedito quei, che venivano a Roma. (b) Molte istanze (b) Card.de fecero i Romani, acciocchè egli accoglieffe Arrigo fenza efigere Vina Gregofoddissazione. Ma egli saldissimo negò di farlo, quando Arrigo mi vil. non soddissacesse per le ossese fatte a Dio e alla Chiesa. Si venne allora in cognizione, ch'essi Romani aveano nella State precedente contratta obbligazione con giuramento di fare in maniera, che il Papa gli desse la Corona; e non volendola dare, ch'essi eleggerebbono un altro, che gliela desse, con discacciare lo stesso Gregorio Papa. Nè egli, nè i suoi familiari aveano finquì potuto di-Icoprir questo arcano. Si ricorse dunque ad un sottil ripiego, cioè che non avendo i Romani promesso di dare ad Arrigo la Corona con folennità, poteano rispondere d'esser pronti a sargliela dare dal Papa, qualora il Re desse segni di vero pentimento : se nò. che il Pontefice con una fune gliene manderebbe giù una da Castello Santo Angelo. Nè l'uno nè l'altro piacque ad Arrigo; e però i Romani protestarono d'essere assoluti dalla lor promessa, e dal giuramento a lui fatto, e si unirono di nuovo a fostener Papa Gregorio. In questi inselici tempi restarono pochissimi Vescovi uniti al partito d'esso Pontefice, e questi ancora per la maggior parte cacciati dalle lor Chiefe. Il rifugio di tutti era allora la Contessa Matilda. Arrigo tornato dipoi sotto Roma, celebrò il fanto Natale apud Sanctum Petrum, come ha l'Urspergen-(c) U. Sper-

À Bal a MO da Pietro Diacono (d)), che effo Artigo dopo avec from prefo e diffrutto il Portico di San Pietro, Itriffe a Defiderio in (d) America prefo e diffrutto il Portico di San Pietro, Itriffe a trovario. Non China. Con Ignendo l' Abbate, che titolo dargli, non gli rifpofe. Un'altra fronțidia, Lettera più forte e minacciolog gli Itriffe Artigo, comandando. Più Più China de Grandia de di Portico de Più China de Più China de Più China de Portico de Più China de Più C

Exa Volg. cagion de' Normanni; e intanto fignificò a Papa Gregorio quan-ANN.1683. to gli accadeva, per sapere, come si avesse a regolare; ma Gregorio niuna risposta gli diede. Sopravenute poi altre lettere più formidabili di Arrigo, che minacciavano la rovina del Monifteso. Desiderio andò fino ad Albano, e trattò con Giordano Prineipe di Capoa, ma stando sempre saldo in non volere giurar sedella ad Arrigo, e ricevere dalle mani di lui la Badia, benche Badia Imperiale. Se Giordano non avesse imorzata l'ira d'Arrigo, era quelta per iscoppiare in danno del Monistero. Ma mife egli si boone parole, che Defiderio fu ammesso all'udienza del Re. Ad'nianza di prendere da lui il Bafton Paftorale rifpofe, the quando la Miessa sua avesse ricevuta la Corona Imperiale, aliora ello Ai bate rifolverebbe o di ricevere da Jui la Badia, o di manaziatia. El effendosi sermato più giorni in Corte, ebbe di gravi dispute coll'Antipapa, e con lo itesso Vescovo d'Oftia ritenuto da Arrigo, intorno al valore del Decreto di Papa Nicolò II. ch' essi volcano far valere, ed egli lo tosteneva per cola ingiulta, e pazzamente faita, benché faita da un Papa, e da un numerofo Concilio. Non fint la faccenda, che Deliderio ottenne da Arrigo il Diploma confermatorio de i beni del fuo Monistero con Bolla d'oro, ed imperrata licenza se ne tornò al suo Monistero. Avrei volentieri veduto questo Diploma per conofcere, a qual' Anno veramente appartenga questo fairo. Ma o esso è perito, o il Padre Gattola non giudicò bene di darlo alla luce nella Storia fua del Monistero Casinense -Erafi ribellata a Roberto Guifeardo Duca la Città di Canne. Sono

Erafi ribellat a Roberto Guisfeardo Duca la Città di Canne. Sono (a:Guillaté: Concordi Guglielmo Phagliefe (a), Lupo Protospata (b), l'Anomatsfallat nimo Barenle (c), e Romoaldo Salernizano (d) in iferivete p. (5) Lupa de Roberto nel Maggio dell'Anno presente vi mise l'assedio incolonità, Persa poi nel Mese di Giugno, o pure nel di 10. di Luglio quello discolonità, Persa poi nel Mese di Giugno, o pure nel di 10. di Luglio quello (3) Anomats de Terra, la distrustiva di Popolo di Bari con una esperimen, bitante contribuzione loro imposta, e col carcetar molti di que' (0) Romats. Cittadini. E Lupo scrive, che i Romani erano in procinto di annoma red affi al Re Arrigo: il che saputo da Roberto, inviò a Roma timo di anti di Re Arrigo: il che saputo da Roberto, inviò a Roma timo di procinto di contra di Canno di Cann

Temeva egli, che prevalendo l'armi d'Arrigo, fivolgessero poi contra delle sue conquiste. Ne si dee tacere, che per tessimonianza di Pietro Diacono, Giordano Principe di Capoa provvi-

ae

de anch'egli a' suoi interessi con prendere dal Re Arrigo l'inve- ERA Volge stitura di quel Principato, mediante lo sborso di gran quantità Ann. 1083. di danaro, adattandosi alle scabrose congiunture di questi tempi. Ma il Monistero di Monte Casino, spettante al distretto del Principato medesimo, su riserbato sotto il dominio, o sia sotto la protezione de gl'Imperadori. Era restato in Albania al comando dell' Armata Normannica Boamondo, prode Figliuolo primogenito di Roberto Guiscardo. Anna Comnena scrive (a), (a) Anna ch'egli occupò e fortificò la Città di Giovannina. Venne l'Im- 1.5. Alex. perador Greco Alessio nel Mese di Maggio, per opporsi a i di lui progressi, ma in due battaglie resto sconfitto. Avendo poi fatto calare in aiuto suo un possente corpo di Turchi, gli riusch di sconfiggere i Romani, che assediavano Larissa. Ricuperò anche la Città di Castoria dianzi presa da Boamondo. In quest' Anno per attestato di Sicardo (b), la Contessa Matilda assediò (b) sicard. Nonantola nel Contado di Modena . E' da credere, che que Rer. Italic. sto infigne Monistero per essere Imperiale, seguitasse le parti del Re Arrigo.

Anno di Cristo MLXXXIV. Indizione VII. di Gregorio VII. Papa 12. di Arrigo IV. Re 29. Imperadore 1.

SECONDOCHE' abbiamo da Anna Comnena (c), il (c) Anna Greco Imperadore Aleffio suo Padre avea inviato al Re Commena Arrigo cento quaranta quattro mila Scudi d'oro, e cento pezze di scarlatto, per indurlo a muovere guerra al Duca Roberto. Ma per quanto scrisse Bertoldo da Costanza (d), Arrigo si servì di tutto quest'oro per abbagliare e guadagnàr (d) Bertboli il basso Popolo Romano in suo savore. Veto è raccontarsi dius Configurationa dall' Annalista Sassona (e), ch'egli sul principio di Febbraio in Cron. entrò nella Campania, e prese gran parte della Puglia. Ma (e) Annali di ciò niun altro Storico parla. Poscia si da gli Ambascia savoato tori Romani invitato ad entrar pacificamente in Roma. Gli su in satti aperta la porta Lateranesse nel Giovedì prima delle Palme, cioè nel d) 21. di Marzo di quest' Anno: con che egli si mise in possesso di Marzo di quest' Anno: con che egli si mise in possesso di Marzo di quest' anno: con che egli si mise in possesso di Marzo di quest' anno: con che egli si mise in possesso di Salvarsi in Castello Santo Angelo. E perciocchè

ERA Volg. la maggior parte de' Nobili teneva pel Papa, volle Arrigo da ANN. 1084. effi cinquanta oftaggi. Nel dì seguente, come lasciò scritto l' (a) Ursperg. Abbate Urspergense (a), sece accettare dal Popolo il suo Antipapa Guiberto; e questi nella seguente Domenica delle Palme fu poi consecrato, non già da i Vescovi d' Ostia, di Porto, e d'Albano, a' quali appartiene, ma bensì da i Vescovi di Modena, e di Arezzo, come ha Bertoldo da Costanza, o pure da

Vita Gregotii VII.

quei di Bologna, Modena, e Cervia, come s' ha dalla Vita d' (b) Cardin effo Papa Gregorio, (b) conservata a noi dal Cardinale d'Araragonia in gona. Altri danno questo brutto onore a quel di Cremona in vece di quello di Cervia. Guiberto, se non prima, assunse allora il nome di Clemente III. Venuto il giorno fanto di Pasqua, cioè nel dì 31. di Marzo, l'Antipapa ed Arrigo s'incamminarono alla volta di San Pietro, ma si trovò una squadra di gente fedele al Papa, che volle impedire il lor passaggio, ed uccise o ferì quaranta de gli Enriciani. Contuttociò nella Basilica Vaticana ricevette Arrigo dalle mani del facrilego Antipapa la Corona Imperiale, e il titolo d'Imperadore Augusto. Tale il chiamerò anch'io, come han fatto tanti altri, quantunque illegittimo Imperadore, perchè unto e coronato da un ufurpatore del Romano Pontificato; giacchè nè pure i Romani poteano privare di questo diritto il Papa legittimo tuttavia vivente. Ascese poscia Arrigo nel Campidoglio, atterrò tutte le case de'Corsi, cominciò ad abitare in Roma, come in fua propria cafa . Vi restava ancora il Septisolio, creduto da alcuni il Septizonio, antico e maestevol Mausoleo, dove s'era fatto forte Rustico Nipote di Papa Gregorio. A questo sito mise Arrigo l'assedio, e cominciò con varie macchine a batterlo; ma eccoti una nuova, che gli sece mutar pensiero. Allorchè vide il Pontefice Gregorio, quanto poco egli si potesse fidare del Popolo Romano, e su astretto a ricoverarsi in Castello Sant' Angelo, immantenente scrisse e spedì Messi al Duca Roberto Guiscardo, ricordandogli l'obbligo, le promesse, e la congiuntura pressante di recargli soccorso. Questo bastò, perchè Roberto, il quale si trovava allora in Puglia, e non già in Albania, allestisse un copioso esercito, capace di soccorrere il Papa. Dopo di che si mise animofamente in viaggio alla volta di Roma. Informato di questa

(c) Perus spedizione (c) Desiderio Abbate di Monte Casino, ne spedì to-Cafin. I.z. sto l'avviso segretamente a Papa Gregorio per fargli conoscere vicina la fua liberazione, ed anche fegretamente all' Augusto Arrigo, acciocchè egli prendesse la risoluzione, che in ExaVolgfatti prese. Non si può negare : (a) quasi tutto il Popolo Ro- ANN. 1084. mano era per esso Arrigo, ed aveva assediato il Papa in Castel- dulfur Pilo Santo Angelo, con alzarvi un muro incontro, acciocche niu- fan. in Vit. no potesse entrarvi od uscirne. Contuttoció nè pure fidandosi Ar- P. S. T. III. rigo di una Città, chiamata Venale dallo stesso Autore della Vi- Rev. Italia. ta di Gregorio VII. e trovandoli ivi con poca guarnigione delle sue genti, determinò di sloggiare. Veniva (b) Roberto con (b) Guittielgrande sforzo di milizie, cioè con fei mila cavalli, e trenta mus Apulus

mila fanti, ed oltre a ciò il folo fuo nome e la riputazione d' invitto Capitano valeva un mezzo efercito: laonde non parve bene ad Arrigo di aspettarlo. Tre giorni dunque, prima che Roberto arrivasse, sece una bella allocuzione a tutti i Romani, con espor loro la necessità di venire per suoi affari in Lombardia, pregandoli di aver cura della Città, e promettendo di far per loro delle maravigliofe cofe in ritornando . Quindi si ridusse coll'Antipapa a Cività Castellana, e di la s' inviò verso Siena.

Gè

å,

2.

c.

lo-

12,

10-

nte

0

ati• Co-

112

eit.

po-

(0-

nti-

ipo-

00.

va ,

·g0•

: fu

nte ogli

ırgli

2 al-

eler

imr

12:31

1 10

afte.

AP

10

NON mancavano a Papa Gregorio aderenti in Roma, spezialmente fra la Nobiltà. Scrivono alcuni, che per concerto precedentemente satto, e suggerito da Cencio Console de Romani, fu attaccato in più luoghi della Città il fuoco, e mentre il Popolo fi trovava impegnato per estinguere l'incendio, Roberto su messo entro la Città per la Porta Flaminia. Altri dicono, che dopo esser egli entrato, i Romani presero l'armi contra di lui, ma fenza potergli nuocere. Edegli all'incontro diede alle fiamme, e distrusse affatto tutta la parte di Roma, dove fon le Chiefe di San Silvestro, e di San Lorenzo in Lucina, o pure tutto il Rione del Laterano fino al Colifseo. Anzi secondo Bertoldo da Costanza (c), diede il sacco a tutta la (c) Bertold. Città, e la maggior parte d'essa ridusse in mucchi di sassi, prensi in con isvergognar le donne, e le Monache stesse, e commettere Chronies.

tutti gli altri eccessi, che accompagnano un faccheggio militare. Landolfo Seniore Storico Milanese di questi tempi (d) ci lasciò (d) Landulun orrido ritratto di quelto fatto : e non è da maravigliarfene, fut fenies. perchè Roberto menò feco una gran quantità di Saraceni a diplandi de quell'impresa, nemici del Cristianesimo, e nati per isterminar esp. 3ogni cofa. Romoaldo Salernitano ferifse (e), ch'egli incendiò (e) Ro-

Roma dal Palazzo Lateranense fino a Castello Sant' Angelo: il Salernitan. che forse non merita molta credenza. Nè tardò Roberto a pre- in Chronic. Νn Tomo VI.

Exa Volg. fentarfi davanti ad esso Castello, e a liberare il Papa con rimetter-

ANN.1284 lo nel Laterano. Goffredo Malaterra notò (a), che Roberto con dut Male, una scalata entrò in Roma, liberò il Papa, e condusselo al Lateterra lib.3. rano. Da l\ a tre d\ i Romani presero l'armi contra de' Normanni. Roberto allora gridò Fuoco, e perciò la maggior parte della Città restò incendiata, e i Romani per forza si acconciarono col Papa. Fermossi dipoi per alquanti giorni in quella Città il Duca Roberto: nel qual tempo fece schiavi assaissimi di que persidi Cittadini, ed altri ne gastigò con varie pene. Lo stesso Papa tenne l'ultimo de' suoi Concilj Romani, dove fulminò di nuovo la scomunica contra di Guiberto e di Arrigo. Partissi finalmente di Roma (b) Cardin. il Guiscardo, e secondo l'Autore della Vita di Papa Gregorio (b),

gor. VII.

de Aragonia lasciò esso Pontefice nel Palazzo Lateranense. Ma più peso ha quì da avere l'afferzione di Pietro Diacono, di Pandolfo Pisano, di Lupo Protospata, e d'altri, che ci assicurano, che il Pontefice non credendoli ficuro fra gl'incostanti ed infedeli Romani, irritati ancora dall'aspro trattamento fatto in questa congiuntura a loro e alla Città, se n'andò con esso Roberto a Monte Casino, e di là alla forte Città di Salerno. Non potè di meno lo stesso Malaterra di non alzar la voce contra di Roma allora sì ingrata ad un Ponte-(c) Mala. fice di Virtù cotanto eminenti, con dire fra l'altre cose (c):

cap. 38.

Leges tuæ depravatæ plenæ falsitatibus. In te cuncta prava vigent, luxus, avaritia, Fides nulla, nullus ordo. Pestis Simoniaca Gravat omnes fines tuos. Cuntta funt venalia. Per se ruit facer Ordo, a qua primum prodiit . Non sufficit Papa unus : binis gaudes infulis. Fides tua folidatur sumptibus exhibitis. Dum flat ifte, pulsas illum; boc ceffante revocas; Illo istum minitaris. Sic imples marsupias.

In questi medesimi tempi non istavano in ozio i partigiani d' Arrigo in Lombardia, paese dove pochi si contavano aderenti al Papa. Sosteneva nondimeno quest'altro partito vigorosamente la Contessa Marilda, Principessa nell'amor della Religione a niuno feconda, e superiore al suo sesso nella Politica, e nella conoscenza dell' Arte militare. Un fatto avvenne, che recò a lei gran gloin Vis. Ma- ria, e rincorò chiunque manteneva buon cuore per la parte Pontificia. Donizone (d) pare, che lo riferifca ad alcuno de gli Anni (e) Beriold, seguenti. Ma Bertoldo da Costanza (e), e l'Autore della Vita di Santo Anfelmo, ne parlano all' Anno presente. Cioè non su sì to-

sildis l. 2. tiensis in Chronico.

sto giunto in Lombardia Arrigo IV. che ordinò a i Vescovi e Mar- Era Volg. chesi di mettere insieme un buon esercito con voce [ finta o vera Ann.1084. non so ] di voler tornare alla volta di Roma . I fatti furono diversi . Mosse egli nuova guerra alla Contessa Matilda , e spedi quell'esercito sul Modenese, da cui su impreso l'assedio del Castello di Sorbara. Benchè la Contessa tanta gente non avesse da potersi cimentare con sì poderosa Armata, tuttavia avendo dalle spie intelo, che quegli affedianti fenza curarfi di guardie fe ne stavano alla balorda nel loro campo fotto Sorbara, una notte, quando men se l'aspettavano, mandò le sue milizie ad assalirli. Ne riportò [forse nel Mese di Luglio] un' insigne vittoria; sece prigione Eberardo Vescovo di Parma con cento de' migliori foldati, sei Capitani, più di cinquecento cavalli, affaiffime armature, e l'equipaggio del campo de' nemici . Il Marchese Oberto Generale di quell' armi con affai serite si diede alla fuga; e Gandolfo Vescovo di Reggio, scappato nudo, per tre di stette nascoso in uno spinaio. In quest' Anno ancora Guelfo Duca di Baviera, presa la Città d'Augusta, e cacciatone Sigefredo Vescovo Scismatico, pose in quella Sedia Wigoldo Pastore legittimo. Ma Arrigo, che era nel dì 19. di Giugno in Verona, ed ivi confermò i Privilegi a que' Canonici (a), ed avea nel di 17. confermati i suoi Beni al Monistero di San (a) Ugbell. Zenone (b), effendo paffato înl principio d'Agosto in Germania, lial. Sacre. ed avendo assediata la medesima Città d'Augusta, la costrinse an- Episcop. Vech'egli alla resa. Da che su sbrigato da gli affari Pontificj Rober toren. to Guiscardo, (c) venne a trovarlo Boamondo suo Figliuolo, per Italia. Difottener foccorso di gente e di danaro, perchè l'esercito di lui la fen. 13. Anna sciato in Albania, non correndo le paghe, minacciava di rivol-Comorne. tarli, e l'Imperadore Aleffio segretamente avez fatto offerir loro Alexiad. di foddisfarli. Era in collera Roberto contra di Giordano Principe di Capoa (d), perchè avesse ricevuta da Arrigo l'Investitura de gli (d)Gnilliel-

Stati, e gli mosse guerra per questo, con dare a ferro e suoco par- lib. s. te del di lui paese. Forse passò l'affare di concerto fra loro, acciocchè Giordano avesse un apparente motivo di rinunziare all'aderenza dell'Imperadore, e di riunirsi con Papa Gregorio, siccome in effetto fegui. Goffredo Malaterra scrive, che questa mossa di Roberto contra di Giordano accadde molto prima, ch'egli andasse a liberar il Papa dall'assedio di Roma. Fece Roberto consecrare da esso Pontefice la magnifica Chiesa, ch'egli avea sabbricata in Salerno; e ciò fatto attefe ad una nuova strepitosa spedizione in Albania contra del Greco Augusto. Sul principio dunque dell' Ausun-

0

Nn 2

ERA Volg. no, seco conducendo anche Ruggieri altro suo Figliuolo, con una

[a] Idem poderola Armata navale di gente e di cavalli palsò il mare. [a] Nel Mese di Novembre venne a battaglia colla Flotta de' Greci e Veneti con tanto vigore, che la sbaragliò; prese alcune delle loro navi; due con gli uomini ne affondò; da due mila n'ebbe prigionieri; ed alcune migliaia d'uomini dalla parte d'essi Greci e Veneziani vi perirono. Anna Comnena scrive, che due vittorie contro i Normanni aveano prima riportato in quest' Anno i Veneziani: del che niuna menzione vien fatta da gli altri Storici. Confessa dipoi essa Istorica la terribil rotta suddetta, loro data dal Guiscardo, la qual su cagione, che si sciogliesse l'assedio di Corfù, già incominciato da i Greci. Svernò in quelle parti Roberto, macchinando sempre maggiori imprese contra del Greco

Tom. XII. Rer. Italic.

[b]Dandul. Augusto. Abbiamo dal Dandolo [b], che Visale Faledro con prevalersi della disgrazia succeduta alla Flotta Veneta, spedita in favore de' Greci, suscitò l'odio del Popolo Veneto contra di Domenico Silvio loro Doge; ed aggiunti poi donativi e promeffe, tanto fece, che esso Domenico su deposto. Dopo di che su egii suflituito nella medefima Dignità. Appresso scrive, avere Vitale inviati a Costantinopoli i suoi Legari, che gli ottennero dall'Augusto Alessio il titolo di Protosebasto . Perlochè da l'innanzi il Doge Veneto cominciò ad intitolarsi Dux Dalmatia O Croatia, O Imperialis Protofevaflos. Confermò in quest Anno Arrigo Imperadore tutti i suoi Privilegi e beni al Monistero di Farfa, come costa dal suo Diploma inserito nella Cronica Farsense [c]. Que'

[c] Coronie. Monaci riconosceano allora per Papa Guiberto, e tenevano saldo P. II. T. II. il partito d' Arrigo.

Mer. Isalis,

Anno di Cristo MLXXXV. Indizione VIII. di GREGORIO VII. Papa 13. di Arrigo IV. Re 30. Imperadore 2.

IMORAVA tuttavia in Salerno Papa Gregorio, quando volle Iddio liberarlo dalle tribulazioni del Mondo catti-[d] Paulat vo, e chiamarlo a miglior vita. [d] Cadde egli infermo nel Mese di Maggio, ed interrogato chi egli defignasse per suo Succes-Gregor. VII. fore in tempi tanto turbati della Chiefa, tre ne nominò, cioè Desiderio Cardinale ed Abbate di Monte Casino, Ottone Vescovo d'Oftia, ed Ugo Arcivescovo di Lione. Perchè i due ultimi erano 4] i e

b

χį

rie Tie

ici.

ata

o di

Ro-

reco

COD

dita

a di

effe,

ii lu-

e ia-

afto

)oge

Tim

pera

ie co-

Que laide

II.

12030

cattle

Mo

BCCs.

CIC

etato

fuori d'Italia, configliò di eleggere Desiderio. Fattagli istanza ExaVolgi di dar l'affoluzione e benedizione a gli scomunicati, rispose, Ann. 1085. che a riferva di Arrigo, e dell'Antipapa Guiberto, e de'principali fomentatori di quello Scisma, la concedeva a gli altri tutti. Però vien creduto falso il dirsi da Sigeberto [a], ch' egli [a] Sigeborrimettesse in sua grazia Arrigo . L'ultime sue parole surono : sur in Cor. Dilexi justitiam , & odivi iniquitatem : propterea morior in exfilio. Nel dì 25. di Maggio passò egli alla gloria de Beati : Pontefice onorato da Dio in vita e dopo morte da varj miracoli, e perciò registrato nel catalogo de' Santi. Inoumerabili contradittori ebbe egli vivente, altri non pochi ne ha avuto anche a dì noltri. Quel che è certo, tante calunnie divolgate contra di lui, fono patentemente fmentite dalla vita incorrotta, ch'egli sempre menò, e dal suo zelo per la purità della Disciplina Ecclefiastica. Se poi i mezzi da lui adoperati per ottenere questo lodevol fine, fieno anch'effi tutti degni di lode, alla venerazion mia verso i Capi della Chiesa non conviene esaminarlo, nè alla mia tenuità di volere decidere. Fu data sepoltura al sacro Corpo del defunto Pontefice nella Chiefa di San Matteo di Salerno, e i Cardinali, conoscendo il bisogno della Chiesa, tutti rivolfero gli occhi fopra il fuddetto Abbase Cafinefe Defiderio [b], uomo incomparabile per la sua saviezza e purità di co-[b] Pernu stumi, ed amico di tutti i Principi . Ma ritrovando in lui una Chr. Casin. ripugnanza indicibile a questo peso, ancorche avessero implo- 1.3. 6.65. rato l'aiuto di Giordano Principe di Capoa , e d'altri Signori , paísò il resto dell'Anno senza che si desse un nuovo Pastore alla Chiesa Romana. Nello stesso dì 25. di Maggio cessò ancora di vivere Tedaldo, o sia Tebaldo Arcivescovo di Milano, Capo e colonna maestra de gli Scismatici di Lombardia [c], mentre [c] Berthol. era in Arona, Terra della sua Chiesa sul Verbano, cioè sul Conflex-Lago Maggiore, e non già posta sra Como e Bergamo, come Chronic. immaginarono i Padri Papebrochio e Pagi. Ebbe per successore Anselmo da Rho. Nega esso Padre Pagi [d], che questo nuo- [d] Pagina vo Arcivescovo sosse eletto dall' Imperadore Arrigo; o se pur Critic. at fu eletto dal Clero e Popolo Milanefe, prendesse da Atrigo l' Annal. Ba-Investitura, con allegare Bertoldo da Costanza là dove scrive, che dopo la morte d'esso Tedaldo la Chiesa di Milano erigere caput capit, excussoque e cervicibus jugo Schismaticorum, Casholicum sibi delegis Ansistisem, Anselmum ejus nominis Teresium. Ma queste son parole del Cardinal Baronio [e], e non Annalisce. Ena Volg. già di Bertoldo. All'incontro Landolfo iuniore (a), ficcome ANN.1085. offervo il Signor Sassi (b), chiaramente scrive, che Anselmo junior Hift. su investito da Arrigo. Vedremo ben poi lo stesso Arcivescovo Mediolan, abbracciare fra qualche tempo il partito de' Cattolici; ma que-Rer. Italia. fto non fa, ch' egli fulle prime non ricevesse dalle mani dell' (b) Saxist Imperadore il Bafton Pafforale. Mancarono ancora di vita i Landulfum Velcovi Scismatici di Parma, di Reggio, di Modena, e di Pistoia; e perchè in questi tempi la Contessa Matilda ricuperò

non poco della fua autorità, furono provvedute le tre ultime

Chiese di Pastori Cattolici.

STAVA intanto Roberto Guifcardo Duca di Puglia facendo maravigliofi preparamenti di navi e di gente colla vasta idea di portar la guerra nel cuore del Greco Imperio, e di mettere almeno in contribuzione i Luoghi maritimi di quella Monarchia; ma abortì ogni suo disegno, perchè passaro in Cesalonia per prendere la Città di quell'Isola, insermatosi quivi terminò i fuoi giorni nel di 17. di Luglio. Con che venne meno uno de' Principi più memorabili della Storia Normannica ed Italiana, che da picciolo Gentiluomo era pervenuto ad effere come un Re col suo infaticabil valore, colla sua accortezza, e con altre Eroiche doti, mischiate nondimeno con una smoderata ambizione, e con gli altri Vizi de' Conquistatori, che passano per Virtù ne gli occhi del Mondo, ma non già in quelli di Dio. Post multorum pauperum & divitum oppressionem, cujus avaritia nec Sicilia nec Calabria suffecit, fint egli di vivere, come (c) Bertold. fcriffe Bertoldo da Costanza (c). Secondo l'uso de' Secoli barbari non mancò chi attribuì la fua morte al veleno, fattogli Chronico. dare o dall'Imperadore Aleffio, o da Sichelgaita Ducheffa fua

Coull antiensis in

(d) Orderic. Moglie (d). Resta questa voce distrutta da Guglielmo Puglie-Vitalii 1.7. le (e), da Romoaldo Salernitano (f), e da altri, che cel rap-Alberie. presentano mancato di morte comune. Trovaronsi alla morte inChenico, di lui prefenti la stessa Duchessa con Ruggieri suo Figliuolo, (e) Guil- e Boamondo nato a Roberto dal primo matrimonio. Avea Silielm. Apu- chelgaita già faito dichiarar Principe & Erede de gli Stati il (f, Rompal. Iuo Figlio Ruggieri, fopranominato Borfa: pure temendo, che aut saier i Popoli, udita la morte del Marito tumultuassero, o pure che Cbr. T.VII. Boamondo disputasse la successione ad esso suo Figlio, siccome Rer. Italie. in fatti avvenne: frettolosamente ripassò in Italia sopra la mi-

glior Galea di quell' Armata, con riportar feco il cadavero del defunto Consorte. Prima nondimeno di partirsi dalla Cesalo-

nia,

:lľ

:rò

obn

ere

ia:

òi

112 :

un

al-

am-

per

Dio.

varr

:ome

bar

:togli

, fua

glie•

rap.

norte

jolo,

a Si-

ati il

, ch:

e ch:

:come

la mi

efalle ia, nia, esso Principe Ruggieri parlò all' esercito, e trovò tutti dif- Ena Volz. posti alla fedeltà verso di lui. Ma non su si tosto egli allontana- Ann. 1085. to, che quasi fosse caduto il Mondo nella persona di Roberto Guiscardo, tutta quell' Armata sorpresa da panico spavento, lasciando armi e bagaglio, corse alle navi, e come potè il meglio se ne venne alla volta d'Otranto. Già toccavano i lidi della Puglia, quando inforta una fiera tempesta ingoiò molte di quelle barche, e gran quantità di gente. Ruppesi la stessa Galea, che portava il cadavero del Guiscardo; e questo andò in mare, da dove con fatica ricuperato, fu poi seppellito nella Città di Venofa. Durazzo e l'altro paese già conquistato da Roberto, non tardò a rimettersi sotto il dominio del Greco Augusto. Fu proclamato Duca Ruggieri in Puglia, Calabria, e Salerno; ma Boamondo, suo Fratello maggiore di età, non potendo sofferire di vedersi così escluso dall'eredità, benchè primogenito, appena su anch'egli tornato in Italia, che si diede a sar gente e movimenti contra del Fratello. In Germania, dove si trovavano l'Imperadore Arrigo, e il Re Ermanno, nulla seguì di memorabile nell'Anno presente. Tenuto su un Concilio in Quintilineburgo . dal già liberato Vescovo d'Ostia nella settimana di Pasqua (a), (a) Bered in esso prosserita la scomunica contra d'alcuni Vescovi Simo-zbold. Conniaci, con altri ordini, spettanti all' Ecclesiastica disciplina. V'in Chron. intervenne lo stesso Re Ermanno co' Principi suoi seguaci. Rau- Sanalista narono dipoi i partigiani d'Arrigo anch'essi un Conciliabolo in Magonza, e ritorfero le censure contro la parte contraria. Ebbe maniera in quest' Anno esso Arrigo di tirar dalla sua buona parte de'Saffoni: così belle furono le promesse, che loro diede di un buon trattamento. Ma quello sconsigliato Principe tardò poco a far conoscere, che la volpe muta il pelo, e non il vezzo; e però fu in breve rigettato e cacciato da chi gli avea prestata ubbidienza. Era in Ratisbona esso Arrigo nel dì 9, di Novembre dell' Anno presente, se vogliam credere al Diploma, con cui egli confermò i Privilegi delle Monache di Santa Giulia di Brescia, (b) dato V. Idus Novembris Anno Dominica Incar- (b) Bullar, nationis MLXXXV. Indictione VII. Anno autem Domni Henrici Cafinens. Regis Quarti, Imperatoris Tertii, Ordinationis ejus XXXI. Re Conflicut. gnantis quidem XXIX. Imperii vero III. Actum Ratispona. Mati7. c'è battaglia fra queste Cronologiche Note, e l'ultime indicano l'Anno seguente 1086. Bens) Liuraldo Duca tenne un Placi- (c) Antiq. to in Padova nel di 3. di Marzo (c) in cui Milone Vescovo di fert, 28.

O jeg.

Exa Volg. quella Città ottenne sentenza favorevole per alcuni beni della sua Ann. 1085. Chiefa. Fu, siccome vedremo, Liutardo Duca di Carintia, e che fosse ancora Marchese della Marca di Verona in questi tempi, può rifultare dall' Atto fopradetto. Oltre a Bertoldo di Costanza, gli (a) Annales Annali Pilani fanno menzione (a) di una terribil careftia, che Pijani T.6. Ret. Italia, unita colla Peste nell'Anno presente popolò di cadaveri le sepolture.

Anno di Cristo MLXXXVI. Indizione IX.

di VITTORE III. Papa 1.

di Arrigo IV. Re 31. Imperadore 3.

ONOSCEVASI molto pregiudiziale alla Chiesa Cattolica, e più a Roma, la oramai troppo lunga vacanza della Sede Apostolica. Però i Vescovi e Cardinali della Santa Chiesa Romana (b) Permi si unirono verso la sesta di Palqua, (b) e secero sapere a Desiderio Diac. Chro. Abbate di Monte Casino, e Cardinale di venire a Roma unito a hb. 3. 6.66. gli altri Cardinali, che con esso lui dimoravano, e con Gisolfo già Principe di Salerno. Credendo egli, che più non si pensasse a lui, andò colà nella Vigilia della Pentecoste. Sulla sera surono a trovarlo e Vescovi e Cardinali, e Laici Fedeli di San Pietro per indurlo ad accettare il Papato; ma egli protestò di voler più tosto andar pellegrinando, che di condiscendere a i loro voleri; e caso che gli facessero qualche violenza, se ne tornerebbe tosto a Monte Casino tal quale era, ed essi commetterebbono con ciò un'azione ridicola. Nel di seguente si congregarono tutti, e diedero a Desiderio la facoltà di nominar chi dovesse empiere la Sedia di San Pietro; ed egli, col parere di Cencio Confole de' Romani, nominò Ottone Vescovo d'Ostia. Erano tutti in procinto di proclamar Papa esso Vescovo, quando uno de Cardinali si ostinò a non volerlo, con allegare i Canoni, da'quali si proibiva la traslazione da un Vescovato all'altro, quantunque tali Canoni fossero oramai troppo andati in disufo. Questo accidente su cagione, che i Vescovi e Cardinali col Clero e Popolo risolvessero in fine di crear Papa per forza Desiderio . Presolo dunque l'elessero, e violentemente gli misero addosso la Cappa rossa, ma non poterono già vestirlo colla bianca : tanta fu la di lui resistenza ; e gl' imposero il nome di Vissore III. Il Prefetto dell' Imperadore, che lasciato in libertà dal Duca Ruggieri era tornato a Roma, e in Campidoglio esercitava la sua autorità, adirato, perchè i Vescovi e Cardinali ad iftanza

flanza di Gifolfo già Principe di Salerno, non aveano voluto confe e a.v. velocare l'eletto Artivefocoo Salerniano, cominció notte e di a per-Ana-1386. Isguitarli, acciocchè non feguific la confectazione dell'eletto Papa. Divendofi quello fare nella Bafilica Vaticana, non poterono effi aver liberrà per celebrarvi sì gran funzione. Perciò dopo quattro giorni effo Defiderio utchi di Roma, e d'arrivato a Terracina, quivi depole la Corce, il Manto, e l'altre lafigene Pontificali, rifolto to di voler piuttofio andarfene pel Mondo, che di fottomettere le fie fpalle al pelo del Pontificato, e fe ne tornò a Monte Casino. Per quante preghiere e lagrime i Cardinali e i Vefoovi adoperaffero, rapprefentandoghi i bilogno e il danno della Chiefa, nol poterono rimuovere. E tuttoché faceffero venire al Monifero Giordano Principe di Capoa con un grande efercito, non riuchi da delumo d'indurre Defiderio a lafciarfi confectare. In coò fluttuante flato passo un car l'Anno prefente.

DOMINAVA tuttavia in Mantova la Contessa Matilda, e seco si trovava l'illustre servo di Dio Anselmo, di nazion Milanese, Vescovo di Lucca, già dalla sua Chiesa scacciato, e Vicario del Papa in Lombardia. Ammalatofi egli in essa Città, passò a miglior vita nel dì 18. di Marzo (a), e alla fua tomba fuccederono (a) Vita S. non poche miracolofe guarigioni: per le quali, ma più per le sue Ansonii infigni Virtù, fu annoverato fra i Santi. Scriffe melti Libri, e ne Act. Santi: restano due, composti in disesa di Papa Gregorio VII. contra dell' Bolland ad Antipapa Guiberto. Leggesi anche la sua Vita, scritta dal suo Pe-Marii. nitenziere, cioè da un Autore contemporaneo. Eransi negli anni addietro ribeliati i principali della Baviera a Guelfo IV. loro Duca, ed aveano abbracciato il partito dell'Imperadore Arrigo. (b) Nel- (b) Bertold. la Pasqua dell' Anno presente si riconciliarono con Guelso, ed ab ens. in Chr. bandonarono il partito Imperiale. Unitili pofcia effi Bavarefi co i Sigebra, ia Suevi e Sassoni si portarono ad assediare la Città di Virtzburg . Portoffi coià Arrigo con un efercito di ventimila perione tra fanti fla Saxo & e cavalli per liberarla dall'assedio. Seguì dunque una fiera battaglia fra quelle due Armate nel d' 11. d'Agollo. Rotto Arrigo si lalvò colla fuga, e de'luoi rimalero ful campo più di quattro mila, e pochissimi de' Cattolici, a' quali poi non su difficile l'avere in lor balía quella Città, e l'intronizzarvi il Vescovo Cattolico Adalberone . Ma non paísò molto , che Arrigo tornò fotto quella Città, per quanto scrive l'Urspergense (c), dove su di nuovo po- (c) Urspersto in sedia il Vescovo Scismatico. Essendosi poi portato esso Au- gensia in gusto vicino alla Festa del Santo Natale all'assedio di un Castello

Tomo VI.

ELLVolg. in Baviera, Guelfo Duca di quelle contrade, e Bersoldo Duca Anantobo di Suevia gli furono addoffo, e talmente lo firinfero, che fe volle ufcirne, gli convenne promettere di tenere una Dieta, dove fi terminaffe la difcordia del Regno.

Anno di Cristo MLXXXVII. Indizione x. di VITTORE III. Papa 2. di Arrigo IV. Re 32. Imperadore 4.

V ERSO la metà di Quarefima dell' Anno prefente fi raunarono molti Vescovi e Cardinali nella Città di Capoa, e vi tennero un Concilio, al quale presedette Desiderio già eletto Pa-[a] Perrus pa, [a] ed intervennero Cencio Confole colla maggior parte della Diaconus Nobiltà Romana, Giordano Principe di quella Città, e Ruggieri 1.3. cap. 68. Duca di Puglia. Vinto ivi Desiderio dalle tante loro preghiere, e come io vo credendo, anche dalle promesse a lui fatte da que' Principi, e dai Romani, di affisterlo con braccio forte contra dell' usurpatore Antipapa, ripigliò la Croce e la Porpora; e tornato nel di delle Palme a Monte Cafino, quivi folennizzò la Pafqua. Poscia passò con esti Principi, e colla loro Armata verso Roma, e benchè fosse sorpreso da una languidezza di forze, si accampò fuori della Portica di San Pietro. Dianzi avea l'Antipapa occupata la Basilica Vaticana, e la difendea con una mano d' armati . Fu essa in fine ricuperata dall' armi collegate : e però il novello Papa Vistore III. venne quivi confecrato nella Domenica dopo l'Ascensione da i Vescovi d'Ostia, di Tuscolo, di Porto, e d'Albano, con gran concorso del Popolo Romano. Dopo otto giorni se ne tornò egli co i suddetti Principi a Monte Casino . Ma perchè la Contessa Matilda col suo esercito era giunta a Roma, e gli notificò l'ardente sua brama d'abboccarfi con lui , per mare fi restitul cola , e fi fermo in San Pietro per otto giorni, e nel di di San Barnaba coll' aiuto di Matilda paffato il Tevere entrò in Roma, accolto da gran folla del Popolo, e dalla maggior parte della Nobiltà. Così tornò in suo potere tutta quella Città con Castello Santo Angelo, San Pietro, e le due Città di Porto e d' Oftia . Prese egli abitazione nell' Isola del Tevere. Ma nella Vigilia di San Pietro eccoti comparire un Meffo, che si finse spedito da Arrigo, il quale intimò a i Confoli, Senatori, e Popolo Romano la disgrazia dell'Impe-

radore, se non abbandonavano Papa Vittore. Allora i volubili Exa Volg-Romani congiunti colle foldatesche dell'Antipapa cacciarono di Ann. 1087. Roma tutti i foldati del Papa, che si ritirarono in Castello Sant' Angelo. Presero anche tutti i contorni della Basilica Vaticana, ma non poterono già entrare in essa Basilica, in maniera che l'Antipapa, che sperava di celebrar ivi Messa nella Festa di S. Pietro, fu costretto a celebrarla nella Chiesa di Santa Marianelle Torri contigue alla Vaticana. Nella fera poi ne usci la guarnigion Pontificia, e Guiberto nel di feguente vi celebrò; ma ritiratifi i suoi, nel giorno appresso ritornò quella Basilica alle mani di Papa Vittore. Era ben compassionevole lo stato di Roma in tempi di tanta turbolenza. Restituitosi a Monte Casino esso Pontefice, paísò poi nell' Agosto a Benevento, dove tenne un Concilio, condanno le Investiture date a gli Ecclesiastici, rinovò le scomuniche contra dell'Antipapa Guiberto, e le medesime censure sulminò contra di Ugo Arcivescovo di Lione, e di Riccardo Abbate di Marfilia, perchè oppostisi all'esaltazion d' esso Papa, s'erano dianzi separati dalla comunion della Chiesa Romana. Non potè già accadere senza scandalo il vedere, che questo Arcivescovo, proposto dallo stesso Papa Gregorio VII. come persona degna di succedere a lui nel Pontificato, mosso poi da ambizione & invidia, si rivoltasse contra d' esso Papa Vittore, e ne sparlasse senza ritegno alcuno. Resta tuttavia una di lui Lettera scritta alla Contessa Matilda [a], dove tratta Desi-[a] Conciderio per uomo dominato dall' ambizione, vanagloriofo, aftu- 110". LA to, con chiamar nefande le di lui azioni, per le quali cagioni Chronicou aveva esso Arcivescovo impugnata la consecrazione del medesi- apud Labb. mo, con efigere, ch'egli prima evacuasse alcuni reati. Tale nondimeno era stata in addietro la vita di Desiderio, tale la sua Pietà, e il suo Zelo per la Religione, che non si dee preftar fede alle dicerie di quell'Arcivescovo, il quale ben si scopriva, che moriva di voglia del Pontificato Romano, nè potea sofferire, ch'altri l'avesse preoccupato. Mentre si celebrava il fuddetto Concilio, peggiorò di fanità Papa Vittore, per cagione d'una gagliarda diffenteria, e però si affrettò di tornare a Monte Calino, dove presentò a i Vescovi e Cardinali Ossone Vescovo d'Oftia, configliandoli di eleggerlo per suo Successore. Dopo tre giorni, cioè nel di 16. di Settembre, paísò a godere in Cielo il premio delle sue fatiche, con lasciar fama di fantità presso i buoni, ma non già presso gli Scismatici, che scaricaro-

ń

r

98

ń

g. )>

215

:11

(I)

O

Oo 2

Exa Vols no contra di lui non poche calunnie, come aveano fatto di Gre-Ann.1057.
[a] Chron. Ne mancano Scrittori, che il dicono [b] morto di veleno a ajudFrebe lui dato nel facro Calice; ma questa probabilmente su una di 16 Dandul, quelle immaginazioni, che facilmente nasceano e si dilatavano inChronico. in Secoli di tante turbolenze. Papa Vittore III. si acquistò cre-Rer. Italia, dito anche fra i Letterati con tre Libri di Dialoghi facri, i qua-Marinur li fono alla luce. Fu in quest' Anno ful principio d' Agosto te-Polenus in Céronico, nuta una gran Dieta da i Principi Tedeschi delle due fazioni nella Città di Spira [c]. V' intervenne anche l' Augusto Arrigo. [c] Bertholdus Conflantienfit IN Chion.

Quei del partito a lui contrario si esibirono di riconoscerlo per Re, purché egli impetraffe l'affoluzion dalle fcomuniche. Ma perfiftendo egli in proteftarfi non ifcomunicato, andarono in fumo tutte le speranze di quell'Assemblea, ed ognun dal suo canto si rivolfe a preparar armi per la guerra. Arrigo colle sue armi tornò addoffo a i Saffoni, ma gli convenne fuggire, infeguito sì da vicino dal Re Ermanno, che se non era Egberso Conte, che per sua malizia il lasciò scampare, egli cadeva nelle mani de Saffoni,

Anno di Cristo Mixxxviii. Indizione xi.

di Urbano II. Papa 1.

di Arrigo IV. Re 33. Imperadore 5.

C INO al di 8. di Marzo dell' Anno presente restò vacante la Sede Apostolica . [d] Tante surono le istanze de Cattoli-[d] Petres ci Romani, e maslimamente della Contessa Matilda, che da varie parti dell'Italia, ed anche di Oltramonti, fi raunò un Concilio in Terracina, e nel fuddetto giorno i Vescovie Cardinali col resto del Clero e Popolo con voti concordi si unirono ad eleggere Papa il Vescovo d' Ostia Ossone, di nazion Franzese della Diocefi di Rems, al quale impofero il nome di Urbano II. Era questi personaggio di gran vaglia per la sua Letteratura, mirabile per l'attività, e di zelo incorrotto per la Religione e per la Disciplina Ecclesiastica. Fu prima Canonico di Rems, poi Monaco di Clugnì, poi Vescovo d' Ostia, ed in fine Romano. Pontefice. Nel di 12. di Marzo prese egli il possesso del Trono Pontificale con plaulo di tutti i buoni, e dalla maggior parte dell' Europa accettato e riverito. Tutto ciò abbiamo da Pietro Dia-

Ctr. Cafi-

nenf. l. 4.

64p. 2.

Diacono, il quale parimente racconta [a], che Papa Vittore Era Volg-III. prima di passare a miglior vita, ardendo di desiderio di Annico?8 [a] Idem veder gastigata la baldanza de Saraceni Affricani, che con fre- 1,3, 6,71. quenti piraterie infeltavano le coste d'Italia, e sapendo quanta toffe la bravura e potenza de' Pifani e Genovesi in mare, commosse questi due Popoli, ed altri non pochi dell'Italia a formare una poderofa Armata navale contra di que'Barbari. Adunque dopo la sua morte, e nell'Anno presente secero essi Cristiani l'impresa contra del Re di Tunisi, ed espugnarono una Città con tagliare a pezzi cento mila Mori; e quel che fu più mirabile, nello stesso giorno che succedette la loro vittoria, se n'ebbe, e se ne sparse la nuova in Italia. Non han bisogno i Lettori, ch' io loro dica, che la strage di tanti Mori è un ingrandimento della fama facilmente bugiarda in fimili capi. Anche Bertoldo da Costanza [b] parla di questo satto con dire, [b] Bertholche i Pisani e Genovesi ed altri molti Italiani ostilmente assali- sianicassi rono il Re d'Affrica, e dato il facco alla di lui terra, il costrin- in Chimic. tero a rifugiarfi in una Fortezza, e a rendersi tributario della Santa Sede. Gli Annali Pifani medefimamente [c] gonfiano le [c] Annal. trombe con farci sapere sotto l' Anno presente, che Focerunt Pisari To. Pifani O Januenses stolum in Affricam, O ceperunt duas mu- halicar. nitissimas Civitates ( Almadiam è scritto di sopra ) & Sibiliam in die Santti Sixti . In quo bello Ugo Vicecomes filius Ugonis Vicecomitis mortuus est. Ex quibus Civitatibus, Saracenis fere omnibus interfectis, maximam pradam auri, O argenti, palliorum, O ornamentorum abstraxerunt. De qua prada thesauros Pifana Ecclefie diver sis ornamentis mirabiliter amplificaverunt, O' Ecclesiam Beati Sixti in Curte l'eteri adificaverunt. Però s' han da correggere gli altri Annali Pifani, che mettono questa impresa all'Anno 1075, o pure al 1077. Credono alcuni, che in Affrica fosse la Città di Meadia, chiamata in questi Annali Almadia, e per errore Dalmazia. Ma che i Cristiani prendessero allora Siviglia; Città che non si sa che sia mai stata in Affrica, o Siviglia Città di Spagna, non è punto credibile. Pietro Diacono parla d'una sola Città. Goffredo Malaterra [d] sa [d] Ganfrianch' egli menzione di quella spedizione, narrando, che Pifa- dus Malani apud Africam negotiando proficifcebantur . Quasdam injurias cap. 3. passi, exercitu congregato, Urbem Regiam Regis Tunicii oppugnantes , usque ad majorem turrim , qua Rex defendebatur , capiunt. Adunque lo sforzo de Pifani fu contra Tunifi. Se effi in

ılı li

Į,

11

'n

ø

·ji

βĴ

12

13

Italicar.

Esa Vols. oltre espugnassero Meadia, o Almadia, resta incerto, quando per avventura Tunisi e Almadia non fossero la stessa Città. Aggiugne dipoi, che i Pifani non avendo forze per mantener Tunisi in loro potere, spedirono a Ruggieri Conte di Sicilia, con efibirgli il possesso di quella Città. Ma Ruggieri, fra cui e il Re di Tuniti passava buona amicizia, non volle romperla per queito, o più tofto perchè conosceva tropo difficile il sostener le conquiste nell' Affrica . Però il Re di Tunisi per liberarsi da i Pitani diede loro una gran fomma di danaro, promife di non più corfeggiare sopra le Terre d'Italia, e rilasciò tutti gli Schiavi Cristiani. Un tal racconto a me sembra il più credibile di tutti.

> ORA ci vien dicendo il Malaterra, che in questi medesimi tempi il suddetto Conte Ruggieri sece l'impresa di Siracusa .

Sembra scorretto il suo testo allorche mette questi fatti sotto l' (a) Lurus Anno 1085. Anche Lupo Protospata (a), e Romoaldo Salerni-Presspata tano (b) riseriscono al presente Anno 1088. la presa di Sira-(b) Roma- cula, la quale per testimonianza d'esso Malaterra accadde nelald Salem. Ia forma seguente. Mentre si trovava in Puglia o in Calabria VII. Roum il Conte Ruggieri per calmare le dissensioni insorte fra il Duca Ruggieri, e Boamondo fuoi Nipoti, Benavert Saraceno comandante in Siracula con una squadra di navi avea dato un gran guafto alla marina di Reggio e d'altri Luoghi della Calabria . con profanar le Chiefe, e condurre in ischiavitù le Monache e gli altri abitanti. Perciò Ruggieri allestita nel verno una numerofa flotta, nel Maggio dirizzò le prore alla volta di Siracufa, e per terra spedi Giordano suo Figliuolo colla Cavalleria. Uscitogli incontro Benavert con tutte le fue forze di mare, si venne ad una sanguinosa battaglia. Saltò Ruggieri nella Capitana nemica, e volendo Benavert passare in un'altra nave, cadde armato in mare, e vi si affogò. Ebbe con ciò fine il combattimento. Moltiffimi legni di que' Mori vennero in potere del Conte. Dopo di che egli strinse d'assedio Siracusa, e vi stette intorno ben quattro Mesi . Per la mancanza de' viveri a tale venne la same di quel Popolo ostinato nella difesa, che alcuni fi cibarono di cadaveri umani. Finalmente veggendo la Moglie del morto Benavert disperato il caso, imbarcatasi col Figliuolo, e co principali Saraceni in due navi, fece vela, e fi falvò nella marina di Noto: con che quella nobil Città venne in potere del Conte Ruggieri. Fece egli ribenedire i facri Templi già occupa-

cupati da i Musulmani, e concedette il dominio d'essa Città al Era Volge Figliuolo Giordano. Se crediamo al testo di Lupo Protospata, Ann. 1088. cominciò, siccome ho già detto, in quest' Anno la guerra fra il Duca di Puglia Ruggieri, e Boamondo suo Fratello maggiore. A me fembra più verifimile, che se le desse principio molto prima. Certo è per attestato del Malaterra, che Boamondo s' era insignorito della Città d'Oria, e fatta gran massa di gente infestava tutte le contrade di Taranto e d'Otranto. Romoaldo Salernitano ferive, ch'egli in quest' Anno all' improvviso comparve a Farnito nel territorio di Benevento, ed attaccò battaglia coll' Armata del Duca suo Fratello; e su mirabil cosa, che quantunque restassero prigionieri molti soldati d'esso Boamondo, pure a riferva d'un folo, niuno mor) in quella zuffa. Ora il Conte di Sicilia Ruggieri s'interpole fra i Nipoti, e trattò di pace. Seguì in fatti un accordo fra loro, per cui il Duca cedette a Boamondo la suddetta Città d'Oria, con Otranto, Gallipoli, Taranto, ed altre Terre. Ma di questa discordia sepe profittare anche il Conte Ruggieri loro Zio, perchè in premio d'aver prefa la difefa del Duca Ruggieri, ottenne da lui l'intera fignoria della Calabria. Roberto Guiscardo non gli avea ceduto se non la metà del dominio nelle Terre di quella Provincia. In qual Anno poi precifamente si stabilisse una tal concordia fra i due Fratelli, non possiamo accertatamente saperlo. Mancò di vita in quest' Anno (a) l'Imperadrice Berta, e trasportato su il suo (a) Bentolcadavero alla Città di Spira. E i Saffoni abbracciarono il par-dui Contito dell'Imperadore Arrigo: il che fu cagione, che il Re Er-inChronico. manno si ritirasse in Lorena. Poco pondimeno questi sopravis. Saxo. fe, perchè essendo all'assedio di un Castello, colpito da un fasso Chronicon nella testa, lasciò quivi la vita. Altri mettono la di lui morte Angastian. nell' Anno 1086. o pure nel 1087, ma più fede meritano gli allegati Scrittori. Riusc) ancora a Guelfo Duca di Baviera di prendere in quest' Anno nella seconda Festa di Pasqua la Città d' Augusta, e di farvi prigione Sigefredo Vescovo Scismatico. Poco poi stettero i Sassoni a persuasione di Egberto Marchese a ribellarfi di nuovo ad Arrigo; anzi lui stesso assediarono, e se volle liberarfi, su costretto a promettere molto, ma senza ch'egli si credesse poi tenuto ad osservar la parola. Io non so bene, se nell'Anno feguente, come ha l'Annalista Sassone, o pure sul fine del corrente, dal cui Natale Bertoldo incomincia il fuo Anno, seguisse la rotta data in Sassonia dal Marchese Egberro al

gi

į

Exa Volz. fuddetto Arrigo. Certo è, che in quel conflitto restò morto lo ANTICES, fcismatico Velcovo di Lofanna, e prelo Liemaro Arcivefcovo di Brema. Ebbe fatica a falvarsi Arrigo. Nella Vigilia appunto di Natale succedette questa battaglia.

> Anno di Cristo MLXXXIX. Indizione XII. di URBANO II. Papa 2. di Arrigo IV. Re 34. Imperadore 6.

(2) Benthol. C'ECONDOCHE' s'ha da Bertoldo da Costanza (a), tenne in dur Con-flantienf.in D quest' Anno Papa Urbano un Concilio di cento quindici Vesco-Chronico. vi in Roma, dove furono confermati i decreti de' Pontefici predeceffori contra de' Simoniaci, contra del Clero incontinente, e di Guiberto Antipapa. Coffui tuttavia si teneva fortificato in qualche sito di Roma. Tornati in sè i Romani, ed animati da questo coraggiolo Papa, l'affediarono, e a tali firettezze fu ridotto l'ambiziofo Guiberto, che se volle uscirne, gli convenne promettere con ginramento di non occupar in avvenire la Sedia Apostolica. Anche in Germania si trattò di pace fra le due sazioni. S'abboccarono i Duchi e Principi Cattolici collo stesso Arrigo IV. offerendosi pronti a ristabilirlo pienamente nel Regno, s'egli abbandonava l'Antipapa. Non era egli lontano dal farlo, ma riferbandoli di aver l'assenso de' Principi suoi aderenti, trovò tale schiamazzo ne Vescovi Scismatici del suo partito, persuasi della lorcaduta, se questa concordia aveva effetto, che andò per terra tutto quel (b) Chrono trattato. In questo medesimo Anno (b) esso Augusto Arrigo paísò ad un secondo Matrimonio con Adelaide [ chiamata Praffede da

Saxo.

Annalista Bertoldo | Vedova di Usone Marchese di Brandeburgo, e Figliuola del Re della Ruffia. Le Nozze furono celebrate in Colonia. In a un grande ascendente si vede in questi tempi la nobilissima Casa d'Este . Aveva il Marchese Alberto Azzo II. in Germania il suo primogenito Guelfo IV. Principe bellicofo, e forte fostegno del partito Cattolico, in possesso dell' insigne Ducato della Baviera . Si studiò egli d'ingrandir maggiormente la di lui Linea con un cospicuo ed utilissimo Matrimonio, e trattò con Papa Urbano II. di dar per Marito alla celebre Contessa Matilda Guelfo V. Figliuolo d'esfo Guelfo IV. Fu la proposizione molto accetta al Pontefice, e peto induste la Contessa ad acconfentirvi, tam pro incontinentia, dice Bertoldo da Costanza (c), quam pro Romani Pontificis obe-

Dienfit in Chronice.

dien-

dientia, videlices ut santo virilius fantla Romana Ecclesia con- En Vole. tra Schismaticos poffet subvenire. (a) Sappiamo da Alberico Mo- ANN. 1089. naco de i tre Fonti (b), che nell' Anno precedente Roberto primo- Weingare. genito di Guglielmo il Conquistatore, famosistimo Re d'Inghilter- Sindertur ra, e Duca di Normandia, avea tentato di ottenere per Moglie in Grovie. la suddetta Contessa, ma non gli venne fatto. Gl' interessi di que Monachus fli tempi configliarono il Papa e la Contessa ad accordarsi con Guel- apud Leibfo V. perchè così con gli Stati di Baviera in Germania, e con quei della Contessa Matilda in Italia , e del Marchese Azzo Estense . Avolo paterno del medefimo Guelfo V. fi veniva a maggiormente affodare il partito de' Cattolici. Che ne i Capitoli, o nelle promesse di sì fatto Matrimonio sosse stabilito, che gli Stati di Matilda avessero dopo la di lei morte a ricadere in esso Guelso V. io non ne dubito punto, per quel che diremo all'Anno 1095. Venne in fatti questo Principe in Italia, e ne seguirono le Nozze . Perchè dovette con gran segretezza condursi quello affare, l'Imperadore Arrigo solamente dopo il satto venne a saperlo. Ne arrabbiò, ragionevolmente temendo, che questo nodo gl'imbrogliasse sorte gli affari del Regno d'Italia. Però si diede a far preparamenti per calare di nuovo in queste parti. Nè tardarono gli Scismatici di Lombardia a prendere tosto l'armi contra dello stesso Guelso; con poca fortuna nondimeno, perchè surono sì ben ricevuti da lui, che ebbero per grazia di ottenere per mezzo della Contessa di lui Moglie una tregua fino alla Pasqua prossima ventura. Circa questi tempi ancora fi dee riferire un'altro avvenimento spettante alla medelima Cafa d'Este. Era nell'Anno 1087, giunto al termine de' suoi giorni il suddetto famolissimo Re d'Inghilterra Guglielmo il Conquistatore, con lasciare il solo Ducato di Normandia a Roberto fuo Primogenito, e il Regno d'Inghilterra a Guglielmo il Rofso suo Secondogenito. Insorfero tosto dissensioni fra i due Fratelli, nè mancò un gagliardo partito favorevole a Roberto stesso in Inghilterra . Si prevalfero dunque di tali torbidi i Popoli del Maine in Francia per fottrarsi all'ubbidienza del Re d'Inghilterra . E perchè confervavano tuttavia la divozione a i Figliuoli del fecondo letto del Marchese Azzo Estense, e di Garfenda Contessa, ultimo rampollo di que' Principi, li richiamarono per la seconda volta al (c) Mabillo

possesso di quel Principato. Gli Atti de' Vescovi Cenomanensi, Analesi. dati alla luce dal Padre Mabillone (c), e Orderico Vitale nella (d) Orderic, fua Storia (d), feritta in vicinanza di que' tempi, fanno memo-Vitalio Hi-fine Ectofria di questo fatto.

Tomo VI.

Pρ SCRI-

SCRIVE spezialmente Orderico, che i Cenomani spedirono ERA Vola. Ann. 1089. in Italia i lor Legati a i Figliuoli Azzonis Marchionis Liguria, con grande istanza, perchè passassero in Francia. Tennero questi configlio col Padre tuttavia vivente, e con gliamici. Tamdem definierunt, ut Fulco, qui natu major crat [ fu il propagatore della Linea Esteuse oggidi regnante | Patris Honorem | cioè gli Stati ] in Italia possideret , Hugo autem Frater ejus Principatum [ del Maine ] ex Matris bereditate fibi reposceret. Portoffi dunque Ugo in Francia, e ritornò in possesso di quel Principato. Ma perciocchè era egli bensì nato di Casa d' Este, ma non avez ereditato il valore e le virtù de gli Fstensi, gli mise tale spavento in cuore Elia, Signor della Fleche, con elagerargli le forze del Re d'Inghilterra, che l'indusse da l'a non molto a vendereli quel Principato, e a ritornarsene carico di disonore in Italia. Nè su questa la sola azione degenerante d'esso Ugo. Abbiam veduto, ch'egli prese per Moglie una Figlinola del celebre Duca Roberto Guiscardo. Ora ecco ciò, che ne scrive il sopra lodato Orderico . Hic Filiam Roberti Wiscardi Conjugem babuit . Sed generofa Conjugis magnanimitatem vir ignavus ferre non valens, ipsam repudiavit. Pro qua re Papa Urbanus [ II. ] palam eum excomunicavis. Questa ed altre azioni poco lodevoli, che io non tacerò, del medesimo Ugo, surono in fin cagione, che i fuoi il cacciarono di là da i monti con inviarlo in Borgo-(a) Lupus gna. Secondo Lupo Protospata (a), su celebrato nel Mese di Settembre di quest' Anno in Melfi di Puglia un gran Concilio di Vescovi, al quale intervennero anche tutti i Baroni di quelle

inChionico. parti. Fu in esso accettata e giurata la Tregua di Dio per le ne-

SAP. S.

Lupo non parli di Papa Urbano, pure sappiamo, ch'egli presedette a quel Concilio, e lo stesso Storico c'infegna, ch'esso Pontefice si portò dipoi a Bari, ed appresso consecrò la Chiesa di (b) Romand. Brindisi. Attesta Romoaldo Salernitano (b), che in quel Condus Salerni- cilio Ruggieri Duca di Puglia giurò vassallaggio al Papa, e su col tan. Chron. Confalone investito del Ducato. Mort in quest' Anno Sichelgai-Rer. Italie, ta sua Madre, e nel medesimo parimente, e non già nell'Anno (c) Gaufri. 1086. come ha il testo del Malaterra (c), da me creduto scordui Mala-terra lib. 4 retto, Ruggieri Conte di Sicilia mise l'assedio alla Città d' A-

micizie private: del che s'è fatto menzione di sopra. Ancorchè

grigento, oggidi Girgenti. Vi stette sotto da quattro Mesi, ed avendola aftretta alla resa nel dì 25. di Luglio vi colse dentro i Figliuoli e la Moglie di Camutto Amira de Saraceni, che furo-

no da lui trattati con molta cortesia, e facilitarono poscia a lui Exa Volg. l'acquisto dell'importante Fortezza di Castello San Giovanni : Ann.1089. al che con tanti defiderj e sforzi non era potuto giugnere mai in addietro. Imperocchè impadronitoli di undici Terre circonvicine, e mosso poi trattato di concordia col mentovato Camutto, tanto operò, che il Saraceno non folamente abbracciò il partito di Ruggieri, ma anche la Religion Cristiana. Questo esempio commosse gli altri Mori a far lo stesso, e a consegnare il suddetto Castello di San Giovanni al Conte. Furono assegnate a Camutto in Calabria molte Terre, ed egli finchè visse, non mancò mai alla fedeltà verso i Normanni . Noveiro Scrittore Arabe mette la conquista fatta da Ruggieri di Castello San Giovanni, e di Girgenti, fotto il precedente Anno. Morì certo nel prefente Lanfranco di nazion Pavele, gloriolo Arcivescovo di Canturberì in Inghilterra con odore di fantità, e mancò in lui uno de gl'infigni personaggi di questo Secolo. Fu restitutore delle Lettere in Francia, della Religione in Inghilterra . In Piacenza era stato accettato per Vescovo Bonizone, già Vescovo Cattolico di Sutri. Non poteano accomodarst al suo zelo i tazionari Scismatici, e però crudelmente un giorno gli levarono la vitacon cavargli prima gli occhi, e poi tagliarlo a pezzi; laonde fu riguardato qual Martire dalla Chiefa Cattolica. Per testimonianza di Sigeberto (a), cominciò in questi tempi il morbo pesti- (a) Sigeberlenziale del Fuoco sacro ad affligere la Lorena, e si sparle di- tui in Cor. poi per la Francia, e per l'Italia. Confumava a poco a poco le carni del corpo umano, e riduceva a morte i pazienti, facendoli divenir come carboni. Fu per questo celebre col tempo la divozion de' Popoli a Santo Antonio Abbate venerato in Vienna del Delfinato, dove ricorreva la gente per la guarigione di questo male. E di quì ebbero origine tante Chiese di Santo Antonio Abbate anche per le Città d'Italia, e il dipignere, o rappresentare in altra maniera il Santo suddetto colle fiamme di fuoco in mano, o da un lato della fua immagine. Questo Fuoco nelle antiche sue Immagini significava la sua gran Carità; il Porco a' piedi la vittoria di tutti gli affetti sensuali. Ma il rozzo Popolo interpretò, ch'egli avesse particolar virtù contra del Fuoco, e per la falute de bettiami, L'ordine de'Religiosi istituito sotto il suo nome su poi suppresso il morbo per misericordia del Signore col rempo anch' esso ces-

4

O

d

2

li,

ı,

οď

re

thi

clo

on

ιá

)01 101

30

nos

100

1 1

, d

101

100

10

Era Vole. Antonio, Santo venerato con altra idea a di nostri dal volgo, qual Protettore e liberatore degl' incendi cagionati dal Fuoco naturale.

Anno di Cristo Mxc. Indizione XIII.

di URBANO II. Papa 3.

di Arrigo IV. Re 35. Imperadore 7. CEGUITAVA bensì in Germania la dissensione e la guer-

Ira fra i Cattolici e gli Scismatici; pure apprendendo l' Augusto Arrigo, che l'unione di Guelso V. colla gran Contessa Matilda potesse dare un tracollo a' suoi interessi in Italia, determinò di valicar l'Alpi, e di portar loro addosso la guerra. Calò dunque in Italia con un poderofo efercito nel Marzo dell' (a) Donizo Anno presente. Abbiamo da Donizone (a), che anche prima in Vin. Ala. Arrigo avea danneggiato, per quanto porè, la suddetta Conteffa, con torle in Lorena tutte le Castella e Ville, a lei pervenute per eredità della Duchessa Beatrice sua Madre, a riserva del

forte e ricco Castello Brigerino:

Praterea Villas ac Oppida, ana Comitiffa Hac ultra montes poffederat a Genitrice, Abstulit omnino, nisi Castrum Brigerinum.

Era in possesso la Contessa Matilda da gran tempo di Mantova, Città fignoreggiata anche dal Marchefe Bonifazio fuo Padre. Ne imprese il blocco o l'assedio Arrigo, con devastarne intanto il territorio. Ritirossi la Contessa alle sue Fortezze della montagna Reggiana e Modenese. O sia che Arrigo non intraprendesse quell'assedio sì presto, o che non fosse a lui facile l'armar di gente tutto il largo circondario del Lago, che difende quella Città, noi troviamo entro essa importante Città il Duca Guelfo colla Moglie, nei dì 27. di Giugno dell' Anno presente. Ciò (b) Antichi si raccoglie da un loro Diploma (b), dato in Mantova V. Ca-

tal Estensis lendas Julis Anno Dominica Incarnationis Millesimo Nonagestimo, Indictione Tersiadecima, da me veduto e dato alla luce, con cui consermarono ed accrebbero i beni e privilegial Popolo Mantovano: dettame di prudente politica per maggiormente impegnarlo ed animarlo alla disesa della Patria. Anche il Si-(c) Sigonius gonio ne sece menzione, ma con rappresentarlo scritto nell'In-

dizione XII. (c) Il Registro, ch' io ho avuto sotto gli occhi, Ital. 1. 9.

ha l'Indizione XIII. che corre nell' Anno presente. Quel Di- ERA Volge ploma ha il seguente principio: Guelfo Dei gracia Dux & Ann.1090. Marchio, Mathilda Dei gracia, si quid est. Dovettero poi uscire di Mantova Guelfo e Matilda, e sappiamo da Donizone, che la Contessa si ritirò alle sue Fortezze nelle Montagne; e da Berioldo (a), che di grandi incendi e danni fofferirono in que- (a) Bertol. sti tempi gli Stati del Duca Guelso V. non so bene , se quei flantiens in della Moglie, o dell' Avolo Marchese Azzo. Ma Guelso massi Chronico. mamente per le efortazioni della Contella fempre stette faldo nell' attaccamento alla parte Pontificia, e resistè alla forza nemica. Impadronissi nondimeno Arrigo di Rivalta e di Governolo, due Luoghi importanti del Mantovano, e feguitò a tener chiusi in Città quegli abitanti, a'quali Matilda di tanto in tanto spediva rinfreschi di gente e di viveri. Per attestato di vari Storici morì in quest' Anno (b) Liutoldo Duca di Carintia, (b) Bertold. uno de'più fedeli aderenti di Arrigo. Egli è lo stesso, che ve-ibidem. demmo all' Anno 1085, col nome di Liuraldo tenere un Placi- Saxo. to in Padova. Avea questo Duca poco innanzi ingiustamente ri- Gironico pudiata la propria Moglie, e prefane un'altra con licenza dell' Antipapa Clemente, che dovea condiscendere a tutte le istanze anche inique de' fuoi partigiani per non difgustarli. Dissi effer io di parere, ch' egli governasse ancora la Marca di Verona, Città in questi tempi fedele ad Arrigo. Ne farebbe anche testimonianza un Diploma d'esso Augusto, ch' io ho pubblicato, come spettante all' Anno presente (c), ma senza esaminarne (c) Antiqu. le Note Cronologiche, che fono affatto difettofe. Fu esso dato Italicarum in favore del Monistero Veronese di San Zenone. Anno Dominica Incarnationis Millesimo Nonagesimo , Sexta Indictione Regnante Henrico Imperatore III. Regni ejus XXXIV. Imperii autem VIII. Hoc actum est IV. Idus Aprilis Verone . Ma come diffi, non so io ora combinar queste Note. Non farà originale quel Diploma, ma un abbozzo mal fatto, quantunque a prima vista autentico a me paresse. Presso Gosfredo Malaterra (d) truovasi (d) Malacosì intricata la Cronologia di Ruggieri Conte di Sicilia , ch' io terra lib. 4 non oso dare per certo il tempo delle imprese da lui narrate, messa in confronto con altri Storici. Racconta egli, che di nuovo si riaccese la guerra fra i di lui Nipoti, cioè fra Ruggieri Duca di Puglia, e Boamondo. Accorse in aiuro del primo il Conte, e dopo due Anni di difcordia fi riconciliarono. Pare, (e) Anony. che l' Anonimo Barense (e) metta il principio di tal rottura fir T.V.Rer.

:112

:12\*

125

el-

2) id-

C

1

¢,

5

'Je

Exa Volg. nell' Anno 1088, con dire, che Bari si accordò con Boamondo; e ANN 1090. fe ciò fosse, nell'Anno presente si sarebbono que' due Principi a-

1. 4. cap. 14.

micati. Soggiugne il Malaterra, che nell' Anno 1089. effo Conte (a) Malat. Ruggieri (a) passò alle terze Nozze con Adelaide, Nipote di Bonifazio famofillimo Marchele d'Italia, cioè, come ficrede, Marchele del Monferrato. Finalmente scrive, che nell'Anno presente il Popolo della Città di Neto si suggettò al di lui dominio: con che niun Luogo in Sicilia restò, che non riconoscesse la di lui signoria. Ereffe egli vari Vescovati, fondò Chiefe e Monisteri, promosse in ogni parte il culto del vero Dio, precedendo a tutti coll' elempio della pierà. Rettò nondimeno in Sicilia una gran quantità di Saraceni, a'quali fu permesso il vivere e credere secondo la loro Legge, purche offervaisero la fedeltà dovuta al Sovrano. Pafsò in oltre il Conte Ruggieri coll' Armata navale all'Isola di Malta nel Mese di Luglio, e mile l'assedio alla Città. Ha creduto più d'uno, ch'egli s'impadronisse di quell' Isola nell' Anno presente, ma fenza fondamento. Tutto ciò, che guadagnò Ruggieri in ta-

(b) Idem le spedizione, come narra Goffredo Malaterra (b), su di liberar gli Ichiavi Cristiani, edi costrignere que Mori a pagargli tributi, e a far feco lega con obbligo di aiuto ne bifogni . Secondo i conti

(c) Camil- di Camillo Pellegrini (c), diede fine alla fua vita verto il fine di lus Peregri- quest' Anno Giordano I. Principe di Capua, Iodato non poco da Principum Romoaldo Salernitano. Ma di ciò parleremo all' Anno leguente. Langobard. in cui forse si dee riferir la sua morte.

> Anno di Cristo mxci. Indizione xiv. di Urbano II. Papa 4.

di ARRIGO IV. Re 36. Imperadore 8.

ONTINUO' l'Imperadore Arrigo ostinatamente per tutto il verno l'assedio, ovvero il blocco di Mantova. Trovò egli in fine il segreto di espugnare una così sorte ed importante Città con adoperar la potente mediazion dell'oro, e sovvertire il cuore di que' Cittadini. Contra d'essi perciò Donizone scaricò la sua bile, chiamandoli traditori. Nè gli mancava ragione, perciocchè provvedendoli il Duca Guelfo, e la Contessa Matilda di mano in mano del bisognevole, avrebbono potuto, volendo, sostener più anni l'affedio, e mantener la promessa fatta di non aderir mai ad Artigo. Entrarono dunque l'armi Tedesche in quella Città, non già

già nel Sabbato fanto a di 12. d'Aprile, come scrisse taluno, ma Exa Volz. nel giorno precedente, come si ricava dal suddetto Donizone, Ann. 1091. che così parla: (a)

Nam qua nocte Deum Judas mercator Jesum Tradidit, bac ipfa fuit bac Urbs Mantua dicta (a) Donize in Vit. Matild. lib. 2.

Tradita. Ebbe la guarnigion di Matilda tanto tempo, che potè uscendo pel Lago in barche salvar le persone e l'equipaggio. Il Cattolico Vescovo Ubaldo se ne suggì anch' egli, ricoverandosi presso la medesima Contessa risugio allora di tutti i Cattolici Italiani perseguitati. Arrigo dipoi intronizzò nella Chiesa di Mantova Conone, cioè Corrado Vescovo scismatico. Stese inoltre le sue conquiste coll'impadronirsi di tutte le Terre di la dal Po, dianzi ubbidienti alla suddetta Contessa, eccettochè di Piadena, Patria nel Secolo Decimoquinto di Bartolomeo detto il Platina, Scrittore celebre; e di Nogara, oggidì Terra del Veronese, che tennero sorte contra lo sforzo de' Tedeschi. Nella State ancora avendo assediata la forte Terra di Manerbio, oggidì posta nel distretto di Brescia, colla same in fine la costrinse alla resa. Dopo la presa di Mantova scrive il Sigonio (b), che la Città di Ferrara, fituata allora oltre Po, (b) Sigon. senza aspettar la forza, si sottopose ad Arrigo. Onde s'abbia egli ralia sib.9. tratta questa notizia, non l'ho scoperto finora. Certo è, che quella Città si levò dalla divozione della Contessa Matilda, e a suo tempo vedremo, ch' essa valorosamente la ricuperò; e perciò non è improbabile la fua ribellione in quest' Anno, Anno assai savorevole ad Arrigo. Tenne Papa Urbano un Concilio nell' Anno presente in Benevento, dove stabili molti punti di Disciplina Ecclesiastica, e confermò le Censure contra dell' Antipapa Guiberto. Ma mentre egli dimorava in quelle parti, essendo cresciuta la baldanza de gli Scismatici per le prosperità d'Arrigo, i Romani, che mutavano facilmente vela ad ogni vento, (c) con frode s'impof- (c) Bertholseffarono della Torre di Crescenzio, cioè di Castello Sant' Angelo, flantiensi in e venne anche loro in pensiero di diroccarlo. Lasciarono oltre a Chronico. ciò entrare in Roma il suddetto Antipapa, che forse questa volta si credette di stabilir ivi per sempre il suo trono, ma gli andò fallita, siccome vedremo. Veggendo intanto Guelfo IV. Duca di Baviera la cattiva piega, che aveano presa in Italia gl' interessi di Guelfo V. suo Figliucio, e della Contessa Marilda sua Nuora, nel Mese d'Agosto calò in Italia, e trattò di pace verisimilmente per via di mediatori, coll' Augusto Arrigo, con condizione, che que-

il

ıì

ŗċ

be

11

8

ERA Volg. sli abbandonasse l'Antipapa, e riconoscesse Urbano II. Papa legit-Ann. 1091. timo, e restituisse tutti i beni ingiustamente tolti ad esso Duca Guelfo suo Figliuolo, e a gli altri aderenti tutti. Arrigo insuperbito della fortuna presente, rigettò ogni proposizion di accordo, di modo che il Duca se ne tornò in Alemagna, e contuttochè molti di quelle contrade in questi tempi si dichiarassero del partito di Arrigo, pure Guelfo rifvegliò molti altri ancora contra di lui, e propose ancora di creare un nuovo Re: cosa che non ebbe effetto

per la pigrizia e malevolenza d'alcuni. PER attestato del medesimo Bersoldo, terminò in quest' Anno i fuoi giorni Adel aide Marchefana di Sufa e di Torino, celebre Principessa, e già Suocera d'Arrigo. Chi succedesse nella ricca eredità de' fuoi Stati, lo vedremo all' Anno seguente. Benchè il Pellegrini, siccome abbiam detto, metta la morte di Giordano I. Principe di Capoa verso il fine dell'Anno precedente, affidato sull'autorità di Lupo Protospata; essendo assai consusi i testi di quello Storico, non fembra affai ficura la di lui afferzione, da che più chiaramente Romoaldo Salernitano scrive, che Anno MXCI. Indictione XIV. Menfe Februario, Jordanus Capuæ defunctus est Anno XIII. Principatus. Quel che è certo, dopo la morte di Giordano i Capuani fi ribellarono, e cacciarono fuor di Città Riccardo II. primogenito ed erede del defunto Principe con tutti i Normanni . Dal suddetto Bertoldo di Costanza è narrata sotto quest'Anno quella ribellione, sembrando perciò, che anch'egli differisca all'Anno presente la morte di Giordano. Per attestato di Pietro Diacono (a) Guiche (a) fi ritirò Riccardo ad Aversa sua Città con sua Madre Gairelgrima, Sorella di Gifolfo II. già Principe di Salerno; ed implorato

Marfon de Savore.

l'aiuto di Ruggieri Duca di Puglia, venuta che fu la State, passò con un possente esercito sotto Capoa, mettendo a serro e suoco tutta la campagna. Seguita a dire esso Pietro Diacono: O tamdiu eos expugnavit, usquequo Capuani, necessitate coatti, pradicto Richardo munitiones redderent, eumque recipientes, fibi in Principem consecrarent: qualiche in questo medelimo Anno Riccardo (b) Perus riacquistalse la fignoria di Capoa. Ma quel ramdiu confrontato Diac. Cor. Colle Storie di Lupo Protospata (b), e di Romoaldo Salernitano sep. 10. (c), vuol dire, che Riccardo seguitò a far guerra a' Capuani, (c) Lupus sinchè dopo gran tempo, cioè nell' Anno 1098. siccome vedremo, presessate a inChronico li ridusse all'ubbidienza sua. Erasi anche sollevata la Città di Co-(d) Romual-das Salor- senza in Calabria contra del Duca Ruggieri . (d) Chiamò questi mir. Chron. in fuo ainto Ruggieri Conte di Sicilia, che vi accorfe con un buon corcorpo di Saraceni, e delle sue vecchie truppe. Fu formato l'asse- ERA Volgdio, e v'intervenne col Duca anche Boamondo suo Fratello. Ope- Ann. 1091. rò tanto colla sua destrezza il Conte, che que' Cittadini finalmente si riconciliarono col Duca, il quale entrato nella Città ordinò tosto, che nel colle superiore si piantalse una Fortezza, per impedir da lì innanzi una fimil prefunzione di quegli abitanti. Il Conte Ruggieri, che sempre sapea pescare nelle disgrazie del ٠. Duca suo Nipote, ottenne anche questa volta da lui per guiderdone di quella fatica il dominio nella metà di Palermo: il che ci fa conoscere, che Roberto Guiscardo in conquistandola, tutta la ritenne in tuo potere, nè già ne diede la metà al Fratello, come pensò Leone Oltiense. Migliorò dipoi sì fattamente Palermo per opera del Conte Ruggieri, che ne ricavava maggior profitto, posfedendola folo per metà, che quando interamente ne era Signore il Duca. Veggasi ancora all' Anno 1122, dove si parla di questo. Se fossero ben corrette le Note Cronologiche di un Documento, da me prodotto altrove [a], noi sapremmo, dove in questi tempi [a] Antiqu, dimorasse la Contessa Matilda. Nella copia a noi conservata da Italic. Dis-Pellegrino Prisciani quella Carta si dice data Anno ab Incarnatio- fen. 11. ne Domini Millesimo Nonagesimo Primo, die Mensis Madii, Indialione XII. Cum effet Domna Matilda, gratia Dei Ducatrix & Comitiffa, Marchionis Bonifatii Filia, in loco Sancti Cexarii, cioè in San Cefario, distretto di Modena. Ma quell' Indizione XII. non conviene all'Anno presente. E trovandoli allora colla Contelsa Ugo Vescovo di Mantova, e Landolfo Vescovo di Ferrara, questi due Paltori, secondo l'Ughelli, molto dopo il presente Anno furono promossi a quelle Chiese. Però io nulla so accertare del tempo, in cui quella Carta fu scritta.

Anno di Cristo MXCII. Indizione XV.

di URBANO II. Papa 5.

10

'n

ni.

ln-

no

el.

210

100

lis

Ho in

rdo ato

300

n,

C۰

efti

11011

di Arrigo IV. Re 37. Imperadore 9.

PER quanto potè, seguitò l' Augusto Arrigo a guastar le Terre di Guesto V. Duca, e della Conressa Marilda. Ma non mancavano spie alla Contessa, che di mano in mano l'avvertivano di tutti gli andamenti d' Arrigo; e perciocchè ella seppe, che nel tempo del verno egli si trovava di la dall' Adige, senza aver seco milizie, spedì a quella volta mille de'suoi combattenti. Gli Tomo VI.

ELA Volg. andò per otto giorni deludendo Arrigo, con ritirarsi or quà or là, Ann. 1092, tantoche potè raunar le sue truppe; e ciò fatto andò ad assalire all'improvviso le genti della Contessa, che se ne stavano sdrajate nella Villa di Tricontai. Molti furono prefi, molti uccifi:

(a) Donizo gli altri si salvarono col savor delle gambe. Donizone (a) atin vita Ma- tribuifce questo fatto a tradimento di Ugo lor Condottiere, con dire: cap. 6.

Proditor emanfo fuit Hugo nobilis alvo; Hanc contra morem fed fecit proditionem,

Nam proba Nobilitas non turpe scelus patrat umquam.

Non ho io diffimulato nelle Antichità Eftenfi, che tal taccia è data ad Ugo Figliuolo del Marchefe Azzo II. Estenie, dovendosi leggere e Manso fuit Hugo. La Capitale della Provincia del Maine in Francia è appellata le Mans. Perchè Ugo, siccome di sopra offervammo, era stato Signore di quel Principato, perciò era chiamato Ugo del Manfo. Doveva egli militare in favore del Duca Guelfo V. Figliuolo di un suo Fratello; e se veramente egli fosse reo di questo, e senza scusa, io nol so dire. Ma se fu, non è da maravigliarfene, da che abbiam già veduto, come questo Principe in altre sue azioni degenerò dalla Virtù de' suoi Maggiori . Giunta che fu la State, Arrigo colla fua Armata essendo venuto di quà dal Po, cominciò la guerra contra le Fortezze della Contessa Matilda, situate nelle montagne del Mode-(b) Bertold, nele, faccheggiando e incendiando tutte queste Contrade (b). constant, in Chronico, Prele Monte Morello verso Savignano presso il Panaro, sicco-

me ancora Monte Alfredo; indi mife l'assedio a Monte Bello, oggidì Montevío, allora del Contado di Modena, & oggidì del Bolognese, Era forte quel Castello, bravi i suoi difensori. L' Antipapa Clemente venne in persona per abboccarsi coll'Imperadore, e visitar quell'assedio. Intanto perchè andavano male gli affari della Contessa, i suoi Baroni e Cortigiani cominciarono vivamente ad efortarla alla pace, con supporle, che anche Arrigo ne susse voglioso. Tanto la tempestarono, che si contentò di farne la proposizione in una Dieta, tenuta per questo nella Rocca di Carpineta ad una raunanza di Teologi. Eriberto Vescovo Cattolico di Reggio colla maggior parte furono di sentimento, che la Contelsa dovelse cedere al tempo, e pacificarli con Arrigo, ma non già per darsi all' Antipapa. Ciò sarebbe forse succeduto, se non si sosse alzato Giovanni, probabilmente Abbate del Monistero di Canossa, il quale tanto perorò contra di

di un tale aggiustamento con dare speranza alla Contessa di ExaVolgqualche vicino foccorfo dal Cielo, che Matilda non volle più ANN.1092sentirne parlare, risoluta più tosto di morire, che di far patti con Arrigo nemico della Chiefa. Spese intanto esso Imperadore tutta la state fotto Monte Bello (a) senza frutto alcuno : sì (a) Donizo gagliarda fu la difefa della guarnigion di Matilda. Restò in silali.a. cendiata una Torre, o sia altra macchina militare de gli asse- cap. 6. dianti, ed uccifo anche un Figliuolo d'esso Arrigo, di cui niuna menzione sanno gli altri Storici. Verisimilmente era suo bastardo. Portato il di lui cadavero a Verona, gli fu fabbricato un superbo sepolero. Pertanto veggendo Arrigo, ch' egli avea che fare con una Fortezza inespugnabile, sciolse l'assedio, e si ritirò a Reggio, dove si fermò alquanti giorni. Poscia nel Mese d'Ottobre fingendo di passare a Parma, voltò indietro, e andò a San Polo, per vedere se potea sorprendere l'importante Rocca di Canossa, dove nell' Anno 1077. abbiam veduto, che brutta figura egli avea fatto . Spedì colà immantenente la Contessa un buon rinsorzo, ed ella si ritirò in Bibianello. Essendo inforta una folta nebbia, allorchè i nemici s'accostarono a Canosfa, la gente della Contessa su con esso loro alle mani, e le riusci di prendere la bandiera Imperiale, caduta di pugno al Figliuolo del Marchese Oberto. Chiarito Arrigo, che gittava i suoi passi, marciò al piano, e poi si condusse di la dal Po. Ogni dì s'andava sminuendo la sua Armata; e però anche la Contessa passò oltre Po, e prima che terminasse l'Anno, ricuperò alquante delle sue Terre perdute, e fra l'altre la Torre di Governolo e Rivalta . Per quanto scrive Bertoldo da Costanza, Papa Urbano celebrò il Santo Natale dell' Anno presente fuori di Roma, in vicinanza nondimeno d' essa Città, per non aver potuto aver l'ingresso nella Basilica di San Pietro; perciocchè presso alla medesima s'era incastellato, cioè ben fortificato l' Antipapa Guiberto. Per le memorie, che rapporta il Cardinal Baronio , apparisce , aver esso Pontefice fatto nel presente Anno un viaggio a Salerno, dove nel dì 14. di Settembre confermo i suoi Privilegi a Pietro Abbate dell'infigne Monistero della Cava.

ŀ

ŀ

۰

¢

0

8

'n

Ė

á

7

t#

13

ACCENNAI di fopra la morte di Adelaide Marchefana di Sufa, e di Torino. Convien ora aggiugnere ciò, che il fuddetto Bertoldo Autore contemporaneo ferive intorno alla di lei eredità. In Longobardia, dice egli, Conradus filius Henrici Regis Dona Exa Volz bona Adelbeida Taurinen sis Comitissa invasit, qua ejusdem Co-Annacoa mitissa Nepos , Filius Federici Comitis babeve debuit . E dopo aver detto, che questo Federigo Conse affaissimo risplendeva per la sua Pieta, e pel suo costante attaccamento in questi torbidi tempi al partito Pontificio, ed aver egli avuto per fuoi Genitori Lodovico Conte, e Sofia Zia materna della Contessa Matilda, ed essere mancato di vita nella Festa di San Pietro dell' Anno precedente, foggiugne: Hujus ergo Filium ex nepte Domina Adelbeide susceptum, Heinricus Rex cum Filio (Corrado) exberedare proposuit; terramque ejus hostiliter invadendo, ac circumquaque devastando, etiam Frueluariensi Monasterio multa mala intulit. Di qui pertanto nasce un gruppo assai difficile nella Storia Genealogica della Real Cafa di Savoia, e non fufficientemente sciolto dal Guichenon : laonde è da aspettare qualche altro più sperto Scrittore il quale più elatramente ricerchi, e in maggior lume metta i fatti di que' Principi, che da tanti Secoli in qua con gloriofa fucceffione illuftrano l' Italia . Per le notizie [a] Uglell. prodotte dall'Ughelli [a], si scorge, che in quest' Anno, mentre Papa Urbano dimorava in Anagni, ad istanza della Contessa

T. 111. in Pifan.

Archierife, Matilda eresse in Arcivescovato la nobil Chiesa di Pisa, in maniera che Daiberro, già Vescovo di quella Città, su il primo Arcivescovo della medesima, e a lui surono sottoposti i Vescovati della Corfica. Di ciò tornerà occasion di parlare all'Anno 1118. Avea già concertato l'Augusto Arrigo un abboccamento con La-[b] Berthol- dislate Re d'Ungheria [b], e già erano vicini ad incontrarsi verfo il Natale del Signore, quando Guelfo IV. Duca di Baviera inChronico, fopragiugnendo con varie squadre d'armati interruppe il loro

congresso, e sece tornare vergognosamente indietro Arrigo. Scri-[c] Lugar ve Lupo Protospata [c], che nell'Anno presente per essersi ri-fti coll'aiuto de'circonvicini amici mise l'affedio a quella Città. Tanto ardire nondimeno e forza ebbero gli Orietani, che il cacciarono di la, e gli presero l'equipaggio e le bandiere. A Rug-

gieri Conse di Sicilia la morte rapi in quest'Anno Giordano, suo [d'Gaufrid. Figliuolo baftardo, [d] giovane di gran valore, che si credeva destinato alla succession del Padre, giacchè egli altro Figliuo-1.4.6.18. lo non avea allora, che questo. Ne su inconsolabile Ruggieri.

Ma volle Dio asciugargli le lagrime con dargli nel presente Anno un Figliuolo legittimo, a lui partorito da Adelaide fua seconda Moglie. Effendofi anche ribellata la Città di Peutarga, o

Pen-

Pentarga, che dianzi era fottopolla a Giordano, Ruggieri colla Eas Volgforza la riduffe alla fua ubbidienza: il che coftò la vita a gli Anniepa.
Autori di quella follevazione. Perchè poi l'Augusto Arrigo dominava nella Città di Reggio di Lombardia, quivi anora veniva riconoficita l'autorità dell' Antipapa Guiberto. Reflatuttavia
una sua Bolla, da me data alla luce [a] in favore de Canonici lasic. DiReggiani colle feguenti Note: Dasum apud Cefenam per manum fen. 21.
Bernerii vice Petri Cancellarii, Anno Dominice Incarnationis
MXCII. Indictione XV. Anno autem Pontificatus Domni Clementit Tertii Papa VIIII. Idibus Iunii.

Anno di Cristo MXCIII. Indizione I. di Urbano II. Papa 6. di Arrigo IV. Re 38. Imperadore 10. di Corrado II. Re d'Italia I.

N gran colpo venne fatto in quest' Anno a i Difensori della parte Pontificia, e principalmente, per quanto si può sospettare, v'ebbe mano la Contessa Matilda. Cioè riusci loro d'indurre Corrado Primogenito dell' Augusto Arrigo a ribellarsi contra del Padre : il che succedette nell' Anno presente, per testimonianza di vari Storici [b], e non già più tardi, come [b] Benbolvolle Donizone. Gran colpo, disli, di Politica sì, ma che non fiantiensis si può leggere senza qualche orrore, sapendo noi, che i Figliuo- in Chron. li possono bensì, per non consentire col Padre nell'iniquità, se- in Chronico. pararsi da lui, ma non potersi eglino dispensare dall'onorarlo . Dodechinus Se poi deggia effere loro permeffo di levar gli Stati a chi li ge- in Chronico. nerò, e d'impugnar l'armi contra di lui, lascerò io, ch'altri ne giudichi. I motivi, che fecero rivoltar questo giovane Principe contra del Padre, si veggono riferiti da Dodechino, e son così orridi, che si ha della pena a crederli veri [c]. Cioè aven- sel Id. ibid. do Arrigo conceputo odio e sprezzo di Adelaide , ( chiamata Prafsede da altri ) sua Moglie, la mise in prigione, diede licenza a molti d'usarle violenza, ed esoriò anche il Figliuolo Corrado a far lo stesso. Perchè questi ricusò di commettere questo nefando eccesso, cominciò Arrigo a dire, ch'egli non era suo Figliuolo, ma bensì di un certo Principe di Suevia, a cui portava fomiglianti le fattezze. Ora che Adelaide fosse maltrattata dall'Augusto Consorte, non si può controvertere. Ella stessa in due Concili

è

í

12

'n

ń

ċ

ì.

100

1

ŗ.

ø

Centerity Cough

Ena Volg. cili accusò il Matito delle violenze a lei fatte. Altresì è fuor di ANN.1093. dubbio , che Corrado fu Principe umile , modesto , e pieno di tutta bontà, accordandoli tutti gli Scrittori a confessarlo tale; e si può credere, ch' egli sosse anche mal soddissatto del Padre. Quando sia vero, che Arrigo gli proponesse il suddetto missatto, si meriterebbe bene un Padre tale, che il dichiarassimo eziandio pazzo e furiofo. Comunque sia, trovavasi Corrado col Padre in Italia, e siccome già dicemmo, era corso in Piemonte a mettersi in possesso de gli Stati della Contessa Adelaide Avola sua. Si servi di questa congiuntura la Contessa Matilda, o alcuno de' suoi partigiani per guadagnarlo, con esibirgli di farlo Re d'Italia. Un grande incanto a i figliuoli d' Adamo è la vista d'una Corona, Ma non andò sì fegreto il maneggio, che non ne venilse qualche sospetto ad Arrigo suo Padre. Perciò surbescamente chiamato a sè il Figliuolo, il mise in prigione. Si sa, ch'egli ebbe maniera di fuggirfene, e di ricoverarfi prefso la Contessa Matilda, la quale l'inviò a Papa Urbano per ottener l'assoluzione della scomunica : il che gli su ben facile. Fece gran rumore dapertutto, ma spezialmente in Lombardia, queito ritirarfi da Arrigo un Figlinolo, ornato di si belle doti; ed essendosi ancora sparse le sopra accennate voci contra d'esso-Imperadore, flomacati non pochi abbracciarono il partito de' Cattolici. Quel che più importa, le Città di Milano, Cremona, Lodi, e Piacenza, abbandonato Arrigo, fecero contra di lui una Lega per venti anni avvenire col Duca Guelfo, e colla Contessa Matilda sua Moglie: il che diede un gran tracollo a gl'interessi e all'estimazione d'esso Augusto. Abbiam già veduto, che Milano, Lodi, e Pavia, aveano presa qualche forma di Repubblica, o fia di Città libera, governata da fuoi Cittadini, e non più da i Ministri Imperiali. Vo io credendo, che maggiormente quelle Città in tempi sì sconcertati stabilissero il proprio governo, e comincialsero a reggersi co propri Ufiziali, riconofcendo nondimeno la fovrana autorità di chi era Re d' Italia. L'esempio d'esse a poco a poco indusse dipoi l'altre Città d'Italia a mettersi in libertà.

Fu poi mandato Corrado a Milano, dove per le mani d'Ansel-(a) Landul mo Arcivescovo Cattolico di quella Città ricevette la Corona del Regno d'Italia tanto in Monza, quanto nella Basilica Milanese di Histor. Mr. Santo Ambrosio. Ne sa menzione anche Landolso iuniore (a), . cognominato da San Paolo, Storico Milanese di questi tempi, del-

An-

la cui Storia cominceremo a valerci, con iscrivere: Cono quoque Exa Volg. Rex [Conone e Corrado, torno io quì a ripeterlo, è lo stesso no- Anx.1093. me ] qui dum pater ejus Henricus viveret, per contractationem Matildis Comitista, O officium bujus Anselmi de Rode fuit coronatus Modoetia, O'in Ecclesia santi Ambrosii Regali more. Scrive ancora Bertoldo da Costanza (a), che questa Coronazione si sece (a) Bertoldo. annuente Welphone Duce Italia, O Matbilda ejus carissima con- confianjuge . Appresso egli soggiugne, che Guelfo IV. Duca di Baviera, Chronico. Padre d'esso Guelso V. poco dappoi venne in Italia a visitar questo Re novello, e ad offerirsi suo fedele aderente insieme col Figliuolo. Per questo inaspettato accidente restò sì depresso e sbalordito l'Imperadore Arrigo, che si ritirò in una Fortezza, e quivi gran tempo si trattenne come persona privata, e senza la Dignità Regale. Anzi fama corfe, esser egli stato preso da tanta afflizione, che si volle dar la morte, e l'avrebbe satto, se i suoi non l'avessero impedito. Ma in quest' Anno terminò i suoi giorni il suddetto Anselmo III. Arcivescovo di Milano; e perciocchè in questi tempi le fazioni contrarie facilmente faceano gl' interpreti de' Gabinetti del Cielo, probabilmente gli Scismatici dovettero attribuire a i giudizi di Dio la di lui morte, per aver fostenuto la ribellion d'un Figliuolo contra del Padre. Ma ricordar non occorre, quanta sia, se non sempre, almen bene spesso, la nostra temerità, allorchè vogliam mettere mano ne' configli dell' Altiffimo, e immaginar cagioni fopranaturali de gli avvenimenti naturali, Ebbe Anfelmo per fuccessore Arnolfo Nobile Milanese dalla Porta Orientale, il quale non pare credibile, come alcuni hanno scritto, che prendesse l'Investitura dall' Augusto Arrigo, perchè Milano allora feguitava la parte del Romano Pontefice, e del Re Corrado. Ch' egli nondimeno avesse delle opposizioni, si può dedurre dall'esser egli stato solamente nell' Anno 1095, consecrato. Si dee anche avvertire per gloria dell'Italia, che in quest' Anno Santo Anselmo, grande splendore del Monachismo, fu creato Arcivescovo di Cantorber), e Primate dell'Inghilterra . Nato nella Città di Aosta, abbracciò nel Monistero di Bacco in Normandia la vita Monastica, fu creato Abbate, e poi contra fua volontà dal Re Guglielmo II. alzato al primo feggio della Chiefa Inglefe. Provò egli dipoi delle gravissime vessazioni, che servirono ad accrescere la di lui gloria in terra, e più nel Cielo. Ruggieri Duca di Puglia, che avea prefo per Moglie Adel aide Figliuola di Roberto Conte di Fiandra, e Nipote di Filippo Re di Francia, s'infermò gravemente in quest'

t

d

3

ć

o

ä

ċ

ŀ

:0

ŀ

į¢

J

4

ExaVolg. Anno, talmente che si sparse nuova, che era mancato di vita(a). Ann. 1093: Sollevaronsi dunque contra i di lui Stati e Figliuoli non solamente dus Mala. Boamondo suo Fratello, ma ancora altri Baroni Vassalli suoi. Riserra lib. 4. avutofi egli da quella malattia, Boamondo fi riconciliò tofto con lui; ma Guglielmo di Grantmaniol stando pertinace nella ribellione, obbligò il Duca rilanato a procedere coll'armi contra di lui. Colle milizie del Nipote un anche Ruggieri Conse di Sicilia un buon nerbo di foldati, co'quali fu ridotto Guglielmo a fuggirfene a Costantinopoli colla perdita di tutti i luoi Stati. La maggior parte nondimeno ne riebbe egli dopo qualche tempo dalla clemenza del Duca. Prosperò non poco in quell' Anno la parte Cartolica non folamente in Italia, ma anche in Germania. Lo stesso Papa Urbano potè celebrare in Roma [non so in qual Chiela] con folennità la Festa del Natale, quantunque in quella Città initavia dimoraflero non pochi feguaci dell' Antipapa . Il faggio Pontefice, che abborriva di adoperare il rimedio dell'armi per cacciarli, piuttosto volle sofferirli, che inquietare il Popolo; e tanto più perchè Castello Sant' Angelo, oltre ad altri siti, restava tuttavia in potere di Guiberto, che vi teneva buona guarnigione. Intanto effo Guiberto dimorava con Arrigo in Verona, fingendofi prontiffimo a rinunziare il pretefo fuo Papato, fe in altra maniera non si

pote a dar la pace alla Chiefa. Ho io prodotto, ma colle Note Cronologiche poco efatte, una Donazione fatta in quell' Anno da (b), darigi, elso Artigo (b), dimorante in Mantova, a Conone, o sia Corrado franto, Velcovo di quella Città.

Anno di CRISTO MXCIV. Indizione II.

di URBANO II. Papa 7.

di Arrigo IV. Re 39. Imperadore 11.

di CORRADO II. Re d'Italia 2.

(c) Signor. L L folo Sigeberto è quello (c), che accenna una scorsa data in in Chronico. L quell' Anno dall' Imperadore Arrigo nella Gallia, cioè nella Borgogna o Lorena. Servi il suo allontanamento dall' Italia a fat

(d) Berthel.

(d) Berthel.

(d) Berthel.

(e) Commission of the Co

ı

ä

g.

in

ź

12

fit

6,

if

Antipapa teneva tuttavia guarnigione nel Palazzo del Laterano, Era Volged era in oltre padrone di Castello Santo Angelo, e della Bassilica Ann. 1094. Vaticana. Abitava all' incontro quasi privatamente Papa Urbano nella Caía di Giovanni Frangipane Nobile Romano, la quale dovea aver sembianza di Fortezza. Quindici di prima di Pasqua venne a trovarlo Ferruccio, lasciato dal suddetto Guiberto per custode d'esso Palazzo Lateranense, offerendo di dargli quel riguardevol edifizio, purchè gli fosse pagara una buona somma di danari. Era vota la borsa Pontificia, e perciò Urbano si raccomandò a i Vescovi e Cardinali, che poco gli diedero, perchè poveri anch'essi a cagion della persecuzione, e de'malanni correnti. Trovossi per accidente in Roma il suddetto Gosfredo Abbate Vindocinense, e questi ciò udito, vendè tosto i suoi muli e cavalli, e contribuì tutto quanto l'oro e l'argento che avea; e con ciò si ultimò il mercato con Ferruccio, ed Urbano entrò in possesso della Torre, e del Palazzo Lateranense. Col nome di questa Torre penfa il Padre Pagi (a) difegnato Castello Sant' Angelo. Io non (a) Pagint ne son persuaso. Esso Abbate Goffredo nella Lettera seguente (b) Critic. Anfi pregia d'aver tolto a Guiberto Lateranense Palatium, senza par- (b) Giffid. lar più della Torre. Se gli avesse anche tolto Castello Sant' Ange- ib. Epist. 9. lo, ficcome Fortezza di maggior confeguenza, non l'avrebbe egli taciuto. E Bertoldo Costanziense chiaramente asserisce, che Guiberto ne era padrone, e che i suoi impedivano il passare per Ponte Santo Angelo. Ma vo io cercando conghietture? Il fuddetto Bertoldo attesta, che anche nell' Anno 1097. Guiberto tenea presidio in quel Castello. Dimorava tuttavia in Roma il Pontefice Romano nel dì 29. di Giugno, in cui confermò i Privilegi della Badia di Montebello ful Pavefe con Bolla data (c) Roma III. Ka- (c) Campi lendas Julii , Anno Domini Mille simo Nonage simo Quarto, Indi- ino Illor di Pia-Gione Secunda, Pontificatus Domni Urbani II. Septimo. Abbiamo in Append. da Donizone (d), che per configlio della Contessa Matilda esso (d) Donizo Pontefice determinò di venire in Lombardia, per maggiormente lib. 2 c.8. fortificare il partito de' Cattolici, e fradicare la gramigna Guibertina. Perciò verso il fine dell' Anno, per attestato di Bertoldo (e) (e) Bertold. celebrò il fanto Natale in Toscana, dove su ad accoglierlo con tut- enf. in Chr. ta divozione la Contessa Matilda. Se rimase Arrigo sommamente sconcertato per la fuga e ribellione del Figliuolo Corrado nell' (f) Ponica Anno precedente, restò egli in questo anche oltremodo svergogna- lib. z.cap. 8. to per la fuga della Regina Adelaide, o fia Proffede, fua Moglie. Beribild. La teneva egli imprigionata in Verona, (f) ed avendo essa tro- Annalista Tomo VI. vato

Ena Vole, vato modo di far fapere le sue miserie alla suddetta Contessa Ann 1094 Matilda, con raccomandarsi a lei, seppe la Contessa così ben menare un fegreto trattato, che nel verno di quest' Anno la fece fuggir daile carceri. Rifugiosti ella presso il Duca Guelfo V. il quale colla Conforte Matilda le fece un trattamento da pari fua; ed allora fu che essa Regina diede suoco a tutte le iniquità e crudeltà commesse contra di lei dal bestiale Marito, il cui discredito certamente dovette andar crescendo alla pubblicazione di fatti sì enormi. Essendosi poi tenuto un gran Concilio di Cattolici Tedeschi nella Città di Costanza da Gebeardo Vescovo, sece la Regina fuddetta esporre in quella sacra adunanza le sue querele, che mossero a sdegno e compassione chiunque la udi . Intanio in Germania Guelfo IV. Duca di Baviera conchiuse una pace e Lega per tutta la Suevia, Francia Teutonica, Alfazia, e Baviera, fino a i confini dell' Ungheria: contrade tutte parziali al vero Romano Pontefice. Scrive fotto quest' Anno il Dan-

[a]Dandul. dolo [a], che trovandoli l'Imperadore Arrigo in Trivigi, Viin Chronico. tale Faledro Doge di Venezia gli spedi tre suoi Legati, che il Rer. Italie, trovarono molto favorevole a gl' intereffi de' Veneziani . In fegno di che non solamente egli rinovò i patti antichi col Popolo di Venezia, ma ancora alzò dal facro Fonte una Figliuola del Doge. Scoprissi ancora in Venezia il sacro Corpo di San Marco Evangelista, essendo gran tempo, che s' era smarrita la memoria del fito, in cui era feppellito; e di nuovo fu posto in luogo, oggidì affatto ignoto, nella di lui Basilica: che così allora si costumava per timore de' ladri pii delle sacre Reliquie, che per più Secoli non lasciarono riposar l'ossa facre de'Santi. Andò anche Arrigo Augusto per sua divozione a visitare in Venezia la Basilica fuddetta, e dopo aver girata la Città, ne commendò molto il fito e il governo, e concedute elenzioni a vari Monisteri, se ne tornò in terra ferma. Potrebbe nondimeno effere, che primadi quest' Anno, e in tempo di maggior felicità, Arrigo visitasse Venezia. Abbiamo anche un Privilegio dato in questo medesimo Anno dal fopra lodato Doge Vitale al Popolo di Loreo, Castello fabbricato, e ben fortificato dallo stesso Doge .

Anno di Cristo MXCV. Indizione III. di Urbano II. Papa 8. di Arrigo IV. Re 40. Imperadore 12. di Corrado II. Re d'Italia 3.

ntella

sì ben

lefe

a fati

il cai

aziote la Cat-

n, fe

le fae

a séi .

de ena

lazu,

e pit-

che il

n fe-

opola

a del

Marco

nemo

n 100-

lota fi

ne per

anche

afilica

Iro il

e ne

madi

le Ve

efimo

alte

109

P Asso' dalla Tofcana nel Febbraio dell'Anno prefente in Ega Volg. Lombardia il buon Papa Urbano, e circa il primo di di Mar- Anna 1095. zo celebro un infigne Concilio nella Città di Piacenza [a], do- [a] Labba ve intervennero dugento Vescovi dell'Italia, Borgogna, Francia, Alemagna, Baviera, e d'altre Provincie, e quali quattro mila Cherici, con più di trenta mila Laici. Sì grande fu il concorfo, che non essendovi Basilica capace di tanta gente, bisognò tener quella sacra Assemblea in piena campagna. Colà comparve la sfortunata Regina Adelaide, e si lamentò delle infamie, che le avea fatto sofferire l'indegno suo Consorte Arrigo . Non · avendo ella acconfentito a tali scelleratezze, su disobbligata dal farne penitenza. Quivi ancora furono stabiliti vari decreti riguardanti la Disciplina Ecclesiastica, che avea patito di molto in questi sì burascosi tempi, e solennemente su rinovata la scomunica contra dell' Antipapa, e de fuoi aderenti. Vi comparvero ancora i Legati di Alessio Comneno Imperadore de' Greci, con esporre le di lui calde preghiere ed istanze, per ottener soccorfo contra de' Turchi, e d'altri Infedeli, che già aveano occupata la maggior parte dell' Imperio d'Oriente, e colle loro scorrerie si faceano vedere fin sotto le mura di Costantinopoli. Però Papa Urbano ivi cominciò a predicar la Crociata [b], e [b]Benbolmolti vi furono, che con giuramento s' impegnarono al viaggio des Com di Oltremare, per militar contro de gl'Infedeli. Fu in tal con- in Chronic. giuntura consecrato Arnolfo Arcivescovo di Milano, alla cui elezione tanto tempo prima s'era opposto il Legato Apostolico. Nel dì 11. d'Aprile passò il Papa a Cremona, e venutogli incontro il giovane Re Corrado, umilmente tenne la staffa al Pontefice, e l'addestrò. Gli prestò in oltre giuramento di sedestà, cioè di conservargli la vita, le membra, e il Pontificato Romano. Urbano all'incontro il ricevette per Figliuolo della fanta Romana Chiefa, con promettergli ogni aiuto e favore per fargli conseguire il Regno e la Corona Imperiale, purchè anch' egli rinunziasse alla pretension delle Investiture Ecclesiastiche. Inviossi dipoi il Papa per mare in Provenza, e venuto a Valenza, di

Rг

Exa Volg. là spedì le Lettere circolari per invitare i Prelati ad un Conci-Tun. X.

Ann. 1095. lio da tenersi in Chiaramonte nell' Ottava di San Martino, o (a) Labbe pur ne'giorni feguenti. Fu in fatti celebrato quel Concilio (a) al tempo destinato, coll' intervento di tredici Arcivescovi, e dugento cinque fra Vescovi ed Abbati, benchè altri ne contino fin quattrocento. Molti regolamenti si secero ivi per la Disciplina della Chiefa. L'atto nondimeno più famoso di quella infigne Assemblea fu la proposizione fatta di nuovo con più servore dallo zelantiffimo Papa per la Crociata, cioè di un armamento per liberar Gerusalemme dalle mani de gl'Infedeli. Così celebre è questo avvenimento, così ampiamente trattato da varj Scrittori antichi e moderni, che a me basterà di solamente darne un lieve abbozzo per la concatenazione di questa Istoria. A sì celebre movimento era già preceduta la predicazione (b) Guil- di Pietro Romito Franzele (b), il quale dopo effere stato a vi-Jielin. Tyr. Bigl. 115 t. fitare i Luoghi fanti di Palestina, rapportò in Occidente la per-

fecuzion fatta da i Mufulmani a' poveri Cristiani in quelle contra-

de, e come restassero profanate le memorie della nostra Reden-6.6.T.VII. zione. Portò egli Lettere compassionevoli di quel Patriarca Simeone al Papa, e a' Principi dell' Occidente ; poi per l'Italia, Francia, e Germania andò predicando, e movendo grandi e piccioli a portar la guerra in Oriente. Questo su il precutsore di Papa Urbano, ma potè più di lunga mano l'efortazione infocata d'un Capo visibile della Chiesa di Dio, per commuovere e Principi e Popoli a quell'impresa. Adunque corse a gara gran moltitudine di gente dopo il Concilio a prendere la Croce , e ad impegnarsi per la spedizione d'Oriente, nè altro s'udiva dapertuito, che questa voce : Dio lo vuole, Dio lo vuole. Nè tanta commozion di Popoli nacque dalla fola lor divozione; v' intervenne anche un pissimo interesse. Erano allora tuttavia in uso i Canoni Penitenziali; ad ogni peccato era destinata la sua penitenza; e queste penitenze si stendevano benespesso ad anni, e a centinaia d'anni, a milura della quantità e qualità de i reati. Ora il Pontefice per animar tutti a prendere la Croce, concedette Indulgenza Plenaria [ cofa allora rariffima ] di tutte le suddette pene Canoniche a chiunque pentito e consessato imprendesse le satiche di un sì lungo e scabroso viaggio a Gerusalemme. Però non è da stupire, se allora si grande su il concorso d' Ecclesiastici e di Laici alla Guerra sacra, e se anche tanti Principi s' infiammarono di zelo, per condurre a fine così gloriofo difedifegno. Più di centomila persone presero allora la Croce, e Exa Volg. fra questi moltissimi Monaci ancora, che con così bella congiun- Ann. 1097. tura si misero in libertà .

SUCCEDETTE in quest' Anno un grave sconcerto in Italia, a noi narrato da Bertoldo da Costanza con queste parole (a): (a) Bertol-Welpho Filius Welphonis Ducis Bajoaria, a conjugio Domina Ma- flantiens. thildis se penitus sequestravit, afferens illam a se omnino im Chronico. munem permansife: quod ipsa in perpetuum reticuisset, si non ipse prior illud satis inconsiderate publicasset. Ho io cercato altrove (b) i motivi di tal separazione, e mi è sembrato di (b) Antichipoter dire, che non ispontaneamente, nè per sua balordaggi- Par.Leap.4 ne, fi ritirò Guelfo V. dalla Contessa Matilda nell' Anno presente; ma sì bene per disgusti a lui dati dalla Contessa medesima. Finchè ella ebbe bisogno di lui nelle turbolenze passate, non gli fu fcarfa di fegni di vero amore e stima, tuttochè fra loro non passasse commerzio carnale, o perch' ella nol voleva, o perchè con questo patto l'aveva egli sposata. Ma da che ella vide depresso in Italia Arrigo IV. cominciò a rincrescerle di avere un compagno nel comando, e però seppe ridurre il Marito a separarsi da lui. Fors'anche si scopr's solamente allora, che Matilda nell' Anno 1077, avea fatta una donazion folenne di tutto il suo Patrimonio alla Chiesa Romana; laonde trovandosi Guelfo da tutte le parti burlato per aver presa una, che era solamente Moglie di nome, ed anche fenza speranza di godere della di lei eredità, difgustatissimo da lei si congedò. E che nel contratto del di lui Matrimonio colla Contessa seguisse qualche patto di tal successione, si può raccogliere dal sapere, che Guelfo IV. Duca di Baviera suo Padre, udito questo divorzio, volò in Italia tutto ardente di sdegno, e per quanto sacesse, non gli riulci di riconciliar questi due coniugati; nè potendo egli digerir l'inganno fatto alla fua Cafa dalla Contessa, dopo esfere per tanti anni stato il principal sostegno della parte Cattolica, si gittò nel partito allora sallito dell'Imperadore Arrigo. Quelta fua rifoluzione, e lo sdegno da lui mostrato, fanno abbastanza intendere, che un gran torto gli doveva aver fatto Matilda . Unde , [ foggiugne effo Bertoldo ] Pater ipfius [ cice Guelfo IV. ] in Longobardiam nimis irato animo pervenit, O frustra din mulsumque pro bujusmodi reconciliatione laboravit. Ipsum etiam Henricum sibi in adjutorium adscivit contra Dominam Machtildam, ut ipfam Bona fua Filio ejus dare compelleret,

terral. 4. \$42.22.

(a) Gaufre mogliarsi. (a) Papa Urbano, e la Contessa Matilda gli propofero Masilda Figliuola di Ruggieri Conte di Sicilia, Principe, che potea dare una buona dore, di cui abbifognava forte quel povero Re, smunto affasso di danaro. Lo stesso Papa ne scrisse al Conte Ruggieri, e restò conchiuso il trattato. Spedì egli la Figliuola con una florra, e con un ricco tesoro a Pila, dove si trovò Corrado a riceverla; e quivi con tutta onorevolezza furono celebrate le nozze. Scrive bensì Bersoldo da Costanza, che in questi medesimi tempi l'Imperadore Arrigo dimorava in Lombardia, pane omni Regia dignitate privatus, perchè tutto il nerbo delle sue milizie era passaro sotto le bandiere del suddesto suo Figliuolo Corrado, e della Contessa Matilda. Conturrociò io truovo, ch'egli nel di 31. di Maggio tenne un Pla-(b) Antiqu. ci10 nella Città di Padova (b) coll' intervento di Burcardo, e

Defen. 31. Warnerio Marchesi; e in esso accordo la sua protezione per alcuni beni al Monistero di Santa Giustina di Padova. Similmen-

te dimorando egli in Garda sul Lago Benaco, nel dì 7. di Otto-(c) Idem bre confermò i fuoi Privilegi (c) al Monistero della Pomposa, posto tra Ferrara e Comacchio, con un Diploma, le cui Note non son pervenute a noi assai esastamente copiate dall'Origina-

(d) Divizo le. Tentò egli in oltre, secondochè abbiam da Donizone (d) thild. 1.2. d'impadronirsi del sorte Castello di Nogara coll'aiuso de Verosap. 9. nesi. L'assediò in fatti, e l'aveva già ridotto all'estremità per la fame; ma ciò udito la Contessa Matilda

Mox accersitos Motinenses corpore firmos,

Eridanum transit.

9

S

2

c

z

¢

R

ħ

E già era in cammino per soccorrere la languente Fortezza, Era Volgquando forse tal timore nell' Armata d' Arrigo, che tutti die- Anniogs. dero a gambe, con abbandonare armi e bagaglie.

Anno di Cristo mxcvi. Indizione iv.

di URBANO II. Papa 9.

k

13 ĮĮ.

'n

, t 2

er: D.

ſı,

g#

F

di ARRIGO IV. Re 41. Imperadore 13.

di CORRADO Re d'Italia 4.

PARTE di quest'Anno impiegò l'infaticabil Papa Urbano in vari viaggi per le Cirrà Anla Francia zione il Padre Pagi. Sollecitò dapertutto la Crociata, e tenne in quelle contrade due altri Concilj nelle Città di Tours e di Nismes, per regolar gli affari Ecclesiastici. Aveva egli già scomunicato Filippo Re di Francia a cagion delle Nozze illegittime da lui contratte, vivente la vera Moglie. Si ravvide egli, ed ottenuta l'affoluzione tornò in grazia del Papa e della Chiefa. Per attestato di Bertoldo da Costanza (a) venne poscia nel (a) Bertoldo. Mese di Settembre in Italia, e presso Pavia celebrò la Festa dell' Confian-Efaltazion della Croce nel di 14. d'esso Mese. Pretende il sud-Chronico. detto Padre Pagi (b), non so se con buoni sondamenti, ch'egli (b) Pagint calaffe più tardi in Lombardia. Gran concorso di Vescovi e Prine danal. Bar. cipi fu ad offequiare il buon Pontefice, che da Pavia paísò a Milano, e di là continuò il fuo viaggio fino a Roma, dove gloriofamente entrato celebrò con folennità magnifica il Santo Natale. Mercè dell'armi Cristiane, che qui sotto accennerò, tutta quella Città s'era ridotta ubbidiente a i suoi cenni a riserva del Castello Sant'Angelo, in cui per attestato del suddetto Bertoldo dimorava tuttavia la guarnigione dell' Antipapa Guiberto . Si mosse in quest' Anno un'infinità di Cristiani Crocesegnati alla volta dell'Oriente, composta della schiuma di tutti i masnadieri e della canaglia della Francia, Germania, ed Inghilterra, e con loro andarono femmine da partito fenza numero. Un corpo d'essi era condotto dal Romito Pietro. La prima prodezza, che secero in Germania, su di perseguitare, svaligiare, uccidere, o pur forzare quanti Giudei trovarono ad abbracciar la Religione di Cristo. (e) Arrivari costoro in Ungheria e Bulga. Apalli 1. ria, tante ribalderie e rapine commisero, che que Popoli pre- 647. 24fe l'armi, defertarono sutta quell'Armata, di maniera che po- Tyr. lib. 1. En Voy, che migliaia ne poterono giugnere a Costantinopoli limosinaAnnioso, do un tozzo di pane. Un altro corpo di questa ciurmaglia penetro pin avanti fino al pacse del Turchi, e su da ssili distato. Un altro condotto da Raimondo Conse di Sant' Egistio, passò per la Schiavonia. Mossessi no nell' Agosto Gossifendo di Buglione dal suo Ducato della Lorena, Principe di rara Pterà e
Saviezza, e di egual valore, seco conducendo una gran quantità d'altri Principi e Signori della Francia, Fiandra, e Lorena, e un' Armata di dicci mila cavalli, e di settanta mila fanti, tutta gente agguerrita e discipinata. Con buon ordene per
la Germania, e poi coll' avere ottenuto libero il passegio da
Colomanno Re per l'Ungheria, marciò questo escrito alla volta di Costantinopoli. Un'altra potentissima Armata condotta da
Ugo il Grande, Fratello del Re di Francia, da Roberto Contedi
Fiandra, da Roberto Duca di Normandia, da Esplacho di Bibel

(a) Goiden gna, Fratello del Duca Gotifredo, e da altri Principi (a), vendiscari: ne per l'Italia, e passando per la Toscana, trovato in Lucca
rialdenia Papa Urbano, incamminato verso Roma, prefero da lui la berialdenia Papa Urbano, incamminato verso Roma, prefero da lui la becamates, nedizione. (b) In passando per Roma cacciarono di la l'Anti(b) Impapa Guiberto, e perciò la Città suorchè Castello Sant' Angelo
Control in potere del Papa. Arrivarono questi sul principio del

verno in Poetia, e convenne loro prendere quartiere in quelle parti, perchè non era più tempo di metterli in mare. Ma efiendo azzardato il fuddetto Principe 190 di paffare a Durazzo, fu quivi fatto prigione da i perfidi Greci, e tofto inviato a Coffantinopoli. Buon per lui, che da lì a non molto, verfo la Festa del Natale, giunde in quelle vicinanze il Dueco Gosifica do col suo prode efercito, che sorzò l'Imperadore Alessio a rimettere in libertà quel Principe, e stabili poi varie Capitolazioni co Franchi pel libero loro passaggio in Asia.

ACCADDE in quest' Anno, che la Città di Amals si ribellò a todale di Puglia. (c) Non aveva egli forze bastanti per la cata di Augieri Duca di Puglia. (c) Non aveva egli forze bastanti per la cata di Augieri de la cata di Augueri de la cata di

corfe, e col Nipote mise l'assedio per terra e per mare a quella Città. Intanto si sparse la voce della Crociata, e de Franchi, che venivano verso la Puglia per passare il mare. Trovavasi a quell' asseassedio anche Boamondo Principe di Taranto, e Fratello del Duca Era Volg-Ruggieri. Invogliatofi anch'egli di quella facra spedizione, e so Ann. 1096. pra tutto spinto dalla speranza di qualche gran conquista in Oriente, prese la Croce. (a) Il gran rumore, che saceva allora la com- (a) Guiber. mozion di tanti Popoli per andare alla conquista di Gerusalemme, in Chronice. e l'esempio suo, cagion furono, che la maggior parte delle truppe Perus Diasì del Duca che del Conte, affedianti Amalfi, cominciaffero a gri- con. Chion. dare : Iddio lo vuole, lo vuole Iddio; laonde s'arrolarono a furia 1.4. cap.11. fotto Boamondo, per passare in Oriente. Fu questo inaspettato avvenimento la fortuna de gli Amalfitani, già ridotti al verde, perchè il Conte Ruggieri veggendo per la maggior parte dileguato l'esercito suo, si ritirò contuso e malcontento in Sicilia; ed altrettanto fece il suo Nipote Ruggieri con ritornarfene in Puglia, lasciando nella ricuperata libertà la Città d'Amalfi. Questo a me fa credere, che non venti mila Saraceni, come vuole il Protospata, ma affai minor numero di quegl' Infedeli, fossero condotti a quell' affedio dal Conte. Certamente niun d'essi dovette prender la Croce; e venti mila di coloro erano un' Armata sufficiente per ultimar l'impresa di quella Città. Accompagnossi con Boamondo anche Tancredi, che divenne poscia al pari di lui celebre Eroe nella Guerra Sacra, e le cui prodezze si truovano descritte da Radolfo Cadomenfe. Nella Prefazione alla Storia di questo Scrittore ho io offervato (b), che Tancredi ebbe per padre Odone, o sia (b) Revuns Oston Buono Marchefe, e per madre Emma Sorella del Duca di Scriptorum Puglia Roberto Guifcardo, ed era perció Cugino di Boamondo. Tom. V. Altri il fanno suo Nipote, ma senza buon fondamento. Ho eziandio creduto affai probabile, che Tancredi fosse di nazione Italiano, o almen nato in Italia. Nè si dee tacere, che anche da tutte le parti dell'Italia concorfe innumerabil gente a quelta facra impresa. Folco, uno de gli antichi Storici della Guerra Sacra presso

(c) Du-Cheine Rer. Francie. Tom. IV.

Queis

il Du-Chesne (c), fra le genti Crocelegnate annovera Quos Arbesis pulcber praterfluit , Eridanusque, Quos Tyberis, Macra, Vulsurnus, Crustumiumque, Concurrunt Itali &c.

Pisani ac Veneti propulsant aquora remis.

Soggiugne più fotto:

rb

'n

lj.

31

ě

33

:3

12

Qui Ligures, Itali, Tufci, pariserque Sabini Umbri, Lucani, Calabri simul, atque Sabelli, Aurunci, Volfci, vel qui memorantur Etrufci;

Quaque etiam gentes sparguntur in Apula rura, Tomo VI.

Es a Voig. ANN.1COS. Queis conferre manus vifum est in prælia dura, Sub juga Tancredi & Boamundi corripuere,

Er contra Fidei refugas patria arma tulere. Verifimile nondimeno a me fembra, che non tutti questi Italiani ad un tempo fi movessero nell' Anno presente, ma che continualfe la folla anche ne' due feguenti. Passato nell' Epiro Boamondo (a) Radul. con Tancredi, ebbe tofto, per attestato di Radolfo Cadomense (a), phis Cado a sguainat la spada coi Greci, che gli vollero contrastare il passo.

Diede loro più d'una rotta, s'impadronì di buon tratto di paele, e tal timore arrecò la di lui venuta alla Corte di Costantinopoli, che Aleffio Imperadore giudicò meglio di procedere colle buone con un Principe sì avvezzo alle vittorie. Chiamatolo dunque alla Corte, l'indusse a prestargli omaggio, e cercò di sbrigarsene il (h) Danda, più presto possibile. Venuto a morte Visale Faledro Doge di Ve-

Ins in Chro. nezia (b) in quest' Anno, ebbe per successore Visale Michele in mico T.XIL quella illustre Dignità. Per attestato ancora di Jacopo Malvezzo Ret. Italic. (c), nell' Anno presente un terribil incendio devastò quasi tutta eint Hifter. la Città di Brescia.

Brix. Tom. XIV. Return Italicar.

Anno di Cristo mxcvii. Indizione v. di URBANO II. Papa 10.

di Arrigo IV. Re 42. Imperadore 14.

di CORRADO II. Re d'Italia s.

Conflant. in Chron.

ESTO' libera in quest' Anno l'Italia dall' Imperadore Arrigo. Veggendosi egli snervato e screditato affatto in queste parti, e più che mai concorrere i Popoli in favore del Pontefice, e del (d) Bertold. Re Corrado suo Figliuolo (d), meglio stimò di ritornarsene in Germania. Riportò indicibil gloria la Contessa Matilda per questo successo, con attribuirsi al di lei valore e prudenza, un tale abbassamento di Arrigo. Si trattenne tutta la State esso Augusto in forma affai privata in Ratisbona e Nuremberga, dove avendo a lui fatto ricorfo i Giudei, forzati nel precedente Anno ad abbracciar la Religione di Crifto, restitul loro la liberta della co-(e) Anna fcienza. (e) Circa il principio di Dicembre tenne una conferen-

Abbas Ur. za co' Principi Tedeschi a motivo di trattar della pace, ma sorfergenf. in se principalmente per promuover al Regno Arrigo V. suo se-Chien. condogenito, giacchè troppo odio portava egli al primogenito Corrado . Era già pervenuto all' età di più di cento anni il

Mar-

Marchese Alberto Azzo II. Estense, e conoscendo approfimar- Esa Volg. fi il termine de' suoi giorni, allora su, che più che in addie- Ann. 1097tro volle esercitar la sua pia liberalità verso le Chiese. (a) Resta (a) Ancientituttavia un' infigne Donazione da lui fatta Anno ab Incarnatione particiata Domini nostri Jesu Christi MLXXXXVII. Terriodecimo die introeunte Mense Aprilis, Indictione Quinta. Cioè dona ivi cinquansa Possessioni, con ispecificare il nome di cadaun lavoratore d'esfe al Monistero della Vangadizza sull'Adigetto, Luogo di suo Giuspatronato, e posto ne'suoi Stati. L'Originale da me veduto nell'Archivio d'effa Badia, forse passò in mano del Nobile Veneziano Giam-Batista Recanati. Intervenne a questa pia Donazione anche Ugo suo Figliuolo, trovandosi eglino nella nobil Terra, oggidi Città, di Rovigo, di cui era esso Marchese Padrone. Ma non andò molto, che il decrepito Principe fu chiamato da Dio a miglior vita con lasciare dopo di sè un glorioso nome sopra la Terra. Azzo Marchio de Longobardia (sono parole di Bertoldo da Costanza Scrittore contemporaneo ) pater Welphonis Ducis de Bajoaria, jam major centenario, ut aiunt, viam universa serra arripuis. Restarono di lui tre Figliuoli maschi, cioè Guelfo IV. Duca di Baviera, ed Ugo, e Folco; dal primo de quali, nato da Cunegonda de' Guelfi, convien qu' ripetere, che discende l'Imperiale, Reale, Elettorale, e Ducal Casa di Brunswich; e da Folco nato da Garfenda Principessa del Maine, i Marchesi d'Este, Duchi di Ferrara, Modena, Reggio &c. Ho io rapportato altrove (b) una Convenzione, stabilita nel di 6. d' Apri- (b) Ibidem le dell'Anno 1095, tra i due Fratelli Ugo e Folco, da cui apparifce, che Ugo Principe, per quanto abbiam già veduto, di poco lodevol condotta, vendè a Folco fuo Fratello tutte le pretensioni sue sopra molti Stati, che il Marchese Azzo avea con vari Strumenti ceduto al medefimo Folco. Contuttociò Folco si contentò di lasciar godere ad esso suo Fratello, e a' suoi Figliuoli maschi legittimi, ma con obbligo di Vassallaggio, medietatem Castrorum, O Terra, qua Azo Marchio Genitor noster tenet a Mincio usque ad Veneciam , & illam porcionem ceserorum Castrorum de alia Terra Marchionis Azonis Genitoris nostri. Accaduta dunque la morte del Marchese Azzo, questi due Fratelli entrarono in possesso di tutti gli Stati del Padrone , cioè di un fioritissimo paese dal Fiume Mincio di Mantova sino al Mare, che abbracciava fra l'altre Terre la nobil d'Este, e quella di Rovigo col suo Polefine, Montagnana, la Badia &c. siccome ancora di tutti gli

:00

il

:1

Par del

; it jue-

ufto

nh:

弘

10

:12

60

3 10

27

gi i

ExaVols altri spettanti al Padre nella Lunigiana e Toscana, e in vari al-ANK. 1097. tri Contadi d'Italia specificati nel Diploma d'Arrigo IV. nell'Anno 1077, senza contare quei, ch'essi riconoscevano dalle Chiese.

ERANO questi due Principi stati sempre costanti nel partito Cattolico del Re Corrado contra dell' Augusto Arrigo. Però in questo medesimo Anno Folco Marchese andò alla Corte del Re Corrado, che dimorava in Borgo San Donnino, e nel dì 20. di

Eftenfi P. I. esp. 28.

Agosto impetrò dallo stesso Re un Privilegio, da me dato alla (a) Antich luce (a). Ma non paísò gran tempo, che Guelfo IV. Duca di Baviera suscitò contra de i due suddetti suoi Fratelli una gran tempesta. Veggendo il Marchese Azzo sì ben provveduto in Germania esso Guelso suo Figliuolo del primo letto, avea trasmessi tutti i suoi Stati d' Italia ne gli altri due suddetti suoi Figliuoli, acciocche con isplendore tirassero innanzi le due loto Linee in Italia. Ma non l'intese così il Duca Guelso lor Fratello. Pretese anch'egli la sua parte ne gli Stati paterni, e perchè trovò renitenti a ciò Ugo e Folco, mosse lor guerra nell'Anno presente. Dopo aver detto il suddetto Bertoldo, che il Marchefe Azzo mancò di vita, foggiugne: Magnamque guerram fuis Filis de rebus suis dereliquie. Nam Welfo Dux omnia Patris sui bona, ut pote Matri fua [ Cunegonda ] donata [il che non merita fede Jobsinere voluis. Sed Frasres ejus de alia Matre [ cioè da Garfenda ] procreati, nolucrunt fe penitus exberedari. Si mife in procinto il Duca Guelfo di scendere in Italia colle sue forze per sostener gagliardamente le sue pretensioni; ma Ugo e Folco anch'esti furono in armi, O aditum ei in Longobardiam probibuerunt, quum iret ad poffidendum: il che ci fa intendere, qual fosse la lor potenza, quando era bastante ad impedire a un Duca di Baviera armato il passaggio in Italia. Allora su che Guelfo fi collegò con Arrigo Duca di Carintia, e probabilmente ancora Marchese della Marca di Verona, e col Patriarca d' Aquileia, Fratello d'esso Arrigo Duca e Principe, Signore del Friuli e della Carniola. Coll' accrescimento di tante sorze al Duca Guelfo non su poi difficile il penetrare in Italia, e il portar la guerra contra de' Fratelli. Sed Filii ejusdem Marchionis [ aggiugne Bertoldo ] de alia Conjuge pradicto Duci sosis viribus restitere. Nulladimeno non potendo essi competere colla potenza di lui, e de' fuoi Collegati, Guelfo bereditatem Patris de manibus corum ex magna parte fibi vendicavis. Mada lì a non molto ricuperò il Marchele Folco gli Stati paterni e dovette feguire qualche convenzione fra esso Folco, e i Figliuoli di Guel- ERA Volgfo IV. all' offervarsi, che la Linea Estense di Germania possedet. Ann. 1097. te dipoi la terza parte di Rovigo, ed esercitò signoria anche nella nobil Terra d' Este. Non si sa, che divenisse del Marchese Ugo. Ho io ben trovato, che lasciò Figliuoli, a lui nati dalla Figliuola di Roberto Guiscardo Duca di Puglia. Abbiamo da Gosfredo Malaterra (a), che in quest' Anno Ruggieri Conte di Sici- (a)Gaufrid. lia maritò una sua Figliuola con Colomanno, appellato da alcu- 1.4.c.25. ni impropriamente Carlo Manno, Re d'Ungheria. Le nozze furono con fingolar pompa celebrate in Buda Capitale di quel Regno. Fece quanto potè Alessio Imperadore de Greci Principe accortissimo, per liberarsi da gli eserciti de' Franchi giunti in Tracia, che faceano immensi mali anche ne contorni di Costantinopoli. Fra lui e i Principi di quelle Armate in fine si stabilirono alcune Capitolazioni, dopo le quali-passati i Cristiani di là dallo Stretto, ed entrati in Asia, in una terribil battaglia nel dì 14. di Maggio sconfissero un immenso esercito di Turchi. S'impadronirono appresso della Città di Nicea; e continuato il lor viaggio, arrivarono fino alla Regal Città d'Antiochia, di cui intrapresero l'assedio nel d'az, d'Ottobre, Trovandosi Corrado Re d'Italia in Cremona nel dì 22. d'esso Mese d'Ottobre, confermò i suoi Privilegi a i Canonici di Cremona, siccome costa dal Diploma da me dato alla luce (b), in cui l' An- (b) Antiq. no XIV. del Regno d'esso Corrado non può sussistere. Termi- legie. Difnò il corso di sua vita in quest' Anno Arnolfo Arcivescovo di Milano, e in luogo suo su eletto Anselmo di questo nome Quarto. Secondo le Carte prodotte dal Guichenon (c), fioriva in (c) Guichequesti tempi Umberto, o sia Uberto II. Conte, da cui discende mon de la Maison de la Real Casa di Savoia. Truovasi nominato Umberrus Comes si- Savoye lius quondam Amedei, ed altrove Comes & Marchisus. Quel, Tom. 111. che pare tirano, egli professa Lege vivere Romana, perchè que'

10

N

10

10

٩.

d 2 ıı. 115 彩 'n 1





Principi erano di Nazione e Legge Salica.

Anno

Anno di Cristo MXCVIII. Indizione VI. di Urbano II. Papa II.

di Arrigo IV. Re 43. Imperadore 15. di Corrado II. Re d'Italia 6.

Esa VolgAnsacaogă.

F INO a quest' Anno era durata la ribellion di Capoa contra
tutti gli sforzi di Riccardo suo Principe, che s'era ritirato in Averla. Cotanto si raccomando questo Principe Normanno a Ruggieri Duca di Puglia, che questi, chiamato in aiuto
il suo Zio Ruggieri Duca di Sicilia, s'indusse a sormar nell' A(a) Confir prile dell' Anno presente l'assedio di quella Città. (a) Vinda Malle recupento il Duca di Conte con due possegni sessegni: e Pa-

(a) Geogris prile dell'Anno prefente l'affedio di quella Città. (a) Vine dia Malles tevennero il Duca e il Conte con due possenti elerciti; e Parenalistà, pa Urbano, a fine di trattar pace, ed anche, per quanto si conspieturare, a motivo di fostenere i diritti della fanta Sede sopra quella Città, giudicò bene di trasserifi al medesi-

mo affedio, e si sermò assia tempo in quelle vicinanze. Anthis Endmer. che Santo Anfelmo Arcives(rovo di Conturberì in Inghilterra, (b)
S. Anfelmi. venuto in Italia a cagion delle violenze del Re Guglielmo II.

fi portò colà per conferire col sommo Pontesse, da cui non
meno, che dal Duca di Puglia, ricevette singolari nonti. Si
studiò il buon Papa d'indurre i Capoani a rendersi amichevolmente, e ritrovando il offinati nella rivolta, si ritirò a Benevento. Con tal vigore continuarono poscia i Principi Normanni a

(c) Lepa Itrigenere Capoa", che quel Popolo (c) nel Mese di Giogno si 
principarie affretto ad esporte bandiera bianca, e capitolar la resa. Dal 
m Chain Daca e dal Conte su consegnata quella Città a Riccardo II. Nè 
fi vuol tacere, che Ruggieri Duca di Puglia, non già per magnanimità auto Riccardo sio Cugino a quell'impresa, ma per interesse; perciocchè Princept caussi a suocisi, quod abisso presa per mabomo Ducti fastus frist. Cioè il Duca obbigo Riccardo a riconoscere da lui in Feudo la medessima Città, benchè non anche 
presa, e forfe tutti gli Stati di lui : alla qual risoluzione non 
s'era giammai potuto indure Giordono Principe di Capoa, e Padre di lui, per quante carezze e minaccie avesse and 
per ottener questo intento Roberto Guiscardo, Padre d'esto Du-

ca Ruggieri, e Zio materno del medefino Giordano. Nella Vi(a) Aprá ta di San Brunone (d) fi racconta, che durante l'affedio d'efSanimad fa Città, avendo un tal Sergio tramata una congiura contra di
dimi I'.
Ruggieri Conte di Sicilia, San Brunone, che in questi tempi

fioriva in Calabria, apparve in fonno al Conte, e l'avvertì ERA Volge dell'imminente pericolo, per la qual grazia esso Conte su poi Ann.1098. liberalissimo verso de Monaci Certosini, istituiti dallo stesso S. Brunone in questi tempi. Passarono dopo la conquista di Capoa il Duca Ruggieri, e il Conte Ruggieri a Salerno, Città allora, dove solea dimorar la Corte de i Duchi di Puglia. Colà parimente (a) da Benevento si portò Papa Urbano per abboccarsi (a) Ganfrecol Conte prima del suo passaggio in Sicilia. E perciocche si dus Malatrovò esso Conte disgustato per avere il Pontesice eletto suo Le- cap. 29. gato in Sicilia Roberto Vescovo di Traina, senza precedente notizia e consenso del medesimo Conte: a fin di placarlo, e perchè ben sapea, quanto grande sosse lo zelo della Religione in quel Principe, dichiarò Legato Apostolico per tutta la Sicilia elso Conte e i suoi eredi con Bolla data Salerni per manum Johannis fantla Romana Ecclefia Diaconi, Terrio Nonas Julii, Indi-Stione VII. [ fi dee scrivere VI. ] Pontificatus Domni Urbani Secundi XI. Di quì ebbe origine la decantata Monarchia di Sicilia [ nome veramente strano ] così vigorosamente impugnata dal Cardinal Baronio nel Tomo Undecimo della fua Storia Ecclefiaflica, Tomo perciò condennato alle fiamme in Ispagna. Anche a'di nostri sotto il Pontificato di Clemente XI. riboli) questa controversia, che suffeguentemente ebbe fine colla moderazione di alcuni abusi introdotti nel Tribunale di quella Monarchia.

ANDOSSENE dipoi Papa Urbano alla Città di Bari, dove nel Mese di Ottobre tenne un maestoso Concilio di cento ottantacinque Vescovi. (b) Comparvero in quella sacra Raunanza (b) Lupus molti Greci, e con esso loro segui una calda disputa intorno inChianico. alla Procession dello Spirito Santo dal Figliuolo. Vi si trovò pre- Anonymus fente l'Arcivescovo Santo Anselmo, personaggio il più Lettera. Barenfit to, che si avesse allora la Chiesa Latina. Contutò egli l'opinion regrinium. de' Greci con tal forza di ragioni ed autorità delle divine Scritture, che avrebbono dovuto coloro ammutolirfi. In quett'Anno probabilmente accadde ciò, che narra Landolfo iuniore Storico Milanefe. (c) Per attestato di lui il giovane Re Corrado tene- (c) Landulva la sua Corte in Borgo San Donnino. Avenne che passò per fur junior cola Liprando Prete Milanefe, gran partigiano della parte Ponti- dio an c. 14 ficia, incamminato verso Roma, per presentarsi davanti Papa Toni. V. Urbano. Era egli persona famosa; perchè nell' Anno 1075, gli Scismatici gli aveano tagliato il naso e gli orecchi. Avendo voluto il Re vederlo, fra l'altre cose gli disse : Effendo su Mae-

ŀ

ftro

## 328 ANNALI D'ITALIA.

Enavoie, fire de Paterini (con erano allora appellati i fautori della parAux.1098 te Pontifizia) e be finitimento bai un innoma a i Vejfovi e Sarerdoti, che possidendo tanti beni loro conceduti da i Re, mulla poi
vaglione contribuire per gli a ilimenti del Re? Probabilimente quefio Re più di apparienza, che di olfanza, si dovea trovar mole
to asciutto e bilognoso di moneta per vivere. Liprando contuta
modelli a e buon garbo gli rispole, ma lenza Iapersi ciò che gli
rispondesse. Passi allo cegli poi pel Parmigiano, su preso e spogliato da gli uomini di quel Vescovo, e su obbligato a tornarfene indietro. Corrado scep pagar buona somma di chanzo in
pena da que masnadieri. Dopo un faticolo assicola dicalo more
se sono della contra della contra corpi di Turchi, che volcano persono della contra di accordo con la l'assicola della contra corpi di Turchi, che volcano persono della contra di accordo call'assicola assicola della contra corpi di Turchi, che volcano persono della contra di assicola della contra corpi di Turchi, che volcano persono della contra di accordo all'assicola Antiochia, e dopo aver patrio quella

feit. tar loccorio ali anediata Antiocnia, e dopo aver patrio quella Guillidm. Città una terribil fame e mortalità di gente, riuscì in fine all' Tr. generale efercito de Cristiani Crocessenti di entrare per intelligenza di

Thefama- un ricco Saraceno in quella vasta Città, e di mettere a fil di rius, alii. foada chiunque non potè falvarfi colla fuga . Il Principe Boamondo, che da Roberto suo Padre, se non altra eredità, quella ebbe almeno dell' accortezza e del valore, quegli fu, che per trattato fegreto con un Ufiziale Turcho, Criftiano rinegato, introdusse l'armi Cristiane in Antiochia, e seppe così ben condurre i propri affari, che tutti gli altri Principi accordarono a lui il dominio di quella nobilissima Città, in cui egli fondò un illustre Principato. Ma poco stette a presentarsi fotto Antiochia Corborano Principe de Turchi con trecento fessanta cinque mila armati (numero forle esagerato) che strettamente assediò i vincitori nella Città medelima, e li ridusse per mancanza di viveri a cibarfi di carne di cavallo e d'afini, e a morir non pochi di fame . Tutto era disperazione , quando eccoti un Prete Provenzale riferire, che per una rivelazione di Santo Andrea fi trovava in quella Città la Lancia, con cui fu aperto il costato al divino nostro Salvatore, e ne indicò il luogo. Fu poi da i più saggi creduta questa un' impostura. Verità nondimeno è, che ritrovata la pretela Lancia (che nulla più facile farebbe flato, quanto che il porvene e sepellirne una a capriccio ) tal compunzione, tal coraggio, e risoluzione entrò in cuore dell'esercito Cristiano, che satta una sortita generale contro all' immensa Armata nemica, la sbaragliarono, e misero in suga. Incredibil fu la quantità e ricchezza delle spoglie del campo. Sopragiunse la peste, che sece non poca strage de Cristiani ;

vennero anche disse nsioni fra Boamondo, e Raimondo Conte di Esa Volg. Tolofa; ma ciò non oftante la cotanto diminuita Armata de' Cro- Ann. 1098. ciati continuò il fuo cammino alla volta di Gerusalemme, con impossessarsi in andando di varie Città. Che la Contessa Matilda fosfe in questi tempi Governatrice o Signora di Reggio di Lombardia, fi può forfe dedurre da un Atto, da me dato alla luce (a). Bolli- la licaliana va lite fra i Monaci Benedettini di quella Città, e gli uomini del- Differt. 39le Valli per alcuni beni. Essendo ricorsi gli ultimi ad essa Princi- Pag. 647pessa, ordinò ella ad uno de'fuoi Giudici di ben ventilar quella caufa, e d'intimare alle parti, che fossero pronte alla Pugna, cioè alla pazza maniera di decidere molte controversie, che era allora in voga. Entrarono i Campioni nello steccato, e gran dire vi fu perchè quello de gli Uomini suddetti gittò sopra la testa del Campione de' Monaci un Guanto donnesco ornato di varj colori, dando con ciò sospetto di malefizio. Tralascio gli altri ridicolosi avvenimenti di quel Duello, che non era in questi barbari tempi riconosciuto da i più per una chiarissima Tentazione di Dio, e però peccaminosa nel tribunale d'esso Altissimo.

Anno di Cristo macia. Indizione vii.

di PASQUALE II. Papa 1.

di Arrigo IV. Re 44. Imperadore 16.

di Corrado II. Re d'Italia 7.

RA tornato a Roma nel precedente Anno il buon Papa Urbano, e con gran pace avea quivi folennizzata la Festa del fanto Natale (b), perchè gli era riuscito di rimettere in suo po- (b) Benkoltere Castello Sant' Angelo, finqu) occupato dal presidio dell' An- das Contipapa Giberto. Niun'altra Fortezza restava in quella Città, che inchronico: non fosse dipendente da i di lui cenni, e coloro, che quivi tuttavia fi trovavano favorevoli alla fazione Scismatica, o colle carezze, o colla forza furono ridotti alla dovuta ubbidienza. Intimò egli un Concilio da tenersi in Roma nella terza Settimana dopo Pasqua, e in fatti questo fu celebrato al tempo prefisso coll'intervento di cento cinquanta fra Vescovi ed Abbati, e col concorso d'innumerabili Cherici. Vi fu presente anche il celebre Arcivescovo Santo Anselmo . Si rinovò in esso la scomunica contro dell' Antipapa e'de' suoi parziali; si confermarono le censure contra de' Preti concubinari; e su satta gran premura dal Pontesice per nuovi Tomo VI.

Ena Volg. aiuti all'impresa di Terra Santa. Ma da lì a pochi Mesi inferma-KNN. 1099. tofi Urbano II. paísò in miglior paese a godere il frutto delle sue Virtà dopo un Pontificato infigne e gloriofo d'undici Anni e cinque Mesi . Succedette la morte sua , per attestato di vari Scrittori , nel di 20. di Luglio del presente Anno. Non andò molto, che dal Clero e Popolo fu fuflituito nella Cattedra di San Pietro Rinieri di nazione Totcano, già Monaco Cluniacenfe, e poi Prete Cardinale del Titolo di San Clemente, che affunto il nome di Pafquale II. su ordinato Papa neldì 14. d'Agosto, dopo avereglisatta gran relistenza, per suggire così eccella Dignità. Secondo la combinazione de' tempi non potè il buon Pontefice Urbano prima di chiuder gli occhi, aver la confolazione di veder il frutto delle fue Apostoliche satiche coll'avviso d'essersi impadronita l'Armata de Cristiani Crocelegnati della santa Città di Gerusalemme, dove secero un gran macello di Saraceni. Gioè su essa dopo pochi giorni d'assedio presa nel d' 15. di Luglio di quest' Anno (a); ma

sitim.

lib. 8. cap. non potè, dissi, così importante nuova, che riempì di giubilo tutta la Cristianità, ritrovar vivo esso Urbano. Raunati nella conquistata Città i Principi Cristiani dopo otto giorni, di comun parere elessero Re di Gerusalemme Gosifredo di Buglione Duca di Lorena, il più saggio, il più pio, ed anche il più valoroso fra essi. Diede egli nel di 14. del seguente Agosto una terribil rotta all' immenso esercito del Soldano d'Egitto presso ad Ascalona, che veniva per soccorrere Gerusalemme: con che restò mirabilmente coronata quella campagna. Ma perciocchè moltissimi di que' Franchi, dopo aver compiuti i lor voti, se ne tornarono appresso in Occidente, restò il novello Re appena con trecento cavalli, e due mila fanti: il che fu cagione, ch'egli imploraffe i foccorfi del Papa, e de gli altri Principi Cristiani. Ne manco Papa Pasquale, informato del felice successo dell'armi Cristiane in Oriente, di sollecitare i Popoli in aiuto de' Franchi conquistatori. Sembra a me verifimile, che prima della conquista di Gerusalemme i Pisani, i Veneziani, e i Genoveli, cadaun Popolo colla fua flotta, fi movelse verso quelle parti, quantunque forse vi arrivassero solamente dopo la presa d'essa Città. Ne gli Annali Pisani (b) è scritto, che VI. Renlia di quell' Anno restò bruciata tutta Kinfica, cioè una parte della

Pifani To. licar.

Città di Pisa, dove a mio credere abitavano i Mercatanti Mori, che venivano a trafficare in quella Città. Et stolus Pisanus in Hierusalem ivit cum navibus centum viginti. De quo stolo Daibersus ejusdem Ecclesia Archiepiscopus fuit Ductor & Dominus,

qui tunc temporis in Hierufalem Patriarcha remansit. Poscia all' Exavole. Anno 1100, vien quivi raccontata la presa di Gerusalemme Ann. 1099-XVIII. Kalendas Augusti . Anticipando i Pisani di nove Mesi il principio dell' Anno nostro Volgare, la presa di Gerusalemme cade molto acconciamente nel di 15. di Luglio dell' Anno prefente . Ma fecondo quegli Annali s'era molto prima incamminata a quella volta l'Armata Pifana.

ALTRI Annali poi attribuiscono principalmente a i Pisani la gloria del conquisto di Gerusalemme: il che non merita credenza, perchè niuno di tanti Autori o contemporanei, o vicini a quella rinomata impresa, vi parla de' Pisani. Anzi Guglielmo Tirio (a) attefta, che folamente verso il fine del presente An- (a) Guillielno arrivò con de i soccorsi Daimberto Arcivescovo di Pisa, e Le- musTyr.l.3 gato delle Sede Apostolica, il quale su anche eletto Patriarca di

Gerufalemme . Scrive il Dandolo (b), che i Veneziani misero (b) Dandul. infieme uno stuolo di circa dugento Legni, dove sotto il coman- Tom. XII. do di Giovanni Michele Figliuolo del Doge, s'imbarcarono tutti Rer. Italica i Crociati, e s'inviarono alla volta della Dalmazia, e poscia svernarono a Rodi. Alessio Imperador de' Greci, nemicissimo in

fegreto della Crociata, fi adoperò per farli tornare indietro; ma inutili in ciò riufcirono le cabbale fue. Venne poscia avviso a i Veneziani, che i Pisani con cinquanta Galee navigavano contra di loro, gloriandosi di voler entrare in quel Porto. Fra queste due Flotte seguì una zussa, e toccò a i Pisani di salvarsi colla fuga. Arrivarono poscia i Veneziani alla Città di Mira nella Licia, dove, se loro vogliam credere, trovarono il Corpo di San Niccolò Vescovo, e l'inviarono a Venezia, quantunque il Popolo di Bari pretenda, che affai prima quel facro deposito paffaffe alla loro Città . Scrivono ancora gli Storici Genovesi , che capitata in questi tempi la Flotta Genovese alla stessa Città di Mira, ne asportò le Ceneri di S. Giovanni Batista. Un grande emporio di facre Reliquie doveva effere quella Città. Lascerò io disputar fra loro questi troppo pii masnadieri, e seguiterò a dire, che la Flotta Veneta giunse nel Porto di Joppe,

Città già conquistata insieme con Gerusalemme da i Franchi. Però è da credere, che gli aiuti portati per mare da i Popoli Italiani giugnessero colà solamente, dappoichè Gerusalemme era caduta in potere de Collegati Oltramontani. Fece l'Imperadore Arrigo IV. scoppiare in quest' Anno lo sdegno suo contra di Corrado suo Primogenito, che ribello al Padre avea occupata la Co-

ERA Volg. rona del Regno d'Italia. [a] Raunata in Aquisgrana una Dieta Annioga di Principi Germanici , quivi propose e sece accettar per suo Ultergenf. Collega e Successore nel Regno Arrigo V. suo Secondogenito. H) icCoren co. io pubblicato [b] un Placito tenuto dalla Contessa Matilda in Fithus Fil. tenze Anno Dominica Incarnationis Millesimo Nonagesimo Nono. VI. Nonas Martii, Indictione VIII. in cui Guido Guerra, da cui fi haire, Dif. crede che discendesse la Nobil Casa de Conti Guidi, celebre nel-Jent. 41. le Istorie, concedette a i Canonici della Cattedrale di quella Cit-

tà alcune terre. Notai quel Placito come tenuto nell'Anno prefente senza esaminarne le Note Cronologiche. Ora mi avvego, appartener effo all'Anno suffeguente, indicandolo l' Indizione VIII. Onivi s'è adoperato l' Anno Fiorentino; cioè tuttavia in quella Citià nel dì 3. di Marzo continuava l'Anno 1000, laddove fe-· condo l'Era Volgare nel di primo di Gennaio aveva avuto prin-

[c] Ibidem. cipio l' Anno 1100. Similmente è Itata da me prodotta [c] una Donazione fatta da essa Contessa al Monistero di S. Salvatore della Fontana di Taone, e scritta Anno ab Incarnazione Domini Millesimo Nonagesimo Nono , Regnante Imperatore Hanricus , O-Elavo Idus Septembris Indictione Sexta . Se così ha l'Originale ( il che io non posso affermare ) quest' Anno 1099. Iarà l' Anno [d] Fiorent Pifano, e fecondo noi l'Anno 1098. Ma il Fiorentini [d] accen-

Manidala, nando quello Documento, legge India. VIII. cominciata nel medelimo Mese di Settembre, e però quell' Arto è da riserire all' Anno prefente. Non è certamente heve imbroglio nella Storia quelta divertità de gli Anni e delle indizioni, che comparifee nelle Carre antiche, ed è facile il prendere de gli abbagii, le non fi ha molta attenzione ad altri lumi della Storia.

> Anno di Cristo Mc. Indizione viii. di Pasquale II. Papa 2.

di Arrigo IV. Re 45. Imperadore 17. di CORRADO II. Re d' Italia 8.

[e] Pandul-BBIAMO da Pandolfo Pifano [ e], che fu fatta calda iftan-Pijannin A za dal Popolo Romano a Papa Pafquale, perchè venisse II. Par. I. cacciato da que contorni l'Antipapa Guiberto, il quale per tan-Tom. III. 11 anni avea travagliata e tenuta in guerra la loro Città, con esibire a questo esfetto buone somme d'oro e d'argento. Giunsero nello tlesso tempo Ambasciatori di Ruggieri Conte di Sicilia, che ammessi all'udienza del Papa, posero a i di lui piedi Exa Volgmille oncie d'oro. Animato da questi impulsi ed aiuti il Ponte- Ann. 1100. fice, spedt l'esercito contra di Guiberto. Dimorava costui nella Città d'Alba, e fostenne per qualche tempo l'assedio d'essa. Veggendo poi disperato il caso, ebbe maniera di scampare, e di ritirarli in un forte Castello; ma quivi all'improvviso la morte il colfe, e mancò di vita offinato nel fuo Scisma, pentito più volte d'avere assunto il titolo di Pontesice Romano, senza però mai pentirsi daddovero per riconciliarsi col vero Vicario di Cristo, e sar penitenza de'suoi enormi eccessi. Colla morte sua restò liberata la Chiesa di Dio da una gran peste, da un terribil nemico. Non reltò essa nondimeno immediatamente quieta; imperciocchè i feguaci d'effo Giberto in luogo di lui eleffero Papa un certo Alberto, che neilo stesso giorno su dispapato. Laonde pasfarono all'elezione di un certo Troderico ; e questi per più di tre Mesi fece fra suoi aderenti una ridicola figura di sommo Pontefice . Ma i Romani , o pure i Normanni misero le mani addoffo a questi mostri, e confinarono il primo in S. Lorenzo d' Aversa, l'altro nel Monistero della Cava presso Salerno. Saltò su col tempo anche il terzo, appellato Maginolfo, che nel di 2. di Novembre fu da'iuoi parziali promoffo al Pontificato, e prefe il nome di Silvestro IV. Sigeberto nella Cronica sua [a] se-salsigebert. condo l'edizion del Mireo terive, che essendosi costui ritirato in in Chronico una Fortezza Berto caput & Rellor Romana militia cum expe- rai. dicione Cleri & Populi eum inde extraxit, & ad Warnerum Principem Ancona in Tiburtinam Urbem adduxit, dove fu da gli Scismatici creato Papa; ma per attestato del medesimo Scrittore, coltui non multo post reprobatur a Romanis, O fama nominis ejus evanuis. Di ciò riparleremo all' Anno 1106. Sicchè nè pur dopo la morie di Gniberto pervenne ad una intera quiete Papa Palquale. Nè si dee tralasciar senza osservazione, che in questi tempi la Marca d' Ancona, non diversa da quella, che tempo fa era denominata Marca di Camerino, o di Fermo, ubbidiva allora ail' Imperadore Arrigo IV. Ne era Marchese Guarnieri, da cui probabilmente, o da'fuoidifcendenti, che portarono lo stesso nome, fu quel paese poscia chiamato la Marca di Guarnieri; e questi riconosceva per suo Signore il suddetto Arrigo, come costa da un pezzo di Lettera da lui scritta al medesimo Augusto presso di Sigeberto. Che se questo Guarnieri teneva, ficcome abbiam veduto, Tivoli, anch'egli dovea recar delle molestie a Roma e al Pontefice Pasquale.

ō.

7

ø

ERA Volg.

ABBIAMO dal fopralodato Pandolfo Pifano, che il Papa non so, fe nell' Anno prefente, o pure nel fuffiguente, ricupetò col·la forza dell'armi Città Caftellana. Mosse anche guerra a Pietrodal·la Colonna [il primo che s'incontri di questa nobilissima Famiglia nelle Storie] perchè aveva occupara la Terra di Cavi, pettante alla Chiefa Romana. Tolta sin non folamente ad esso presente la Terra di Cavi, pettante alla Chiefa Romana. Tolta sin non folamente ad esso pettante la Terra di Gavi, pettante alla Chiefa Romana. Tolta sin non folamente ad esso pettante va allora la Nobiltà di quella Casa se esserio, e con comincia va allora la Nobiltà di quella Casa se, se seste un consultata della Terra di Colonna, che su poi loro restituita. Poco pote godere del siu nouvo regno di Gerussemme, e delle nuove conquiste da lui satte l'inclito e pississimo della Terra di Colonna, che si positi della sulla segna della sulla sin sinterno nell'Anno prefente, passò a miglior vita nel di 18. di Luglio, lassiando con di si sul mercini. Piana di benediciori di Alaccia Goderna della cara della cara della cara della cara della cara di cara della cara della

(\*\*) Carli- po di sè una memoria piena di benedizioni. (a) Accorfo a Generale del propositioni del propositi

to eletto e confectato Vescovo di Savona, alla testa di quell'
(5) Ordenie, esterito s'inviò alla volta di Collantinopoli, (c) Seco andarono
l'institu.

Estadispati, il Vescovo di Pavia, e Alberto da Biandrate potentissimo Lomchadispati, il Vescovo di Pavia, e Alberto da Biandrate potentissimo Lomchadispati, penso Tritano Calco (d), ma bensì per terra, attestandolo II

Il Maria Abbate Urspergense (e), e l'Annalista Sassono (f) con die lotto
(c) 1888 questi, Anno. Ex Lamgebardis cum Medidalanensi O' Papiensi Epiurspersione propositione del Papiensi Papiensi Papiensi (e) paiensi persona il Pader
(d) 1888 persona in Bulgarie Civitatibus Spermeverum. Rapportail Pader
(d) 1888 Becchini (g) un'insigne Donazione fatta in quest' Anno dalla

simindi Po
Benedetto di Gonzaga, e scritta Anno ab Incarnatione Domini

pade de Millessono Cantessono, Indistano Decima, Kalensia Junii. Ma

(b) Fiorent, non può convenire a quell'Anno l'Indizione X. e dal Fiorenti-Monor. di ni (b) fappiamo, che la Contessa dimorava in Toscana nel Matildha.

1

d) 7. di Giugno dell'Anno prefente. Dimorava anche in Firenze Ea. Volg. in Palatio Damus [Cioè del Domon] Sandi Johannis, dove tenne Ann. 11000 un Placito nel dì 2. di Marzo, da me dato alla luce. Però fembra verifimile, che quel Documento appartenga all'Anno 1102. in cui veramente Matilda fi trovò in Lombardia. Secondoché lerive Romoallo Salernitano (a), in quell'Anno Ruggieri Duca di Puglia (ph. Rumalisede) e prefe la Città di canola, che egli durante l'alsection avez nentifiatto cignere tutta all'intorno con delle reti. Bomondo Principe Re. Italie. d'Antiochia fuo Fratello reftò nel prefente Anno prigione de i Turchi: i i che riufcì di grave danno a gl'interessi del Cristianessimo in Oriente.

þ

le

10

ŀ

10-

27-

ot-

ji i

E;

las

fta-

nell'

200

,od

e li

io l'

otto

野野山山山

ä

155

1

1000

Anno di Cristo Mci. Indizione ix. di Pasquale II. Papa 3. di Arrigo IV. Re 46. Imperadore 18.

TUNESTATO fu l'Anno prefente dalla morte di due illustri Principi nello stesso Mete di Luglio. L'uno su Corrado Re d'Italia, Figliucolo di Arrigo IV. e l'altro Ruggieri Conte di Sicilia. Quanto a Corrado non si fazia l'Abbate Ufrepergense (b) con (i) Abbata altri Storici di esaltare le di lui Virtà. Niuno gli andava avanti de preta, nella Mansuetudine, nella Continenza, di maniera sensifica che pareva un Angelo in carne. E pure questo buon Principe pro-Sano, che in questi tempi fenza titolo Regale facea volentieri da Regina initalia. Che disgusti ella dese all'ottimo giovane Corrado, non fi sa; ma gliene diede. Dappoichè Arrigo suo padre non ebpe più forze in Italia, nè pur ella ebbe più biogno di Corrado. E non seppe tacer Donizone, che è pure il Panegirista della Gonetsia, questi averità, frivettodo (c):

Ínfra Chonradus Longobardos Comitatus Dum flaret, difcors a Mathildi fuit ipfo Tempore. Duravit modicum difcordia saliss. Nam petiis partes Tufcanas Rex. bli tamdem Nobilibus quidam facientibus expulit iram.

Che Matilda non folamente fignoreggiafse in Tofcana, e in parte della Lombardia, ma ftendeise anche la fua autorità in Mila (Llandin, o, fi pub raccogliere da Landolfo di San Paulo (d). Quiví fu e- fui maior letto Arcivelcovo Masildis Comisissa sovre Landolfo da Badagio; Hillian Marca di Arca de Carta del Carta d

(c) Donize in vita Mashildis l. 2. cap, 13.

Omnuney Google

Exa Vole, decaduto questo, restò eletto e confectato Anfelmo IV. da Baiso, Ann. 1101. il quale Virga Pastorali per munus Matildis Abbatissa [ dovrebbe essere Comitiffa adbasis. Collo stendere così le simbrie della fua autorità dovea Matilda annientar quella del Re; fors'anche non gli fomministrava quanto occorreva pel decente suo trattamento. Però forte in collera il Real Giovane si ritirò a Firenze, dove forpreso da maligna sebbre nel Luglio di quest' Anno diede fine alla fua vita. Per testimonianza dell' Urspergense corse qualche voce, che così immatura morte fosse provenuta da veleno; e forse ne fu da i maligni incolpata la medefima Contessa Matilda, scrivendo il fopra mentovato Landolfo: Quum pervenisses Florentiam Rex ipse prudens & sapiens, arque decorus facie [ prob dolor!] adolescens, accepta posione ab Aviano Medico Marildis Comisissa, vitani finivit. Le Virtù di Matilda tali furono, che non può cadere fopra di lei un sì nero fospetto. Per quel che riguarda Rug-(2) Romu- gieri Conte di Sicilia, (a) anch' egli nel medesimo Mese su rapito

alden Sa. dalla morte; Principe valoroso e glorioso al pari di Roberto Guiteranan.in scardo suo Fratello sopra la Terra, ma più di lui religioso, clechonico.

feardo fuo Fratello fopra la Terra, ma più di lut religiofo, clemente, liberale, e fezialmente memorabile per aver liberata la Sicilia dal giogo de Saraceni, e refittuiro in elsa il culto del vero Dio colla fondazione di tanti Vefcovati, Spedali, e Templi del Signore. Lafciò dopo di sò due piecioli Figliuoli, Simone primogenito, che fu riconoficiuto toflo Conte di Sicilia, e di Calabria, e Ruggieri nato nell'Anno 1097. Che divenne coltempo Re di Sicilia: a mendue fotto il governo della Contellà Adelaide Ioro Marte, Donna, che coll'alterigia univa una gran fete del danaro altrui, e però cagione, che in que 'principi della foa tutela, fuce deffero non poche fedizioni fra i fudditi soi. Non parlo di un terzo Figliuolo appellato Goffredo probabilmente baltardo, perchè foffe era premotto al Padre.

IN quest Anno sul principio d'Aprile Guess Jo Nuca di Baviera, per redimer i sou peccati, imprese il viaggio di Terra lanta, e sul consume si un con Guglielmo Duco d'Aquirania (b). Conducevano seco structura, questi due Principi un'Armata di cento sentanta mila Crociati. A minimo. questi precedeva l'altra de Lombardi, che dicemmo incammination ta con Anslemo Arcivoscovo di Milano, il cui difegno fatto fulle Commilia de la prequanto ne correa la voce, e ra di voler conquistre Barta.

(c) Roche, bilonia, come se quella sosse una bicocca. Ma tanti castelli in aria plus Cude andarono ben presto a finire in nulla. Passara che su si gran molemente de tittudine di gente nell'Asia, (c) per tradimento dell'Imperative grinti.

Aleffio, che paffava d'intelligenza co i Turchi, parte per gli sten. Ess Volg. ti e mancanza de' viveri , parte per le sciable e freccie nemiche, ANN.1101. perì quasi tutta. Fra gli altri Principi, che lasciarono la vita in sì sfortunata spedizione, (a) uno su il suddetto Arcivescovo di Mi- (a) Landullano, o sia ch'egli morisse in una zusta co' Turchi, o pure che se fia junior Hestor. Merito fuggiffe a Costantinopoli, dove Landolfo da San Paolo scrive, diolan.c. 2. che succedette la sua morte. Salvossi dopo la rovina del suo esercito il Duca Guelfo, e per mezzo ad infiniti travagli ebbe almen la consolazione di arrivare a Gerusalemme . Soddissatto ch' ebbe ivi alla sua divozione, se ne tornava questo Principe per mare a casa; ma giunto all'Isola di Paso, o pure di Cipri, e colto da una mortale infermità, quivi finì di vivere, e trovò la sua sepoltura o nel presente o nel susseguente Anno: Principe glorioso per tante sue militari imprese, e massimamente per aver piantata in Germania, e lasciata quivi in gran potenza una Linea di Principi Estensi, la qual tuttavia più che mai fiorisce nella insigne Casa di Brunswich, Wolfembuttel, e Luneburgo, dominanti anche ful Trono dell' Inghilterra . Restarono di lui due Figliuoli maschi, cioè Guelso V. Marito della gran Contessa Matilda, ma da lei separato, ed Arrigo, appellato per sopranome il Nero. Succedette Guelfo V. nel Ducato della Baviera, e questi poi si segnalò colle doti della Pietà, del Valore, e della Liberalità, come s'ha dalla Cronica di Weingart. In qual Anno egli terminalse i suoi giorni resta tuttavia allo scuro. Certo è, che vivente ancora esso Guelso, Arrigo fuo Fratello portò il titolo di Duca, e ne vedremo una pruova all' Anno 1107. Truovasi nel Maggio del presente Anno la Contessa Matilda in Governolo sul Mantovano, (b) dove re- (b) Bacchistituisce al Monistero di S. Benedetto di Polirone l'Isola di Re- ni Stor. di

vere con altri Beni. Si accinfe ella in questi medesimi tempi a Paironale, ricuperar la Città di Ferrara, che tanti anni prima le si era ribellata; e fatto un gran preparamento di foldatesche, chiamati anche in aiuto i Veneziani (c). e Ravennati, che vi accore con una squadra di c)., e Ravennati, che vi accore sero per Po con una squadra di navi, nell'Antunno passo all'al fair-scher.

sedio di quella Città.

į.

ŀ

10

. 1

ø

3

Contra quam gentes numero fine duxit & enfes, Tufcos, Romanos, Langobardos galeatos, Et Revennates, quorum funt maxime Naves. Circumflant equidem multa maris atque carina A Duce practaro transmissa Venetiano:

Tomo VI.

Son

Rev. Italic.

Tom. XV.

Rev. Italic.

Chronicon Eftenfe

in on Grayl

ERA Vols. Son versi di Donizone (a), che soggiugne, avere i Ferraresi Annitioi, alla vista di tanto ssorzo prela la risoluzione di arrendersi: con ial Donizo de fenza spargimento di sangue tornò quella Città sotto il dotild. 1. 2. minio della Contessa. сир. 13.

> Anno di Cristo Mcii. Indizione x. di PASQUALE II. Papa 4. di Arrigo IV. Re 47. Imperadore 10.

Concilior. Tom. X.

ELEBRO' in quest' Anno Papa Pasquale un solenne Cona cilio in Roma nella Basilica Lateranense (b), in cui rinovò la scomunica contra dello Scismatico Imperadore Arrigo IV. e confermò i Decreti de precedenti sommi Pontefici intorno alla Disciplina Ecclesiastica. In Germania esso Arrigo sul principio di quest' Anno, o sul fine del precedente, raunati in una Dieta i Principi di quelle contrade, trattò con essi di levar lo Scisma. e di restituir la pace alla Chiesa e a i Popoli. Fu consigliato da tutti i saggi di riconoscere il Romano Pontefice Pasquale, ed egli anche promife di portarsi a Roma, dove in un Concilio si esaminasse tanto la sua, quanto la causa del Papa, e ne seguisse concordia. Ma l'inselice Principe non attenne dipoi la parola : anzi si seppe, ch'egli andava tuttavia macchinando di creare un nuovo Antipapa: il che non gli venne fatto per difetto non già di volontà, ma di potere. Avea Papa Pasquale inviato per suo Nunzio e Vicario Residente presso la Contessa Matilda Bernardo Cardinale della fanta Romana Chiefa, ed Abbate di Vallombrosa, uomo di rara probità e prudenza. Fra gli altri affari, ch' egli trattò colla Contessa, uno de' principali su l'ottener da essa la rinovazion della Donazione di tutti i suoi beni alla Chiesa Romana. Gli aveva essa donati alla medesima Chiesa fin sotto Papa Gregorio VII. ma per le gravi turbolenze dipoi inforte s'era smarrito lo Strumento della medesima Donazione. Però stando essa Matilda nella Rocca di Canossa nel dì 17. (c) In AP di Novembre dell' Anno presente, confermò e rinovò (c) per

thild.

pena. aa Donizonem manum Bernardi Cardinalis & Legati ejusdem Romanæ Ecclesia, in Vit. Ma- la Donazione di tutti i suoi beni, tanto posseduti, quanto da possedersi, e tanto di qua, quanto di là da' Monti, in favore della Chiesa Romana. Lo Strumento tuttavia esistente si legge in fine del Poema di Donizone. Era la medesima Contessa in quest'

Anno nel dì 4. di Giugno in loco qui dicitur Mirandula, e quivi Exa Volg. fece un aggiustamento (a) con Imelda Badessa di S. Sisto di Pia. Ans. 1102. cenza per conto del Castello, e della Corte di Guastalla. Ap- Italie. Difparteneva quella nobil Terra, oggidì Città, al Monistero sud fort. 71detto di S. Silto, fino da i tempi dell'Imperadrice Angilberga Fondatrice del medesimo. Dovea Matilda averlo occupato, e gliel

restituì nell' Anno presente. LASCIO', come già di sopra accennammo, Anselmo Arcivescovo di Milano, allorchè intraprese il viaggio di Terra Santa, per suo Vicario in quella Città e Diocesi Crisolao, chiamato Groffolano dal Popolo, a cui quel nome Greco dovette parere alquanto straniero. Egli era Vescovo di Savona (b), uomo (h)Landulaffai dotto, sapea predicare al Popolo, e nell'esteriore affetta- fin funtor va grande mortificazione, fommo sprezzo del Mondo, usando cap. 4. vesti grosse e plebee, e cibi vili dopo molta astinenza. Un di quel Prete Liprando, a cui gli Scismatici aveano tagliato il nafo e gli orecchi, persona di gran credito non meno nella sua Patria, che in Roma stessa, l'esortò a cavarsi di dosso quel sì orrido mantello, e a prenderne uno più conveniente al suo grado. Gli rispose Grossolano di non aver danaro. Esibitone a lui in prestito, replicò, ch'egli sprezzava il Mondo, nè volca mutar registro.. Allora Liprando gli disse: In questa Città ogni persona civile usa Pelli di vaio, di grifo, di martora, ed altri ornamenti, e cibi preziofi. Con questi vostri groffolani abiti vedendovi i forestieri, ne vien disonore a noi altri: il che si dee offervare, come una volta fosse in uso e credito in Italia il vestirsi di preziofe pelliccie. Probabilmente Groffolano era qualche Calabrese, che sapea bene il suo conto, ed anche su intendente della Greca favella. Intefasi poi la morte dell'Arcivescovo Anfelmo, si raunò il Clero e Popolo di Milano per eleggere il Successore. Concorrevano molti in due Landolfi Canonici ordinari della Metropolitana. Groffolano si oppose per motivo che sossero lontani, perchè erano iti in Terra fanta. Allora Arialdo Abbate di S. Dionisio con una gran moltitudine della Plebe e de'Nobili proclamò Arcivescovo il medesimo Grossolano, che con tutto il suo sprezzo del Mondo corse subito a mettersi nella Sedia Archiepiscopale. Spedì la parte, che non concorreva a tal elezione, i suoi Messi a Roma per impedire, che non sosse accettato per varj motivi. Ma ricorsi i sautori di Grossolano a Bernardo Cardinale e Vicario del Papa in Lombardia, questi ne

Vv 2

ed

(O

'n

i 6

ż

ij

1000

E.

En Voig. trattò colla Contella, e fo rifoluto di ammettere la perfona di Anniteta Groffolano, il quale alcuni van folpettando [non so fe con valevole fondamento] che foffe prima al pari di Bernardo Cardinale, Monaco Vallombrolano. Però in fretta fe n'andò elfo Bernardo a Milano, e portò la Stola [cioè il Pallio] che fu ricevuto da Groffolano fra lo ftrepitolo plaufo del Popolo. Saliro lo fastiro folfolano dove egli mirava, allora cominciò ad ufar cibi delicati e vefli preziofe. Ma poco pafsò, che Liprando con gli altri gli mofse guerra, trattandolo da Simoniaco, e dello dello

perciò da Pattore illeguttimo. Secondo che s'ha dal Caralogo de (a) Cratler gli Abbati di Nonantola (a), e dal Sigonio, la fuddetta Congost dibiant tifat, mentre era nel Cattlello di Panzano, allora del diffretto
simunto, di Modena, nel di 15, di Novembre, correndo l'Indigione
percepto, de di Caralogo de Vicario generale del Papa in Lombatdi Bernardo Cardinale e Vicario generale del Papa in Lombatdi Carlo I Tabla, andre in Percepto allo Carlo del Caralogo.

XI. doud al Montitero di Nonantola tul Modenete, con licenza di Ernardo Cardinale e Vicarno generale del Papa in Lombardia, Caftel Tealdo potto un Ferrara colla Chiefa di S. Giovanni Battíla. E ciò in remuffiore de'fuoi peccati, e in ricompania del Teloro di quel Montitero, di cui s'era efsa tervita ne' bifogni delle patsate guerre. Fu quefto l'ultimo Anno della vi ad l'Itale Michele. Dosedi Venezia (di. Fibbe ner fuocefes-

(b) Dand, ta di l'Itale Mitchele, Doge di Venezia (b). Ebbe per successoin Granica, re Ordelaso Faledro. Restallis.

Anno di Cristo MCIII. Indizione XI. di Pasquale II. Papa 5. di Arrigo IV. Re 48. Imperadore 20.

(c) Atisar A V. F. A celebrato Arrigo IV. Augusto la festa de fanto Naturalization de la Companya (c) pubblicamente fatto supere a internationalization de la Companya (c) per la companya

(d) Lendale perché mulla effettud di quanto avea promefio. Certo è, che fina 5. all'Anno prefente fi dee riferire uno firepitofo avvenimento del Paule Hill. La Città di Milano, diffusamente narrato da Landolfo inniore honiciosa, e que cipia, (d), Storico di quella Città, e di quelli tempi. Era già flato Tem. F. creato Arcivescovo Crisolao, o sia Grossolano. Il sopra mento-

vato Prete Liprando continuò a fostenere, ch'egli Simoniacamen- ERA Volgte era entrato in quella Chiefa, e si esibì di provarlo col Giudi- Annetto3. cio del Fuoco, che quantunque non mai approvato dalla Chiefa, pure in questi Secoli sconcertati non mancava di sautori. Fece istanza Grossolano, che Liprando desse le pruove di tale accusa: ma non apparisce, che il Prete ne producesse alcuna: il che sa conoscere l'irregolarità del suo procedere. Venne egli in fine alla pruova del Fuoco; ed alzata nella Piazza di Santo Ambrosio una gran catasta di legna, lunga dieci braccia, ed alta e larga quattro braccia più dell' ordinaria statura de gli uomini, allorchè effa fu ben accesa, Liprando vi passò per mezzo, e ne usch salvo, senza che nulla si bruciasse nè pur delle vetti Sacerdotali, ch' egli portò in quella congiuntura, con acclamazione di tutti gli spettatori. Veggendosi Grossolano come vinto, giudicò bene di ritirarfi, e di andarfene a Roma, dove fu graziolamente accolto da Papa Pafquale. La risoluzion di Liprando era già stata disapprovata da alcuni Vescovi Suffraganei di Groffolano, che si trovavano allora in Milano; molto più dispiacque alla saggia Corte di Roma, che sempre riprovò i Giudizi di Dio non Canonici, ficcome invenzioni umane da tentar Dio. E perciocchè si trovò, che essendo restato il Prete Liprando lefo in una mano e in un piede nella pruova fuddetta, benchè si attribuisse ciò ad altre cagioni, pure su messa in dubbio nella stessa Città di Milano la pruova da lui satta, e ne succederre del rumulto colla morte di molti. Trovossi nel di 19. di Novembre la Contessa Matilda in Palatio Florentino

(a), dove concedette un Privilegio a i Monaci di Vallombrofa. (3) Mahili.
Circa questi tempi Adelaide Vedova di Ruggieri Conte di Si danali. Assidia, e Turtice di Simone suo Figliuolo, veggendo fprezzato bane sinda Siciliani il suo governo (b), pensò a fortificarlo col chia (3) Ododnici
mare colà dalla Borgona Roberto, Principe non men valoro sineli, sulla
fo, che prudente, a cui diede in Moglie una sua Figliuola
11 dichiarò poscia Turore del Figliuolo e Governatore dell'1fola: il che fervi a tenete in briglia le testle calde di quelle

contrade.

ĮÌ.

1

n

S. St. Ch. 79

Anno

Exa Volz. ANN. IIC4

cap. 14.

Anno di Cristo Mciv. Indizione XII. di PASQUALE II. Papa 6.

di Arrigo IV. Re 49. Imperadore 21.

(a) Pagins CECONDOCHE' offervo il Padre Pagi (a), abbiamo dalla Cronal. Bases. Deica di un Anonimo di Treveri (b), che nel Marzo del pre-(b) Anony feete Anno Papa Pafquale II. celebrò in Roma un gran Concilio, mus Trevis di cui niun' altra menzione si truova presso gli antichi Scrittori. Ducley in Ma forfe non è ficura quella notizia, e fi dee riferire all' Anno feguente. Solennizzò l'Imperadore Arrigo la festa del santo Natale (c) Ablas in Magonzi (c), ed allora fu, the Arrigo V. Re fuo Figlinolo

in Chronico, all' improvvilo si ritirò da lui , e diede principio alla ribellione contra del Padre, che uno o due anni prima l'avea promoffo al grado di Re. Dieboldo Marchele, Berengario Conte, ed altri furono i Configlieri di tanta iniquità, fub specie Religionis, come scri-

(d) Otto ve Ottone da Frifinga (d). Han pretefo alcuni, ch'egli foise a Enfogentis Lid moffo da una Lettera di Papa Pasquale, accennata da un anti-7. (4).8. co Storico (e), in cui era esortato a soccorrere la Chiesa di Dio. (c) Fer. Ma non vuol già dir quetto, che il Pontefice l'efortaffe anche a rinuc. ujud bellarsi contra del Padre, e a prendere l'armi contra di lui. Sen-Dacher, in za questo nero attentato poteva egli cooperare alla retta intenzione del Pontefice Romano. Può nondimeno effere, che di questo

pretesto si valessero i nemici di Arrigo per rivoltare contra di lui (f) Anna- il Figliuclo. Scrive l'Annalista Sassone (f), che il giovane Arrigo spedi immantenente dopo il Natale a Roma i suoi Legati ad abiurare lo Scisma, e a chiedere configlio al Papa intorno al giuramento da lui prestato al Padre di non mai invadere il Regno senza licenza d'esso suo Genitore. Il Papa gli mandò la benedizione ed affoluzione, purchè egli volesse operare da Re giusto, ed essere buon Figliuolo della Chiefa: il che bastò all'ambizioso giovane per dar di piglio all'armi contra del Padre. Tacendo nondimeno l'Urspergente, e l'Autore della Vita d'Arrigo IV. presso l'Urstisso,

ed altri, questa particolarità, si può dubitar della verità, benchè da essa nè pur risulti l'approvazione di quel che succedette dipoi. Avvenne in quest' Anno uno fcandaloso sconcerto in Parma, rife-(g) Donizo rito da Donizone (g) . Portofli Bernardo Cardinale e Vicario del in Vita Ma- Papa in Lombardia a quella Città per la Festa dell' Assunzione della Vergine, e cantò la Messa nella Cattedrale. Dopo il Vangelo predicò al Popolo; ma perchè volle entrare a parlar con grave difprez-

fprezzo di Arrigo IV. come Principe scomunicato, trovandosi in Exa Volge quell' udienza molti ssimi tuttavia ben' affetti al medesimo Augu- Annitosto, s'irritarono talmente, che dopo la Predica, messa mano alle fpade, corfero all' Altare, e s'avventarono al Cardinale, il condussero prigione, e svaligiarono tutta la di lui Cappella, cioè tutti i di lui paramenti per la Messa. Fu portata questa disgustosa nuova alla Contessa Matilda, che si trovava allora nel territorio di Modena. Raund ella incontanente quelle milizie che potè, e paffati appena tre giorni dopo quella brutta fcena, marciò alla volta di Parma. Non aspettarono que'Cittadini intimoriti, ch'essa arrivasse, e consegnarono ai Vassalli nobili della medesima il Cardinale, colla restituzione ancora di tutti i suoi sacri arredi. Altro male non fece la Contessa a i Parmigiani, perchè il piissimo Cardinale perorò in loro favore. In quest' Anno, secondochè abbiamo da Tolomeo da Lucca (a), cominció nell' Agosto la guerra fra i (a) Ptolom. Pifani e Lucchefi, e ne fegul una battaglia, in cui i Pifani ebbero Annalibus la peggio. Presero i Lucchesi il Castello di Librastratta, e ne con-brevibus. dulsero prigioni i Castellani alla loro Città. Dalle Carte riferite dal Padre Bacchini (b) si scorge, che la sopra lodata Contessa (b) Bacchi-Matilda sul fine d'Aprile trovandosi in Nogara sul Veronese, con- ni Isroria di fermò ad Alberico Abbate del Monistero di San Benedetto di Po-nell' Aplirone vari Beni. Parimente la medesima, mentre era a Coscogno pendis. Villa delle montagne di Modena nel di 15. di Settembre, donò allo stesso Monistero la metà dell'Isola di Gorgo con altri Beni. A tali donazioni intervenne sempre il consenso del suddetto Cardinale Bernardo Vicario del Papa, trattandosi di disporre di Beni già donati alla Chiesa Romana . Vedesi sotto quest' Anno la vendita della Corte Firminiana, fatta da Ottone eletto Arcivescovo di Ravenna a Landolfo Vescovo di Ferrara (c). Per quanto s'ha dal (c) Antique Venna a Landolfo Vescovo di Ferrara (c). Rossi (d), questi dopo la morte dell' Antipapa Guiberto su intruso fertat. 28. nella Sedia Archiepiscopale di Ravenna; e da questo Atto si rac-Histor. Recoglie, ch'egli non aveattovato peranche, chi avesse voluto con-vennes. secrarlo.

'n

į

æ

βĈ

150

30

福 即 即 四 日 日 日

ERA Voir. ANNITES.

## Anno di CRISTO MCV. Indizione XIII. di PASQUALE II. Papa 7. di Arrigo IV. Re 50. Imperadore 22.

ECE il Pontefice Pasquale atterrar le Case della nobil Famiglia de' Corsi in Roma, forse perchè ridotte dianzi in sorma (a) Pendul- di Fortezza. (a) Stefano Nobil Romano, Capo di quella Cafa, in Via Pa- fe l'ebbe tanto a male, che uscito di Roma si fece forte nella Baschelit II. silica di San Paolo, e nel Castello, che in questi tempi abbraccia-Rer. Italic. va effa Basilica. Concorrevano a lui tutti gli sgherri e masnadieri, co'quali poi infestava non solo i contorni di Roma, ma la Cit-

tà medefima. Destramente proccurò la Corte Pontificia intelligenza in esso Castello, e di ricavare in cera la forma delle chiavi di quel fotte Luogo. Formatene poi delle nuove, coll' aiuto d'esse una notte furono introdotte le milizie Pontificie, che dopo una vigorofa battaglia s'impadronirono della Terra, con esfere fuggito (b) Pagins Stefano travestito da Monaco. Siccome osferva il Padre Pagi (b) Annal. Bar. coll'autorità di Eadmero (c), fu celebrato in quest' Anno dal Pon-(c) Eadme tefice Pasquale II. un Concilio nella Basilica Lateranense. Fra l'al-S. Arfelmi tre materie, che vi si trattarono, abbiamo da Landolfo juniore, lib. 4 (d) Landul. (d) che fu quivi agitata la causa di Groffolano Arcivescovo di Mi-

lano, il quale per la fua dottrina, spezialmente dimostrata in con-Paulo Hift. futare lo Scisma de' Greci, s'era acquistato non poco onore alla

Corte Pontificia. V'era in confronto di lui il Prete Liprando, che Ret. Italie. non dovette poter provare l'imputazione a lui data di Simoniaco. Però dopo aver Groffolano giurato di non aver forzato Liprando alla pruova del fuoco, riprovata da i Padri di quel Concilio, fu affoluto e restituito nella sua Dignità. Gli cadde in quell'occasione di mano il Pastorale : sul quale accidente la buona gente d' allora formò vari Lunari. Ma non per questo potè egli entrare in possesso della Cattedra sua, nè di Castello alcuno spettante al fuo Arcivescovato: tanta su la possanza della parte contraria in Milano . Verso il fine dell' Anno presente passò Papa Pasquale in (c) Idem Toscana (e), ne so io ben dire, se su allora, o pure nell' Anno fuffeguente, ch'egli tenne un Concilio in Firenze, a motivo che il Vescovo di quella Città, uomo visionario, sosteneva, che era già nato l'Anticristo. Probabilmente i tremuoti, le inondazioni, ed altri fconcerti di questi tempi , secero cadere il buon Prelato in questa immaginazione, la quale in vari altri tempi si truova in-

forta nelle menti delle persone pie e paurose. Si disputò non Eza Volg. poco di questo; ma pel gran concorso della gente curiosa, che a ANN-1105. cagion della novità fece un grave tumulto, convenne interrompere il Concilio, e lasciar la quistione indecisa. La decise poi il tempo, e sece conoscere la semplicità del Prelato. Per le memorie accennate dal Fiorentini si vede (a), che la Contessa (a) Fiorent. Matilda fi trovò in Tofcana in questi medelimi tempi, fenza Matildal.2. fallo per fare buon trattamento al Papa ito colà, il quale stando in Lucca nel Mese di Dicembre confermò i Privilegi a i Canonici Regolari di S. Frediano; ed innamoratofi della loro Riforma, che era allora in gran credito, la volle introdotta ne' Canonici della Basilica Lateranense. Tornossene dipoi il Pontesice a Roma. Tenne un Placito la suddetta Contessa in quest' Anno nel dì 23. d' Ottobre (b) in non so qual Luogo di Toscana, dove (b) Anig accordò la sua protezione a i Canonici di Volterra. Possedeva in Lombardia l'infigne Monistero di Monte Casino alcuni Beni, ad esso lasciati da Girardo da Cuvriago; e trovandosi la sopra lodata Matilda sul Modenese in S. Cesario nel dì 22. di Giugno, Giorgio Prete e Monaco di quel Monistero impetrò da lei il possesso e dominio di quegli stabili.

DAPPOICHE' il giovane Arrigo V. Re ebbe tirato nel suo partito Guelfo V. ed Arrigo il Nero, Duchi di Baviera, e i Saftoni, ed altri Principi, sentendosi affai forte, cominciò la guerra contra dell' Imperadore Arrigo suo Padre (c). Belle erano le (c) Aiban fue proteste, cioè di non aver altra intenzione, se non d'indur- Que Frisere il Padre a riconciliarsi colla Chiesa; ma sotto questo prete- grustice. 8. sto egli era dietro a promuovere gl'interessi propri colla depres. Saxo fione di chi gli avea dato e vita e Regno. Corrado fuo Fratello abbiam veduto, che occupò il Regno d'Italia; niuno nondimeno scrive, ch'egli portaffe l'armi contra del Padre. Manon così operò Arrigo V. Dopo varj fatti, ch' io tralascio, marciò egli colla sua Armata sino al Fiume Regen, che sbocca nel Danubio vicino a Ratisbona. Dall'altra parte d'esso Fisme s'accampò coll'esercito suo l' Augusto Arrigo suo Padre, ed erano per venire ad un fatto d'armi. Non si potè qu' trattenere Ottone Vescovo di Frisinga, Storico gravissimo, dal prorompere in sensate esclamazioni contra di un Figliuolo tale, la cui risoluzione non si può certo leggere senza orrore, perchè presa contro le leggi della Natura, ed anche della Religion Cristiana : percioccliè fuor di dubbio è, che la fanta Religione di Cristo non Хx Tomo VI.

d

gić.

1

i

:1

t0

Ø

12

Constitution Congli

Fra Wie approvò mai nè approva cotale inumanità. Ebbe maniera il Anna piovane Arrigo di titra dalla fua con promeffie e lufinghe il Duca di Boemia, e da latri Signori, di modo che il vecchio Arrigo IV. fu forzato a fuggirfene fegretamente. Seguì polcia un abboccamento in Elbinga il di 13, di Dicembre fra amendue, e fu determinato di tenere una Dieta univerfale del Regno a Magonza per la Fefta del fanto Natale. Ciò, che ne rifultaffe, lo accennerò all' Anno wenturo. Intorno a quelli fatti fi travava non lieve diferepanza fra gli antichi Scrittori, parlandone cadauno fecondo le proprie paffioni e fazioni. All' Anno prefente, o pure all'antecedente appartiene un curiofo Placito, a noi confervazo da Gregorio Monaco, Autore della Cronica di Far-

(a) Chom. Ia (a). Disputolli in Roma intorno ad un Castello occupato a La fischia, i Monaci da alcuni Nubili Romani. Allegarono questi ultimin Rom Zulia, lor Lavore il Privilegio di Collantino Magno, per cui appariva, 178-637. In cuel grande Imperadore ayea donato alla Chiefa Romana

che quel grande Imperadore avea donato alla Chiefa Romana rutta l'Italia, e tutti i Regni d'Occidente. Prefe all'inontro l'Avvocato de i Monaci a mostrare, che era fallo, o non si doveva intendere cesì quel Privilegio, facendo costare, che anche dopo Costantino gli Augustii aveano signoreggiato in Roma, e in tutta l'Italia. Però anche tanti Secoli prima di Lorenzo Valla la Donazion Costantiniana si vede impugnata, con estre poi giunta in quelli ultimi tempi ad estere anche ne gli stessi con estre poi giunta in quelli ultimi tempi ad estere anche ne gli stessi con si con estre positi protesti prima di continuò ancora in quell'Anno la guerra fra i Pisani e i Luc-Musilella.

continuò ancora in quett' Anno la guerra fra l'itali e i Lucchefi, e i primi per due volte reflarono feonfitti. Come quefle guerre fuccedeffero fra i Popoli della Tofcana, non fi sa
ben intendere, perchè era pur quella Provincia fotto il dominio della Conteffa Masilda, e firano fembra, chi ella o permetteffe tali feoncerti, o non aveffe forza o maniera di calmar

fatte fangiunofe gare.

Anno di Cristo Movi. Indizione XIV. di Pasquale II. Papa 8.

di Arrigo V. Re di Germania e d'Italia i.

N'infigne raunanza di Vescovi, Abbati, Principi, Baroni, e Popoli del Regno Germanico, s' era fatta in Magongonza (a) nel Natale dell' Anno precedente per trattare di con- Exa Volge cordia fra i due Arrighi Padre e Figliuolo, e fra gli Scismati- Ann. 1106. ci e la Chiefa Romana. Dovea, dico, intervenirvi il vecchio Urfaere in Arrigo, ma dal Figliuolo era trattenuto, come prigioniere in Comuno. un Castello. Fece egli istanza per la libertà; ma i Principi te gensico. mendo, che il Popolo avvezzo a favorir più lui che il Figliuo- 2.7. c. 11lo, non tumultuaffe, ed anche perchè Ricardo Vescovo d'Albano, e Gebeardo Vescovo di Costanza Legati Apostolici giunti a quella Dieta aveano confermata la scomunica contra d'esso Imperadore: non permisero, ch'egli venisse fino a Magonza. Gli andarono essi incontro ad Ingheleim, e tanto gli dissero colle buone e colle brusche, che l'industero a rinunziare al Figliuolo la Croce, la Lancia, lo Scettro, e gli altri ornamenti Imperiali, ma non già la Spada, e la Corona. Non manca chi scrive, effergli state tolte per forza queste divise della sua Dignità ; fcrivono altri, che spontaneamente le rassegnò. Si riconobbe Arrigo colpevole dello Scisma, e de'mali avvenuti per tal cagione, e pentito ne dimandò l'affoluzione al Legato Apostolico, il quale giudicò di non aver facoltà bastante per rimetterlo in grazia della Chiefa. Gittoffi anche a' piedi del Figliuolo (b), (b) Anony. ricordandogli il diritto della Natura; ma questi nè pure voltò mus in Vitgli occhi verso di lui. Portate a Magonza le insegne Regali, su confermato Re il giovane Arrigo V. e spedita una solenne ambasceria di alcuni Vescovi e Baroni a Roma, per comporre tutte le vecchie differenze, ed invitare in Germania il Romano Pontefice. Ma questi Ambasciatori nel passare pel Trentino surono affaliti da un certo Adalberto Conte (c), fvaligiati e cao (c) Abbar ciati in prigione, a riferva di Gebeardo Vescovo di Costanza, che donali tenne altro cammino, e fatto scortare dalla Contessa Matilda, sa Saxo. felicemente arrivò a Roma. Di questa iniquità avvisato Guelfo V. Duca di Baviera, corse colle sue genti, e ssorzate le Chiuse, obbligò essi malandrini a rimettere in libertà que' Prelati e Signori. Intanto il deposto Imperadore Arrigo si ritirò a Colonia e a Liegi, dove fu con qualche onore accolto, e di la scrisse Lettere compassionevoli a tutti i Re Cristiani, lagnandosi de' trattamenti a lui fatti dal barbaro Figliuolo, e della violenza usatagli per detronizzarlo. Una spezialmente se ne vede al Re di Francia, che non si può leggere senza ribrezzo. Trovati anche non pochi favorevoli al suo partito, e spezialmente Arrigo Duca di Lorena, ripigliò il pensiero di far guerra. Ma

Xx 2

ä

Exa Volg. prevalendo le forze del Figliuolo, e trovandosi egli ridotto in istato miserabile, pel crepacuore infermatosi in Liegi, quivi terminò i suoi giorni nel dì 7. di Agosto per comparire al Tribunale di Dio a rendere conto di tanti suoi Vizi, di sì lunga vesfazione data alla Chiefa, e del tanto fangue Cristiano, sparso pe' suoi capricci, e per la sua ostinazion nello Scisma. A lui eziandio si dee attribuire una gran mutazione seguita per sua cagione non meno in Italia, che in Germania. Certo è, che il Regno della Borgogna unito dall'Imperador Corrado I. alla Corona Germanica, patì molte mutazioni duranti le fopra riferite turbolenze. E da queste parimente procedette l'essersi buona parte delle Città di Lombardia messa in libertà con formar delle Repubbliche, senza più voler Ministri del Re, o sia dell'Imperadore al loro governo: del che parleremo andando innanzi. Era stato portato a Ravenna il cadavero dell' Antipapa Giberto, e quivi seppelliso. Dovette dipoi Ravenna rimettersi in grazia della Chiefa Romana; e però in quett' Anno andò ordine colà da Papa Pafquale, che fosse distotterrato il suo corpo,

[a] Albar e gittate l'offa nel Fiume [a]. Non mancavano persone vane, Ursperg in o pur ben affette alla di lui memoria, che spacciavano come Pandolf. vedute al suo sepolero delle risplendenti sacelle in tempo di Pifannia notte: il che aggiunto ad effer egli morio scomunicato, diede impulso alla suddetta risoluzione. Aggiungo, affinchè si conosca meglio la cabala, e malignità, ed anche l'ignoranza di quefli tempi, che furono divolgati vari miracoli, come fucceduti al Sepolero di questo sovvertitore della Chiesa di Dio. Fra le Lettere, a noi confervate da Udalrico di Bamberga, e pubblica-IblEscard, te dall' Eccardo [b], una se ne legge, scrista dal Vescovo di

med.evi

Poitiers all'Imperadore Arrigo, dove tratta de plurimis Mira-T.II. 10104, culis, que divina Clementia per merita felicis memoria Domni nostri Clementis Papa ad ejus Sepulcrum est operata, a Johanne Castellano Episcopo transmissa. Ma probabilmente sarà venuta non da uno di que Vescovi, ma da qualche Impostore quella ferie di Miracoli, per dar pascolo alla gente corriva. Fu anche data sepoliura in Liegi al corpo del morto Imperadore Arrigo, ma di lì a poco per decreto de' Vescovi Cattolici tolto su di Chiefa, e deposto in luogo non sacro.

Dopo effere stato circa il Mese di Febbraio a Benevento il [c] Falco Pontefice Palquale II. [c] si mise in viaggio alla volta della Lom-Benevent. bardia, ed intimò un Concilio da tenersi nella nobil Terra di Guastalla verso il fine d'Ottobre. Un gran concorso di Vescovi, ERA Volge Abbati, e Cherici, massimamente di Germania e d'Italia, e l' Ann. 1108. ambasceria del novello Re di Germania Arrigo V. rendè celebre quella facra Affemblea, a cui si diede principio nel dì 22, del fuddetto Mese. [a] Fra gli altri decreti, per umiliare la Chie-[2] Labbe sa di Ravenna, furono sottratte dalla suggezione di quell' Arci- Tom, X. vescovo le Chiese di Bologna, Modena, Reggio, Parma, e Piacenza, e non già di Mantova, come ha il telto del Cardinal Baronio in vece di Modena. Furono ivi riprovate di nuovo le Investiture date da' Principi Secolari a gli Ecclesiastici : formati vari decreti intorno al riconciliare alla Chiesa gli scomunicati; e deposti alcuni Vescovi Simoniaci, o pure ordinati nello Scisma. Colà fi presentarono i Legati de' Parmigiani, che già aveano rinunziato allo Scisma, con chiedere per loro Vescovo quel medesimo santo Cardinale Bernardo, che due anni prima essi aveano così maltrattato. Aggiunfero preghiere, acciocchèil Papa volefse portarsi a consecrare la lor nuova Cattedrale, al che egli accontent), ed ito colà con gran folennità confolò quel Popolo, e diede loro per Vescovo il Cardinale suddetto. Anche il Popolo di Modena concorde con Dodone, Vescovo zelantissimo di questa Città, avea nell'Anno precedente cominciata una nuova Cattedrale, giacchè la vecchia minacciava rovina. Non era peranche terminata questa gran fabbrica, in-cui fu impiegata una prodigio la quantità di marmi [b], quando l'impaziente Popolo de-[b]Trant. siderd, che si trasserisse colà il Corpo del santo lor Vescovo e S.Geminio-Protettore Geminiano. A tal funzione e festa, che seguì nel di Rev. Italio. 30. d'Aprile, intervennero tutti i Vescovi circonvicini ed immenso Popolo, accorso da varie Città colla stessa Contessa Masilda. Nata poi disputa, se si dovesse, o no, aprire l'Arca del Santo, su rimessa la decisione alla medesima Contessa, la quale configliò, che s'aspettasse la venuta in Lombardia del sommo Pontefice, già disposto a sar questo viaggio nell'Anno presente. In fatti arrivò egli a Modena nel dì 8. di Ottobre, predicò al Popolo, diede Indulgenze, fece aprir l'Arca di S. Geminiano; e trovato intero il facro suo Corpo, e mostrato al Popolo, svegliò una mirabil divozione ne gl'innumerabili spettatori. Dopo avere Papa Pasquale II, consecrato l'Altare nuovo del Santo, accompagnato dalla Contessa Matilda, e da una gran frotta di Cardinali, Vescovi, Abbati, e Cherici, s'inviò alla volta di Guastalla, dove, siccome abbiam detto, tenne un riguardevol Concilio.

100

ıė,

mt

á

t.le

000

100

ı le

13

0 8

ti Ti

1050

1023

22/1

117

e Ar

200 L

12

mail

2

Ena Volg. cilio. Da Parma paísò dipoi il Papa a Verona con difegno di conti-ANN. 1106, muare il viaggio verso la Germania, dove era invitato . (a) Ma Uspergenf. inforto in quella Città un tumulto contra di lui, ed avvertito egli. che il nuovo Re Arrigo V. siccome giunto a non aver più bisogno del Papa, parea poco disposto a rinunziar le Investiture de gli Ec-

clefiaftici: giudicò meglio di paffare per la Savoia in Francia, dove in effetto celebrò il lanto Natale nel Monistero di Clugn). Finì di vivere in quest' Anno, fenza lasciar dopo di sè Figliuoli maschi. Riccardo II. Principe di Capoa, ed ebbe per suo successore Roberro I. suo Fratello minore. Truovasi poi la Contessa Matilda sul (b) Antique principio di quest' Anno in Quistello, (b) oggidì Villa del Manto-Differt. 65. vano di qua da Po, dove fece giustizia a Giovanni Abbate di San

Salvatore di Pavia, che fi querelò per le violenze ufate da gli uo-

Cheine.

mini di Revere, sudditi d'essa Contessa, alla Terra di Melara, fortoposta a quel Monistero. Era già uscito dalle mani de' Turchi Boamondo Principe d'Antiochia, dopo aver comperata la libertà con promesse di una gran somma di danaro. Non sapendo egli do-(c) Sugar ve trovar tanto oro, venne in Italia, (c) e paíso in Francia nel in Via Luc Marzo dell' Anno presente, dove non solamente con lo scorrere per and Da varie Citià di quelle contrade commosse moltissimi a prendere la

Croce per accompagnarlo nel fuo ritorno in Oriente, ma anche prese in Moglie Costanza Figliuola di Filippo Re di Francia, e conchiuse le Nozze di Cecilia Figlipola naturale d'esso Re con Tancredi fuo Cugino, ch'egli avea lasciato Governatore d'Antiochia. Dt sopra abbiam veduto, che in questi tempi Guarnieri gover-

(d)Chronic nava la Marca d'Ancona. Si vede nella Cronica Farsense (d) un \* arțențe par. a. To.lt ricorfo a lui fatto probabilmente nell' Anno presente da i Monaci di Rev. Italic. Farfa contra di alcuni occupatori de' Beni di quell'infigne Monistero: siccome ancora la Lettera da esso Guarnieri scritta in loro savore, comandando auftoritate Domni Imperatoris prafentis Sereniffimi Henrici, che fosse rispettato quel sacro Luogo. Di qui, torno a dirlo, si ricava, che Guarnieri reggea quella Marca a nome dell'Imperadore, benchè la Chiefa Romana la pretendesse come Stato di sua ragione. E perciocche egli s'intitola, ed è intitolato Guarnerius Dei gratia Dux O Marchio, fe ne può inferire, che non la fola Marca d'Ancona, ma anche il Ducato di Spoleti, fossero a lui forioposti. Dicemmo di sopra, essere stato questo Guarnieri quegli, che promosse al Pontificato Romano, cioè creò Antipapa Maginolfo col name di Silvestro III. Ciò succedette nell' Anno presen-

te, prima che il Papa venisse in Lombardia, per attestato dell'

Ur-

An-

Urspergense (a), di cui sono le seguenti parole: Wernberus qui- ERA Volg. dam ex ordine Ministerialium Regis, qui Marcha, qua in partibus Ann. 1106. Aquina [dee dire Ancona] praerat, quasi baresim eamdem resu- Urspergens. scitaturus, collectis undecumque per Italiam copiis, corruptis quo in Chion. que multa pecunia Romanis nonnullis , dum Domnus Apostolicus Beneventanis immoratur finibus, quemdam Pfeudo-Abbatem de Farfara [ vuol dire Farfa, ma senza che si sappia, che in questitempi vi fosse un tale Abbate in quel Monistero. Forse ne su Monaco. ] prob nefas! Cathedra Sancti Petri imposuit, O ipsum Papam Cafaris sub vocabulo Sylvestri appellari voluit. Qui tamen post paululum turpiter, ut merebatur, a Catholicis eliminatus, vesaniæ suæ præmium male conquisiti, pejusque dispersi æris retulit. Nella Cronica di Fossancva (b) si mette questo satto sotto l' An- (b) Chron. no precedente. Marchion [dice quell' Autore in vece di Marchio, apud Ucioè Guarnieri ] venit Romam consentientibus quibusdam Romanis, ghell. O elegit Adinulfum [ tale probabilmente fu il suo nome ] in Lapam [cioè in Papam] Silvestrum ad Sanstam Mariam Rosundam infra Octavam fancti Martini ; sed sine effectu reversus est . Udalrico da Bamberga fra le Lettere da lui raccolte, e date alla luce dall' Eccardo (c), ne porta una scritta in quest' Anno da Papa Pas (c) Eccard. quale II. a tutti i Fedeli della Francia coll'avviso, che mentre es- med. evi lo Pontefice stava nel portico di San Pietro suori di Roma in occasio. Tom. 11. ne della Dedicazione della Basilica Vaticana, venit quidam Werne-Peg. 258. rius, Regni Teutonici famulus, in Romana Urbis vicina; e che questi s'era unito con vari ribelli della Chiesa Romana, abitanti fuori ed entro di Roma. Talibus sociis Presbyter quidam Romanæ Urbis advena se conjunxit, de quo vel ubi, vel bactenus ordinatus sit, ignoramus. Hanc personam egregiam, Nigromanticis, ut dicitur, prastigiis plenam, quum Fideles nostri, occasione Treuga Dei ab armis omnino de sisterent, in Lateranensem Ecclesiam induxerunt, O congregatis Wibertina fecis reliquiis, ei Episcopi nomen pernicio si ssime indiderunt. Soggiugne: Quum vero intra Urbem die altero rediissemus, monstrum illud turpiter ex Urbe profugiens, quo transierit ignoramus. Adunque coltui non era Abbate di Farfa. Abbiamo ancora dal Dandolo (d), che in quest' Anno (d) Dandul. in poco più di due Mesi accaddero in Venezia due suriosissimi in-inChronico. cendi, che distrussero molte contrade di quella nobil Città, perchè Rer. Italic. di materia combustibile era fabbricata la maggior parte di quelle cafe . S'aggiunse, che la Città di Malamocco fu affatto ingoiata dal Mare, laonde il suo Vescovato venne dipoi trasportato a Chioggia.

1

1

10

of-

ıJ.:

:17

16

5

(1:

Eza Volz. ANN.1107.

Anno di Cristo MCVII. Indizione xv.

di PASOUALE II. Papa o.

di Arrigo V. Re di German. e d'Italia 2.

TARJ viaggi ed azioni di Papa Pasquale in Francia in quest' Anno si possono leggere nella Vita di Lodovico il Gros-[a] Sugerius so scritta da Sugerio Abbate [a]. Anche il Padre Pagi [b] ne apud Du-chesne Seri. fa menzione. Io tutto tralascio, bastandomi di accennare, che pior. Rer. il Re Arrigo V. sped) una solenne Ambasciata in Francia, per tranc. [b] Pagius trattare con esso Papa dell' affare delle Investiture, perciocchè egli al pari del Padre volca fostenerle contro i decreti di Roma. Il capo de gli Ambasciatori era Guelso V. Duca di Bavicra, uomo corpolento, e che usava un tuono alto di voce. Parevano essi andati più per intimidire il Papa, che per trattare amichevolmente di concordia. E niuna concordia in fatti ne segul, ma solamente delle minaccie. Che il Pontefice ritornasse in questo medesimo Anno in Italia, si raccoglie da una sua Bol-[c] Bacchi- la [c] data Mutina Kalendis Septembris Indictione I. Incarnationi Istali Po-nis Dominica Anno MCVII. Pontificatus autem Domni Paschalis

Append.

II. Papæ Nono. Era in Fiesole nel di 18. di Settembre. In quest' Anno la Contessa Matilda nel dì 19. di Febbraio trovandosi nel Contado di Volterra, tenne un Placito, in cui fece un decreto in favore de' Canonici di Volterra. Apparisce ancora da due me-[d] Fiorent. morie prodotte dal Fiorentini [d], che la medesima Contessa Memor. di nel Mese di Giugno mise l'assedio alla Terra di Prato in Toscana, che s'era ribellata a lei, o pure a' Fiorentini. Arrivato in

Toscana il suddetto Papa Pasquale, ricevette dalla medesima Contessa un trattamento convenevole alla dignità dell'uno, e alla fomma venerazion dell'altra verso i Vicari di Gesù Cristo. Fecene menzione anche Donizone, ma senza dire, ch'ella seco andas-

[e] Donizo se a Roma, come alcuno ha supposto, in que' versi [e]: in vita Ma-Illic post annum redist retro Pastor amandus. zbildis .

Eius ad obsequium Matbildis mox reperitur Promta, loquens secum. Romam rediit cito Prasul.

Nell' Anno presente ancora pare, che venisse in Italia Arrigo [f] Anich il Nero Duca di Baviera e Fratello del Duca Guelfo. [f] Certamente è scritta come succeduta in quest' Anno una Donazione da lui fatta al Monistero di Santa Maria delle Carceri d' Este . Ma effendo discorde dall' Anno suddetto l' Indizione Settima,

non

t.

non si può ben accertare il tempo. Quel che è sicuro, quivi es- ERA Volgto Principe è intitolato Henricus Dun, Filius quondam Guelfonis ENN. 1107. Ducis, qui professus sum ex Natione mea Lege vivere Lombardorum, siccome per tanti altri Documenti si scorge, che costumarono di professare i Principi Estensi, da' quali egli discendeva . Fu stipulato quello Strumento apud Santtam T beclam de Este: il che sa intendere, che la Linea Estense de i Duchi di Baviera riteneva la sua porzion di dominio nella nobil Terra d'Este. In questi tempi scrive Landolfo da S. Paolo, ch'egli era in Milano [ a ] Confulum Epistol arum dictator. La menzione de' Confoli già [a] Landulintrodotti nel governo di quella Città, mi obbliga qui di dire, fint funior Maesfere ciò una pruova chiara, che i Milanesi s'erano già sgravati diol.cap.15de' Ministri Imperiali o Regii, ed aveano presa la forma di Repubblica, e la Libertà, con governarsi da sè stessi, solamente riconoscendo la Sovranità di chi era Imperadore, o pure Re d' Italia. S'è veduto di fopra, che quel Popolo tanti anni prima avea fatta guerra co i Pavesi, e poi s'era esercitato nelle interne sazioni e guerre civili; fenza più mostrar ubbidienza e dipendenza dal Re o sia da alcun suo Ministro. L'effersi poi sconvolta la Lombardia tutta, per cagione d' Arrigo IV. aumentò l' animo di quel Popolo a mettersi pienamente a Libertà. Cercando essi, in qual maniera si avesse a regolar la loro nuova Repubblica, poco ci volle a metterfi davanti a gli occhi il metodo tenuto da i Romani antichi nel governo di Roma. Perciò crearono due Confoli, che fossero Capi principali della Comunità, ed elessero altri Ministri della Giustizia, della Guerra, della Economia. Credo io, che su i principi l'Arcivescovo avesse gran parte nelle loro risoluzioni, e molto d'autorità per regolar le saccende . Formarono il Consiglio Generale, composto di Nobili e di Popolo, che ascendeva talvolta a più centinaia di persone, Capi di Famiglie. Eravi eziandio un Configlio Particolare e Segreto, ristretto a' pochi scelti dal Generale, il quale veniva appellato il Configlio di Credenza: col qual nome si denotava, chi giurava di custodire il segreto de' pubblici affari. Questo Consiglio Particolare aveva in mano l'ordinario governo Politico; ma la rifoluzion delle cose importanti, come il far Guerra o Pace, spedire Ambasciatori, far Leghe, eleggere i Consoli, ed altri Ministri, era

TALE era allora la forma di queste nascenti Repubbliche; e dico Repubbliche, perchè nello stesso altre Città di Lom-Tomo VI.

Yy bar-

riferbato al Configlio Generale.

Exa Volg. bardia si misero in Liberià, e presero forma di Repubblica, come Pavia, Lodi, Cremona, Verona, Genova, ed altre. Allorchè s'incontra nelle Città d'allora il nome di Confoli, subito s'intende, che queste erano divenute Città Libere, le quali nondimeno protestavano di riconoscere per supremo lor Padrone l' Imperadore o sia il Re d'Italia. Nelle Memorie antiche di Pisa e Lucca scorgiamo, che circa questi tempi anche quelle Città cominciarono a governarsi co i Consoli, e s'è veduto, che faceano guerra fra loro; il che indica la loro Libertà, e l'acquistata o usurpata parte del dominio. Come poi succedessero ad essa altri Marchesi di Toscana, ( cosa che in Lombardia più non si usava ) non è sì facile ad intendere. Forse l'autorità de i Conti, che più non s'incontra nè pure nel governo delle Città principali della Tofcana, era paffato nella Comunità di quelle Città, restando salva solamente l'autorità Marchionale. Probabile è ancora, che la Contessa Matilda ne'tempi tempestosi delle guerre passate sosse obbligata a cedere per accordo alle Città potenti di quella Provincia parte delle sue Regalie, e tutte quelle de' Conti già Governatori delle Città. Abbiam già veduto, che Lucca e Siena s'erano ribellate a Lei, e tennero per un tempo il partito d'Arrigo IV. Ma appena queste Città Libere si sentirono colle mani slegate, e colla balla di maneggiar l'armi, che lo spirito dell'ambizione, cioè la sete di accrescere il proprio Stato colla depression de vicini, ristretto in addietro ne Principi del Secolo, occupò ancora il cuore de' Repubblichisti. Ed appunto in quest' Anno i Milaneli, parte mossi da questo Appetito innato negli Uomini, ma più vigorofo ne più potenti, e parte attizzati da antichi odi, e gare, dichiararono le guerra alla confinante Città di

[a] Jone Lodi, [a], e la finifero con forte affedio. Ne maneava in Loht epich di tleffa chi fegretamente teneva la parte d'elli Milaneli. Oltre
a vari Nobili furono feferatari di dubbiola fede in que frangeit Anderico Velcovo della medefima Città e Gaiardo fuo Fratelto e vegliamo anche preffar fede a Gualvano dalla Fianma
(b) Guoto Se vegliamo anche preffar fede a Gualvano dalla Fianma
(c) finifero del propositione del pr

portarono anche de' vantaggi contra de' Milanefi, e in fine d dronitisi di Tortona, la diedero alle siamme, Prese tali notizie ERA Volge Galvano dalla Cronica di Sicardo Vescovo di Cremona [a], il ANN.1107. quale nondimeno altro non iscrive se non che incendiarono i chr. T.VII. Borghi di Tortona. Errò parimente Galvano in credere, che Rer. Italic. tuttavia continuasse Corrado Figliuolo d'Arrigo IV. ad essere Re d'Italia. Giunto intanto a Roma Papa Pasquale II. [b] trovò [b] Pandulsconcertati non poco i suoi affari. Stefano Corso, di cui s'è par vit. Palch. lato di sopra, avea ribellata tutta la Maritima, e s'era ben for- II. Par. I. tificato in Ponte Celle, e in Montalto, Terre della Chiefa Ro- Ror. Italic. mana. Spedì colà il Papa il suo esercito, che ripigliò la prima d'esse Terre; ma non potendo a cagion del verno sermarsi sotto l'altra, dopo aver saccheggiato il territorio, si ritirò a i quartieri. Abbiamo da Romoaldo Salernitano [c], che nell'Anno [c] Romapresente Ruggieri Duca di Puglia assediò la Città di Luceria, og. aldur Sagid) Nocera, e la rimise sotto il suo dominio. Finalmente l' Chronico. Anonimo Barense scrive [d], che Boamondo Principe d'Antiochia Rer. Italic. tornato in Italia co i Crociati Franzesi, e fatta adunanza d'al- (d Anonytri Italiani nel suo Principato di Taranto, con dugento navi, mui Barens, trenta galee, cinquemila cavalli, e quaranta mila fanti dal por- regrinium. to di Brindisi passò di la dall'Adriatico alla Vallona, e la prese. Se una tal Flotta di navi fosse bastante a condur tanti Uomini e Cavalli, lascerò io considerarlo a gl'intendenti. Forse passarono in più veleggiate. Assediò dipoi la Città di Durazzo, ma ritrovandola ben provveduta di presidio e di viveri, non gli riuscì di mettervi il piede. Il motivo di sar questa guerra ad un Imperadore Cristiano in vece di portarla in Oriente contra de' Turchi ed altri Infedeli, su perchè esso Imperadore Alessio Comneno facea segretamente la guerra a chiunque de' Crociati voleva passare per le sue Terre in Oriente, di modo che era egli tenuto per nemico più pericolofo, che gli stessi Turchi. Di questo satto parlano anche Fulcherio nelle Storia Sacra [e] e il suddetto Sicardo Vescovo di Cremona nella sua [e] Fulch.

Jo.

el)

15

12

rà t

10

Att

15.00

110

DE 161 ناي 100 Cronica.

Hift. Hierofolymitan.



Anno di Cristo MCVIII. Indizione 1. di PASQUALE II. Papa 10.

di Arrigo V. Re di German. e d'Italia z.

TON oftante che la presenza del Pontefice Pasquale ritor-Ass.1108. nato a Roma dovesse restituire la calma a quella tumul-[a] Pandul- tuante Città, pure per attestato di Pandolfo Pisano [a], tutto in Vit. Pa- di accadevano omicidi, latrocini, e sedizioni. I ribelli di suori febalis II. P. II. Tomi influivano a tenere inquieta la medefima Città. Il Papa per non III. Rer. It. poter di meno, andava pazientando; nè questo il ritenne dall'intraprendere il viaggio di Benevento. Lasciata dunque al Vescovo Lavicano la cura dello spirituale di Roma; a Pietro di Leone. & a Leon Frangipane quella del Politico; e il comando dell'

armi a Gualfredo suo Nipote; si portò a Benevento, dove nel [b] Perur Mele d'Ottobre tenne un Concilio, i cui Atti fono periti. [b] Cér. Cafin. Visitò in tal occasione il Monistero di S. Vincenzo del Volturno. 4+633 ed era già in viaggio per tornarfene a Roma, quando gli giunfe

nuova, effere quella Città fconvolta per varie fedizioni : formarfene dell' altre verso Anagni , Palestrina e Tuscolo ; essersi ribellata la Sabina; e che Tolomeo nobil Romano, di cui dianzi il Pontefice affaissimo si sidava, avea voltata casacca, e s'era unito con Pietro dalla Colonna Abbate di Farfa (ma fi dee fcrivere ; e coll' Abbate di Farfa, perchè Farfa allora avea per Abbate Beraldo ) di maniera che non era ficuro il paffo per tornare a Roma. Il buon Papa fenza punto sbigottirfi, chiamò in aiuto Riccardo dall' Aquila Duca di Gaeta, il quale co'fuoi uomini lo fcortò fino alla Città d'Alba, dove fu ricevuto con fomma divozione. Di la paffato a Roma, attefe a ricuperare i Beni della Chiefa Romana. Continuava Boamondo Principe di Taranto e d'

[c] Fultber. Antiochia le ostilità contra dell'Imperadore Alessio. [c] Questi felym. 1.2. non sapendo come levarsi di dosso questo seroce Campione, per Guilliel- attestato del Dandolo [d], chiamò in suo aiuto i Veneziani, i mur Tpr. Hift, f. tr. quali con una poderolissima stotta l'assisterono. Ma appigliatosep. 6. fi dipoi a miglior configlio, trattò di pace, e in fatti la conchiu-le di Danda fe, con promettere e giurare sopra le sacre Reliquie di sar buon Tom, XII. trattamento e difela a chiunque paffaffe per li fuoi Stati alla vol-Rer. Italie. ta di Terra fanta. Dopo di che Boamondo si quetò, e ritornos-

[e] Anony fene colla sua Armata ad Otranto [e], lasciando in pace le Termustaren, atud Per re del Greco Augusto. In questi rempi, se pur sussisse la Cronogrinirm. logia

logia di Romoaldo Salernitano [a], mancò di vita Guido Fra- Era Volgtello di Ruggieri Duca di Puglia, di cui non veggo menzione in ANN. 1208. altri Autori . Morì parimente nell' Agosto un Figliuolo d' esso du Salerni. Duca, appellato Guiscardo. Trovavasi nell' Aprile di quest' An-tan.in Chr. no la Contessa Matilda in Governolo sul Mantovano, e quivi Ren. Italie, con pubblico Strumento rimise Dodone Vescovo di Modena [b] in [b] Sillinpossesso di Rocca Santa Maria, posta nelle Montagne del Mode-log. Epistonele. Non so io dire, fe all' Anno presente, o pure all' antece- por Mutidente appartenga una sua donazione fatta al Monistero di San Benedetto di Polirone, e rapportata dal Padre Bacchini [c]. Lo [c] Bacchistrumento su scritto Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Polirone Christi MCVIII. Sextodecimo die Mensis Octobris, Indictione Pri- Appendie. ma. Potrebbe essere Anno Pisano, convenendo più all' Ottobre dell'Anno antecedente l'Indizione Prima. Se vogliamo prestar fede a Galvano della Fiamma [d] feguitando la discordia fra i [d] Gualva. Paveli e Milaneli, accadde che in quest' Anno il Vescovo di ma Mani-Pavia, con tutto il fuo Popolo armato marciò alla volta di Mi- Pul. Flor. Tom. XI. lano. Gli vennero incontro i Milanesi in campagna aperta, ed Ren Italia, attaccarono battaglia con tal vigore, che rotto l'esercito Pavese, vi restò prigioniere il Vescovo colla maggior parte de'suoi, condotti poscia nelle carceri di Milano. Furono dipoi rimessi in libertà, ma con obbrobriofa maniera. Perchè condotti tutti nella Piazza, fu attaccato alla parte deretana d'essi un fascio di paglia, e datogli fuoco, furono così cacciati fuori della Città. Torno nondimeno a dire, che non ci possiamo afficurar della verità di questi fatti sull'afferzione del solo Galvano, Autore non afsai esatto, e troppo parziale in savore de'Milanesi. Egli mette in questi tempi Arcivescovo di Milano Giordano, che pure solamente nell'Anno 1112, ottenne quella Sedia.

Ĺ

ıſ.

ž

ď,

ò

i

5

南京

2

10

13

10

Anno di Cristo MCIX. Indizione in. di Pasquale II. Papa in. di Arrigo V. Re di German. e d'Italia 4.

ELA Volg. Popolo Romano contra di Stefano Corfo, occupatore di Montalto, e d'altri patrimoni di S. Pietro. Affediò dipoi, e prese a forza d'armi essa Terra di Montalto, le cui Torri furono spianate; e tal terrore mise in cuore di que' Tirannetti, che tutti restituirono fenza l'ufo d'altra forza il maltolto, e diedero oftaggicon promessa di non vendicarsi, e di non usurpare in avvenire i beni di S. Pietro e dell'altre Chiese. Per gloria dell' Italia non si dee tacere, che nel di 21. d'Aprile dell' Anno presente su chiamato a miglior vita pieno di meriti Santo Anfelmo Arcivefcovo (a) Fadmer. di Canturbert, e Primate dell'Inghilterra, Italiano di nascita (a).

in Vita S. Anteimi .

Mancò in lui un gran lume della Chiesa di Dio, ed uno de'più illustri e dotti Vescovi di quell'età, a i cui Libri di molto è tenuta la Teologia Scolastica, perchè principalmente da lui su introdotta, e cominciò da lì innanzi ad effere coltivata con grande applicazione nelle scuole di Parigi e della Francia. Dimorò in quest' Anno la Contessa Matilda, in Lombardia, verisimilmente attendendo a premunirsi, e a ben provvedere le sue Fortezze, perchè già si presentiva, che avesse da calare in Italia il Re Arrigo V. Egli era giovane, gli bolliva il fangue nelle vene, e non era ignoto, ch'egli al pari del Padre stava sorte nella pretension delle Investiture Ecclesiastiche . Da i Documenti rapportati dal P. Bacchini (b), noi comprendiamo, ch' essa si trovò ora in Gon-Polis, nell' zaga, ora al Ponte del Duca fu i confini del Modenese e del Fer-

(b) Bacchi. ni Stor, di Appendie.

rarese, con far delle donazioni al Monistero di S. Benedetto di Polirone. Ho anch' io pubblicato uno Strumento scritto Anno Dominica Nativitatis MCIX. Paschale in Apostolatu Anno X. Regnante Henrico Quinto quondam Henrici Imperatoris Filio, Anno Terrio, Indictione Secunda, da cui apparisce, che la medesi-

(c) Anig. ma Contessa, (c) soggiornando sul Modenese in S. Cesario, ri-Italie. Dif lasciò molte Terre a Landolfo Vescovo di Ferrara . E in un altr' (d) 16. Dif- Atto (d) esentò dalle Albergarie Giberto da Gonzaga. Menziofictat. 19. nati si truovano in questi tempi i Nobili da Gonzaga, da' quali si può credere che discendesse quella Casa, che nel 1328. comin-

(e)Fulcher. ciò a signoreggiare in Mantova. Aveano i Genovesi prestato non fol. lib. 2. poco aiuto ne gli anni addietro alla guerra sacra d'Oriente. (e) Con una flotta di settanta Legni assisterono essi con tal vigore Lil. cap.g. nell' Anno presente Baldovino Re di Gerusalemme, che in mano (f) Guiche fua pervenne la Città di Tripoli. Altri mettono prima di quest' Maifon de Anno una tale conquista. Da varie Carte prodotte dal Guiche-Savope non (f) vegniamo in cognizione, che in questi tempi fioriva

Ame-

Amedeo Conte di Morienna, Progenitore della Real Casa di Sa- Era Volta voia. Egli è appellato Amedeus filius Uberei Comisis, e talvol- Ann. 1109. ta intitolato Morianensis Comes & Marchio. Ma per mancanza d' Antichi Storici restano molto allo scuro le azioni di questo Principe, e de' suoi Predecessori. Secondo il Sigonio (a), in quest' (a) Sigon. Anno succedette la guerra tra i Cremonesse e Bresciani. Io ne par- lialissio. lerò all' Anno feguente. Vuole ancora il Campi (b), che nel (b) Campi presente Anno essi Bresciani uniti co' Milanesi s' impadronissero issociationi cenza lib. 1 . della Città di Lodi. Accorsi con grandi sorze i Cremonesi collegati de' Lodigiani, gli obbligarono ad abbandonarla. Ma ad afficurarci di tali fatti non balta l' autorità de' moderni Scrittori. E' folamente fuor di dubbio, afferendolo Landolfo da S. Paolo (c), che i Milaneli feguitarono a far guerra a Lodi, e che in (c) Landulaiuto di quelta Città furono i Pavesi e i Cremonesi. Aggiugne Histor. Meesso Landolso, che circa questi tempi tornato da Roma Groffo- diolan. 6.17 Iano Arcivescovo di Milano, perchè non ricevuto dal Popolo, andò a piantarsi in Arona, Terra e fortezza della sua Chiesa sopra il Lago Maggiore. Ma fu configliato di levarfene, e di far più tosto il viaggio di Terra santa; ed egli l'intraprese con lasciare suo Vicario in Milano Arderico Vescovo di Lodi.

Anno di CRISTO MCX. Indizione III. di PASQUALE II. Papa 12.

a

į,

fr

ac

P.

15

for di

Re-

加加

n

alti

uif

100

010

.(1

1213

013

que!

TIL

600

107

di Arrigo V. Re di Germania e d'Italia s.

A VEVA nell'Anno addietto il Re Arrigo V. per tellimonianza dell'Annalifla d'Ildeshim (d) inviziti a Roma Federigo (d) Annal.
Arcivefcovo di Colonia, Brunone Arcivefcovo di Treveri, ed al-agtivation
tri Principi fuoi Ambafciatori a trattare con Papa Pafquale II. del-minamile fuoi Ambafciatori a trattare con Papa Pafquale II. del-minamile fuoi vento amore, purchè il Re dal fuo cano fin montraffe Cattolico Figliuolo, e Difenior della Chiefa, e amator della giuffizia. Non erano i Legati fuddetti probabilmente partiti peranche da Roma, quando il Pontefice nel di 7. di Marzo del prefente Anno tenne un gran
Concilio nella Bafilica Lateranenfe, in cui furono rinovati i Decreti contro le Investiture pretefe da i Re. Furono gli Ambafcia
tori fuddetti nel ripaffare per Lombatcia, a vititar la Contessa del risonale.
Marilda, che ii regalò da parsíno (a). Intanto il Re Arrigo folen-isitante

esp. 18.

Axxiiio, prefenza de Principi Germanici la rifoluzione fua di calare in Italia Urstergens, a fin di prendere dalle mani del fommo Pontefice la Corona dell' inChronico. Imperio, e di dar buon sesto al Regno dell'Italia, dimostrandosi spezialmente pronto a sar tutto ciò, che gli suggeriva il Papa per la disesa della Chiesa. Fu da tutti lodato il di lui pensiero, e quantunque una gran Cometa apparisse in questi tempi, la cui vista il volgo suol d'ordinario ricevere come predittice di malanni, pure con allegria si attese per sei mesi a pagar le contribuzioni, e a preparar l'Armata, che dovea scortare il Re in questo viaggio. Provvide in oltre il Re d'uomini scienziati, ed atti all'amministrazion della giustizia, e a sostenere i diritti Regali; e fra questi si contò un certo David di nazione Scoto, che scrisse dipoi con limpido stile tutta questa spedizione. L'Abbate Urspergense ebbe sorto gli occhi la di lui Storia, ma questa non è giunta fino a i di nostri. Adunque circa il Mefe d'Agosto si mosse il Re Arrigo alla volta dell'Italia. Con parte del suo potente esercito tenne egli la via della Savoia, e felicemente arrivò ad Ivrea. Nel dì 12. d'Ottobre egli era in Vercelli, dove confermò a Giovanni Abbate del Monistero Am-(b) Purices. brofiano di Milano tutti i fuoi Privilegi con Diploma (b) dato IV. Monument. Idus Octobris Indictione III. Regnante Henrico Quinto Rege Roma-

Ambrofian. norum Anno IV. Ordinationis ejus X. Pervenuto a Novara, trovando quel Popolo relistente a tutto ciò, ch'egli pretendeva, diede alle fiamme quell'infelice Città , e fece diroccar le fue mura, per mettere con questo spettacolo di crudeltà su i principi terrore a tutti gli altri Popoli. Lo stesso trattamento fece alle Castella e Terre, che non furono ben puntuali a gli ordini fuoi. Scrive il Sigo-(c) Sigon nio (c), che Arrigo passò a Milano, dove dalle mani di Crisolao, de Regno I. o fia Groffol ano Arcivescovo, su coronato colla Corona Ferrea. Si (d) Gual- fondò egli quì su quanto scrisse Galvano Fiamma (d) circa l'Anno vaneut de 1335. Egli veramente narra, che venuto Arrigo a Milano prefe

Manipul. ivi la Corona del Regno d'Italia da Giordano Arcivescovo, il quale Fluc.c.160. l'accompagnò fino a Roma. Tutte queste nulladimeno son favole. Niuno de gli antichi parla di questa Coronazione, ed espressamente la niega Donizone Storico de' tempi presenti, con iscrivere, che tutte le Città della Lombardia mandarono ad Arrigo vasi d'oro e d'argento, e danari; e che la fola Città di Milano nol volle ricono-(e) Denizo feere per Padrone, ne pagargli contribuzione alcuna (e):

shild. 1, 2, cap. 18.

Aurea vafa fibi, nec non argentea mifit Plurima cum multes Urbs omnis denique nummis.

Nobi-

ſ

ŧ

¢

d

Nobilis Urbs fola Mediolanum populofa

ERA Volg. ANN.IIIO

Non servivit ei, nummum neque consulit aris. Ecco dunque, che non può stare la Coronazione suddetta. Ne allora Groffolano foggiornava in Milano, perchè ito in Terra fanta; nè Giordano peranche era stato eletto Arcivescovo di Milano. Passato il Po venne il Re Arrigo a Piacenza, dove su accolto da que' Cittadini con allegrezza, ed onorato di superbi regali. L'altra parte dell'efercito suo, che era calata in Italia per la Valle di Trento, arrivò apud Viruncalia, secondo il concerto, e quivi si un) coll'altra Armata, e collo stesso Re . E' scorretto qu'il testo dell'Urspergense (a), e dee dire apud Runchalia, cioè ne' prati (a) Abbas di Roncaglia sul Piacentino, dove alla venuta dei Re ed Impera- in Chronico. dori si solea celebrar la Dieta Generale del Regno d'Italia, concorrendovi tutti i Principi, Baroni, Vasfalli, e Ministri delle Città. Si dee credere, che veramente anche in questa occasione si celebraffe la Dieta Generale del Regno, perchè Arrigo per tre fettimane si fermò in quelle parti. Ottone Frisingense scrive (b), ch' (b) Otto egli diede la mostra al suo esercito presso il Po, e che vi si trova- Erisiagensie rono trentamila foldati a cavallo scelti, senza gl' Italiani, con-cap. 14corsi a servirlo. Venne dipoi a Parma. Sprezzava Arrigo tutte

le Città Italiane.

Tomo VI.

S

Ç

21

2

LA fola Matilda Contessa gli dava dell'apprensione , perchè ben confapevole egli era di quanto ella aveva operato contra dell' Augusto Arrigo IV. suo Padre. Ed ebbe ben la Contessa la prudenza di non volersi portare alla Corte, nè mettersi a rischio di qualche fgarbo, o violenza. Molti Principi e Baroni oltramontani fi portarono a visitatla (c), per conoscere in lei una perso- (c) Donice na superiore al suo sesso, e di tanto credito per tutta l'Europa. lib. 2. c.18. Trattossi dunque fra essa e il Re per internuntios di pace e concordia . Prestò ella ad Arrigo tutti gli osfequi dovuti al Sovrano; ed Arrigo a lei confermò tutti gli Stati e diritti ad essa competenti . Mathildam Comitiffam per internuntios sibi subjectam gratia sua & propriis justitiis donavit: sono parole dell'Urspergense. E Donizone scrive, che la Contessa per trattare di questo accomodamento, dalla Fortezza di Canossa passò a quella di Bibianello, oggidì Bianello, ed aver ella promessa sedeltà al Re contro a tutti, fuorchè contro al Romano Pontefice. Indi ful principio di Dicembre il Re Arrigo per la strada di Monte Bardone, o sia di Pontremoli, si mosse coll'esercito alla volta della Toscana; e perchè caddero immense pioggie in quel tempo,

Esa Volg. molta gente e cavalli perirono nel passaggio dell' Apennino. Gli Annatio fece refistenza la suddetta Terra di Pontremoli Terra forte per

la fua fituazione, e per le altissime sue Torri, probabilmente spet-(a) Antichi- tante allora a i Principi Estensi (a), e non già alla Contessa Matilda. partie.7. Per forza se ne impadront, e la devasto. Giunse finalmente a Firenze. Quivi con ammirabil pompa folennizzò la festa del santo Natale. Tutte le Città della Tofcana non tardarono a mandargi Ambasciatori, regali, e contribuzioni. Con che cuore. nol so. Pandolfo Pilano, Scrittore di questi tempi, chiama esso

(b) Pandul- Arrigo (b) exterminatorem terra, e mandato dall'ira di Dio in fui Pisanut. Italia; con aggiugnere, ch'egli Civitates multas & Castra in Jebalii 11. itinere dolo, pacem oftendendo, subvertit, Eccle sias destrucre non cessavit; Religiosos ac Catbolicos viros capere, quos invenire poserat, nullo modo desistebat; quos vero babere non poterat, a propriis sedibus pellere non ceffabat . Tale era quel Principe, di cui si servirono i Tedeschi e gl' Italiani per atterrare Arrigo di lui Padre, e che peggiore del Padre si diede poi a conoscere, siccome maggiormente andremo vedendo. Sembra a me più probabile, per non dir certo, che nell'Anno presente, prima che arrivasse in Italia il Re Arrigo, succedesse la guerra fra i Cremonesi e Bresciani. La racconta appunto sotto quell' Anno Gal-(c) Gual- vano dalla Fiamma con dire (c), che riufc) a' Cremonesi di da-

van Flam, re una rotta al Popolo di Brescia. Ma venuti i Milanesi in soc-Flor. T.XI. corfo de' Bresciani, sì sattamente incalzarono i Cremonesi vin-Rer. Italie. citori, che li mifero in fuga, e per più miglia feguitandoli, fecero d'essi non poca strage, massimamente allorche surono ridotti al fiume Oglio. La verità di questo fatto è confermata da Si-

(d) Sicard. cardo Vescovo di Cremona, di cui sono queste parole (d): An-Cap. 17.

in Chronie, no Domini MCX. fuit bellum inter Mediolanenses & Cremonen-Rer. Italie. fes apud Brixianorum, Cremonen fibus perniciofum. E molto più (e) Landul- da Landolfo da S. Paolo (e), che scrive, essersi rallegratii Mifui junior Hill. Med, lanesi dell'ordinazione di cinque loro Nobili Canonici della Cattedrale, fatta nel Mese di Giugno; e che etiam majori gaudio gavisi sunt, quia in ipso Mense susceperunt triumphum de Cremonenfibus victis O superatis apud Brixianorii campum. Questo nome di Brixianorium, temo io, che desse occasione a Galvano Fiamma di credere, che i Bresciani avessero parte nel suddetto avvenimento. I due Autori suddetti non parlano se non di guerra fra i Milanefi e Cremonefi. In questo steffo Anno Papa Pafquale II. saggiamente temendo qualche violenza dal Re Arrigo, difpo-

## Annali d'Italia. 363

disposto a calare in Italia, andò nel Mese di Giugno verso Mon-Eat Viale. te Casino (a); e chiamati a sè Ruggieri Duea di Puglia, e Ros Viale. berto Principe di Capua, con tutti i Conti della Puglia, stabili Dictiona un trattato con loro, che ognun d'essi prenderebbe l'armi in Che Casse. disse al Pontefice, se venisse il biogno. Tornato a Roma se-the-sep350 ce giurare a tutti i Baroni Romani di fare altrettamo.

Anno di Cristo MCXI. Indizione iv. di Pasquale II. Papa 13. di Arrigo V. Re 6. Imperadore 1.

2

žį.

ic

b

10

10

gt.

10

K

阿出土自己出

75

10

20

BBIAMO da gli Annali Pifani (b), che il Re Arrigo V.o ful fi- (b) Annales A ne del precedente Anno, o ful principio del presente, cum ma Pisani To. gno exercitu Pifas venis, O fecis pacem inter Pifanos O Lucenfes; licar. in qua guerra Pisani devicerunt Lucenses ter in campo, & Castellum de Ripafracta recuperaverunt, & Ripam, unde lis fuit, retinuerunt. Paísò ad Arezzo, e trovò della discordia frai Cittadini e il Clero. (c) La Cattedrale di S. Pietro era fuori della Città. Il Popolo fe Quorie la voleva dentro, fecondo l'uso dell'altre Città d'Italia, e però la di- singenfis struffero. Esfendo ricorsi i Cherici ad Arrigo, prese la loro parte, cap. 14. e forse perchè il Popolo non mostrò prontezza ad ubbidire, o perchè fece resistenza, il Re barbaro quivi ancora lasciò lagrimevoli fegni della fua fierezza, con far abbattere le mura, e le torri altissime d'essa Città, e spianar buona parte delle case cittadinesche. Con questi bei preparamenti arrivò ad Acqua. (d) Abbat pendente, (d) dove ricevette i suoi Ambasciatori tornati da in Chronic. Roma con quei del Papa, che portavano buone nuove di concordia. Continuato il viaggio fino a Sutri, giunsero altri Lega- Appendic. ti del Papa con regali e propofizioni di concordia, e promesse ad Marian. di dargli l'Imperiale Diadema. Ma non andò molto, che que (f) Uisperg. sto bell' aspetto di cose si convertì in una luttuosa e scanda inChronico. losa scena; nel racconto della quale gli Scrittori Romani ne at- siag. inCbr. tribuiscono la colpa ad Arrigo, e gli Storici Tedeschi a i mede-Diaconus fimi Romani. Una Lettera dello stesso Arrigo presso Dodechi- in Chronic. no (e), l'Abbate Urspergense (f), Ottone da Frisinga (g), Casinens. Pietro Diacono (b), Pandolfo Pifano (i), e gli Atti rapporta- fur Pifanur ti dal Cardinal Baronio (4) parlano di questa Tragedia, ma invii. Pasnon tutti con egual tenore. Quel che è certo, Arrigo si mo- (K) Bann. firò rifoluto di non voler cedere al diritto da lui pretefo di in Annal. Ecclefiaft.  $Z_z$ 

Esa Volg. dar le Investiture a gli Ecclesiastici, non volendo essere da meno di tanti suoi Predecessori. All'incontro il Papa, sapendo quanto discapito era provenuto alla Chiesa di Dio dall'uso o sia dall' abuso di tali Investiture per le frequenti Simonie, che si commettevano, non era men forte in volerle abolite. Non si sa intendere, come esso Pontefice non avesse meglio concertati gli affari, prima che gli arrivasse addosso Arrigo col nerbo di tanti armati. O fu egli mal servito da i suoi Legati, o burlato dalle belle parole d'esso Re. Comunque sia, veggendo egli sì forte Arrigo nelle sue pretensioni, più tosto che consentire alle medesime, s'indusse egli ad una strana risoluzione, che proposta al Re, nè pure gli parve credibile, e su nondimeno da Iui accettata. Cioè che il Papa con tutti i suoi rinunzierebbe al Re tutti gli Stati, e tutte le Regalie, che gli Ecclesiastici aveano avuto e riconoscevano dall' Imperio e dal Regno fino da'tempi di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, e d' Arrigo I. con ispecificare le Città, i Ducati, i Comitati, le Zecche, le Gabelle, i Mercati, le Avvocazie, le Milizie, le Corti, e Castella dell' Imperio : giacchè a cagion di queste Regalie il Re pretendeva di continuar l'uso delle Investiture. Ed esso Re vicendevolmente rinunzierebbe all'uso d'investire i Vescovi e gli Abbati . L'accordo fu fatto, dati dall'una e dall' altra parte gli ostaggi. Anche oggidì si ha pena a credere, che un Pontefice arrivasse a promettere una si smisurata cessione. Nella Domenica adunque della Quinquagesima, cioè nel di 12. di Febbraio, si mosse il Re Arrigo alla volta della Città Leonina, per trovare il Papa, che l'aspettava co i Cardinali suori

(a) Petrus della Basilica Vaticana (a). Furono mandati ad incontrarlo si-Diaconus no a Monte Mario gli Ufiziali della Corte e della milizia col-4.4. cap. 36. le loro insegne, e un'infinita moltitudine di Popolo, portante corone di fiori, palme, e rami d'albero. Avanti alla Porta comparvero i Giudei, e nella Porta i Greci, che cantavano nel lo-

ro linguaggio, e faceano plaufo al futuro Imperadore. V'inter-(b) Donizo vennero ancora i Monaci (b), e cento Monache con lampade o in Vis. Ma. dopieri accesi, e tutto il Clero in Pianete e Dalmatiche. Con questa maestosa processione, spargendo intanto gli Ufiziali del

Re gran copia di danaro alla Plebe, arrivò Arrigo alla Basilica (c) Pandal- Vaticana; (c) ma non volle entrare, se prima non su consegnafin Pifamer ta alle fue guardie ogni porta e luogo forte della medessima. Pre-in Vit. Paf-todii II. 180 Arrigo al Papa gli atti di riverenza dovuti; il Papa l'abbrac-

Ċ

¢

ciò e baciò; ed amendue entrati per la Porta d'argento, arriva- Exa Volsti che furono alla Ruota del porfido, fi mifero a federe nelle Armello, fedie preparate.

ALLORA fu, che il Pontefice fece istanza ad Arrigo di eseguir le promesse della rinunzia alle Investiture. Il Re si ritirò co' fuoi Vescovi e Principi nella Sagrestia per consultar con essi; ed allora succedette un gran tumulto, reclamando tutti i Vescovi, che era un'empietà ed eresia il volere spogliar di tanti beni tutte le Chiese. Arrigo nella sua Lettera presso Dodechino pretende, che l'esibizione di levar le immense Regalie ai Pastori delle Chiese venisse dal Papa, e sosse un tiro politico, per ricavare dal Re la rinunzia delle Investiture, e nello stesso tempo concitare contra di lui l'amplissimo Ordine de gli Ecclesiastici. Pandolfo Pifano ed altri per lo contrario scrivono, che la proposizione fosse fatta dal Re, il quale con questo tiro pensasse a carpir la Corona Imperiale, ottenuta la quale era poi facile il continuar le investiture, perchè la Repubblica Ecclesiastica non vorrebbe mai abbracciare il partito di rilasciar tanti Stati e Beni all' Imperadore. Ottone da Frifinga scrive, avere Arrigo satta istanza per l'esecuzion del trattato, alla quale era dispostissimo dal canto suo il Papa; ma che non potè quegli eseguirlo per li troppi richiami de' Vescovi. Comunque sia, certo è, che un gran bisbiglio e furore si sollevò in tutti i Vescovi sì Italiani che Oltramontani all'intendere una cotanto infopportabil condizione di rinunziare gli Stati; laonde fra il Pontefice e il Re inforfe discordia, non volendo il primo coronar l'altro senza la rinunzia delle Investiture, nè volendo il Re rinunziare, se non gli si manteneva la parola data di restituir tutti i Beni Regali. Non si sa intendere, come niuno allora proponesse, o se su proposto, come non fosse accettato il ripiego poscia usato, e tuttavia offervato in Germania, cioè di lasciar libere le elezioni de' Vescovi e de gli Abbati, con che restava salva la libertà della Chiefa, obbligando poi gli Eletti a prendere l'Investitura de gli Stati, ma non delle Chiese dall' Imperadore, o sia dal Re d'Italia. Ora il Re Arrigo veggendo aterra il trattato, e saldo il Papa in negargli la Corona, andò nelle furie. Nè gli mancarono empj Configlieri, il primo de'quali fu Alberto allora Cancelliere, poscia Arcivescovo di Magonza, uomo scellerato, che lo spinsero a far prigione il Papa contro il giuramento fatto di nulla intentare contra la di lui persona e dignità: il che venne

ď

0

÷

:1

ż

ġ

12

Ė

End Volg. con incredibil tumulto efeguito. Fu confegnato il Pontefice ad ANN.1111. Ulrico Patriarca d'Aquileia, che il custodisse sotto buona guardia. Questa violenza non solamente su riprovata da tutti i buoni, e massimamente dall'Arcivescovo di Salisburgo, con rischio anche della fua vita, ma eziandio irritò sì fattamente il Popolo Romano, il quale in tal congiuntura si fece conoscere fedelissimo al Papa suo Signore, che corse a svenare quanti Tedeschi si trovarono nella Città. E dopo aver tenuto tutta la notte un gran Configlio, la mattina feguente uscirono essi Romani arditamente coll'armi addoffo all'efercito Tedesco, alloggiato entro e fuori della Cità Leonina, che non s'aspettava una visita sì scortese. Quantine trovarono, tutti li misero a fil di spada. Affalirono dipoi il quartiere dello stesso Re, il quale uscito di letto, e fcalzo tuttavia, falito a cavallo fece di molte prodezze; ma corfe gran pericolo della vita, perchè gli ammazzarono il cavallo fotto, e il ferirono anche in faccia. Salvollo Ottone Conte di Milano, o per dir meglio, Vicecomes, come Landolfo da S. Paolo, più informato di questo, lasciò scritto, con dargli il proprio cavallo; ma fatto egli prigione, e condotto in Citià, fu quivi messo in brani dall' infuriata Plebe. Armatisi intanto i Tedeschis' oppotero all'empito de' Romani; seguì gran battaglia, grande strage dall'una e dall'altra parte, rinculando ora gli uni, ora gli altri. Penetrarono i Romani fino nel Portico di S. Pietro; ma perchè si perderono a spogliare i sorzieri de Tedeschi, ebbero ben da pentirsene: perche raccolti i Tedeschi e Lombardi, li misero in suga, con restarne assaissimi vittima delle spade, o annegati nel Tevere . L'attesta anche Donizone con dire, che i Romani quasi surono vincitori de i Tedeschi:

Sed flagrant erga nimis borum quippe zabernas;

Insimul ex armis O denariis onerati

Plus adamant numum, quam bellum vinetre funtum.
Venua la notte, e tenuto Configlio in Roma, fu rifoluto di
procedere di nouvo nel di feguente contra de Tedefchi. Nevene
fentore al Re Arrigo, il quale credette meglio fatto di ritirafi colla fua gente lungi da Roma nella Sabina, ed anche con
fetta, lafciando in dietro parte dell' equipaggio della fua che
mata. Seco conduffe l'innocente Papa Pafquale prigione, con
cii effendo flati preli Bernardo Cardinale e Vefeovo di Parma, e
Benfganev Vefovo di Reggio, in lor favore parilò con vigore Ar-

doino da Palude Nobile Reggiano, e Messo della Contessa Matil- Era Volzda, con ricordare ad Arrigo i patti fatti con essa. E non parlò in- Annatti darno, perchè il Re per amore della medefima Contessa li rimise in libertà. L'Urspergense ci vuol far credere, che Arrigo Apostolicum fecum duxis, O eo, quo potuit, bonore tenuit. Ma Pandolfo Pisano ed altri narrano, ch'egli custodito sotto stretta guardia, fece non pochi patimenti per sessanta e un giorno, detenuto nel Castello di Tribucco con sei Cardinali, e che gli altri Cardinali furono imprigionati in un altro Castello. O sia, come vuol Pietro Diacono, che Arrigo intimidisse il Papa col minacciare a lui, e a tutti i prigioni la morte; ovvero, come altri ha voluto (a), (a) Annache Arrigo si gittasse a' piedi del Papa, e il supplicasse di perdono e di pace; o pure che non veggendo nè il Papa, nè i Cardinali, che seco si trovavano, maniera di acconciar questa esecrabil rottura, finalmente esso Papa piegasse l'orecchio ad un aggiustamento: certo è, che questo succedette, e quale il volle Arrigo.

CONDISCESE dunque il Pontefice Pafquale II. ma con protesta di sarlo violentato, e per liberar tanti prigioni, e i Romani da ulteriori vessazioni, che Liberamente e senza Simonia si dovessero eleggere da l'innanzi i Vescovi ed Abbati coll'affenso dell'Imperadore; e che gli Eletti prendeffero il Pastorale, e l'Anello, cioè l'Investitura da lui, senza la quale non potesserò essere consecrati. E che il Papa giurasse di non sare vendetta alcuna, nè di adoperar censure per l'ingiuria satta a lui, & a i suoi; e l'Imperadore scambievolmente promettesse di lasciare in liberia tutti i prigioni, e di conservare o restituire tutti i beni occupati alla Chiesa Romana, fra' quali per testimonianza di Pietro Diacono (b) furono nomina- (b) Perus tamente espresse la Puglia, la Calabria, la Sicilia, e il Principa- Chron. Cato di Capua. Ottenne in oltre Arrigo, che si potesse dar sepoltura sinens. in Chiefa al corpo di Arrigo IV. suo Padre, giacchè si secero venire in campo persone attestanti, ester egli morto con atti di vero pentimento. Così feguì la pace, dopo la quale il Papa folennemente coronò Imperadore Arrigo nella Basilica Vaticana, con istare intanto ferrate le porte di Roma, acciocche niun de' Romani venifse a disturbar la sunzione. Il giorno preciso, in cui segu) questa Coronazione, finqu' è stato controverso. Donizone Autore di questi tempi scrive di Papa Pasquale (c):

Dum Festum Pascha venit, tribuit fibi pacem, Urbem Romuleam fibi subdens, & Diadema

Ipfius capiti ponens, unguit, benedixit.

 ${\mathfrak t}^{\sharp}$ 

ø

(c) Donize in vita Mashild. lib.z. CAP. 18.

Ulti

Ultima lux Mensis primi tunc Pascha revexit, Numinis Undecimo Centum post Mille sub Anno.

Ci sa veder qui Donizone tuttavia confervara la Sovranità Imperiale in Roma; ma siccome già accenna in elle Annosazioni al di lui Poema, è da supire, come egli dica caduta in quest' Anno la Pasqua nel du lutimo di Marzo, quando e fuor di dubbio, ch' essa s'incontrò nel di 1. d'Aprile. Per altro anche Rogerio Hovedesi (A). Cionestra (A) Crimos chè and sisse d'è Person from-

(2) Promi Braza retaria actions tous recoverage a non parchinecinia des to gli antichi Seritori . A me fembra, non dirò folo probabile, ma certo, che la funzione fuddetta feguiffe nel Gioveth dopo l'Ortava di Pafqua, ciò nel di 13, d'Aprile, giorno delle ldi . Chiaramente lo atteffa l'Autore della Vita di Pafquale II. Storico conremporaneo, a noi confervato dal Cardinal d'Argona, il quale (b) Pro. Fer. Crive: (d) Hec., que poff finnus, O cochii nofiris vidinus, O patali II.

(d) Mer. et Crive: (d) Hec., que pols sumus, O ecuis nostris valennis, O sumus, o sumus, o sumus, o sumus, arribus nostris audrinnus, mera veritase conscriptions. Ora que Re. totale flo Scrittore attella, che su concectato e coronato lásbus Aprilis, quinta Feria post Ostavam Palque. Queste Note van d'accordo, nè patisono eccezione. Vien confermata la stessa verità dall'An(e) donate nalista Sassone, di cui son queste parole (e): Rew Heinricus Passos

uir nalista Sastone, di cui son queste parole (e): Rex Heinricus Pascha non longe ab Urbe in castris suis celebravis, O post Odavas Pasche, die scilices Idus Aprilis in Ecclesia Sansti Petri in Imperasorem conservatur. Altrettanto s' ha dal Cronografo Sassone, cita-

le promeffe. Égli se ne andò libero a Roma, e il Re Arrigo, dopo aver fatti sinutoli regali al Papa, e a i Cardinali, che erano con lui, si mise in viaggio alla volta della Toscana per ritornarsene in Lombardia, e poscia in Germania. Appena su in Roma il buon Papa, che trovo alienati da segli animi de Cardinali rimasti via, perchè avesse confentito ad una tale concordia, di modo che quasi nacque uno Scisma. L'ingiuriarono spezialmente i più dotti, e quasi il trattarono da Eretico, sostenendo, che dovea piutrosso sciarsi levare la vita, che consentire alle Investiture. E' un bel fare il bravo lungi dalle battaglie. Se que ezalanti Cardinali si

foise-

П

¢

co da

11/2

ln

Pa

Ϋ¢

fossero trovati per due Mesi nelle angustie del Papa, e col coltello ERA Volz. alla gola, come egli fu, e nel pericolo di veder facrificati al furo- Annatta re Tedesco i Porporati prigioni, e tanti altri Romani: non so, se avessero praticato eglino ciò, che ora esigevano dal Papa. Non potendo reggere a sì fatti infulti il buon Pontefice, ufcì di Roma, e si ritirò a Terracina: nel qual tempo i Cardinali con solenne decreto condennarono l'accordo da lui fatto, e diedero un grande esercizio alla pazienza ed umiltà di lui, qualichè quì si trattasse di un punto di Fede, e non già di Disciplina Ecclesiastica, la quale benchè certo patilse nella maniera tenuta allora di dar tali Investiture, pure da che se ne voleva esclusa la Simonia, si potea in qualche guisa tollerare. Goffredo da Viterbo (a), Sugerio Abbate (b), ed (a) Goffrid. Idelberto (c), ci fan conoscere, che il buon Pontefice depose il Viterbienste manto, si ritirò in una solitudine, e volea rinunziare il Papato; (b) Sugrema fu richiamato a Roma da tutti i buoni e saggi. .

PER la Toscana calò in Lombardia Arrigo Quinto fra i Re, (c) Hildib. Quarto fra gl'Imperadori, e gran voglia nutrendo di conoscere in Epistol. di vista la celebre Contessa Matilda sua Parente (d), giacche ella (d) Donizo non si fentiva voglia d'ire a trovar lui, determinò egli di andare in l'us Maa lei. Dimorava allora la Contessa Matilda nella Fortezza di Bibianello, o fia Bianello, ful Reggiano. Colà nel dì 6. di Maggio fu a vilitarla, magnificamente accolto, e per tre di feco si fermò. Sapeva Matilda fra molte altre Lingue anche la Tedefca, e però fempre fenza interprete teneva i suoi ragionamenti con lui. Talmente restò Arrigo invaghito della prudenza ed onoratezza di questa insigne Eroina, che non solamente le confermò i precedenti patti, ma la dichiarò ancora fua Vicegerente, o fia Viceregina

in Lombardia:

, د

:00

32

į.

6

22

Cui Liguris Regni regimen dedit in vice Regis, Nomine quam Matris verbis claris vocitavit. Paísò dipoi Arrigo a Verona, dove si riposò per qualche tempo, e ne resta anche una memoria nel Diploma da me pubblicato (e), (e) Anticon cui conferma a i Canonici di Cremona i lor Privilegi. Esso è fertat. 19. dato XIV. Kalendas Junii , Indictione IV. Anno Dominica Incarnationis MCXI. Regnante Henrico V. Rege Romanorum Anno V. Imperante Primo, Ordinationis ejus XI. Actum Veronæ. Un altro (f) Bacchiparimente ne diede egli XII. Kalendas Junii in quella Città in fa- linn, nell' vore di Alberico Abbate del Monistero di Polirone (f). In questa Append. occasione pud esfere, che succedesse ciò che narra il Dandolo (g). (gi Dandul. Bolliva da gran tempo discordia fra i Veneziani e Padovani a ca- Tom XII. Tomo VI. Aaa

Fra Volg gion de' confini. Collegari i Padovani co' Popoli di Trivigi e RaAnalilii venna, vennero nel di 4 di Ottobre dell' Anno precedente alle mani coll'efercito Veneto, e rimafero foonfitti on reflarvi cinquecerto e fette d'elli prigioni. Ora giunto che fu a Verona l'Imperadore, portarono a lui i Padovani le loro dogliane, e, ficcome al Sovrano del Regno d'Italia. Ad iltanza d'effo Augusto compavreoin quella Città gli Ambafciatori Veneti, e fi mile fine alla disordia, coll'efferi aggiufati i confini, liberati prigioni, e rinovati
i patti d'amicizia fra Venezia dall' un canto, e i Padovani e gli
altri Sudditi dell'Italico Regno dall'altro. Ito pofcia l'Imperadore
in Germania, quivi fece dar folenne fepoltura alle offa del Padre.
Terminò i fuoi giorni nel Febbraio di quell' Anno (a) Ruggieri
anticolori. Dece di Puglia, con laficare fuo Succeffore e Duca Guglielmo

(S. Romari. Terminò i fuoi giorni nel Febbraio di quell' Anno (a) Ruggieri din Statio. Dica di Opglia, con laciare fuo Successfore e Duca Guglielmo los Faito Bree Figliuolo. Per quella cagione i Normanni della Puglia niun footuttata. il Canatto, corio poterono prestare al Romano Pontefice ne di lui bifogni, ed dempuna stefero unicamente a premunisti in casa, per timore che il nuovo l'imperadore potesfe far qualche tentativo contra di quegli Stati. Perguio.

(b) Alber, pe di Articchia e di Taranto, per ripaffate in Oriente, (b) quandidio do venne a trovare anche lui la morte nel Marzo feguente. Fu pun Dose feppellito in Canoda. Reltò gran fama, e un picciolo Figiulo di Republico del lui per nome anch' ello Bommondo, erede de luoi Stati. Appena del lui per nome anch' ello Bommondo, erede de luoi Stati. Appena del lui di lui d

Isolando Co, o con devaltar le campagne, tiretta e malmenata la Città di 
didinatica del Coli, finalmente nel Giugno dell' Anno prefente per forza fe ne 
impadronirono; e lafciata in tal occasione la briglia all'odio e sile 
gno loro, la fopgliarono delle mura, incendiarono le cafe, e di 
pofero leggi severe di fervità a quel Popolo, dianzi troppo vicino 
a sì potente Città. Nertestano appena le veligià nel Luogo appel(g). Canthe lato Cold vecchio, e diverso dal sito, in cui ora è Lodi nuovo. (g)

(d) Guella lato Lodi vecchio, e diverso dal sito, in cui ora è Lodi nuovo. (d)
Flamma
Fu quel Popolo compartito in sei Borghi, e in tale stato durò il suo
Flace 163: abbassamento sino a i tempi di Federigo I. Imperadore.

Anno di Cristo MCXII. Indizione v. di PASQUALE II. Papa 14. di Arrigo V. Re 7. Imperadore 2.

ł.

b Ş,

3

ø

i

į

0

ģ

10

ERA Volge ANN.1112.

A che fu posto in libertà Papa Pasquale II. e sentì tante doglianze del sacro suo Senato per la concession delle Investiture, mai non negò, anzi fempre riconobbe d'aver dato l'affenfo a cofa illecita, ed operato ciò, che non dovea. Solamente scusava il fatto coll'intenzione avuta di fottrarre a i pericoli della vita tante persone, e a maggior danno il Popolo di Roma, e lo Stato della Chiefa. Ora in quest' Anno su per così scabrosa materia raunato un infigne Concilio (a) di cento venticinque Vescovi a di 18. (a) Labbe di Marzo nella Basilica Lateranense. Tutti i Prelati esclamarono Contilior. contro delle Investiture Ecclesiastiche date da mano Laica, come Baron. in usurpazione de i diritti della Chiesa, e seminario di Simonie. Il Annal. Ecpunto difficile era, come il Pontefice potesse venire contra del proprio solenne giuramento. Si trovò il ripiego suggerito da Gerardo Vescovo d'Engulemme, cioè che si ritrattasse bensì, e condennasfe il Privilegio accordato dal Papa ad Arrigo, e chiamato Pravilegium, e non Privilegium: ma che non si scomunicasse la persona d'esso Imperadore. Così su satto. Tenuto ancora su in quest'Anno nel Mese di Settembre un Concilio in Vienna del Delfinato, e quivi non folamente feguì la condanna delle fuddette Investiture, ma eziandio fulminarono que' Vescovi scomunica contra dell' Augusto Arrigo, chiamato da essi Tiranno. Abbiamo da Landolso da San Paolo (b), che nel primo di dell' Anno prefente il Clero (b) Landuldella Metropolitana di Milano, non ostante che sapesse savorevo- Histor, Mele a Groffolano Arcivescovo il Romano Pontefice, pure il dichia-diol.cap.22 rarono decaduto da quella Sedia, e in luogo suo elessero Arcivescovo Giordano da Clivi, uomo per altro ignorante, e di non molta levatura. Chiamarono dipoi tre Suffraganei di quella Metropoli per ordinarlo, cioè Landolfo Vescovo d'Asti, Arialdo Vescovo di Torino, e Mamardo, o sia Mainardo, Vescovo di Torino. Vennero questi, ma quel d'Asti accortosi, che non erano concorsi gli altri Suffraganei, e bollire non poca mormorazione nel Popolo, tentò di fuggire. Gli veniva fatto, se le genti di Giordano non l'avessero ritenuto per forza, con anche serire un suo Diacono, e bastonare i di lui Famigli. In fine Giordano su da essi consecrato. Portossi poco appresso a Roma Mamardo Vescovo di Torino, ed

Aga 2 otten-

Esa Volzottenne dal Papa il Pallio per questo novello Arcivescovo, senza ANN.1112 che s'intenda, come esso Pontefice abbandonasse Grossolano, già approvato per legittimo Arcivescovo. Ma perchè Mamardo aveva ordine di non dare il Pallio a Giordano, s'egli prima non faceva giuramento, non si sa se di sedeltà al Romano Pontefice, e di non prendere l'Investitura dall' Imperadore, o di qualc'altra obbligazione, e Giordano ricusò di farlo : per fei mesi ne stette senza. Ho detto, che per l'esaltazion di Giordano insorfe gran mormorazione fra il Popolo di Milano . Aggiugne Landolfo, che vi fu ancora delle contese e battaglie, nelle quali ebbero parte Azzo Vescovo d' Acqui, e Arderico Vescovo di Lodi. In fatti fra le Lettere, raccolte da Udelrico da Bamberga pref-

Tort. II. Pug. 266.

(a) Eccardo (a), una se ne legge scritta in tal' occasione dal medefimo Azzo Vescovo all'Imperadore Arrigo, in cui l'avvisa, doversi tenere in Roma un Sinodo [ cioè il Lateranense suddetto ], in qua afferisur, Domnum Papam P. [ Paschalem ] depoponi, O alterum debere eligi, qui omne confilium pacis, quod cum Donno P. firmaftis diffolvat , pro co quod Domnus P. non audet vos propter factas inter vos O ipfum fecuritates excomunicare. Ecco quali nuove corressero allora. Appresso aggingne, che i Milaneli aveano eletto un altro Arcivescovo [ cioè Giordano], e fattolo confecrare da alcuni Suffraganei. Quod ego videns contra Imperii vestri bonorem fieri, omnino interdixi; O licet ab in fis muleum rogatus, bujusmodi confectationi intereffe, nec affenfum prabere volui, immo dedi operam erigendi magnum parietem Populi contra Populum sub occasione alserius Archiepiscopi, quem pars illorum intendit deponere, viri feilicet literatiffimi , O ingenio aftutiffimi, O eloquentiffimi, Curia vestra valde necessa rii, cujus partem propter bonorem vestrum in tantum auxi, quod medietas Populi contra medietatem Populi contendit. Parla qui di Groffolano, a cui proccura la protezion dell'Imperadore, con infieme configliarlo di venir presto in Italia, e che a ciò non occorreva un grande efercito . Vestra est enim adbuc Longobardia , dum terror, quem ei incuffistis, in corde ejus vivis. Forse perchè Grossolano su in Roma creduto parziale dell' Imperadore, o protetto da lui, restò abbandonato, e si lasciò correre l'elezion di Giordano.

Io non so, se nell'antecedente, o nel presente Anno sosse scritta da Papa Pasquale un' altra Lettera allo stesso Imperadore Arrigo, in cui gli notifica di non aver potuto finora riaver vari Stati

spettanti alla Chiesa Romana (a). Licet quidam, dice egli, juf- ERA Volg. sioni vestra, in bis qua Beato Petro restitui pracepistis, adbuc no- Anni 1112, luerunt obedire, incola videlicet Civitatis Castellana, Castri Corcolli , Montisalti , Montisacuti , & Narnienses : Nos tamen ea, & Comitatus Perusinum, Eugubbinum, Tudercinum, Urbevetum, Balneum Regis, Castellum Felicitatis, Ducatum Spoletanum, Marchiam Ferraniam, O alias beati Petri possessiones per mandati vestri praceptionem confidimus obtinere. Notisi, che il Ducato di Spoleti è chiaramente detto di ragione della Chiesa Romana. Nomina il Papa anche Marchiam Ferraniam, ma si dee scrivere Firmanam, allora occupata da Guarnieri, non ofando io leggere Marchiam, Ferrariam, perchè Ferrara in questi tempi era in potere della Contessa Matilda, che la riconosceva dalla Sedia Apostolica. Alesso Imperadore d'Oriente, per quanto s'ha da Pietro Diacono (a), avuta notizia dell'indegno trat- (a) Ibidem tamento fatto dall' Imperadore Arrigo al Romano Pontefice, spe- Pag. 274. dì Ambasciatori a Roma, per condolersi con lui, e congratularsi co i Romani dell'opposizione fatta ad esso Arrigo. E sperando di profittare di così bella occasione, propose che volessero eleggere Imperadore Giovanni Comneno suo Figliuolo. Può anche essere, che corressero de i regali. Acconsentirono i Romani al trattato, ed elette circa secento persone, le spedirono a Costantinopoli per condurre in Italia il progettato Augusto. Non è punto credibile, che tanta gente fosse spedita colà. E perciocchè non apparisce altro dell'esecuzion di questo disegno, bisogna immaginare, ch'esso poco stesse ad andarsene in fascio, perchè non s'arrifchiarono i Romani di condurre a fine un negoziato di tanta importanza, che potea tirar loro addosso lo sdegno e le forze di tutta la Germania. Nel di 13. d' Aprile di quest' Anno la Contessa Matilda, dimorando nel Castello di Massa del distretto di Modena, fece una Donazione al suo diletto Monistero di S. Benedetto di Polirone (b). E nel di 8. di Maggio (b) Petrus trovandosi al Bondeno de Roncori, fece donazione della Corte Diaconus Vilzacara col Castello, Broglio, e Borgo di S. Cesario alla Chie- I.4. c. 46. sa di S. Cesario del Contado di Modena. In quest' Anno ancora, secondo i conti del Campi (c), e d'altri Storici Piacentini, per ope- (c) Bacchira spezialmente della suddetta zelantissima Contessa, furono cac. ni ssimi di ciate le Monache dall' infigne Monistero di S. Sisto di Piacenza, Append. perchè la lor dissolutezza era giunta ad essere incorrigibile. In vece d'esse presero i Monaci Benedittini il governo di quel sacro Luogo, cavati dall'allora esemplarissimo Monistero di Polirone.

B

A.

12

13

di

į,

ø

ERA Vole. ANN. 1113. Anno di Cristo MCXIII. Indizione VI. di PASQUALE II. Papa 15. di Arrigo V. Re 8. Imperadore 3.

MPARIAMO da Falcone Beneventano (a), che effendosi nell' nus Chron. Ton. V.

Anno precedente fabbricate varie congiure in Benevento , per levare quella Città di fotto il dominio Pontificio, avvertitone Rer, Italie. Papa Pafquale da que Cittadini, che erano costanti nella fedeltà, si portò colà nel dì 2. di Dicembre per rimediare a i disordini . Fermossi in quella Città nel tempo del verno, e correndo il Mese di Febbraio, celebrò ivi un Concilio. Poscia dopo avere scoperti gli autori di quelle trame, e datigli in mano della giustizia, lasciato in quella Città per Governatore e Contestabile Landolfo della Greca, nomo di gran coraggio e prudenza, fe ne tornò a Roma. Trovavasi affatto sprovveduto di danari Baldovino Re di Gerusalemme, e però gli mancava il miglior nerbo per resistere a tanti nemici Infedeli, che all'intorno gli facevano guerra. (b) Gail- (b) Ebbe fentore, che Adelaide Contessa di Sicilia, Vedova del

heiri. Tyr. defunto Conte Ruggieri, e Madre del picciolo Ruggieri, succe-Ordericus duto a Simone suo tratello nel dominio di quell'Isola, era Prin-Vinal. Phill. cipessa a proposito, per sovvenire alle di lui indigenze, perchè

Bennardus sama correva, ch'essa nel tempo della tutela del Figliuolo aves-The factor of accumulate groffissime somme d'ore. Però spedì Ambasciatori Tom. VII. in Sicilia, per trattare d'averla in moglie. Poco vi volle a far gustare questa proposizione all' ambiziofa Principessa; ma affinchè il Figliuolo Ruggieri, e i suoi Cortigiani non attraversassero a lei il confeguimento della Corona, fu proposto e conchiuso, che nascendo Figliuoli da Baldovino e da Adelaide, succedessero nel Regno di Gerufalemme. Ma venendo egli a mancar fenza prole, quel Regno si devolvesse al Figliastro Ruggieri. Portò seco Adelaide una prodigiosa quantità di viveri, d'armi, di cavalli, e quel che più si sospirava, di danaro; e giunta a Tolemaide, su con grande solennità sposata. Ma non passarono due anni, che Adelaide si trovò delusa e tradita dal Re Consorte. Egli avea tutta-(c) Idem via vivente un'altra Moglie, presa prima d'essere Re (e). Sotto vari pretesti ripudiatala, senza che v'intervenisse alcun giudizio della Chiefa, l'avea forzata ad entrare nel Monistero di Sant' Anna di Gerusalemme. Fece poi cattivo fine questa Donna per attestato di Bernardo Tesoriere, perchè ottenuta licenza di an-

Bernardus cap. 92.

dar-

darfene a visitare i parenti in Costantinopoli, quivi s'abbando- Era Volg. nò ad una vita disonesta. Ora gravemente un di infermatosi Bal- Anxitta. dovino, e rimordendolo la cofcienza dell'ingiuria fatta alla legittima Moglie, per configlio de' Baroni fece voto, fe guariva, di ripigliarla. Indi rivelò tutto ad Adelaide, con intimarle il divorzio. S'ella trovandosi così barbaramente ingannata, prorompesse in pianti, ed in amare invettive contra del Re, e de gli Ambasciatori predetti, è sacile l'immaginarlo. Non tardò molto essa per lo dispetto a tornarsene in Sicilia, ma priva di que' tesori, che portò a Gerusalemme, ed accorata per questo tradimento si crede, che terminasse la sua vita nell'Anno 1118. Una sì nera azione recò non poco nocumento alla riputazione del Re Baldovino, e a gli affari di Terra Santa. Fra gli altri il Conte Ruggieri Figliuolo d'essa Adelaide con tutta la Corte de' Siciliani, al vedersi così burlato, concepì tale sdegno contra di Baldovino, e de i Re di Gerusalemme, che per attestato di Guglielmo Tirio (a), solo fra' (a) Guilli-Principi Cristiani mai non diede loro soccorso alcuno, nè curò lo elm Tyrini Histor, Hiestato miserabile, in cui a poco a poco si ridussero le cose de' Cri- rosolymir. stiani in Palestina e Soria. La Città di Cremona, siccome scrisse Sicardo (b) da l\ a cento anni Vescovo della medesima, pat\) in (b) Sicard. quest' Anno un fierissimo incendio nel di di San Lorenzo. Abbia. in Chronic. mo Strumenti di donazioni fatte al Monistero di Polirone dalla Rev. Italia, Contessa Matilda, mentre essa dimorava in Pigognaga, e nel Bondeno, vicino al Po (c). Era ito in Terra Santa Groffol ano (c) Bacchi-Arcivescovo di Milano. Tornato in Italia, e inteso, come Gior ni Istor. di dano avea occupata la fua Chiefa, eletto già e confecrato Arcive- Append. scovo, determinò di venire a Milano: il che su cagione, che esso Giordano informato di questo prendesse il Pallio colle condizioni proposte dal Papa. (d) Venuto poi Grossolano a Milano, coll'aiuto (d. Landulde fuoi parziali s'impadron) delle Torri di Porta Romana. Allo-fus junior ra prefe l'armi la fazion di Giordano, e andò per iscacciarlo. Suc- sap. 26. cederono fra le due parti de i combattimenti, ne quali restarono non pochi feriti e morti, non folamente della Plebe, ma anche della Nobiltà . S'interpofero di rimettere la decision di tale discordia al Concilio davanti al Papa. E perchè la borsa di Grossolano restò in breve esausta, gli convenne sloggiare, con sama nondimeno, che ricavasse buona fomma di danaro da Giordano per ritirarli. Venne egli perciò a Piacenza, e di là a Roma, per trattare della sua causa nel Tribunal Pontificio. Diede fine alla sua vita nel di 6. di Gennaio dell'Anno presente nel Monistero di

ź

¢

ď

7

Ena Vols. Pontidio ful Bergamasco Liprando Prete, quel medesimo, che Ann. 113 col giudizio del Fuoco avea ne gli anni addietro fatta guerra ad esso (ald. 6, 24, Grossolano, come ad Arcivescovo Simoniaco. [a] Morì in concetto di santità (il che era facile allora) e su detto, che crano fucceduti miracoli alla sua tomba.

Anno di Cristo MCXIV. Indizione VII. di PASQUALE II. Papa 16. di ARRIGO V. Re 9. Imperadore 4.

A ¡VEA, come dissi poc'anzi, lasciato Papa Pasquale per suo Contestabile e Governator di Benevento Landolfo della [b] Falco Greca. [b] Contra di lui per invidia Roberto Principe di Ca-Beneventa-nut in Chr. pua, ed altri Baroni Normanni fecero una congiura, e nell'Agosto precedente si portarono con poderosa Armata all'assedio di quella Città. Con poca fortuna nondimeno, perchè il valoroso Landosso, fatta co' Beneventani una sortita, li mise in fuga, e poco mancò, che non prendesse tutto il loro bagaglio. Durò nondimeno la guerra col guasto delle campagne di Benevento; e crebbero poscia i malanni, perchè lo stesso Arcivescovo di quella Città Landolfo si dichiarò contra del medesimo Contestabile, e trasse dalla sua la maggior parte del Popolo, di maniera che in fine astrinsero esso Contestabile a deporre la Carica. Per questa e per altre cagioni Papa Pasquale II. nell'Ottobre tenne un Concilio in Ceperano a i confini del Ducato Romano, o della Puglia, dove concorfero Guglielmo Duca di Puglia, e Roberto Principe di Capua con circa mille cavalli. Quivi il Papa diede l'Investitura della Puglia, Calabria, e Sicilia al Duca Guglielmo. Falcone così scrive, e da ciò si può ricavare, che i Duchi della Puglia ritenessero diritto d'alto dominio sopra la Sicilia, Sovranità nondimeno sottoposta ad un maggiore Sovrano, cioè al Romano Pontefice. Quivi ancora essendo forte il Papa in collera contra dell' Arcivescovo Landolfo, istituì il giudizio intorno alle accuse dategli, e il depose. Ma egli col [c]Romual- tempo, e se vogliam credere a Romoaldo Salernitano [c], coll' dui Salerni uso di molti regali, su restitutio nella sua Dignità. Di questi Tom. VII. regali non parla Falcone. Da Romoaldo è riferito il suddetto Ret. Italic. Concilio all' Anno seguente; ma Falcone, Storico contemporaneo merita maggior fede. Gloriofo riuscì quest' Anno all' armi Cristiane per la guerra felicemente satta a i Mori padroni dell'Isole Era Volz. Baleari . L'onore spezialmente ne è attribuito a i Pisani . I Mori , dif- Ann. 1114. fi, abitanti in quelle Ifole, cioè in Evizza, Maiorica, e Minorica, colle lor piraterie tenevano inquieta e danneggiata tutta la costa d'Italia [a]. Rifoluti i Pifani di far quell'imprefa, ebbero ricorfo al (2) Annales buon Papa Pasquale, per ottenerne la sua approvazione e benedi- Pisani To. zione . Poscia disposto un terribil armamento per mare, con licar. tutte le lor forze, accompagnati da Bosone Cardinale Legato della fanta Sede, e da Pietro loro Arcivescovo, marciarono alla volta di que' Barbari. Questa guerra è diffusamente narrata in un Poema da Lorenzo Veronese, o da Verna [b], Diacono pollassene, del medesimo Arcivescovo, ed Autore di vista. Fu esso Poema Veronessis pubblicato dall' Ughelli, e da me ristampato altrove. Riuscì a Tom. VI questa Armata nell'Anno presente di conquistar l'Isola d'Eviz- Res. Italia. za, e di prendere nel di di S. Lorenzo la Città d'effa Ifola, posta in sito vantaggioso. Ne distrussero i Pisani le mura, e il Caffaro, cioè la Rocca, e feco conduffero prigione il Governator Saraceno. Paffarono poi l'armi vittoriofe all'Isola di Maiorica, e vi fecero lo sbarco nella festa di S. Barrolomeo, con intraprendere l'affedio di quella Città. In aiuto de' Pifani concorfero Raimondo Conte di Barcellona, ed altri Conti di Catalogna, di Provenza, e Linguadoca.

NELL' Anno presente ancora l' Imperadore Arrigo V. celebrò in Magonza le fue Nozze con una Figliuola d'Arrigo Re d' Inghilterra, appellata Matilda. [c] In quella solennità si pre- [c] Abbas fentò davanti ad esso Augusto co i piè nudi Lossario Duca di Saf- Uri fonia, che fu poi Imperadore, per chiedere perdono dell'effer- Simeon Dufi dianzi ribellato. Così scrive Ottone Frisingense [d]: il che nelmensii. come fustifta, non so; perchè nell' Anno seguente altre Storie fignin Chr. cel rappresentano coll'armi in mano contra del medesimo Augufto. Erafi, come vedemmo, nell'Anno 1090, ribellata la Città di Mantova alla Contessa Matilda, nè a lei finguì era venuto fatto di poterla ricuperare. [e] Questa contentezza fu a lei ri- [e] Donizo ferbata per l'Anno corrente. Cadde effa gravemente inferma, shild. lib.2. mentre dimorava a Monte Baranzone sulle montagne di Mode- esp. 19. na, nel qual Luogo si vede una Donazione da lei fatta a S. Benedetto di Polirone nel di 14. di Giugno [f]. La fama folita ad [f] Bacche ingrandir le cose, in breve la diede per morta. Allora il Popo-ni lifer. di lo di Mantova, ficcome libero dal timore d'essa, fece uno sfor-20, e mife l'assedio a Ripalta Castello della medesima Contessa, Выь

Tomo VI.

Exa Volg e tanto lo strinse, che i disensori stanchi capitolarono la re-ANN.III+ fa, ma condizionata, fe fosse viva la lor padrona Matilda. Manfredi Vescovo di Mantova intanto arrivò alla sua Città, e divolgò, che Matilda era tuttavia vivente. Gli ebbe a costar la vita un s) dispiacevol avviso per l'infuriato Popolo, che la desiderava moria. Nè molto stettero i Mantovani, che diedero al suoco l'inselice Castello di Ripalta. Questa disgrazia sa per tutto il tempo della malattia di Matilda a lei tenuta nascosa da i suoi .. Ma da che si su riavuta, intesone il tenore, pensò a sarne vendetta. Raund quanti combattenti potè, formò eziandio una flotta di navi , e con questo armamento passò all' affedio di Mantova. Sulle prime fe ne rife quella forte Città ; ma fcor-, gendo risoluta la Contessa di trarre a fin quell'impresa, que' Cittadini s'appigliarono a'configli di pace; e spediti Ambasciatori alla stessa, mentre era in Bondeno, trattarono di rendersi ad onesti patti. Segul in fatti la resa di quella Città sul fine di Ottobre con gloria grande di Matilda, a cui, dopo aver messa al dovere ne tempi addietro anche la Marca, creduta da me quella di Toscana, nulla restò più delle perdute antiche fue giurisdizioni, che non ritornasse alle sue mani. Nel dì 8. di Novembre di quest'Anno la medesima Contessa, essendo nel (a) Batebi- Monistero di S. Benedetto di Polirone, (a) esentò dalle Albergarie de' foldati tutti i beni di que' Monaci. Ho anch'io dato

alla luce un Laudo profferito alla di lei presenza per lite di (b) Antique persone private (b), mentre la medesima soggiornava nella Italicarum Rocca di Carpineta nel di 22. d'Aprile dell'Anno presente.

> Anno di Cristo MCXV. Indizione VIII. di PASQUALE II. Papa 17. di Arrigo V. Re 10. Imperadore 5.

(c) Falco P E R attestato di Falcone Beneventano (c), si portò in Beneventa quest' Anno Papa Pasquale II. alla Città di Troia in Puglia, Rer. Italie. e quivi nel di 24. d'Agosto tenne un Concilio coll' intervento di quasi tutti gli Arcivescovi, Vescovi, e Baroni di quelle contrade. Vi fu accettata da tutti la tregua di Dio. Andato poscia a Benevento, dedicò la Chiesa di S. Vincenzo del Volturno, e finalmente nel di 30. di Settembre se ne tornò a Roma. L' Anno fu questo, in cui la celebre Contessa Marida terminò il corso di sua vita. (a) Trovandost ella in Bondeno de'Ron- Era vosa. cori della Diocefi di Reggio, l'affall una fastidiosa infermità Ann. 1115. ful principio di quest' Anno in occasione di una visita fattale in Vita Mada Ponzio, superbo Abbate di Clugni, che tornava da Roma . sbild. 1.2. Continud il suo malore per alcuni Mesi ancora: nel qual tem- cap. 20. po ella esercitò più che mai la sua pia liberalità verso i Monifteri di Polirone (b) e di Canossa, e verso i Canonici Regola- (b) Basebiri di S. Cefario ful Modenese . Era affistita da Bonsignore Ve- ni Istor. di scovo di Reggio. Passò in fine a miglior vita questa Principesfa, gloriofa per tante azioni di Piera, di Valore, e di Pruden-22, nel dì 24. di Luglio, cioè nella Vigilia di S. Jacopo, di cui era divotiffima, e il Corpo suo seppellito nella Chiesa del Monistero di S. Benedetto di Polirone, quivi riposò, finchè nell' Anno 1635. per cura & ordine di Papa Urbano VIII. trasportato a Roma, fu magnificamente collocato nella Basilica Vaticana in memoria dell'infigne fua beneficenza verso la Chiesa Romana. Aveva ella ne gli anni addietro, siccome dicemmo, lasciata Erede di tutti i suoi beni essa Chiesa: eredità nondimeno, che su seminario di nuove liti fra i Romani Pontefici e gl' Imperadori; e per affaissimi anni poi la troviamo tra essi disputata, finchè il Tempo, medico di molte malattie politiche, diede fine a quella contesa. Nè tardò a volare in Germania la nuova della morte di questa insigne Pricipessa, di cui scrive l' Urspergense (c): Qua semina sicut nemo nostris in temporibus (c) Abbas ditior at famo for, it a nemo Virtutibus & Religione fub laica Uffergenfe professione reperitur insignior. Arrigo Imperadore su da' suoi Mi- inChronico. nistri mosso, ed anche da i parziali d'Italia con lettere invitato a venire a prendere il possesso di tutti i di lei Beni. Per quai titoli, non si vede ben chiaro. Finch'egli pretendesse i Regali e Feudali, come fu la Marca della Toscana, Mantova, ed altre Città: se ne intende il perchè. Ma egli pretese ancora gli Allodiali e Patrimoniali, e ne entrò anche in possesso, per quanto si vedrà. Probabilmente non dovette in tal congiuntura tacere la Linea de gli Estensi di Germania, cioè Guelfo V. ed Arrigo il Nero Duchi di Baviera , perchè secondo i patti del Matrimonio d'esso Guelso colla medesima Contessa, al primo doveano pervenire tutti i di lei Beni. Certo è, che fotto l'Imperador Federigo I, come si dirà a suo luogo, su loro fatta giustizia in questo particolare. Ora l'Imperadore Arrigo, a cui stava forte a cuore il cogliere questa pingue eredità, si dispo-

Выь 2

¢

1 P

10

Ena Volg. se a calare, subito che gli affari gliel permetteano, in Italia. Annalis Continuò ed ebbe fine in quest'Anno la guerra de' Pisani con-(2) Annales tra delle Isole Baleari. (a) Riusch loro dopo lunghe fatiche e combattimenti, e colla strage di moltissime migliaia di Saraceni, Res. Italie. di prendere la Città di Maiorica, e di distruggerla per togliere quel nido a i Corfari Affricani . Pieni poi delle spoglie di

quegl'Infedeli, e colmi di gloria fe ne tornarono alla lor Patria. Se anche l'Isola e Città di Minorica restasse da loro soggiogata e disfatta, nol so io dire di certo. Gli Annali Pifani dicono di sì. Ben so io, che Evizza non è Minorica, come si (b) Tronei figurò il Tronci (b) ne fuoi Annali di Pifa. Di fopra all' Anno 1097. offervammo, che Folco Marchefe, Figliuolo di Azzo II.

fan. Marchele, su quegli, che propagò la Linea Italiana de Marchesi d'Este. Leggonsi tre Atti, a lui, e all' Anno presente spet-

(c) Ansiehi- tanti. (c) Il primo è un Placito da lui tenuto nella groffa Ter-12 Eftenfi ra di Montagnana, [appellata populofa da Rolandeno] nel di ar. di Maggio, in cui veggiamo profferita dal medefimo Principe una fentenza in favore del nobilissimo Monistero delle Monache di S. Zacheria di Venezia per beni posti nell'altra insigne Terra di Monselice: dal che comprendiamo, che esso Marchese Folco dominava nell'una e nell'altra d'esse Terre. Il secondo Strumento, stipulato in Montagnana nel di 10. di Giugno di quest'Anno, contiene una Donazione fatta da esso Marchese Folco al Monistero di Polirone pro ordinazione sestamensi Garfenda Genitricis mea, cioè di Garfenda Principessa del Maine sua Madre, di cui più volte s'è parlato di fopra. Un'altra Donazione da lui satta al Monistero della Trinità di Verona nel di 2. di Ottobre dell'Anno prefente, fu ftipulata in Caminata con-Arutta ante Eccle fiam beatiffime fantle Tecle Virginis fita in Villa, que eft ante Caftrum Efti. Lo fteffo Marchefe s' intitola babitator in loco, qui dicitur Effi. Non usavano peranche questi Principi il titolo di Marchesi d' Este, ma erano Padroni d' Este, o per dir meglio Compadroni; perchè vedremo, che anche l'altra linea Estense de Duchi di Baviera riteneva una terza parte del dominio di quella nobil Terra, e di Rovigo, e dell' altre sottoposte allora ad essi Marchesi. Nell' Anno presen-

(d) Dandu te Ordelaffo Faledro Doge di Venezia (d) con grossa Armata nico T.XII. navale ricuperò la Città di Zara, che pochi anni prima gli era Re. Italic. Stata tolta da Calomanno Re d'Ungheria.

Anno

Anno di Cristo MCXVI. Indizione ix. di PASQUALE II. Papa 18. di Arrigo V. Re 11. Imperadore 6.

ERA Volg. ANN.IIIÓ.

JEL d) 6. di Marzo di quest' Anno tenne Papa Pasquale un Concilio nella Basilica Lateranense (a), in cui di nuovo (a) Abbas riprovò, e condannò il Privilegio delle Investiture da lui contra in Chron, fua voglia accordato all' Imperadore Arrigo. Ma ebbe in tal occasione bisogno della sua pazienza; perchè Brunone Vescovo di Se-Concilion. gna, tenuto dopo la morte per Santo, ebbe ardire di trattar da Eretico lo stesso Papa, per avere accordato quell'indulto. Gli convenne ancora fofferire, che que Vescovi riguardassero come scomunicato esso Imperadore, senza che egli nondimeno volesse lasciar uscire Decreto contra della di lui persona . Fu anche agitata in quel Concilio la lite dell' Arcivescovato di Milano, pendente fra Groffolano e Giordano, amendue presenti al suddetto Concilio . Perchè il primo era passato dalla Chiesa di Savona a quella di Milano, e si trovava, che tal traslazione, siccome cagion di tumulti e guerre, tornava in danno dell'anime e de' corpi : perciò su essa riprovata, e giudicato in savor di Giordano. Dianzi era stato assoluto Grossolano dalle accuse di Simonia, e tenuto in Roma per legittimo Arcivescovo. Gran concetto si avea della di lui dottrina, avendolo lo stesso Papa adoperato per confutare lo Scisma de Greci. Come egli ora cadesse, non se ne sa la vera cagione, perchè il paffare da una Chiefa all' altra, da gran tempo era in uso, ne più si badava a gli antichi Canoni, che lo proibivano. Forse la caduta sua è da attribuire all'essere stato conosciuto uomo intrigante, capriccioso, e predominato dall'ambizione, e però poco prudente, e molto inquieto. Landolfo da San Paolo (b), Storico contemporaneo, parla di questo Concilio, e (b)Landuldella depolizion di Groffolano, con aggiugnere, che egli non vol- Hift. Med. le tornare a Savona; ma per un Anno e quattro Mesi seguitò a cap. 29dimorare in Roma in San Sabba, Monistero de' Greci, dove terminò i suoi giorni nell'Anno seguente. Tornò a Milano il vittoriofo Arcivescovo Giordano, e un di raunato il Clero e Popolo; salito con Giovanni da Crema Cardinale Romano sul pulpito della Metropolitana, pubblicamente scomunicò l'Imperadore Arrigo, a cagion, senza dubbio, dell'aver fatto prigione il Papa, ed

estorto il Privilegio delle Investiture. Con questo segreto patto

18 da

12

t

50

dovea

ERA Volg. dovea egli aver conseguita la vittoria suddetta. Non voleva già il Ann.1116. Pontefice sulminar le Censure contra d'esso Augusto, ma non ostava, che gli altri le fulminassero, e il sacro Collegio lo esigeva. Abbiamo dall'Abbate Urspergense, che il suddetto Imperadore (a) Abbas verso il fine di Febbraio, (a) in Italiam se una cum Regina, totaque domo sua contulit, ac circa Padum negotiis insistens Regni, in Chron. Legatos ad Apostolicum pro componendis caussis, que iterum Regnum & Sacerdotium disturbare coperunt, suppliciter destinavit. Ponzio Abbare di Clugn), come Parente del Papa, fu principalmente adoperato in questo maneggio. Portossi in tal cogiuntura esso Arrigo a visitar la maravigliosa Città di Venezia. Ciò chia-(b) Antichi. ramente apparisce da un suo Proclama, da me dato alla luce (b), Parl. 6.29, con cui egli IV. Idus Marcii in Regno Veneciarum ( fi noti questa espressione gloriosa per la Repubblica Veneta ) in Palatio Ducis, Anno ab Incarnatione Domini MCXVI. Indictione VIIII. diede vari ordini in favor delle Monache di San Zacheria di Venezia. essendovi presenti Ordel affus Dei gratia Venetia Dux, O Henricus Welphonis Ducis Frager, con alcuni Vescovi e Nobili. Vien confermata la stessa verità dall'accuratissimo Andrea Dandolo, che (c) Dand. così scrive: (c) Mense Marcii MCXVI. Henricus V. Imperator inChonico. Venetias accedens, in Ducali Palatio bospitatus est, liminaque Rer. Italic. be ati Marci, & alia Sanctorum loca cum devotione maxima visitat. O Urbis situm, adificiorumque decorem, O Regiminis aquitatem multipliciter commendavit . Curiam etiam suorum Principum tenens, pluribus Monasteriis immunitatum Privilegia de suis possessionibus Italici Regni concessit, in quibus Ducalem Provinciam Regnum appellat. Per un Documento, da me pubblicato (d) Antiqu. (d), si conosce, che il medesimo Augusto nel di 12. di Maggio Italic. Difsi trovava in Governolo sul Mantovano, dove come persona prifeit. 11. vata fece donazione di beni al Monistero di Polirone, e alla Chiesa di Gonzaga pro mercede O remedio anima mea, O Comitissa Marbildis. Segno è questo, che Arrigo s'era messo in possesso della vasta eredità della Contessa Matilda. A quell' Atto intervenne anche Guarnieri Giudice, che noi diciamo ora Dostor di Leg-(e) Ibid. ge. In un Placito tenuto a d' 6. del fuddetto Mese di Maggio (e) Differt. 53. da esso Augusto nel medesimo Luogo di Governolo, e in un altro

(c) Ibid. ge. In un Placito tenuto a dì 6. del suddetto Mese di Maggio (e) Dissers. 33. da esso Augusto nel medesimo Luogo di Governolo, e in un altro (s) Ibid. (f) spettante a' Canonici Regolari di Melara, si vede nominato Dissers. 31: Warnerius Bononiensis. Contali Documenti ho io consermato (g), Dissers. 44. quanto scrive l'Abbate Urspergense all' Anno 1126. cioè: (b) Eisch (h) Abbat dem temporibus Dominus Wernerius Libros Legum, qui dudum no Chonica.

gledi fuerant, nec quisquam in eis studuerat, ad petitionem Ma- Eng Volz. sbildis Comitiffa renovavis O'c. Credette il Sigonio , che s'in. Ann. 1116. gannasse l'Uripergense nell'attribuir questa gloria alla Contessa Matilda, che era già defunta. Ma l'Urspergense, che aveva all' Anno 1115, riferita la morte d'essa Contessa, ben sapea, ch'essa nell' Anno 1126. non era in vita. Però volle dire, che Guarnieri fioriva in questi tempi, ma che molto prima ad istanza di Matilda aveva intrapreso di spiegare i Digesti, e l'altre Leggi di Giustiniano, trascurate ne' Secoli addietro, e certamente conosciute, prima che i Pisani portassero [se è pur vero] da Amalsi le Pandette appellate Pifane, ed oggid) Fiorentine. Ora certo è, confessandolo anche gli stessi dotti Bolognesi, che questo Warnieri, o fia Guarnieri, chiamato da altri Irnerio, il primo fu che apriffe in Bologna Scuola di Giurisprudenza Romana; e di qui ebbe il fuo primo principio, siccome ho altrove offervato (a), lo Stu- (a) Antiq. dio di Bologna, confistente a tutta prima in un solo Lettor di Italie. Dif-Leggi, ma di mano in mano accresciuto di Lettori dell'altre Scienze ed Arti: per la qual diligenza si formò un'Università, che portò poi il vanto di Primaria fra tutte le Italiane : giacchè oggidì si sa anche in Bologna, effere un'Impostura del Secolo suffeguente il Diploma di Teodosio minore, da cui si dice fondata fin l' Anno di Cristo 431. l'Università Bolognese.

z.

v

it.

200

Je do

出功小山田田

日本

BENCHE' patifca qualche difficultà un altro Documento da me prodotto (b), appartenente ad essa Città di Bologna: pure (b) 16. D/G vo io credendo sussistente notizia, che quel Popolo nel dì 7. di Mag. Jai. 11gio del presente Anno, mentre l'Imperadore Arrigo dimorava in Governolo, ottenesse da lui la remission delle offese, e una conferma de' Privilogi e delle Confuetudini di quella Città , la quale in questi tempi non men della Romagna riconosceva per suo Sovrano l'Imperadore, o sia il Re d'Italia. Dopo aver tenuto il Concilio Lateranenie, Papa Pasquale II. nello stesso Mese di Marzo ebbe non poche inquietudini e travagli: se pure questo avvenimento non si dee riferire all' Anno precedente . (c) Manco di vita il Prefetto di Roma. Pietro di Leone face. (c)Pandulva una gran figura allora in essa Città, e da Benzone Vescovo fur Pisanus Scismatico d' Alba vien chiamato Giudeo , perchè Ebreo fatto febalii II. Cristiano . Orderico Vitale (d) all' Anno 1119. scrive, che un Falco Bene-Figliuolo d' esto Pietro su sprezzato da tutti propter odium Pa- Chronico. tris ipsius, quem iniquissimum Fæneratorem noverunt. Ora co. (d) Ordenie. fini attele a far succedere in quella illustre Carica un suo Figliuo- Ecclesiaft.

Exavoig lo coll'appoggio del Papa. Ciò saputosi da i Romani, non per-ANN.1116. derono tempo ad eleggere Prefetto un Figliuolo del Prefetto defunto, tuttoche di età non peranche atta ad un tal ministero , perchè fanciullo. Indi il presentarono al Papa, acciochè il confermasse: cosa ch' egli ricusò di fare, e si dee ben avvertire per conoscere intorno a questo l'autorità del Sommo Pontefice. Quindi si venne alle minaccie, e poscia alla guerra ne' giorni della Settimana fanta e di Pasqua fra le genti armate del Papa, ed esso Popolo Romano. Tolomeo uno de' principali Romani, e Zio del giovinetto Presetto, benchè sulle prime prendesse la protezion del Papa, e ne ottenesse perciò la Riccia, pure non istette molto a rivoltarsi contra di lui. E perchè dalle soldatesche Pontificie fu fatto prigione esso Nipote di Tolomeo suori di Roma, lo stesso Tolomeo con un corpo d'armati andò a liberarlo dalle loro mani. Un tal fatto fi tirò dietro la ribellione di molte Terre in que'contorni, e della Maritima, e di quasi tutta Roma. Il buon Papa, a cui non piaceva il comperarfi la quiete collo spargimento del sangue, amò meglio di ritirarsi fuor di Roma a Sezza. Durante questo contrasto i Romani scaricarono il lor surore contro le case di Pietro Leone, e de' fuoi aderenti. Andò poscia a poco a poco calando questo suoco, in guisa che, secondo Falcone Beneventano, il Papa rientrò in Roma, e nel Palazzo del Laterano. I Romani ribelli a poco a poco tornarono alla di lui divozione ed ubbidienza.

Anno di Cristo MCXVII. Indizione x. di Pasquale II. Papa 19. di Arrigo V. Re 12. Imperadore 7.

L'ASTATISSIMO riufo quell'Anno all'Italia e Germania.
[1] détad. [2] Eta tutta (offopra la Germania per le guerre divil).
[2] Fortorio che la laceravano, foftenendo alcuni Principi il partio dell'Imperadore, ed altri ufando l'armi, e tutto di fabbricando congiure contra di lui, vi fi fece anno fentire un terribil tremueto, di cui fimile non reflava memoria. Ma questo vi è più micidiale si provò in Italia. Per attesta dell'Annalifa Sassono.

to, al cui immie non retiava memoria. Ma questo vi e più uncidiale fi provò in Italia. Per attellato dell' Annalifa Sasione
[5] same [b], Verona Civista Italia nobilissima adissciis concussis, multipla same, is quaque mortalisus obritis cervair. Similiser in Parma, & Vemultia, alitique Urbibus, Oppidis, & Castellis mon pauca bomimentia, alitique Urbibus, Oppidis, & Castellis mon pauca bomi-

num millia interierunt . In Cremona , per attestato di Sicardo Esa Volz. [ a ], cadde fra gli altri Edifizi la Cattedrale. Cominciò questo ANN.1117. flagello sul principio dell' Anno, e per quaranta giorni si an in Chronic. darono sentendo varie altre sunestissime scolle per universam fere Italiam, come lasciò scritto Pietro Diacono. [b] Landolfo da S. [b] Petrus Paolo [c] anch' egli parla di questo spaventevole tremuoto, qui chr. Casia. Regnum Longobardorum penitus commovit O quaffavit, O me 1.4 cap.62 nimirum (ovvero nimium) vigilare fecit. Viderli ancora nuvo- fus junior li di color di fuoco e fangue, vicini alla terra, e corse anche Histor. Mevoce d'altri molti prodigj, prodotti forse più tosto dall'apprenfione, che realmente accaduti, i quali però sparsero il terrore dapertutto. Nel qual tempo Giordano Arcivescovo di Milano tenne un Concilio, al quale intervennero i suoi Suffraganei co i Confoli e Magistrati di quella Città. Ora il rumore di tante calamità, e de i divolgati strani prodigj, s'accrebbe non poco in que' creduli tempi, con sama ancora di sangue piovuto dal Cielo, e fervirono tutti questi successi a sar più che mai desiderare all' Augusto Arrigo la pace colla Chiesa. Però spedì vari Ambasciatori a trattarne col Papa, ma fenza frutto. Perciocchè confessava bensì il Pontefice di non averlo scomunicato, ma che la scomunica fulminata contra di lui da i Concilj, Vescovi, e Cardinali, principali membri della Chiefa, non fi potea levare fe non coll'assenso e consiglio d'essi. Arrigo mal soddissatto di tali rifposte, credette meglio di passare a Romastessa, pertrattar più da vicino i suoi affari col sommo Pontefice . E tanto più l'animava a questo viaggio la buona corrispondenza, che passava fra lui e la Nobiltà Romana. Allorchè egli intese nell'Anno precedente la discordia inforta fra esso Papa e i Romani a cagion di

dente la discordia insorta sta esso Papa e i Romani a cagion di Pietro di Leone, per attestato di Pietro Diacono [d], xenia Im-[d] Penni peralia Urbis Prafesto & Romanis transmissi, adventum sum chicocordi, illis pranumisma assurum. In satti venuta la Primavera l'Av. L4. esp. co. gusto Arrigo coll' efercito sono sporto a Roma. Scrive Pandolso Pisano [d], che i suoi aderenti e consiglieri surono l'Abbate di [e] Pandal.

Farfa, già due o tre volte condennato ad avere la tella recia jui Pipinada dal bullo a cagione de facrilegi, e delle fedizioni fue contra del m<sup>2</sup>Pip. Papa, e Giovanni e Tolomeo Nobili Romani. Fece egli guerra ad alcune Terre e Caftella fedeli al Ponteñice: cofe bensì di poco momento, ma che nondimeno moffero il Popoloe la Plebe di Roma ad accoglierlo con plaufo, e con una specie di trionfo, ma fenza che gli venifie incontro niuno de Cardinali, Vefcovi,

ŢĒ.

12

0

ĝσ

7/

1

Tomo VI. Ccc e Cle-

ur: fopta.

Assatii7 primo fentore della venuta di lui, fubito ufci fuori di Roma, (a) Penus e andoffene a Monte Cafino (a), & indi per Capoa a Benevento. Erano i maneggi d'esso Pontesice di sormare una Lega del Principe di Capoa, del Duca di Puglia, e de gli altri Baroni Normanni, per opporfi al vicino Arrigo. Poca disposizione dovette egli trovare in que' Principi. Intanto Arrigo parte con regali, parte con promesse si guadagnò gli animi de' Consoli, Senatori, e Magnati Romani. Diede per Moglie Berta fua Figliuola a Tolomeo Confole, Figliuolo di un altro Tolomeo già Confole ; il quale , se si vuol riposare sull'attestato di Pietro Diacono suo parente, ex Octavia stirpe progenitus erat. Si sarebbe trovato quello Storico in uno non lieve imbroglio, fe avesse preso a recar pruove di questa gloriosa Genealogia. Ma nè pure in que'barbari tempi v'era scarsezza di Adulatori, e di chi adulava fe stesso. Confermò Arrigo al medesimo Tolomeo tutti i

beni e Stati a lui provenuti da Gregorio suo Avolo.

SALTO' poscia in testa ad esso Augusto di farsi coronare di nuovo nella Basilica Vaticana, e in una magnifica Congregazion de'Romani fece di grandi sparate, con esporre la sua ardente inclinazione alla pace; ma gli fu risposto a tuono da gli Ecclefiastici, che rovesciarono sopra di lui la colpa delle discordie e de i disordini, senza che in lui apparisse ombradi pentimento. In somma giacchè in Roma non v'era, nè vi voleva essere Papa Pasquale, nel di di Pasqua si sece coronare in S. Pietro da Burdino, altrimenti appellato Maurizio Arcivescovo di Braga, che due anni prima uscito di Spagna, con grande sfarzo era venuto a Roma a cagion di alcune differenze coll'Arcivescovo di Toledo. Costui era allora sì caro a Papa Pasquale, che in occasion della venuta a Roma dell'Imperadore Arrigo lo spedì a lui per trattare della fospirata concordia. Ma l'ambizioso Prelato lasciossi talmente guadagnare dalle carezze e promesse d'Arrigo, che s'indusse a dargli la Corona : azione proccurata con tutto studio dall' Imperadore, acciocche apparisse, che se non la potea avere dal Papa, la riceveva almen dalle mani di chi facea la figura di Legato Apostolico. Ma ciò appena s'intese alla Corte Pontificia, residente allora in Benevento, che il

(b) Falce Papa, intimato un Concilio nel Mese d'Aprile, (b) scomunicò Benevente effo Burdino, anzi il depose, come costa da alcune antiche memorie. Venuta poi la state, e temendo l'Augusto Arrigo l'aria e i caldi di Roma, se ne tornò in Lombardia a soggiornare in Exa Vote. luoghi di miglior aria e fresco. Verisimilmente Arrigo il Nero Annatari. Duca di Baviera, della Linea Estense di Germania, dovette in queste congiunture sar la sua Corte adesso Imperadore. (a) Noi (a) Antichiil troviamo, non solamente in Italia, ma anche nella nobil Ter- ta Estensi ra d'Este, dove nel di 4. d'Ottobre del presente Anno tenne un Placito, ed accordò la fua protezione al Monistero di Santa Maria delle Carceri coll' imporre la pena di due mila Mancosi d' oro a i contravenienti. Dal che fiam condotti a conoscere, che anche la linea Estense de i Duchi di Baviera riteneva almeno la fua parte nel dominio d'Este, e nell'eredità del Marchese Azzo II. Dalla Cronica del Monistero di Weingart (b) siamo av- (b)Chronic. vertiti, che fra la sua Linea, e quella de' Marchesi Estensi, du- Weingart. rò un pezzo discordia e guerra a cagion di tale eredità. Forse il Scriptor. Duca Arrigo, prevalendosi in quest' Anno del buon tempo, men- Bruntwick tre l'Imperadore colla sua Armata si trovava in quelle parti, si mise in possesso d'Este. Come poi si componessero queste liti, lo vedremo all'Anno 1154. Infestarono nell' Anno presente gli Ungheri la Dalmazia, ficcome vogliofi di ritorre a i Veneziani la Città di Zara. (c) Con una poderosa flotta di navi, cari- (c)Dandul. ca di cavalleria e fanteria passò a quella volta Ordelaso Faledro Tom. XII. Doge di Venezia. Attaccò battaglia con que Barbari, ma eb- Ret. Italie. be la disgrazia di lasciarvi la vita. Fu riportato a Venezia il di lui cadavero, ed eletto Doge in sua vece Domenico Michele, benchè vecchio, pieno nondimeno di spiriti guerrieri, di prudenza, e di Religione. Da un Documento, ch'io ho dato alla luce (d), si raccoglie, che in questi tempi Guarnieri era tutta- (d) Antique via Duca di Spoleti, e Marchese di Camerino. Da lui o da un Italic. Dijaltro dello stesso nome prese poi quella, che oggidì si appella pag. 173. Marca d'Ancona, la denominazione di Marca di Guarnieri, come ho provato altrove (e). Apparisce da un altro Documento (e) Anich (f), che in questi medelimi tempi era Marchese di Toscana Ra (f) Antique bodo, messo a quel governo dall'Imperadore. Italic. Dif

3

ett.

Ŀ

d

(tro 62

ZT.

b

gil. r.D

10

11/2

222

gi

ril. 11. 100 z# fert. 6. Pag. 315.



ERA Voig. Ann.1118. Anno di Cristo Mexviii. Indizione xi. di GELASIO II. Papa 1. di Arrigo V. Re 13. Imperadore 8.

BBIAMO da Pandolfo Pifano (a), Scrittore contemporaneo Jus Pifanus A della Vita di Pafquale II. che questo Pontefice nell'Autun-Rer. Italie, no dell' Anno precedente era venuto ad Anagni . Quivi per la vecchiaia, e per li patimenti fatti cadde infermo, e si ridusse a tale, che i Medici il davano per ispedito. Tuttavia si rimise alquanto in sorze, di maniera che potè venire a Palestrina, dove celebrò il santo Natale, ed anche l'Episania, e congedò gli Ambasciatori di Alessio Comneno Imperadore d'Oriente, il quale finà appunto i suoi giorni in quest' Anno, con avere per Successore Giovanni suo Figliuolo. Ciò fatto, coraggiosamente venne il buon Papa con un corpo d'armati alla volta di Roma , O' liberaturus beati Petri Basilicam, incautis hostibus Romam in porticum venit. Legge il Padre Papebrochio in Portica, e spiega tal parola in le-Elica. Ma è da sapere, che il Portico di San Pietro contiguo alla Basilica Vaticana, e spesse volte menzionato nelle antiche Storie. volgarmente veniva chiamato la Portica . Però in Portica altro non è ivi, che Porticum, come ha il testo della Biblioteca Estenie, di cui mi son servito io nell'edizion delle Vite di Pandolso Pifano. Tal timore arrecò la venuta del Pontefice in quel luogo al Presetto di Roma, e a Tolomeo, capi de' sediziosi Romani, che già penfavano a nascondersi. Ma aggravatasi l'infermità del Pontefice, mentre stava preparando le macchine militari per cacciar colla forza da San Pietro i nemici, quella il conduste al fine de' suoi torbidi fi seppe regolare con prudenza, carità, e mansuetudine:

(h) Pagins giorni nel di 21. di Gennaio, come pruova il Padre Pagi (b). Piif-Cinic. Ba fimo, faggio, ed ottimo Pontefice, che in tempi fommamente e merita scusa, se nella sua prigionia non sece di meglio. Vero è.

(c) Baron. che il Cardinal Baronio (c) non gli sa perdonare, perchè mai non in dunal. si volesse indurre dipoi a scomunicare Arrigo V. dopo gli strapazzi ad Antiliz ricevuti da lui, con dire, ch'egli vifus est languescere O bebescere, e che per non avere aderito a i Cardinali, i quali profferirono elsa fcomunica, magnam ipfe fibi noram inuffit, fummam vero laudem sibi pepererunt Cardinales. Questo Papa nondimeno

non già biasimo, ma lode riporterà di aver così operato presso chinnque rifletterà , che in tal maniera diede egli a conoscere la delicatezza della fua coscienza. Rivocò egli la concession delle Era Volg. Investiture, perchè era obbligato a non approvar quel disordine. Ann. 1118. Per conto poi di Arrigo, niun ostacolo riteneva i Cardinali dallo fcomunicarlo; ma il buon Papa non conobbe dall'un canto neceffarie le censure, e dall'altro gli stava davanti a gli occhi l'avere col giuramento chiamato Dio in testimonio della sua promessa di non fulminare contra dell' Imperador la scomunica. Secondo il Baronio, non teneva quel Giuramento; ma meglio fia il credere ad un Papa, ch'esso teneva in quella congiuntura. Almeno poteva efferci dubbio, e il buon Pontefice volle eleggere la parte più ficura, con offervar la parola, e il giuramento fatto, e lafciar correre intanto la scomunica de' Cardinali e d'altri contra d' Arrigo: il che era bastante al bisogno. Fu poi portato nel d'i seguente il corpo imbalfamato d'esso Pasquale II. alla sepoltura nella Bafilica Lateranense in un Mausoleo : al che niuno de' Romani sece opposizione, giacchè si trattava di ammetterlo morto. Tre giorni dopo la morte del Papa si raunarono i Vescovi e Cardinali con alquanti Senatori e Confoli Romani, per trattare dell'elezion del Successore. (a) Cadde questa sopra la persona di Giovanni Gae- (a) Pandulsano, già Monaco Calinenfe, poscia Cardinale e Cancelliere del fur Pisanur la fanta Romana Chiefa, veccliio venerando per l'età, e più per laf. Il. Par. le sue Virtù, e per gl'illibati costumi. Abbiame la sua Vita ele- I. Tom. III. gantemente scritta da Pandolfo Pilano, Autore contemporaneo, ed illustrata da Costantino Gaetano, Abbate Benedettino. Prese

poscia il nome di Gelasio II.

3

33

47

120

50-1

MA appena si sparse la voce del Papa eletto, che Cencio Frangipane, uno de'fazionari dell'Imperadore, con una mano di masnadieri, ruppe le Porte della Chiefa, prese il Pontefice eletto per la gola, con pugni e calci il percosse, e a guisa di un ladrone il trasse alla sua cata, e quivi l'imprigionò. All'avviso di questo esecrabil attentato surono in armi Pietro Presetto di Roma, Pietro di Leone con altri Nobili, e dodici Rioni della Città co i Trasteverini; e saliti in Campidoglio, spedirono tosto istanze e minaccie a i Frangipani, perchè rimettessero in libertà il Papa. Fu egli in fatti rilafciato, e trionfalmente condotto al Palazzo del Laterano, quivi con tutta pace cominciò a dar' udienza alla Nobiltà Romana, che in copia concorreva ad onorarlo. Si andava intanto divifando di afpettar le Quattro Tempora, nelle quali l'eletto Pontefice, che folamente era Diacono, si potesse promuovere al Presbiterato e confecrar Papa: quando eccoti nuova una notte,

Ena Volg. che l'Imperadore Arrigo era segretamente arrivat o con gente af-

Ann. 1118. mata nel Portico di San Pietro. (a) Trovavasi egli sul Padova-Beneventa. no, o per dir meglio ne' contorni del Po verso Torino, come ha nas in Chr. Landolfo da San Paolo; e udita appena la morte di Papa Pasquale, frettolosamente si mise in viaggio coll'esercito alla volta di Roma, e colà all'improvviso arrivò nel dì 2. di Marzo, quando egli avea dianzi fatto sapere a Roma, che solamente per Pasqua voleva venirvi. Ora all'avviso di così impensato arrivo, spaventato il Papa con tutta la sua Corte, si ritirò per quella notte in una casa privata, e la seguente mane imbarcatosi con tutti i suoi in due galee, pel Tevere discese al Mare. Ma si trovò terribilmente gonfio esso Mare con pioggia e tuoni; lo stesso Tevere era in tempesta; però convenne prendere terra. Ugo Cardinale d'Alatri col benefizio della notte prese il Papa sulle sue spalle, e miselo in salvo nel Castello d'Ardea, perciocchè già i Tedeschi battevano le rive di quel Fiume. Essendo ritornati costoro la mattina a Porto, giurarono i Cortigiani del Papa, che il Papa era fuggito, ed essi perciò si ritirarono. Fu ricondotto il Pontefice in nave, e dopo vari pericoli nel Mare tuttavia grosso, arrivò a Terracina, e di là a Gaeta, Patria del medesimo Papa, dove con gran solennità si vide accolto. Colà concorfero vari Arcivescovi, Vescovi, ed Abbati per onorarlo. Vi spedianche l'Imperadore i suoi Messi per pregarlo di ritornare a Roma, a farsi consecrare, mostrando granpremura di affistere ad una tal funzione, e che questa sarebbe la maniera più facile per ristabilir l'unione. E non facendolo, aggiunfe minaccie. Non parve al saggio Pontefice sano consiglio il fidarsi di un Principe, che avea sì sonoramente perduto il rispetto al Papa fuo Predecessore, con cui anch'egli su fatto prigione. E per (b) Gelasili conto del trattato di Pace, (b) fece sapergli, che vi darebbe vo-Frist. apud lentieri mano in luogo e tempo proprio, cioè in Milano, o in Malmeibu. Cremona per la Festa di San Luca. Scelse il Pontefice queste due potenti Città, perchè già divenute libere, e divotissime de' sommi Pontefici, giacchè egli non si potea fidar de' Romani, gente venale in que' tempi, e tante volte provati da' fuoi Predecessori e da lui stesso per poco fedeli. Fu egli poscia ordinato Prete e Vescovo nelle Quattro Tempora di Marzo, alla qual funzione, oltre ad una gran copia di Prelati e d'innumerabil popolo, intervennero

> ancora Guglielmo Duca di Puglia e Calabria, Roberto Principe di Capua, e Riccardo dall' Aquila Duca di Gaeta, Principi, che in quella occasione giurarono fedeltà ed omaggio ad esso Papa Gela-

niensem.

fio, siccome a Sovrano temporale de'loro Stati. Accorgendosi in- En Vole. tanto l'Imperadore Arrigo, che non vi restava apparenza di po- Anniti 8. ter condurre a' fuoi voleri il Papa, paísò ad un eccesso, troppo indegno di Principe Cristiano, e di chi voleva essere nominato e creduto Difensore della Chiesa Romana. Cioè unito con que pochi o molti Nobili Romani, che stavano attaccati al suo partito, fece dichiarar Papa, voglio dire Antipapa Maurizio Burdino [ che già vedemmo Arcivescovo di Braga, e scomunicato dal medesimo Papa Pasquale II. ] die quadragesimo quarto post electionem nostram, dice Papa Gelasio nella Lettera scritta a i Vescovi e Principi della Francia. Per confeguente la promozione di questo mostro dovette succedere circa il di 9. di Marzo: il che vien confermato da Landolfo da S. Paolo (a), che la scrive avvenuta (a) Landal-Seprimo Idus Martii. Aggiugne questo Istorico, che Arrigo sece Histor. Mevalere presso i Romani la risposta data da Gelasio di discutere la diolante 32 controversia del Papato in Milano, o in Cremona, e cheessi cla Tone. V. maveruns: numquid bonorem Roma voluns illi transferre Cremona? Absir. Però si animarono ad eleggere un altro Papa. Oltre a ciò Magister Guarnerius de Bononia, & plures Legis periti Populum Romanum convenerune, per farglicredere, che si potea passare a quella sacrilega elezione e consecrazione. Questo è il medesimo Guarnieri , di cui s' è parlato di sopra all' Anno 1116. Veggafi, che gran sapere, e che buona coscienza, avesse questo sì decantato Restitutore della Giurisprudenza Romana . Prese l'empio ed ambizioso Burdino il nome di Gregorio VIII, e su condotto al Palazzo del Laterano, dove fece da Papa per tre Mefi, predicò al Popolo, ed anche nel di 2. di Giugno coronò Arrigo nella Basilica Vaticana.

oi:

pet rat

ar!

þ

p

17

1

10

抽

38

its

15

财

2

中出

16:1

DA Gaeta paísò Papa Gelafio a Capoa. S'era avuto qualche fentore in Gaeta della promozion dell' Antipapa; in Capoa se n'ebbe la certezaz (b); e però fecondo Pietro Diacono (c), il Par (b); Pandah ebbe la certezaz (b); e però fecondo Pietro Diacono (c), il Par (b); Pandah ebbe la certezaz (b); e però fecondo Pietro Gaeta (b); Pietro (b); Pie

tel

ERAVolg, ter insieme l'Armata per procedere contra di Arrigo. Si trasse-Ann.1118. rì dipoi a Monte Casino, dove con fommo onore su ricevuto da que' Monaci; e dopo effersi fermato quivi, vennero a trovarlo i Messi dell'Imperadore, ma senza sapersi con qual commessione, nè se desse loro udienza. Se ne tornò dipoi a Capoa; e udito che l'Augusto Arrigo era incamminato alla volta di Lombardia, con lasciare il suo Idolo a Roma, determinò di tornarsene anch' egli alla sua residenza. In fatti segretamente entrò co i suoi in Roma, e prese alloggio in una picciola Chiesa, posta entro le cafe di Stefano Normanno, di Pandolfo fuo fratello, e di Pietro Latrone Nobili Romani, dove trattò dipoi con tutti i fuoi parziali del Clero e della Nobiltà intorno al rimedio. Alle istanze di Desiderio Cardinale si arrischiò egli nel dì 21. di Luglio di cantar Messa nella Chiesa di Santa Prassede, titolare d'esso Cardinale: risolnzione, che gli costò ben caro. Imperocchè mentre era dietro a celebrare i divini Ufizj', eccoti che i Frangipani con un copiolo stuolo d'armati vengono per issorzar quelle case. Loro si oppofero i fuddetti Nobili con Crescenzio Nipote del medesimo Papa, e si diede principio ad una fiera battaglia, offendendo gli uni, e difendendo gli altri. Intanto il Papa sbigottito ebbe maniera di mettersi in salvo: del che accertato Stesano Normanno, facilmente induste i Frangipani a depor l'Armi, e a ritirarfi. Trovossi il Papa nella campagna di S. Paolo, e quivi raunati i fuoi, pubblicò il fuo pensiero di andarfene lungi da Roma, chiamata da lui nuova Babilonia, non già per conto della Chiefa, ma perchè nel temporale tutti vi faceano i padroni, nè pace nè fedeltà vi fi potea trovare; laonde egli diceva: Io vorrei più softo, se mai fosse possibile, avere un solo Imperadore, che santi in Roma. Decretò pertanto Vicario suo in essa Città Pierro Vescovo di Porto, e Governatore di Benevento Ugo Cardinale, che seppe dipoi ben disendere quella Città contra de' Normanni; confermo Prefetto di Roma Pietro, e dichiaro Confaloniere Stefano Normanno. Quindi congregate affai navi, ed imbarcatofi con fei Cardinali, e molti Nobili e Cherici, felicemente navigando pervenne a Pifa, dove con immenfo onore ed allegrezza accolto nel di 2. di Settembre fpedi varj Privilegj, rapportati da Costantino Gaetano, e confecrò la Chiefa Primaziale di quella Città. Sul principio d'Ottobre passò il Pontefice a Genova, dove sece la confecrazione di quella Cattedrale ; e continuato il viaggio per mare, sbarco finalmente al Monistero di Sant' Egidio,

ß

una lega lungi dal Rodano, e paísò alla Città di Magalona, e Exa Volv. poscia ad Avignone, e ad altre Città della Francia. Nè si dee Annitis. tacere come cofa di rilievo, che Gualtieri Arcivescovo di Ravenna, seguendo non l'esempio di alcuni suoi Antecessori Scismatici, ma il dovere del suo ministero, sece inquesti tempi risplendere la sua divozione verso il vero Papa Gelasio II. e con questo meritò, ch'esso Pontefice rimettesse sotto la Metropoli di Ravenna le Chiefe di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, e Bologna, a lei tolte da Pasquale II. come costa da sua Bolla, rapportata da Girolamo Rossi (a), data Roma VII. Idus Augusti, (a) Rubent Indictione XI. Anno Dominica Incarnationis MCXIX. o pure co- vegat. 1.5. me ha il testo del Cardinal Baronio (b) Kalendis Septembris In- (b) Baro dictione XII. Anno MCXIX. Comunque fia, fpetra all' Anno Tom XII. presente quella Bolla, essendo ivi adoperato l'Anno Pisano, in- Annal. Ecc. cominciato nel dì 25. di Marzo. Nell'Anno seguente 1119. del Mese d'Agosto Gelasio lungi dall'essere in Roma, nè pur era tra i vivi. Fra quegli Ecclesiastici, che tennero il partito dell' Imperadore Arrigo V. in queste turbolenze, si contò anche Beraldo Abbate dell' infigne Monistero di Farfa co'fuoi Monaci . Però nell' Anno presente egli ottenne un magnifico Privilegio da esso Augusto, da me dato alla luce (e) nella Cronica di Farfa, (e) Chron, in cui contro il dovere su sottoposto a quel Monistero l'altro Farfense al pari riguardevole di S. Vincenzo del Volturno: cofa che non Ret. Italic. ebbe poi effetto veruno. Intanto l'Imperadore Arrigo se ne tornò in Lorena, dove attese con carezze e minaccie a ricondurre nel suo partito que Popoli, che s'erano a lui ribellati. Non mancarono in Germania ed Inghilterra persone, che aderirono all' Antipapa; ma i più di que' Regni, e tutta la Francia, e

œ.

2

12:

2,

ď

ĮĊ.

. L.a.

2

113

111

100

2

出出

10

ri'

Tomo VI.

quasi tutta l'Italia tennero per legittimo Papa Gelasio. SECONDO gli Storici: Pilani fin dell' Anno 1092. (d) era (d) Ugbell.

flata eretta in Arcivescovato la Chiela di Pisa. Ma forte per- Ital. Sacr. chè non ebbe effetto l'autorità di quegli Arcivescovi sopra i Vescovati della Corfica: noi abbiamo da Pietro Diacono, che Papa Gelasio II. allorche su in Pisa, in ricompensa de' servigi a (e) Perus lui prestati colle lor galee da i Pisani, (e) primus in cadem Chr. Casin. Urbe Archiepiscopasum instituit . Alcuni Annali Pisani dicono , 1.4. c. 64. (f) ch'egli Pisanam Ecclesiam tam privilegio quam ore proprio Pisanapud in Metropolitanam confirmavit sublimitatem. Altri Annali da me Ugbellium pubblicati (g) hanno: Et dedit Archiepiscopum Pisana Civita. (g) Rev. Ita.

ti, quia usque tune tantum Episcopus erat, excepto Daiberto, qui licat. T.V. диатFalvets, quamois declaratus, non posuis residere, quia codem tempors suis Annattis ereasus Pariareba Civitasis sandia Hieroslalem. Ma secondo gli (Matipa Atta dell'Archivo Psilano da me dati alla luoc (a), certa cela laditama è, che Daiberto nell'Anno 1094, e nel 1098, s'initiola Psisma Tumilla Guissia Archivoslalogue. Per consequence è da credere, che

Tim. III. Civirsii Artibipplicipus. Per configuente è da credere, che fotto Urbano II. solfe alzara al grado Archiepifcopale la Chicía Pílana; ma periocicchè i Vefeovi della Corfica non vollero di poi riconofere per loro Arcivefcovo il Pilano, Papa Gelafio in quel' Anno con Bolla auova di maggiore efficacia confermò quel diritto alla Chicía di Pila; e che ciò fortifie il fuo effetto, lo vedremo all'Anno feguente. La maledetta difordia nel prefenero all'Anno feguente. La maledetta difordia nel prefenero dell'anno feguente. La maledetta difordia nel prefenero dell'anno (b). Vefovo Cattolico di Como era Girido in quelti temino dell'anno (b). Vefovo Cattolico di Como era Girido in quelti temino dell'anno (b). Landolfo, da Carcano Nobile Milanefe, ed uno de' Canoni dell'anno dell'

(b) Landulfus junior Hift, Med, cap. 34-(c) Tatti Annal, Com,

ci Ordinari di quella Metropolitana, per quanto pretende il P. Tatti (c), era già stato investito di quella Chiefa da Arrigo IV. fra i Re, e III. fra gl' Imperadori . Landolfo da S. Paolo aggiugne, che questi era anche stato consecrato dal Patriarca d'Aquileia fuo Metropolitano. Ma perchè fu fcomunicato da Papa Urbano II. non potè entrar allora in possesso di quella Chiefa. Ora da che su creato l'Antipapa Burdino, ed Arrigo V. venne verso la Lombardia, Landolso dovette alzar la testa, e tentare il possesso di quel Vescovato. Ma riuscì alle genti del Vescovo Guido, e a' Comaschi di sarlo prigione: nella quale occasione venne morto Ottone Nipote del medesimo Landolfo . ed egregio Capitano de' Milaneli . Se ne sece gran rumore in Milano; e Nobili e plebei nel Configlio della Città gridavano ad alta voce vendetta contra de' Comaschi . Sopragiunto l' Arcivescovo Giordano maggiormente accese il suoco con sar querela per danni recati dal popolo di Como a i beni , e a gli uomini del fuo Arcivescovato. Fece di peggio questo Arcivescovo, che ben dovea dar poco guasto alla Scrittura, perciocche fatte ferrar le porte delle Chiese, vi negava l'ingresfo al popolo di Milano, se non andava coll' armi a spargere il fangue de Comaschi, e a vendicarsi della lor malignità. In somma i Milanesi gridarono all'armi, e a bandiere spiegate marciarono contra di Como. Diedero battaglia presso a Monte Baradello al Popolo Comasco, che colto all'improvviso, e sentendofi inferiore di forze, la notte seguente si suggi al suddetto Monte, e lasciò libera la Città al surore de' Milanes, i quali COL

con faccheggiarla, e poi darla alle fiamme, sfogarono la lor col- Exa Voiglera, e liberarono il falso Vescovo Landolso dalla prigione. Ma i Comaschi guatando dall' alto del Monte l'eccidio della Patria; portati dalla disperazione, ecco che all'improvviso arrivano addosso a i nemici, e trovandoli sbandati e intenti folo alla preda, molti ne uccidono, molti ne fan prigioni, e il resto mertono in suga con ritornar padroni della propria Città. Questo fatto servì a maggiormente inasprire il potente popolo di Milano, il quale continuò dipoi per più anni la guerra contra di Como, tirata in sua Lega l'Ifola ed altri popoli di quel Lago; e giunse in fine, siccome vedremo, a dar l'ultimo crollo a quell'infelice Città. Vedefi pienamente descritta questa guerra da un Poeta Comasco contemporaneo (a). (a) Cuman: In questi medestmi tempi si tenne in Milano un' adunanza dal sud- Porta To.V. detto Giordano (b), e da' Veseovi Suffraganei, alla quale concor- (b) Landulfero ancora i Marchesi e Conti di Lombardia, per discolpare l'Im- fui junior perador Arrigo, ed amicarlo con que' Prelati. Si sa, che molti dislan.6.34 parvero inclinare alla concordia : ma l'Arcivescovo con gli altri Prelati sostennero il partito della Chiesa, senza poi sapersi comprendere, come i Milanesi cotanto sostenessero contra i Comaschi il suddetto Scismatico Landolfo, riprovato da' sommi Pontefici. E qui comincia a trasparire qualche principio delle fazioni de' Guelfi e Gibellini. I Marchefi, Conti, ed altri Vaffalli dell'Imperio tenevano per l'Imperadore; i Prelati di molte Città col popolo gli

Anno di Cristo MCXIX. Indizione XII.

di Callisto II. Papa 1.

å

2

3

ş å

cli

edi.

73.2

in

100

a li 01

M P I

in in

i to

忆

150

erano contrari.

di Arrigo V. Re 14. Imperadore 9.

Ascio' feritto Corrado Abbate Urspergense (e), che Papa (c) Abbate

Gelasso II. tenne in quest' Anno yo Generali (c) Abbate Gelafio II. tenne in quest' Anno un Concilio in Vienna del Uispergense Delfinato, ma non parlandone Pandolfo Pifano, nè altri contemporanei Scrittori, il Padre Pagi (d) dedusse l'insussistenza di un tal (d) Pagine Concilio, buonamente ammesso dal Baronio, Labbe, Costantino ad Annal. Gaetano, ed altri. Avea bensì il Pontefice eletta la Città di Rems per celebrarvi il Concilio, e trattar ivi dell'importante affare delle Investiture; ma Dio non gli concedè tanto di vita da poter eseguire il suo pio disegno. Visitò egli intanto alcune Città e Chieie; vennero in gran numero Prelati ed Ambasciatori a venerar-Ddd

Exa Vola lo; e notano gli Scrittori, che intefa la di lui povertà, un' im-ANN.1119 menta copia di regali e danari, o fpontanei o comandati, da ogni (a) Orderic. banda concorfe per follevare i di lui bifogni. Orderico Vitale (a) if. nondimeno sparla per questo di lui. Si trasserì il buon Pontefice,

fecondo il Cardinale d'Aragona, a Mompellieri, e a Tolofa, e nell' Auvergne. Per attestato d'altri a Vienna, poscia a Lione, e di là a Mascone, dove si aggiunse alla gotta, di cui egli pativa, anche un principio di pleuritide. Era egli incamminato alla volta del celebre Monistero di Clugnì, e però benchè infermo sece asfrettare il viaggio, tanto che giunfe a quel sospirato facro Luogo. Quivi aggravatofi fempre più il fuo male, rendè l'anima al Creatore nel di 29. di Gennaio. In questo preciso giorno concorrono le autorità de migliori Storici, nè merita fede chi il fa morto alcuni giorni prima. Fu data sepoltura nella Chiesa del suddetto insigne Monistero a questo Pontesice, compianto da tutti, siccome personaggio atto a recar gran bene alla Chiefa Cattolica, fe Dio non l'avesse tolto sì presto. Prima di morire, chiamò egli a sè que' (b) Falco pochi Cardinali, che erano seco (b), e volle difegnar suo Succes-

m Chance.

fore Ossone Vescovo di Palestrina; ma questi se ne scusò con allegare la propria debolezza, e il bisogno di spalle migliori per sostenere l'asstitta Chiesa, e consigliò piuttosto di sar cadere questa elezione fopra Guido Arcivescovo di Vienna. Fu egli in fatti chiamato a Clugn); o per dir meglio l'avea lo stesso Papa Gelasio in partendo da Vienna incaricato di andarlo a trovare colà: ma quetti in cammino intese la di lui morte, e ciò non ostante continuò il suo viaggio fino al Monistero suddetto. Era il suddetto Arcivetcovo Guido [ chiamato non so come Milone dall' Urspergense ] Figliuolo di Guglielmo Testaardira Conte di Borgogna, parente de gl'Imperadori, e de i Re di Francia ed Inghilterra. Una fus Sorella per nome Guilla su Moglie di Umberto II. Conte di Morienna, Progenitore della Real Cafa di Savoia; e da questo Matrimonio nacque Adelaide maritata con Lodovico il Groffo Re di Francia. Orderico Vitale, Scrittore del presente Secolo, parlan-(c) Orderie. do d'effo Lodovico Re, ci afficura di questo fatto con dire: (c) Visat. High. Hic Adelaidem filiam Humberti Principis Intermontium duxit Uxo 

in Vita Lu- nepris del mentovato Arcivescovo: il che sempre più ci fa intendov. Groft dere l'alta riputazione, in cui era anche allora la nobiliffima Casa di Savoia. Raunati dunque i sei Cardinali co i Romani, che erano venuti accompagnando il defunto Pontefice, concordemen-

tè

te elessero Papa il suddetto Arcivescovo Guido, quantunque egli Era Volg. facesse molta resistenza sì per non credersi degno di sì eccessa Di- Ann. 1119. gnità, e sì per timore, come molti si figuravano, che una tale elezione non fosse approvata dal Collegio de Cardinali esistenti in Roma . Seguì essa nel di primo di Febbraio , secondo i conti del Padre Pagi. Venne il novello Pontefice alla volta di Lione, ed Umbaldo Arcivescovo di quella Città acconsentendo alla fatta elezione, il riconobbe ed onorò qual Papa legittimo. Paísò dipoi a Vienna, dove nel giorno della Domenica di Quinquagefima, cioè nel di 9. di Febbraio, fu consecrato, se vogliam riposare sulla testimonianza della Storia Vezeliacense (a), e prese il nome di (a) Historia Callifto II. Però dovrebbe effere scorretto il testo di Pandolfo Pi- fi in Spicifano, allorche scrive : ceffavit Episcopatus diebus XV. e si avra leg. Dacbere da scrivere diebus XII. trovandosi non di rado il numero II. cambiato in V. per poca attenzion de' Copisti. Ma è da avvertire, che non tardarono i Cardinali dopo l'elezione a spedirne l'avviso al facro Collegio rimasto in Roma . Avendola Pierro Vescovo di Porto Vicario quivi, tosto notificata a gli altri Cardinali e al Clero e alla Nobiltà Romana: tutti, per opera spezialmente di Pietro di Leone, il cui Figliuolo Pietro Cardinale fi trovava in Francia, confentirono ed accettarono per Papa il fuddetto Callifto II. Dalla di lui Vita, scritta dal poco sa mentovato Pandolso, Scrittore fopra gli altri degno qui di fede, fiamo afficurati, che quefto Pontefice su solamente consecrato Papa, allorchè (b) Nuncii (b) Pandulredeuntes a Roma, viva voce ac literis electionem ipfam canoni in Vit. Calce, jureque confirmarunt. Tunc Papa folemniter a Lamberto O- lifti II. Par. fliensi Episcopo O aliis quamplurimis in Dei nomine consecratus Ret. Italic. fuir . Perciò non può a mio credere sussistere l'opinione del Padre Pagi, che il vuole confecrato nel di 9. di Febbraio. Di più tempo fu d'nopo, perchè i Messi andassero e tornassero da Roma coll'

L.

111

Va

1/2

8:5

rit.

is l'e

いだ

LEGGONSI nel Codice di Uldarico da Bamberga pubblicato dall' Eccardo (c), e perfici i Padri Marrene e Durand (d.) e Lete (§ Eccard. tere feritte da' Cardinali refidenti in Roma a i Cardinali Ottra: Corp. Himonotani, nelle quali confermano l'elezion di Callifto II. Iatta per le Finimocali in Callifto II. Iatta per la Para diffirmilare, che quella fi doves lare Grane ex Romane Ecclefia Filisi Prelspresi; O' Diaconibus, ed anche Ten. In infra Ulbem, fi poffibile fueris, vole extra in loci finitimis. Confesiano nondimeno di confermar la fuddetta elezione, quum ex Romano more eleditonem facere impediamur. Per le quali paro-

approvazione del facro Collegio Romano.

ic n

Ean Volg. le si vede allora assai consuso lo stato di Roma, senza che ben Annaile. s'intenda, come essi Cardinali Romani non avessero libertà di eleggere un Papa nuovo. Forse si dirà perchè Burdino Antipapa. e i luoi parziali l'impedivano. E pur si vede, che potevano adunarsi per confermare l'eletto, e in Roma comandava il Vicario Pontificio, cioè il Vescovo di Porto, e quivi quietamente soggiornavano tanti Cardinali opposti al medesimo Burdino. In una d'esse Epistole presso l'Eccardo è scritto, che i Cardinali suddetti in Roma col Clero e popolo s'erano congregati in Kalendis Marrii, ed aveano dato il loro affenfo per l'efaltazione di Callisto al Pontificato Romano: il che se è vero, fino al Marzo convien differire la di lui consecrazione in Papa . Trasferitofi dipoi il nuovo Pontefice a Tolofa, tenne ivi un Concilio VIII. (a) Bernar- Idus Junii, secondoche s'ha da Bernardo di Guidone (a). Ma nis Part.II. questo nel Codice di Uldarico da Bamberga si dise tenuto VII.

Tom. III. Idus Julii ; e questo si conferma per altre memorie. Che se alcuni lo mettono nell'Anno MCXX. questo avvenne, perchè fi fervirono dell' Anno Pifano, cominciato nel di 25. di Marzo dell' Anno presente Volgare. Furono ivi fatti alcuni Decreti intorno alla Disciplina della Chiefa . Nel dì 20. d'Ottobre celebrò egli (b) Labbe un altro più infigne e numerofo Concilio nella Città di Rems (b).

Concilior. Tom. X.

dove intervennero quindici Arcivescovi, e più di ducento Vescovi, nel quale scomunicò, bensì con dispiacere, l'Imperadore Arrigo e il fuo Amipapa Bordino. Quando fussista il racconto dell' (c) Abbar Abbate Urspergense (c), esso Arrigo dovea essere tornato in Ita-

in Chron.

lia, giacche egli scrive, che avendo esso Augusto inteso, come in un Concilio di Colonia era stata prosferita la scomunica contra di lui, e intimatone un altro in Virtzburg, con fama di volerlo deporte, efferatus animo, Italia fuis copiis cum Regina relictis, Germanicis se regionibus nimis insperatus exhibuit . Paíso la sua rabbia a defolar vari paesi con saccheggi ed incendi. Ma fioccarono tante Lettere e messaggi de' Vescovi e Principi della Germania, che confentì ad un Concilio in Triburia, in cui su dato festo a molti de correnti disordini. Il configliarono ancora molti d'intervenire al Concilio di Rems, per trattar ivi la concordia col Sacerdozio; fe ne trattò fra lui e i Legati del Papa; ma egli do-

d) Helio po aver promesso e ripromesso, in fine sotto varj pretesti ssuggi Concilior. ogni accordo, e deluse chiunque credea già fatta la pace (d). Ab-Tom. X.
(e) Falco biamo da Falcone Beneventano (e), che anche Landolfo Arcive Benevent. footo di Benevento tenne in quest'Anno un Concilio co' Vescovi fuoi

mus Comen

fis Poem. Tom. V.

Ret. Italic.

fuoi Suffraganei, e coll'intervento di alcuni Cardinali Romani. Ena Vole. Continuò intanto la guerra de' Milanesi contra di Como, descrit- Ann. 1119. ta dall' Anonimo Poeta Comasco. Degno è d'osservazione il numero delle Città, che inviarono foldatesche in aiuto di Milano, conofcendofi da ciò, che erano divenute libere, e fi reggeano a [2] Anony Repubblica. Dice egli dunque de' Milanesi [a]:

Missuns ad cunctas Legatos agmina partes Ducere; Cremona, Papia mittere curant, Cum quibus O veniunt cum Brixia, Pergama: totas Ducere juffa suas simul O Liguria gentes. Nec non adveniunt Vercella, cum quibus Astum

Es Comitissa suum gestando brachio nasum (cicè la Contessa di Biandrate)

Sponte faa tota cum gente Novaria venit ; Aspera cum multis venit O Verona vocata:

Docta suas secum duxit Bononia Leges (parole chiaramente indicanti già istituito in quella Città lo Studio delle

Leggi Romane. ) Attulit inde suas Ferraria nompe sagittas. Mantua cum rigidis nimium studiosa sagittis: Venit O ipfa fimul que Guardastalla vocatur.

12

fij,

1/2 1

Ge

数

21

11

The sale 10

Parma suos equites conduxit Carfanienses. La Garfagnana, Provincia di là dall' Apennino, oggidì suggetta alla Sereniis. Cafa d'Este (se pur d'essa si parla qu) come è probabile ) doveva allora ubbidire a Parma. Ed ecco quante Città collegate contro la misera Città di Como, al cui soccorso non si legge, che alcuno alzasse un dito. Ciò non ostante bravamente si difesero in quest' Anno i Comaschi, ed accostandosi il verno, obbligarono tanti nemici a ritornarfene alle lor cafe . Abbiamo ancora da gli Annali Pifani [b], che nell' Anno presente ebbe prin- [b] Annales cipio la guerra tra i Genovesi e Pisani . Non poteano digerire i Pi. Rev. Itaprimi l'autorità conferita dal Papa a gli Arcivescovi di Pisa sopra licar. i Vescovi della Corfica, e però ssogarono coll'armi il loro maltalento. Lo Storico Genovese Caffaro scrive [c], che i Genovesi [c] Caffarus usciti con sedici galee presero molti Pisani in Goloccio, e con esso muni. T.PI loro una gran fomma di danaro.

Anno

Rer. Italic.

Ex & Volz. ANN.1120. Anno di Cristo MCXX. Indizione XIII. di CALLISTO II. Papa 2.

di Arrigo V. Re 15. Imperadore 10.

CELEBRO' il Pontefice Callifo la Festa del santo Natale dell'Anno precedente in Autun, e di la poscia tornò al Monistero di Clugnì. Andò poscia nel Febbraio a Valenza del Delsinato, e nel Marzo valicate l'Alpi felicemente arrivò a Santo Ambrosio, Borgo vicino a Susa, dove su gran concorso di Popoli Lom-[3] Cardin. bardi a venerarlo e riconoscerlo per Papa [ a ]. Discese poscia ad de Aracon. in Vit. Cal. populofas Lombardia Civitates, in quibus non minori bonorificen-1191 II. tia recipiebatur. Landolfo da San Paolo [b] scrive, ch' egli vide

bil.andul-tut junior questo Pontefice nel Palazzo di Tortona nella Domenica dell' U-Hist. Medio livo, cioè nel di 11. di Aprile. Seco era Giordano Arcivescovo di lan.cap.35. Milano, contra del quale esso Istorico portò le sue querele, per effere flato indebitamente spogliato della sua Chiesa. Ma Lamberto Vescovo d'Ostia il mandò in pace con dirgli, che in tempo di verno non si calcano l'uve nel torchio; e che essi aveano allora bisogno dell' Arcivescovo, nè voleano contristarlo nè disgustarlo. Venne il Papa a Piacenza, dove folennizzò la fanta Palqua, dopo la quale per Monte Bardone, cioè per la strada di Pontremoli s'inviò alla volta della Toscana. Nell'avvicinarsi a Lucca, ebbe l'incontro di tutta la milizia ben in ordine, e del Clero e del Popolo di quella Città, che con gran festa e plauso il condutfero alla Cattedrale e al Palazzo. Dopo tre di di ripolo passò a Pila, anch'ivi con una magnifica processione incontrato da quel [c] Vis.Cal- Clero e Popolo. [c] Rogarus aurem ab ipfis Pifanis, O'cum maena instantia postulatus, Majorem Ecclesiam in bonorem beate Maria, tota ibidem Tufcia concurrente, dedicavit folemniter. S'è

tilli II.

di fopra veduto, che questa consecrazione viene attribuita a Ge-[d] Tranci lasio suo predecessore, e però il Tronci [d] pretende, che questo [e] Penus re così. E veramente Pietro Diacono [e] Scrittore di questi tempi Diacono [e] Scrittore di questi tempi Chescono. finen. lib. 4. fio II. di modo che più probabile sembra il sentimento de gli Sto-

rici Pilani. Avvicinandoli a Roma il Pontefice, mirabil fu la commozione ed allegrezza di quel Popolo Cattolico, a riferva de gli Scismatici, che rimafero pieni di confusione e terrore. Lo stesso Antipapa Burdino, non tenendosi sicuro in quella Città, se ne

401

fuggì, e ritirossi nella Città di Sutri, dove attese a fortificarsi, Exa Volge sperando soccorso dall' Imperadore. Era Callisto II. informato del- ANN 1122. la di lui partenza [a], perciò a dirittura marciò verso Roma. Ven- [a] Eginon. nero ad incontrarlo tutti i fanciulli della Città con rami d'ulivo, o Canifiam. d'altri alberi, con fonore acclamazioni e lodi; poscia i Greci, i Giudei, il Clero, la Nobiltà, e il Popolo di Roma con una sterminata processione, da cui fu nel dì 3. o pure nel dì 9. di Giugno, come vuol Falcone [6], introdotto in Roma, e condotto al Pa- [6] Falco lazzo del Laterano. Non s'era da gran tempo veduto entrar Papa nu in Cir. con tanto plauso e giubilo de' Romani. Per qualche tempo si trattenne egli in Roma in pacifico stato, dando cortese udienza a ciascuno . [c] Ma abbisognando di gente per levarsi di dosso l'Anti- [c] Perrus papa vicino, paísò dipoi a Monte Casino, dove dimorò alle spese Chr. Casino, di quel pingue Monistero per quasi due Mesi . Trasseristi poscia 1.4.cap.68. a Benevento nel dì otto di Agosto, accolto con immenso tripudio e magnificenza. Fra gli altri gli Amalfitani, che erano ricchi Mercatanti, e teneano bottega in moltissime Città, ornarono tutte le piazze di tele e drappi di feta, e d'altri prezioli ornamenti, con turiboli d'oro e d'argento collocati di fotto, ne'quali si bruciava cannella, e vari altri odori.

COLA' vennero a rendere i loro offequi al Papa Guglielmo Duca di Puglia, Giordano Principe di Capoa, ed altri Conti e Baroni di quelle contrade [d], che gli prestarono omaggio e sedeltà [d] Pandulcontra omnes homines, come s'ha da Romoaldo Salernitano [e], in Vis. Galed egli loro diede l'Investitura col Gonfalone. Trovandoli poi i listi II. contorni di Roma infeltati da gli Scismatici, che svaligiavano i fellomiali Pellegrini, e faceano altri mali, il Pontefice si trattenne pel resto nitanui in dell' Anno in quelle parti. Andò anche alla Città di Troia, dove il suddetto Duca Guglielmo con grande onore il ricevette, & addestrollo fino alla Cattedrale. La menzione da me fatta di Giordano II. Principe di Capoa richiede ora, ch' io dica, che nell' Anno presente a dì 3. di Giugno terminò i suoi giorni Roberto I. Principe di quella Città. Mentre egli era gravemente infermo, i Capoani alzarono al Principato Riccardo III. di lui Figliuolo [f], e [i]Pregria. fecondo il rito già introdotto da i Principi di Benevento, il fecero principim consecrare dal loro Arcivescovo. Ma essendo questi sopravivuto La ngobard. al Padre solamente due giorni, in quel dominio succedette Giordano II. di lui Zio paterno, che andò, siccome dicemmo, a visitar Papa Gelasio. Sua Moglie su Gaitelgrima Figliuola di Sergio Principe di Sorrento. Mancò eziandio di vita nel dì 4. di Ottobre di Tomo VI. Ecc

G-

1 30

queft'

FLAVela Quest' Anno Giordano Arcivescovo di Milano, e nel di 17. di No-ANN.1110. vembre in suo luogo su eletto Olrico, che era Vicedominus, o sia (a) Saxius Visdomino (a), Dignità principale in quell' Arcivescovato. Torin Not. ad landulsum narono anche nell'Anno presente i Milanesi all'assedio di Como, unior. T.V. e leguirono varie battaglie; ma in fine senza frutto surono obbli-Rer. Italie. gati a ripatriare. Dopo ciò i Comalchi portarono la guerra addosso alle Terre ribelli del Lago con saccheggi ed incendi. Continuò parimente la guerra fra i Genovesi e Pilani. Abbiamo da Caf-(b) Caffari faro (b), che i primi si portarono a Porto Pisano con ottanta ga-Annal. Ge. lee, trentacinque gatte, ventotto golabi, e quattro grosse navi, Rer. Italie. che portavano tutte le occorrenti macchine da guerra, e ventidue mila combattenti tra fanti e cavalli, fra' quali si contarono cinque mila uomini d'armi con corazza ed elmi ben bruniti. Parrà incredibile a' nostri giorni uno sforzo tale d'una fola Città, e mafsimamente trattandosi di cavalleria, e questa condotta per mare. Ma il trasporto d'essi verisimilmente su in più volte. Se crediamo (c) Annal. a gli Annali di Pifa (c), nel 1119. die fantti Sixti Pifani fanuen-Pijani, ibiles vicerunt. Poscia all' Anno 1121. Pisano, spettante al presente, aggiungono, che i Genovesi con ventidue galee vennero all'imboccatura dell' Arno, mentre il Papa consecrava alcuni Altari di quella Cattedrale; e che i Pifani gli assalirono, e misero in rotta, con prendere sei loro galee. Non così la discorre Cassaro. Tal terrore diede il poderoso esercito de' Genovesi ai Pisani, stanti colla loro Armata in terra, che nel Settembre dell' Anno presente prestarono orecchio ad un trattato di pace de lite Corsica. Circa (d) Carufi quelti tempi credono alcuni Storici Siciliani (d), che Ruggieri ju-Istor. di Si-gilia Par.II niore Conte di Sicilia, giovane di mirabil talento, che fra l'altre

lib... fue prodezze avea già tentato di occupare l'Isola di Malta, prese per Moglie Alberia Figliuola di Alfonso Re di Cassiglia. Nè si (c.) Sicard. dee tacere ciò, che lasciò scritto Sicardo Vescovo di Cremona (e.) Chowic. Tom. PII. fotto quest' Anno, cioè: Fuir in Isalia inter Cremonenses & Par-Ren. Italia. menses che llica, qua Cremonenses cum Parmenssibus in Parmensi mense glarea constitue, qua Cremonenses cum Parmenssibus in Parmense de la constitue de

bero i Cremonesi co' Parmigiani.

ERA Volg.

Anno di Cristo MCXXI. Indizione XIV. di Callisto II. Papa 3. di Arrigo V. Re 16. Imperadore 11.

RIONFALE noi troviamo l'Anno presente per Papa Callisto, Pontefice di maravigliosa attività e prudenza. Nè ci volea meno di lui, che alle più belle doti accoppiava un gran credito per la nobiltà della sua nascita, per isbrigare la santa Sede da tutti gl'inconvenienti, onde era turbata. Dopo aver eglifatte le convenevoli disposizioni per un gagliardo rinforzo di truppe Normanne da valersene alla Primavera, (a) tornò a Roma, e quivi (a) Pandulcelebrò la fanta Pasqua. Poscia raccolto un potente esercito di in Vis. Cal-Romani con altre milizie ausiliarie , lo spedi all'assedio di Sutri, Gardin. de forto il comando di Giovanni da Crema Cardinale di San Grifogo. Aragonia in no, ed egli stesso poco appresso colà si portò per dar calore all'im. Vis. sinul. presa. Quivi inchiuso era l'Antipapa Burdino, adulandosi indarno s. tom. sit. di ottener soccorsi dall'Imperadore, che niun pensiero se ne pren- Ret. Italie. Falco Bedeva. Forte era massimamente pel sito la Città, e vi succedero- neventante no varj affalti, e fatti di guerra. Ma in fine i Sutrini o stanchi di in Chronico. questo giuoco, o guadagnati con buone promesse, si rivoltarono contra del falso Papa, e nel d'123. d'Aprile non senza mille maledizioni ed improperi il diedero in mano all'efercito Pontificio, che postolo a rovescio sopra un Camello colla coda in mano, in quella obbrobriosa forma, non lodata da tutti, su menato a Roma. (b) (b) Cardin. Tunc praparato fibi camelo pro albo caballo, O pilofa pelle ver- in Vit. Calvecum pro chlamyde rubea, positus est in transverso super ipsum bili II. camelum, O in manibus ejus pro freno posita est cauda ipsius ca- Tyr. lib.12. meli. Talibus ergo indumentis ornatus in comitatu Pontificis præ- cap. 8. cedebat, revertens ad Urbem cum tanto dedecore, quatenus O iffe nevent in in fua confunderetur erubescentia, O aliis exemplum preberet, ne Chronico. similia ulterius attentare prasumant. Sono parole dell' Autor della Vita di questo Pontefice, a noi confervata dal Cardinal d'Aragona : il che vien confermato da altri Storici . Con questo accompagnamento giocofo infieme e tetro, il Pontefice fra i Viva del Popolo, e per vari Archi trionfali a lui preparati nella via, entrò in Roma, e fu condotto al Palazzo del Laterano. Discordano gli Autori intorno alla rifoluzione presa da Papa Callisto II. per la

persona di Burdino. Nella Vita suddetta si legge, ch'egli Burdinum fecit in Arce Fumonis retrudi , O' inde ad Monasterium Ca-

Ecc 2

PP

;ò

Exa Volg. vense transferri, ubi perseverans in sua rebellione vitam finivit. Aux.1121. Pandolfo (a) folamente scrive, che Burdinum in Cavensi Conofui Pifanut bio trudi pracepit. Altrettanto ha Falcone Beneventano (b). Alin Vii. Cal- cuni Storici Oltramontani il dicono rinchiuso non già nel Moniste-(b) Falco to della Cava, ma bens) in cavea, in una gabbia. E l'Anonimo Benevent. Casinense (c) aggiugne, che il Papa Burdinum de Cava extrain Coron. (c) Anonym. Elum, in Janula custodiendum tradidit. Pietro Diacono anch'egli Cafinenfiz ferive; che Burdino fu chiufo nella Rocca di Janula, che era del To V. Rer. Monistero Casinense, e poscia all'Anno 1124. loggiugne, (d) che (d) Petrus Onorio II. Mauricium Harestarcham de Janula, in qua cum Papa Chron. Ca. Callixtus exsiliaverat, abstrabens, apud Fumonem exsilio relefinen lib.4. gavit. Non fembra certo molto probabile, che Papa Callifto fi

fidaffe di mettere un sì pericolofo animale nel Monistero della Cava, Monistero vicino a Salerno, e però suori della sua giurisdizione e balía. Ha perciò miglior aria di verità quanto scrive Pietro Diacono. Tuttavia Pandolfo, che fu Storico di vista, dee quì trattener la decisione : e massimamente veggendosi , che Landol-(e) Landal. fo iuniore (e), Storico anch'egli di questi tempi, e Romoaldo Safur junior Hifter, Me- lernitano (f) vanno d'accordo con lui. Nè altronde si dee crede-

dislan.c.36 re nata la menzione di Cavea, creduta gabbia, se non dal Monialdur Saler. flero della Cava, dove a tutta prima egli dovette effere rinchiunitanns in fo. Mi è nato sospetto, che sosse creduto bene lo spargere una finta voce, che Burdino, secondo i Canoni, era stato cacciato in un Monistero per sar penitenza, quando in satti la sece in una Fortezza. Racconta il medesimo Pandolso, che il Papa processò dipoi i Conti di Ceccano ribelli, e gli astrinse a piegar la testa; con che tornò un' invidiabil pace in Roma, e in tutti i fuoi contorni. PER attestato dell' Abbate Urspergense (g) crebbero quest'An-

(n) Abbat PER atteltato dell'Abbate Compressioni de Popoli, e spezialmente della Saffonia, contra dell'Imperadore Arrigo fcomunicato, per opera di Adalberto Arcivescovo di Magonza, dichiarato suo Legato dalla Sede Apostolica. Ne fremeva Arrigo; ma per non poter di meno cominciò ad ascoltare consigli di pace. Intimata dunque una gran Dieta in Virtzburg circa la Festa di San Michele di Settembre, quivi si trattò seriamente della rinunzia delle Investiture, cagione di tanti scandali ; e l'Augusto Arrigo vi condiscese. Restava l'impedimento della Scomunica, e ciò su rimesso al sommo Pontefice: al qual fine restarono destinati Ambasciatori, che asdassero a trattarne in Corte di Roma. All' Anno presente verisimilmente appartiene ciò, che scrive dipoi il suddetto Pandolso Pifano.

fano. Cioè fece Guglielmo Duca di Puglia correr voce del suo Ma- Esa Volz. trimonio colla Figliuola del fu Alessio Imperador di Costantinopo- ANN.1121. li : il che non si sa intendere, perchè se sussistiono i Documenti allegati dal Summonte (a), questo Principe avea già per Moglie (a) Sumon-Gaitelgrima Sorella di Giordano Principe di Capoa, e questa so te Istoria di pravisse a lui. Quel che è certo, Guglielmo si mise in viaggio per qualche suo importante affare alla volta di Costantinopoli, e prima di farlo, raccomandò a Papa Callisto la protezion de' suoi Stati. Ruggieri iuniore Conte di Sicilia, in cuore di cui già cominciava a bollire lo spirito de' Conquistatori, prese questa occasione per tentare d'impadronirsi [ non si sa sotto qual pretesto ] della Calabria e della Puglia. Affediata che ebbe in Calabria la Rocca di Niceforo, il Pontefice gl' inviò Ugo, uno de più cospicui Cardinali della Chiefa Romana, per farlo desistere da quella violenza. Questi, gittate le parole al vento, se ne tornò a Roma. Allora il Papa sdegnato si mosse in persona, per trattar di questa briga, e paísò in Puglia. Male per lui, perchè a cagione di una pessima influenza, o epidemia, i migliori de'suoi Cardinali, e fra gli altri il suddetto Ugo, lasciarono la vita in quelle contrade. Lo stesso Pontefice anch' egli v'ebbe a perdere la sua per una simile infermità, di cui seppe ben profittare il Conte Ruggieri, perchè portò il Papa a far quanto esso bramava. Quantunque poi continuasse ancora in quest' Anno la guerra di Milano contra di Como, narrata dal Poeta Comasco (b), pure niuna prodezza si (b) Porta fente de' Milanefi. Solamente fi legge, che i Comaschi saccheg. To V. Rer. giarono varie Terre del Milanese, come Varese, Binago, Veda- Italican. no, e Trezzo.

Anno di Cristo Mexxii. Indizione xv. di Callisto II. Papa 4. di Arrigo V. Re 17. Imperadore 12.

中山 見 は 明 前 日 日

100

III I

CT.

扯

100

160

EL felicislimo presente Anno ebbe finalmente fine la troppo la grimevol discordia fra il Sacerdozio e l'Imperio per cagion delle Investiture. Furron nel precedente Anno spediti dal (s) Alistica la Dieta Germanica per Ambasicatori a Roma (e) il Vescovo di tybrigne Spira, e l'Abbate di Fulda a fin di disporre questo importantissimo "a Cissimo Spira, e l'Abbate di Fulda a fin di disporre questo importantissimo "a cissimo in e, insieme co i suddetti inviò in Germania Lamberro Vescovo d'isia Calli.

Exa Volg. Oftia, Saffone Cardinale di Santo Stefano in Monte Celio, e Gre-ANN.1122. gorio Cardinale Diacono di Santo Angelo, per Legati Apostolici a darvi l' ultima mano. Tennesi dunque in Vormazia nell'Anno presente una numerosissima Dieta, dove l'Augusto Arrigo, sentendosi toccato il cuore da Dio, rinunziò in fine alla pretension delle Invettiture colla confegna dell' Anello e del Pastorale, giacchè con tale introduzione s'era introdotto nella Chiefa l'efecrabil abuso di vendere i Velcovati e le Badie. Cioè lasciò Arrigo V. in libertà al Clero e Popolo di cadauna Città l'Elezione e Confecrazione de'loro Vescovi, e a i Monaci quella de'loro Abbati. Promise egliancora di restituire alla Chiesa Romana, e a tutte le altre gli Stati e i Beni, ch'egli per avventura, o suo Padre avessero usurpato; e diede una vera Pace a Papa Callisto II. e alla Santa Chiefa Romana, e a chiunque era stato del suo partito. All'incontro Papa Callifto accordò all'Imperadore, che le elezioni de' Vescovi ed Abbati del Regno Teutonico si sacessero in presenza dell'Imperadore, o de'fuoi Messi, liberamente, e senza Simonia o violenza; e nascendo discordia, fosse questa rimessa al Metropolitano co i Vescovi Provinciali. L'Eletto poi dovea ricevere dall' Imperadore l'Investitura con lo Scettro de gli Stati e delle Regalie spettanti alla sua Chiesa, eccettuate le appartenenti alla Chiesa Romana. Nell'altre parti dell'Imperio, confecrato che fosse l'Eletto, nel termine di sei Mesi egli prenderebbe l'Investitura delle Regalie . Nel di 8. di Settembre tennta fu quella Dieta in Vormazia, e il Papa nel dì 23. d'esso Mese spedì l'approvazione sua; tutti si partirono colmi di letizia; e l'Imperadore spedì poco appresso a Roma i suoi Ambasciatori con regali, per confermare la fincerità del pentimento, e della concordia fua. Ed ecco il fofpirato fine d'una sì lunga e deplorabil Tragedia: tanto vi volle a fradicare un abufo, che infensibilmente avea preso piede nella Chiefa di Dio contro tutti i riti dell'Antichità, ne'quali fempre erano state libere le Elezioni de' facri Pastori, con gravissimi sulmini emanati contra della Simonia. E' in uso tuttavia per la Germania l'accordo fuddetto, e appartiene a i Capitoli l'elezione de i loro Vescovi. Che se taluno chiedesse, perchè dopo tante satiche, sconcerti, e guerre, per rimettere anche in Italia questa libertà delle Elezioni, già satte dal Clero e popolo, d'essa non rimanga vestigio fra noi : rimetterò io volentieri al Padre Tomassino, e ad altri eruditi Scrittori il dargli risposta, volendo io continuare l'intrapreso viaggio della presente Storia.

ABBIAMO da Falcone Beneventano (a), che ribellatofi Gior- Exavols. dano Conte d'Ariano a Guglielmo Duca di l'uglia, questi non si Ann. 1121. fentendo con affai forze per domarlo, ricorfe a Ruggieri iuniore Benevent. Conte di Sicilia . Per ottenere aiuto , bifognò comperarlo . Me- in Chron. dietatem suam Palermitana Civitatis O Messana, O totius Calabria Dux ille eidem Comiti concessit, ut ci auxilium largiretur. Avendo noi veduto di fopra all' Anno 1088, che al Conte Ruggieri seniore di lui Padre era stata interamente ceduta la Calabria dal Duca Ruggieri Figliuolo di Roberto Guifcardo, e Padre d'effo Guglielmo, non saprei dire chi di quegli Autori abbia sallato. Col soccorso dunque di gente e danaro datogli dal Conte, sece il Duca Guglielmo guerra al Conte d'Ariano. Ebbe anche foccorfo da Crescenzio Cardinale, Governatore di Benevento, laonde colla preta d'alcune Castella ridusse il ribelle Giordano a venir colla corda al collo a chiedere misericordia. Finì per allora questa guerra; ma convenne ripigliarla da lì ad alcuni Meli, con varie avventure, che io tralafcio. Continuò, o si accese di nuovo la gara e guerra tra i Pilani e Genoveli. Racconta Caffaro (b), che (b) Caffari essi Genovesi secero prigioni ben mille Pisani, e presero due loro mens. T. J. 1 galee. Durando poi tuttavia la guerra fra i Milanefi e Comafchi, Rer. Italic. riusc) a i primi di levar Lugano dalla suggezione a i secondi, i quali non lasciarono per quelto di sostenere il dominio loro in quel Lago. Ma il Sigonio, fondato fopra altri Autori, non ammette la prefa di Lugano.

Anno di Cristo MCXXIII. Indizione I. di Callisto II. Papa I. di Arrigo V. Re 18. Imperadore 13.

all a

12.

(1)

of a

le s

nhi

1G:

get

11.

100,

SECONDOCHE' ferifie il Sigonio, e fondatamente provarono i Padri Coffart, e Pagi, nel di 18. ovvero 19. di Marzo dell' Anno prefente, e non già del precedente, come penfarono il Panvinio, e il Cardinal Baronio, fu celebrato il Primo General Concilio Lateranen (e c), coll'intervento di trecento Vefcovi, e di (c) Labba affaifimi Abbati. Pandolfo Pifano (d) ferive, che vi furono no Cassilio-vecento novanta fette tra Vefcovi ed Abbati: numero, che ecce. l'incombination de la credenza. Quivi furono fatti varj Decreti intorno alla Di in Prificata feiplina Ecclefiaftica; confermato l'accordo, feguito fra l'Impe-lipiti. L'adore Arrigo e la fanta Sede; data o pure rinovata l'affoluzion

461-

ExaVela delle Cenfure al medefimo Augusto; riprovate le ordinazioni fat-Axx.1123 te dall' Antipapa Burdino, con altri Canoni, che si leggono nella Raccolta de Concilj. In questo Concilio ancora, per quanto s'ha (a) Landul- da Landolfo da San Paolo (a), che v'era presente, si rinovò la fut junior Hillor. Me. lite della precedenza tra Olrico Arcivescovo di Milano, e Gualtiedielan.c.36 ri Arcivescovo di Ravenna. Scrive questo Antore, che i due Predecessori d'Olrico, Grossolano e Giordano ebbero ne' Concili Romani la lor Sedia alla destra del fommo Pontefice; e però anche Olrico con fermezza sostenne il suo punto. Veggendo, che gli era contrastato il posto nella prima Sessione, non volle comparire nè al Concilio, ne al Palazzo del Papa. Sed in quarta Feria, dum Synodus celebrata fuit, Olvicus idem Mediol anen sis Archiepiscopus ad dexteram Apostolici Callisti nullo mediante sedit. Per cagione di questi ed altri esempli credono gli Scrittori Milanesi apocrifa la Bolla di Papa Clemente II. dell'Anno 1087, riferita da Girola-(b) Rubent mo Rossi (b), in cui stabilisce la precedenza dell' Arcivescovo di Histor. Ra. Ravenna a quel di Milano. Furono finalmente in esso Concilio (c)

(c) Petrus fatte gravissime doglianze da i Vescovi contra de' Monaci, perchè

Diacount Cir. Cafin, già aveano occupate le Chiefe, le Decime, le Oblazioni, e ridotti i Vescovi quasi al solo Pastorale . Ma ebbero un bel dire . Il Mondo restò qual era. Così in altri tempi altre querele sono inforte contro i Frati Mendicanti; ma un bel dire hanno avuto (d) Usfreg. Vescovi e Parrochi. Crebbero in questi tempi (d) le ruberie, le in Chronico. sedizioni, e le iniquità in Germania, al contrario della Città di

Roma, in cui il valoroso Papa Callisto II. pose la pace col mette-(e) Falco re freno a tutti i prepotenti. Tale, scrive Falcone (e), tantum-Benevent. que pacis firmamentum infra Romanam Urbem temporibus pradicio Apostolici advenisse comperimus, quod nemo Civium, vel alienigena arma, ficut consueverat, ferre ausus est. Aggiugne il medetimo Storico, che in quest' Anno ancora esso Pontefice si portò a Benevento, dove accusato Roffredo Arcivescovo di quella Città d'avere Simoniacamente conseguita quella Chiesa, si tenne giudizio per questo. Ma egli col giuramento suo, e di due Vescovi, e tre Preti, si giustificò, e sece ammutir gli accusatori. Ho io pro-

Differt.62.

(f) Antiqui- dotta (f) una Bolla del suddetto Papa in favore de' Canonici di iat. Italie. Cremona, data Laterani II. Nonas Martis. Un'altra parimente fcritta Laterani IV. Kalendas Martii dell' Anno presente ne ottennero i Canonici Regolari di San Cefario ful Modenese, per cui fu dichiarato, che i Monaci di Nonantola niuna giurisdizione aveano fopra la Corte di Vilzacara, cioè fopra una parte, o fopra il tutil tutto del moderno San Cefario nel distretto di Modena . Si fe- Ena Vole. cero in quest' Anno ancora vari fatti di guerra nel Lago di Lugano Aux. 112;. tra i Milaneli e Comaschi, descritti dall' Anonimo Poeta di Como (a). Raunarono molte navi i Milanesi a Porlezza loro Castel- (2) Anonylo, e di la passarono all'assedio del Castello di San Michele, ma mas Po senza poteriene impadronire. Ebbero per tradimento Lavena, Tom. Rer. ma perderono le lor navi prese da i nemici. Abbiamo poi dal Dan-lialien. dolo (b), che circa questi tempi Domenico Michele Doge di Ve- (b) Dandel. nezia mandò i fuoi Legati a Coltantinopoli, per impetrare la Bol. Tom. XII. la d'oro da Giovanni Comneno Imperador de' Greci; ma quell' Au- Rm. Italic. gusto, allontanatosi dal rito de suoi Antecessori, non la volle concedere. Nacque perciò guerra fra i Greci e Veneziani. Alle istanze poi di Baldovino Re di Gerusalemme esso Doge mise insieme un groffo stuolo di dugento legni, tra galee, barche da trasporto, ed altre navi, e paísò in Oriente (c). Trovata presso Joppe (c) Brezzo la flotta di Babilonia, composta di settanta galee, e d'altri Jegni, dui Thela mise in rotta . Di questa loro vittoria sa menzione anche Ful- cep.117.00 cherio Carnotense (d), che si trovava allora in Terra santa. Du. segon rando tuttavia la discordia fra i Genovesi e Pisani, a cagion de i Camaros. Vescovati della Corsica, suggettati all'Arcivescovo di Pila, (e) Hisla. lib.; (e) Coffari il Pontefice Callisto II. a cui dispiacea troppo questa rottura fra Annali Gedue Popoli, che avrebbono potuto impiegar meglio le loro for-menfilibri. ze in Oriente contra de gl'Infedeli, chiamò gli Ambasciatori di Ret. Isale. questi due Popoli al sopra mentovato Concilio Lateranense. Ne feguì un gran contradittorio . Fu rimessa la decision dell' assare a dodici Arcivescovi e a dodici Vescovi, che dibatterono la pendenza, ma non vollero profferir la sentenza. Gualtieri Arcivescovo di Ravenna d'accordo con gli altri configliò il Papa di levar quelle Chiefe di fotto all' Arcivescovo di Pisa. Ciò udito dall' Arcivescovo di Pisa, cotanto si sdegnò, che gittò a piedi del Pontefice la Mitra e l'Anello con dirgli, che non farebbe più nè suo Arcivescovo, nè Vescovo. Azzo dovrebbe effere stato questo Arcivescovo, di cui oltre a quest' Anno non parla l'Ughelli (f). (f) Ughell, Allora il Papa con un piede spinse via la Mitra e l'Anello, e disse lia Archie, all' Arcivescovo: Fratello, bai mal fatto, e te n'aurai a pentire. Pisan. Nel giorno seguente poi nel pieno Concilio ordinò a Gregorio Cardinal Diacono di Santo Angelo, che fu poi Papa Innocenzo II, di leggere il Decreto, che da lì innanzi i Vescovi della Corsica cesfassero d'essere sottoposti alla Chiesa Pisana . A tutto questo su presente lo stesso Caffaro Istorico, il quale conferma la tenuta del Tomo VI.

410

Concilio Lateranense nell' Anno presente. Però in vece di calmar la diffensione fra i Genoveli e Pilani, quella Sentenza maggiormente l'accese.

ERA Volg. ANN-1124. Anno di Cristo MCXXIV. Indizione II. di Onorio II. Papa 1.

di Arrigo V. Re 19. Imperadore 14.

tifti II.

TON oltre l'Anno presente menò sua vita Callisso II, Ponte-[a] Pandul-fus Pijanut fice d'immortal memoria. Scrive Pandolfo Pifano [a], ch' in Vis. Cast egli fece atterrar le Torri di Cencio di Donna Bona, che erano una fentina d'iniquità, con ordine di non rifabbricarle mai più. Parla dipoi della sua pia liberalità verso le Chiese di Roma, e massimamente verso la Basilica Vaticana con altre sue gloriose azioni. Meritava ben più lunga vita un Pontefice di sì rare qualità. Ma Iddio il volle per sè. Caduto infermo nel Mese di Dicembre dell'Anno presente, presi i santi Sacramenti, fra le lagrime e igemiti di tutti gli astanti cessò di vivere sopra la Terra. [b] Pagins Molto fi stende il Padre Pagi [b], per accertare il giorno preciso di sua morte, pretendendo, ch'egli mancasse di vita nel di 12. del suddetto Mese, e sosse seppellito nel giorno seguente. Resta

ad Annal. Euron.

nulladimeno a mio credere tuttavia alquanto dubbiolo questo punto. Pandolfo Pifano, che era allora in Corte di Roma, gli dice data sepoltura nella Basilica Lateranense in festivitate Santia Lu-[c] Falco cie. E Falcone Beneventano [c], anch' esso Autore di questi tem-

Benevent. n. Chrenie. pi, racconta, ch'egli terminò i suoi giorni duodecimo die stante Mensis Decembris . Probabilmente egli scriffe intrante . Comunque sia, dopo sette giorni di Sede vacante su eletto Lamberto Vescovo d'Ostia, nato nel territorio di Bologna, e persona Letterata, che prese il nome di Onorio II. Tuttavia l'elezione sua non paísò fenza discordia e tumulto. I Laici principali di Roma erano allora Leone della nobiliffima Casa de' Frangipani, e Pier Leo-

ne, o sia Pietro di Leone, cioè Figliuolo di un Leone ricchissimo Giudeo, che s'era fatto Cristiano, come s'ha dalla Cronica Maud] Chronic. riniacense [d], da San Bernardo, e da altri. S'accordarono que-[e] Pandul- fti [e] di trattare amichevolmente insieme con segreto pensiero fut Pifanut nondimeno di deludere l'un l'altro nel dare un Successore al desunto Pontefice. Fece il Frangipane una fera avvertir tutti i Capnorii 11.

pellani de' Cardinali, che nella seguente mattina portassero seco il Piil Piviale rosso sotto il mantello, con intenzione di sar dichiarare Exavole, Papa il fuddetto Lamberto Oftiense. Ma, non so come, effendosi Anni 124. nel giorno appreffo raunati i Vescovi nella Chiesa di San Pancrazio presso al Laterano, quivi restò eletto Papa Tebaldo Boccadipecora Cardinale di Santa Anastasia, cul nome di Celestino, confentendovi anche lo stesso Vescovo Lamberto, e messogli addosso il Piviale rosso, intonarono il Te Deum. Non erano alla metà, che Roberto Frangipane, forse Fratello di Leone, con alcuni suoi parziali, e con alcuni della Corte proclamarono Papa il suddetto Lamberto Vescovo d'Ostia, e il secero vedere al Popolo, il quale è da credere, che anch'effo l'acclamò. Gran disputa dovette succedere, ma in fine prevalendo la potenza de' Frangipani, e cedendo con gloriosa umiltà a i suoi diritti il Cardinale Tebaldo, restò Papa l'ambizioso Lamberto, cioè Onorio II. Aggiugne poi l' Autore della Vita di questo Pontefice, a noi conservata dal Cardinale d'Aragona [a], che scorgendo Onorio dubbiosa, e poco ca- [a] Cardina nonica l'esaltazione sua, dopo sette giorni depose il Pontificato, de Aragonia e con una nuova universale elezione abilitato e confermato sanò noti II. gli antecedenti difetti. Sed quia electio ipfius Honorii minus canonice processerat, post septem dies in conspectu Fratrum sponte Mitram O' Mantum refutavit atque deposuit. Fratres vero tam Epi-Scopi, quam Presbyteri & Diaconi Cardinales, videntes ipsius bumilitatem, O prospicientes in posterum, ne in Romanam Ecclosiam aliquam inducerent novitatem, quod perperam factum suerat, in melius reformarunt; O' eumdem Honorium denuo advocantes, ad ejus vestigia prociderunt, O tanquam Pastori suo O universali Papa consuctam sibi obedientiam exhibuere. L'Abbate Urspergenfe [b] scrive, che una parte de'Romani desidero d'avere per Pa- [b] Abbai pa Gualtieri Arcivescovo di Ravenna, omni Religionis testimonio Unspergens. latis commendatum. Più che mai continuò in quest' Anno la guerra fra i Genovest e Pilani. Secondo la testimonianza di Cassaro [c], [c] Cassari venivano dalla Sardegna ventidue navi cariche di molto avere, mucofilib.t. scortate da nove galee Pisane . Contra d'esse a vele gonfie navigaroño fette galee Genovesi, alla vista delle quali intimoriti i Pifani, si rifugiarono nel Porto di Vado, e abbandonarono esse navi. I Genoveli con grande allegrezza conduffero a Genova que legni col loro vallente. Per attestato di Fulcherio Carnotense [d], Carnotense e del Dandolo [e], si segnalarono in quest' Anno ancora in Orien- 110.3. te l'armi de Veneziam, comandate da Domenico Michele loro Do in Chronico, ge. Cioè con gli altri Crociati formarono l'affedio della ricchiffi- Toni XII.

[2

:100

(a)

(12\*

10

10

Vi

źź.

ERA Volg. ma e riguardevol Città di Tiro, e tanto la strinsero e battagliaro. Anni 124 no, che in fine que' Cittadini Turchi e Saraceni furono costretti a capitolar la resa. Due parti d'essa Città toccarono a Baldovino Re di Gerusalemme, tertia bereditario jure Veneticis tam in Urbe, quam in Portu: sono parole d'esso Fulcherio. Scrive il Dandolo, che su convenuto con quel Re, ut in omni Civitate, quam caperent, Venesi unam rugam (vocabolo Franzese latinizzato, significante contrada ) francam babeant, Ecclesiam, Balneum, Clibanum, Mensuras etiam bladi, vini, & olei: quæ omnia libera sint, sicut propria Regis. Et insuper annuatim CCC. Byfantia in Festo Apostolorum Perri O Pauli de Funda Tyri babere

debent. Molto più scrive Bernardo Tesoriere (a) con dire, che cap. 118. si doveano pagare ogni Anno quatuor millia Byzantiorum Sarace-Tom. VII. norum a i Veneziani, e che prendendo Ascalona e Tiro, tertiam partem cum suis pertinentiis regaliter & libere obtinebunt. Tali

conquiste mirabilmente servirono alla mercatura e ad altri vantaggi de' Veneziani. Intesosi dipoi, che l'Imperador di Costantinopoli era dietro a recar danno alle Terre d'essi Veneziani, venne la lor flotta a Rodi, e negandole quel popolo rinfreschi di viveri, presero quella Città, e le diedero il sacco con asportarne di molte ricchezze. Poscia se ne andò quella stetta a Scio, e impadronitasene quivi passò il verno. Seguitando intanto la guerra (b) Anonyfra i Milanesi e Comaschi, (b) l'Anno presente ancora vide mol-

mus Poeta ti fatti d'armi, favorevoli ora all'una, ora all'altra parte. Asse-Consenlis Tom. V. diarono i Comaschi l'Isola loro nemica, ma non poterono ridurla Rev. Italic. alla loro ubbidienza. Imprefero poscia i Milanesi l'assedio di Como, ma cotal bravura ritrovarono in quel popolo, che loro con-

venne tornariene a casa colle bandiere nel sacco.

Anno di Cristo MCXXV. Indizione III. di Onorio II. Papa 2. di Lottario III. Re di German, e d'Italia t.

(c) Abbut PU l'Anno presente l'ultimo della vita di Arrigo fra i Re Quin-tor, e Quarto fra gl'Imperadori. (c) Concordano in que-lorio Fri, fto fatto troppi Storici: laonde non è da ascoltare chi parla di sua singensis in morte o nel precedente, o nel susseguente Anno. Accadde que-Robertus de sta nel di 23. o pure nel 22. del Mese di Maggio, senza ch'egli Monte, & lasciaffe prole di se. Trattoffi dunque nella Dieta de' Principi dell'

elezion del Successore, e fra i candidati si conravano (a) Lot- Era Volg. sario Duca di Saffonia, Federigo Duca di Suevia, Leopoldo Mar ANN. 1125. chefe d' Austria, e Carlo Conse di Fiandra. Concorlero i voti Frifingensis della maggior parte in Lottario III. fra i Re d'Italia, e poi lib. 7.2.17. Secondo fra gl' Imperadori , il quale contro fua voglia eletto in Chronie. nel dì 20. d' Agosto, su coronato Re di Germania nel dì 13. di Settembre. Erano passate fra questo Principe e l'ultimo Arrigo Augusto molte diffensioni e guerre, per le quali Lottario, uo:no per altro valorolissimo, era stato nna volta affai umiliato, e però confervava egli un mal talento contra tutti i di lui Parenti. Tali erano fra gli altri il suddetto Federigo Duca di Suevia, e Corrado suo fratello, che l'Urspergense chiama Duca di Franconia, perchè Figliuoli di Agnese Sorella del suddetto Arrigo V. ed eredi del medefimo Augusto. Avea lo stesso Federigo condotte seco alla Dieta circa trenta migliaia di combattenti, sperando o col terrore, o col savore di poter conseguir la Corona. Escluso rivolse l'armi contra del nuovo Re; ma per interpolizione de' Vescovi si quietò per allora; e gli fece poi più guerra ne' feguenti anni per mezzo ancora del suddetto Corrado suo Frarello, dopo averlo coll'aiuro di alcuni Principi fuoi parziali creato Re di Germania, ficcome vedremo andando innanzi. Non so io dire, se in questo, o pure nel seguente Anno, come vuole il Signor Sassi, desse fine a' suoi giorni Olrico Arcivescovo di Milano. Ben so, che a lui succedette Anselmo da Pusterla (b). E perciocchè oltre ad uno (b)Landal-Strumento recato dal Puricelli (c), da cui apparisce, che que Hill Mid. fto Anselmo anche nell' Anno 1123. S'intitolava Arcivescovo di esp. 37. Milano, s' ha la medefima notizia chiaramente confermata dall' (c) Paricel-Anonimo contemporaneo Poeta della guerra di Como (d): co- Bafilie. me ciò possa essere, l'hanno cercato eruditi Scrittori. Continuo Ambrosian. io a credere, siccome conghietturai nella Presazione al suddet- muiComento Anonimo Poera, che vivente il suddetto Olrico, prima dell' fizin Poeme Anno 1123. fosse eletto suo Coadintore il medesimo Anselmo, Rer. Italia. e che in questi tempi colla Coadiutoria andasse unito anche il titolo di Arcivescovo: del che ho recato un altro esempio di questo Secolo nella Chiesa Milanese. Essendo poi mancato di vita Olrico o nel presenre, o nel seguente Anno, allora Anselmo

nt

m

:11

gch

Ci

CIE.

16

中

çë.

10

idi

NON pochi fatti di guerra fuccederono ancora in quest' Anno fra i Milanesi e Comaschi con varietà di fortuna. Tornarono i primi all' asse-

restò solo, ed attuale Arcivescovo di Milano.

Esa Vole, affedio di Como, ma ne furono valorofamente refpinti. Varie batena l'aglie ancora fi fecero nel Lago Lario, o fi di di Como, e fenza mai perderfi d'animo tennero forte i Comafchi contro la potenza de nemici. Ma effendo paffato a miglior vita Guido lo ro Vefeovo, cominciarono da h'innanzi ad andare i loro affari di male in peggio. Tornò nell' Anno prefente a Venezia (al Donde La Venezia) and promotio Muchele. Town Mil. Prima nondimeno effendo feguita rottura coll'Imperador di Coltano. Reg. India. Emposi Giovannia Comneno, gli fecero guerra col prendere dare in Cionetta. a facco le flole di Samo, Mittlene, & Andro. Venuti parimeno Imperio. Pila. Pila ten in Dalmazia ricuperarono dalle mani de gli Ungheri le Cit.

1000.711, te in Dalmazia ricupetarono dalle mani de gli Ungheri le CirRo, Italie, tà di Spalatro e di Tratà. Cacciarono anche dalla maritima
Terra di Belgrado, diverta da quella, che fta al Dannbio, gli
Ungheri; e quindi ricevuit con grande onore dal Popolo di
Zara, dove fi fece la diftribuzion della preda, felicemente e
con trionfo fi reflituirono alla lieta lor Patria. Nella State dell'
Anno prefente i Genovesti con dicci galee foorfoero il mare di

And Co-Cortica e sarcegial uno a torto friano [8], con prender motimorf, I. Pidari, merci, e legni de medefinia. Trovata annora una lorTume II. Cocca, che portava quattrocento uonini, e un ricco carico, la
fene bidir effectiva de la comparta giorni. Per fortuna di mare fu di
upopo lafciaria; ma quefia aniò poi a romperfi all'imboccatura
dell'Arno. Prefero dipio i faccheggiarono Piombino nel Mefe di Settembre, conducendo prigioni a Genova tutti quegli abitanti grandi, e piccioli.

Anno di Cristo MCXXVI. Indizione IV.

di Onorio II. Papa 3.

di Lottario III. Re di German. e d'Ital. z.

[c]Duchein de giu Effenti Duchi di Baviera. Cio de giu Effenti Duchi di Baviera. Cio de giu Effenti Duchi di Baviera. Cio di ne quelto, o pure nell' Anno precedente, mancò di vita Arrigo il Nero Duca di Baviera di Monofine di Vita Arrigo il Nero Duca di Baviera di Monofine di Vita di quale s'esta ritirato nel Monifero di Vita giunati (al ciare gli Stati ad Arrigo IV. e Guelfo VI. suoi Figliuoli Reflatono di lai ancora Corrado, che sprezzato il Mondo, mort poi in connetto di santià, e quattro Figliuole: fra le quali Giuditra, maritata con Federigo Duca di Suevia, su madre del famora Corrado.

21.

ŀ

10

23

Ĵį.

TI.

; ;

ai

15

a d

tu!!

101

13TB

100

25

3100

121

1. 12

II.

10 00

CF

11:

famoso Imperadore Federico I. sopranominato Barbarossa. Ora Esa Vols. il suddetto Arrigo IV. che poi venne da alcuni moderni Scrit. Ann. 1126. tori appellato il Superbo, per distinguerlo da gli altri di questo nome, su considerato dal Re Lottario per quel Principe, che meritasse più degli altri la confidenza ed amore suo, stante la fua potenza, e insieme l'antica nemistà, che passava tra la Casa de' Guelfi, il cui sangue e la cui eredità era passata in lui, e la Casa Ghibellina, da cui discesero i tre ultimi Arrighi Imperadori, con lasciar eredi anche delle lor gare i due Fratelli Federico Duca di Suevia e Corrado. Perciò Lottario, a fine di maggiormente accrescere la possanza di Arrigo IV. Duca di Baviera, gli conferì in quest'anno anche il Ducato della Safsonia: con che egli potea paragonarsi a i Re, se non nel titolo, certamente nell'ampiezza del dominio, perchè allora i nobiliffimi Ducati della Baviera e Sassonia erano di maggior estensione, che oggidì. Un altro riflesso ebbe in ciò il Re Lottario, perchè già meditava di dare in Moglie ad esso Arrigo l'unica fua Figliuola Geleruda. Anzi non mancano Scrittori [a], che [a] Helmotcredono contemporanee tali Nozze celebrate nell' Anno susse- dus Chron. guente coll'Investitura del Ducato della Sassonia; e forse que-cap.55. sto può sembrar più probabile. L'Anno presente verisimilmente quel fu, in cui Anselmo da Pusterla novello Arcivescovo di Milano, contro la volontà del fuo Clero e Popolo fi portò a Roma, per trattare del Pallio, che il Papa riculava d'inviargli a Milano [b]. A questa sua risoluzione si opponevano i Mila-sullandulnesi, pretendendo una novità pregiudiziale alla Dignità del loro fus junior Arcivescovo, il dover andare a prendere in Roma quel Pallio, Histor. Medidan, 6.38 che i precedenti Pontefici per li loro Legati aveano inviato in addietro a Milano. Colà giunto Antelmo ebbe un bell' allegare Privilegi e consuetudini favorevoli al suo diritto. Papa Onorio II. stette saldo in volere, che ricevesse il Pallio o dalle sue mani, o full'Altare di S. Pietro. Anselmo, chiesto parere a Robaldo Vescovo d'Alba, che il dissuase dal sottoporsi a questo aggravio e discredito, se ne tornò senza Pallio a Milano. Ma non fu ammesso nel Palazzo Archiepiscopale, se non dopo avere Uberto da Marignano suo Cancelliere, e il Vescovo d'Alba giurato, ch' egli non avea consentito a pregiudizio alcuno della Chiefa Milanese. In quest' Anno ancora, per attestato di Caffaro [c], i Genovesi colla lor Flotta arrivarono alla bocca d' [c] Caffari Arno. Sbarcati furono alle mani colla fanteria e cavalleria Annal. Ge-

de'

Benevent.

ERA Volg. de' Pisani. Passati poscia a Vado, distrussero quasi tutto quel Ca-Ann. 1126. stello, e di nuovo per battaglia s'impadronirono del Castello di Piombino, che già si cominciava a rifabbricare. Portatisi dipoi in Corfica, prefero il Castello di San Giovanni con far prigioni (a) Anony- trecento Pisani. Parimente in quest' Anno (a) tornò l'esercito de' Milanesi contra della Città di Como con bloccarla ed occupar Comensis le colline d'intorno, e la Valle di San Martino. Erano coi Mila-Tom. I'. Rev. Isalic. nesi anche i Lodigiani e Cremaschi, coll'aiuto de'quali si renderono padroni della Valle di Lugano. Sempre più perciò peggioravano gli affari del popolo Comasco.

> Anno di Cristo MCXXVII. Indizione v. di Onorio II. Papa 4. di Lottario III. Re di Germania e d'Italia 3.

IEDE fine in quest' Anno alla sua vita in Salerno, Capitale allora de i Duchi di Puglia, nel di 20. di Luglio (b) Guin Chronic. glielmo Duca di Puglia, compiuto di poco l'anno trentesimo di sua vita. Non aveva egli ricavata prole alcuna da sua Moglie, Figliuola del Principe di Capua, la quale vinta dal dolore, tagliatisi i fuoi bei capegli, fra le lagrime e gli urli andò a gittarli fopra il petto del defunto Conforte. Concorse ancora tutto il popolo di Salerno a deplorar la morte di questo buon Principe, il cui cadavero con Reale magnificenza fu seppellito in quella Metropolitana. Appena arrivò questa nuova a Ruggieri Conte di Sicilia, che non perdè tempo a passar con sette Galee presso a Salerno, e di la si studiò d'indurre quel popolo a prenderlo per loro Signore, allegando la stretta parentela, e la promessa fattagli dallo stesso Duca Guglielmo di dichiararlo suo Erede in mancanza di Figliuoli . Hanno anche scritto alcuni, che veramente Guglielmo col suo testamento gli mantenne la parola; ma di ciò non resta alcun buon fondamento. Se creder vogliamo a Falcone Beneventano, per dieci giorni fi fermò il Conte Ruggieri in nave, cercando pur di trarre alle sue voglie i Salernitani, che trovò molto alieni dal darsi a lui, forse perchè riputavano Erede più legittimo e prossimo ab intestato Boamondo II. Principe d'Antiochia, Nipote di Roberto Guiscardo, o pure per altri motivi. Ma finalmente chiamati a parlamento que' Cittadini col loro Arcivescovo Romoaldo, diverso dallo Storico, con sì belle parole e promesse di buon trattamento loro parlò, che fatto dipoi generale Configlio, l'accetta- Era Voizrono per loro Signore. Aleffandro, chiamato da altri Abbate Ce- Ann. 1127. lesino, ma che senza dubbio si dee appellar Telesino, perchè Abbate di Telefa, Scrittore di questi tempi, aggiugne una particolarità, cioè ( a ) che i Salernitani parlando con Sarolo, o fia Saro- (a) Alexanto, Messo del Conte, esagerarono gli aggravi lor fatti dal Duca der Telesion, Messo del Conte, esagerarono gli aggravi lor fatti dal Duca nur de Gest.

Guglielmo, e da' fuoi Antecessori, e che temendo altrettanto dal Rognii lib. Conte Ruggieri, non gli si voleano sottomettere. E perchè Saro- 1. cap. 5. lo rifpofe loro con qualche villania, fe gli avventarono addosfo, e il privarono di vita. Non ostante sì grave offesa stette sermo il Conte, e dissimulando il suo sdegno, seguitò a trattare, finchè indusse quel popolo a riceverlo per Principe, a condizion nondimeno che restasse in lor mano la guardia della Torre maggiore, o sia della Rocca. Ruggieri, nomo, che ben sapeva il suo conto, accordò loro tutto, purchè si mettesse in possesso di Salerno. Altrettanto fece con Rainolfo Conte di Alife, a cui concedette esorbitanti dimande, per averlo dalla fua nella già incominciata conquista della Puglia. L'esempio di Salerno si tirò dietro eli Amalfitani, che nel darsi al Conte Ruggieri, ottennero anch' essi di ritenere in lor potere le fortezze di quella Città . Aggiugne Falcone, che il Conte Ruggieri ridusse dipoi alla sua ubbidienza anche le Città di Troia e di Melfi, ed altre parti della Puglia, e fe gli fuggettarono alcuni Baroni di quelle contrade. Ma giunto a Roma l'avviso di questi progressi del Conte Ruggieri, se ne alterò forte Papa Onorio II. con tutta la sua Corte, tra perchè dovea pretendere devoluto il Feudo della Puglia alla fanta Sede, e perchè non gli dovea piacere l'ingrandimento d'un Principe Signore della Sicilia, il quale se diveniva Padrone anche della Puglia e Calabria, avrebbe potuto dar la legge a Roma stessa. Però cominciò a far pratiche per impedire gli avanzamenti del Conte Ruggieri .

b

'n

¢

ţŝ.

P.

ä

ś

1

PASSO' esso Papa a tal fine a Benevento, indi alla Città di Troia, che gli prestò ubbidienza. Gli avea già il Conte Ruggieri spediti Ambasciatori con ricchi regali, per impetrar l'Investitura del Ducato di Puglia e Calabria; e tuttochè esibisse di rilasciare al Papa la Città di Troia, e Montefosco, niun partito si volle ascoltare, essendo insperanzito il Pontefice di mettere sotto l'immediato fuo dominio tutto quel Ducato, o pure difegnando d'inveftirne il giovane Boamondo II. Principe d'Antiochia, a cui con più ragione appartenevano quegli Stati. Ora veggendo il Conte Rug-Tomo VI. gieri

Eas Vela gieri sì mal difpollo verso di lui l'animo del Papa, comandà s' sinoi Assaulis? Uliziali di cominciar le ofsitità contro la Città di Benevento: il che su cagione ancora, che esso Papa Onorio si trasseriste colà. Quivi egli ssimino la scomunica contra d'esso Contre d'Alis per abbandonar Ruggieri, e seguitar la parte del Romano Pontesce. Dimorsava tuttavia in Salerno il Contre Ruggieri, e di la speda al tri Ambasciatori a Benevento, pregando il Papa di concedergli il Ducato; ma surono ancor questi rimandati con sole dure risposte. Il perche Ruggieri perduta la pazienza, e conoscendo volerci altro che preghiere e parole per piegar l'animo indurito del Pontesce, se ne tornò in Scilia, risoltuto di cercar colla forza cid), che nonpoteva ottener colle maniere a michevoli di pace; e senza clienza del Papa assune il titolo di Duca. Intanto i Milansen più che ma ma Parta.

nius Poeta Comensis Tom. V. Ret. Italic.

Genova e da Pifa buona copia d'Artefici , atti a fabbricar Navi , Castelli di legno, grosse Baliste, ed altri ordigni di guerra. Ottennero gagliardi foccorfi da Pavia, Novara, Vercelli, Afti, Alba, Albenga, Piacenza, Parma, Mantova, Ferrara, Bologna, Modena, e Vicenza, siccome ancora dal Conte di Biandrare, dalla Garfagnana, e da altre parti. Dal che vegniamo a conoscere, che tutte le suddette Città si governavano a Repubblica, nè più erano governate da Ministri Imperiali. Con questo possente efercito si portarono i Milanesi all'assedio di Como, che su con vigore sostenuto da' Cittadini , finchè ebbero sorze . Ma in fine veggendo vicina la rovina loro, prefero la rifoluzione d'imbarcar' una notte tutte le loro Donne e Figliuoli col meglio delle fostanze: e satto nello stesso tempo un grande strepito nella Città, e una fortita fopra i nemici, affinchè non inquietassero le preparate navi , anch'essi dipoi imbarcatisi sul Lago , navigarono al Castello di Vico, con animo di quivi vendere caro la lor libertà e la vita. Entrati la seguente mattina i Milanesi nella Città, si avvidero della fuga de gli abitatori . Di là passarono al suddetto Castello di Vico, ma trovandolo inespugnabile, e necessario gran tempo e spesa per vincere la costanza de' Comaschi, diedero finalmente orecchio alle propofizioni di pace. Fu questa in fatti stabilita, confervati i beni a i Cittadini, ma condennata la Città a perdere le mura, ed ogni altra fortezza, e a prestare ubbidienza e tributo da lì innanzi a Milano. Pretesero il Puricelli, e il Padre Pagi, che l'eccidio di Como feguisse nell'Anno susseguente 1128. e il Signor Sassi (a) riferisce altri Autori del medesi- Era Volg. mo parere. Ma essendo concordi gli Storici Milanesi e Comas- Ann. 1127. chi, e Galvano Fiamma (b) in riferir questo fatto all' Anno in Not. ad presente, non credo, che s'abbia da dipartire dalla loro opinio- Landulfum ne . E massimamente perchè nell'antico Calendario Milanese junior.c.37. da me pubblicato (c), è notato. Anno Domini MCXXVII. ca- van. Flampea est Civitas Comensium. Forse i primi Autori parlano della Flor. T. XI. pace probabilmente conchiusa nell' Anno seguente, e gli altri Rer. Italie. della presa della Città, accaduta nel presente. Ed ecco come licar. P. Il. liberate le Città Lombarde dal giogo straniero, cominciarono Tom. 11. a volgere l'armi l'una contra l'altra, male, che mireremo andar crescendo per la matta ambizione, da cui chi più può, più de gli altri ancora fi lascia sovvertire. Celebrò il Re Lottario la festa di Pentecoste in Merseburg, (d) ubi decentissimo mul- (d) Annalitorum Principum babito conventu unicam O dilectam filiam fla Saxo. fuam Gertrudem glorioso Bavaria Duci Henrico, Ducis Heinrici, O' Vulfida, Magni Ducis nata, Filio, cum multa bonorificentia in matrimonii bonore fociavit. L' Urspergense narra (e), che (e) Ursperin Augusta ne surono celebrate le Nozze con rara magnificenza. gens. in Chr. Io ne fo menzione, perchè fatto spettante alla Linea Estense di Germania.

Anno di Cristo MCXXVIII. Indizione vi. di Onorio II. Papa 5. di Lottario III. Re di German. e d'Ital. 4.

ø

6

4

th

,6

:17

11

62

ė

\$

4

EL d' 19. di Dicembre dell' Anno precedente era manluccedette Roberso II. fuo Figliudo. Per quella cagione, o ciù (f) Falce
per foltenere i diritti della fua Sovranità, fi portô Papa Omerio nel d'ì 30. di Dicembre a Capoa, quivi accolto con varie
finezze da Roberto. Invitati pofcia i Vescovi ed Abbati ful principio di quel' Anno con gran pompa ed al alegria alla prefenza
del fommo Pontefice, Roberto fu unto Principe e prefe l'Investitura da esso para la la congiuntura Papa Onorio nella copiosa assemblea de Prelati e Baroni espose le sue doglianze contra di Ruggieri Conte di Sicilia per la guerra mossa a Beneventani e per l'usurpazione di vari Luoghi della Puglia, jinvitando tutti alla disesa di quegli Stati, siccome dipendenti dalGran 2 la

ERA Volg. la Chiefa Romana, e dando Indulgenza plenaria a chiunque morisse in quella spedizione: ripiego stra no, che tuttavia cominciò a diventare alla moda, con far servire la Religione a gl' interessi temporali. Roberto Principe di Capoa, Rainolfo Conte d'Alife, Grimoaldo Principe, o per dir meglio Signore di Bari, Tancredi di Conversano Conte di Brindisi, Ruggieri Conte d'Oria, ed altri Conti e Baroni, tutti con promesse magnifiche assunfero la difesa de i diritti Pontifici, e si prepararono a sostener la guerra contra del Conte Ruggieri. Confermò di nuovo il Papa tanto ivi, quanto dipoi in Troia, la scomunica contra d'esso Ruggieri, ed inviò il Principe di Capoa col Conte Rainolfo all'affedio del Castello della Pillosa nel dì 20. di Gennaio, e con esso loro più di due mila Beneventani. Ma o sia che l'osso fosse duro, o pure, come su allora creduto, che quei Comandanti non operassero con buona sede, nulla di rilevante fu fatto per impadronirsene : del che concepì tale sdegno il Pontefice, dimorante allora in Monte Sarchio, (3) Abbas che se ne tornò nel distretto del Ducato Romano. (1) Intanto

16, 1, 6, 12, venuta la Primavera, il valoroso Conte Ruggieri con un poderoso esercito di Siciliani passò lo Stretto; prese e spianò le Terre d'Unfredo; se gli renderono Taranto ed Otranto, Città di Boamondo iuniore Principe d' Antiochia, il quale miseramente poi nell' Anno 1130, restò ucciso in Oriente da i Turchi. S'inoltrò il vittorioso Ruggieri, e stretta con vigoroso asfedio la Città di Brindifi, talmente la battagliò, che la costrinle alla resa. Colla stessa felicità s'impadronì della Città d'Oria, e di molte altre Castella. A questi dispiacevoli avvisi torno Papa Onorio II. a Benevento, seco conducendo circa trecento soldati a cavallo Romani; e ordinato a Roberto Principe di Capoa, a Rainolfo Conte, e a gli altri Baroni di prendere l' armi, andò con grandi forze per opporsi alle vittoriose schiere del Conte Ruggieri. Ma questi, unita la sua gente, venne a postarsi al Fiume Bradano, e quivi si accampò. Dall'altra parte anche l'esercito Pontificio mise le tende, senza osare ne l'una nè l'altra parte di guadare il fiume per cercare il nemico. Alessandro Abbate Telesino scrive, essersi trattenuto Ruggieri per

(b) Falco riverenza al fommo Pontefice. All'incontro Falcone (b) favoBeneventin Chron. revole ad effo Pontefice ferive, che Ruggieri, fensiens Apofioliin Chron. cum cum exercisu valido milisum O pedisum, O Baronibus sus

adversus se venientem, in montana secessit, devitans Apostoli-

ci virtutem, ne aliquo modo aliquid ei sinistrum contingeret; O' Exa Volg. sic per quadraginta dies Apostolicus ille ardenti Sole mensis Ju- Ann. 1128. lii farigarus Comirem illum obsedir . Tanta inazione, e l'essersi cominciato a scarseggiar di viveri e di paghe nel campo Pontificio, cagion fu, che difertavano a furia i foldati; e lo steffo Principe di Capoa, siccome persona di delicata complessione, non potendo reggere alla sferza del caldo estivo, e a gli altri difagi, spiantò il suo padiglione per andarsene. Falcone, l'Autor della Vita di questo Papa (a), ed altri Scrittori, incolpano (a) Cardin. d'infedeltà que Baroni, qualiche cercassero senza ragione mo de Arago tivi di ritirarli. Comunque sia, il saggio Papa, veggendosi es- norii IL. posto a pericolo di disonore e di perdite gravi , segretamente mandò Cencio Frangipane ad offerire al Conte Ruggieri l'Investitura del Ducato, promettendo di dargliela in Benevento. Altro che questo non cercava Ruggieri, e però furono d'accordo. Andossene il Papa a Benevento; gli tenne dietro Ruggieri con un buon corpo di sua gente, e andò a postarsi nel Monte di S. Felice suori di Benevento. Pretendeva il Pontefice, che Ruggieri entraffe nella Città a ricever quivi l'Investitura; ma Ruggieri Principe cauto ed accorto persistè sempre in dire, che fuori e non entro di Benevento avrebbe ricevuto le grazie Pontificie. Convenne pertanto, che il Papa uscisse, e fatto l'abboccamento al Ponte Maggiore presso il Fiume, nell'Ottava dell' Affunzion della Vergine, quivi Papa Onorio II. investi il Conte Ruggieri del Ducato di Puglia e Calabria nella stessa forma, che s'era praticata con Roberto Guiscardo, e col suo Figliuolo e Nipote.

SI lagnarono forte del Papa per questo fegreto accordo, fatto senza lor participazione, e senza parola in lor disesa i Baroni, e le Città, che tenevano la parte d'esso Pontesice, perchè restavano alla discrezione del nuovo Duca Ruggieri. Ma ebbero un bel gridare. Dopo avere il Papa in questa maniera assicurato il suo diritto, se ne tornò da lì a non so quanti giorni a Roma. Non v'era ancor giunto, quando una parte de' Beneventani crudelmente uccife Guglielmo Governator Pontificio di quella Città. Adirato il Papa proruppe in molte minaccie, e sped) il Cardinale Gherardo a quel governo, che trovò avere i Beneventani formata una spezie di Comunità, senza però dipartirsi dall' ubbidienza del Romano Pontesice. Intanto il Du- Frisingensi. ca Ruggieri si portò all'assedio della Città di Troja (b); ma in Chi. I.7. ritro-

ŕ

i

ť

}

ş,

ERA Volg. ritrovandola ben munita, e i Cittadini risoluti di disendersi, si ritirò, attendendo poscia ad entrare in possesso di Melfi, e d' altre Città, che gli aveano mandati Ambasciatori. Dopo di che avvicinandosi il verno, andò a Salerno, e di là in Sicilia. In Lombardia parimente fu gran novità in quest' Anno. Federigo Duca di Suevia, e Corrado suo Fratello, siccome Figliuoli di Agnese Sorella dell' ultimo Arrigo Augusto, pretendeano al Regno e all'Imperio, e perciò dicemmo nata guerra fra loro e il Re Lottario in Germania. Pensò Federigo di fare un bel colpo coll' inviare il Fratello Corrado in Italia, acciocche si pro-(a) Landul- cacciasse questo Regno (a). Doveva essere preceduto qualche fut junior Hist. Medio. segreto trattato co i Milanesi, perciocche appena comparve in lan. cap.39. Milano, che quella Nobiltà col Popolo tutto si dichiarò in suo favore. Soggiornava in questi tempi l' Arcivescovo Anselmo

fuori di Città nelle sue Castella; su chiamato per parte del Clero e Popolo a far la Coronazione di Corrado, la quale in fatti si eseguì nella Festa di S. Pietro di Giugno in Monza, con dargli l'Arcivescovo la Corona Ferrea nella Basilica di S. Giovanni Batista, e dichiararlo Re d'Italia. Fu da lì a qualche giorno rinovata questa funzione nella Basilica di Santo Ambrosio di Milano. Alla prima Coronazione si trovò presente lo Storico Landolfo da S. Paolo, ma per suoi affari mancò alla seconda. Scrive egli dipoi d'esso Corrado: Hunc namque gradientem per Comitatus & Marchias Lombardia, & Tuscia, Comites & Marchiones cujuscumque Nobilitatis, viri potentes & humiles, cum gaudio susceperunt O' amaverunt. Ma coloro, che gli secero refistenza, ne il vollero per loro Re, ejus acutissimi gladii forsitudinem fenserunt, atque mortem & confusionem, ceu Anselmus Marchio del Busco, O illustris ..... Comes, susceperunt. Uno Scrittore Tedesco s'immaginò, che questo Conte, di cui s'è perduto il nome, fosse Alberto, o Ingelberto, dichiarato,

tà Estensi P. 1. c. 30.

(b) Antichi- na, con citare un Documento da me prodotto (b), in cui s'incontra Albertus Dei gratia Marchio O Dux, Lege vivens Salica , cooperante gratia & Beati Petri , & Domini Papa Honorii ejus Vicarii munere &c. Ma questo non vuol dire, ch' egli fosse Marchese di Toscana. In questi tempi si truova Corrado, Mar-(c) Aneiqui- chese veramente di Toscana, siccome ho osservato altrove (c),

per quanto egli crede, da Papa Onorio Marchese della Tosca-

tat. Italic. e si truovano Documenti, che parlano di lui a gli Anni 1121. e 1129. Quell' Alberto, di cui è fatta menzione nelle mie Antichità Estensi, si vede creato da Papa Onorio II. Marchese e Esa Vola. Duca dopo la morte dell' ultimo Imperadore Arrigo, con dargli Ann. 1128. l'Investitura de'Beni e Stati della Contessa Matilda; ma senza ch' egli esercitasse dominio alcuno nè in Toscana, nè in Mantova, Ferrara, Modena, ed altre Città, fottoposte una volta a Matilda. A noi dunque basterà di sapere, che Corrado incoronato Re, per tale fu riconosciuto, non dirò da tutti, bensì da moltiffimi in Lombardia e Toscana. Ma che? Il Pontefice, che avea approvata per mezzo de' fuoi Legati l' elezione del Re Lottario, mosso da lui pubblicò contra di Corrado una terribile scomunica, (a) per cui cominciò tosto a scemare il suo (a) Ouefricredito, e fu in fine annientata in Italia la di lui potenza.

Chr. Lib. 7. cap. 17.

Anno di Cristo MCXXIX. Indizione VII. di Onorio II. Papa 6. di LOTTARIO III. Re di German, e d'Ital. 5.

of. ico

ø

365

far.

81.

cut

0 1 12

SIL

Şıli

19275

13

ELLA Vita di Papa Onorio II. è scritto, ch'egli (b) de- (b) Cardin. legavit Petrum Presbyterum Cardinalem tituli Santa A de dragger, nastassia ad partes Ravenna, qui deposuit Aquilejensem, & Ve- noi II. nesum Patriarchas. Il Cardinal Baronio (c) non ne seppe il P.I.T.III. perchè. Ma Bernardo di Guidone (d) ne adduce il reato, quia (c) Baron. invenit eos Schismaticis favorabiles exstitisse. Il Dandolo (e) in Annal. Ecclosias. scrive, quia Schismaticis fuerant autores. Tolomeo da Lucca (d) Bernar. (f) vi aggiugne un forte. Non si può intendere questo dell'an- dus Guidotecedente Scisma, perchè la Pace avea abolito tutti i delitti e Honorii II. processi. Adunque, siccome subodorò il Sigonio (g), potè più P. I. T. Ill. tosto procedere la lor condanna per aver promosso o abbraccia- (e) Dand. to il partito di Corrado usurpatore della Corona d' Italia con in Chronico Tom. XII. tro il giuramento prestato al Re Lottario, cioè ad un Principe Rer. Italie. approvato dalla fanta Sede. Da una Lettera feritta in questi (f.) Proton. tempi dall' Arcivescovo di Salisburgo al Vescovo di Bamberga, flor. Eccles. che si legge fra le raccolte da Udalrico (b), impariamo, che (g) Sigon. fu eletto in luogo di Gherardo, stirpe inutile e pieno di vizi, lialie. un altro Patriarca, che era Decano di Bamberga, uomo dabbe- (h) Udalrine, e percio eliminatam fuisse veterum spurcitiarum, qua longo il- gensis Corp. lic tempore dominata fuerat, fæditatem, quum abjecta indigna Hift. Eccarsais omni Ecclesiastico regimini persona, Clerum & Populum pag. 353. vidimus sam boneste samque canonica de alserius substitutione

cogi-

Fax Volz, cogisare. Quì nulla fi parla di Scisma; folamente è accusato quel Aux.1139. Gherardo, chiamato Riccardo dall' Ughelli (a), d'inabilità e (3) Ughelli, di vizi. E però le lodi a lui date dal Candido, e da eslo lui date dal Candido, e da estro fi debbono cancellare. Ma eletto che su il

phelli, e da aitri, in deboono canteriare, iva acetto ultu in Decano fudetto, quel Clero il perfiguitò in maniera; che fa obbligato a fuggire, e noi non lappiamo, fe quel Pellegrino, che gli fucedette, fia lo flefo Decano. E' nondimeno da flupire, come tali Scrittori parlino della depofizione di quel du Patriarchi, e nulla dicano di quanto avvenne ad Anjelmo Arcine/groso di Milano. Noi certo abbiamo da Landolfo da S. Pao-

(b) Landale lo (b), che Giovanni da Crema Cardinale Romano, venuto a fui junio parti la cieda di Milano per iscomunicare il suddetto Arcivescovo, perciolo del Vescovi Suffraganei della cieda di Milano per iscomunicare il suddetto Arcivescovo, per-

ch'egli avesse coronato ed alzato Corrado al Regno contro il legittimo Re Lottario. Anselmo, udito questo rumore, sped) cola molti de' suoi per pregarli di non procedere avanti senza ascoltarlo; ma il Cardinale e i Vescovi, incitati da alcune Città, che aderivano ad esso Re Lottario, niuna dilazione vollero accordargli, e fulminarono contra di lui la fcomunica. Dico la fcomunica, perchè non parla quello Storico di deposizione. Anzi aggiugne, che la maggior parte de' Milanesi, finche visse Papa Onorio II. tennero per loro Pastore il sopra mentovato Anselmo. Quali poi fossero le Città costanti nell'ubbidienza al Re Lottario, lo spiega il medesimo Storico con dire: As Papienses, Cremonenfes. Novarienfes quoque, O corum Epifcopi, O aliarum Civitatum, pradicantes boc Regium opus Anselmi contrarium Deo . O magno Regi Lotbario, nequaquam illius Pontificis [ cioè di Anfelmo ] legationem susceperunt , fed ipsum prastante Cardinali illo Iobanne excommunicaverunt.

Si aggiunfe a i motivi di nimicizia fra le fuddette Città e Milano l'altro della nobil Terra di Crema, oggidì Gittà. Era questa fottoposta nello spirituale e temporale a Cremona, e ribellatasi implorò la protezion de' Milanesi, che volentieri ne convennero, siccome Popolo potente e rivolto ad ampliare il dominio, e a fottomettere i vicini. Però i Cremonesi collegai con quei di Pavia, di Novara, e d'altre Gittà, che di mal occhio mitavano il soverchio ingrandimento de' Milanesi, loro mossero guerra: guerra, che costò poi tanto sangue, e parechi anni durò. Ma che divenne del suddetto Gorrado Re? Lo stesso Landolso natra, che sorsis manus Honoris Papa ipsum te fani. è

44

20

0 1

....

.

0

i

iti,

10

10

mo.

ario,

15:50

,0

A:

inali

1 6

Eta

e Il

il de

Plant D

of th

Supinavit, atque ad Germaniam, quast ad sua propria loca re- Exa Volg. dire fecir. V'ha chi crede, che la di lui ritirata leguisse nell' ANN.1129. Anno presente, o nel seguente, ma non ne appariscono le pruove; e che ciò avvenisse solamente nell' Anno 1132, lo vedremo fra poco. E' stato creduto, ch'esso Re Corrado soggiornalfe tuttavia in Lucca nel dì 4. di Settembre, perchè secondo l' attestato di Francesco Maria Fiorentini [a], in quel giorno e [a] Fiorent. luogo concedette un Privilegio al Monistero di S. Ponziano. Ma Matild.l.2. da abbracciar sì fatta opinione dee ritenere ognuno il vedere, FAB-346. ch'egli in esso Privilegio è intitolato Conradus divina gratia Ravennatum Dux, & Thuscia Prases & Marchio. Se si trattasse del già menzionato Corrado, coronato Re in Milano, avrebbe egli adoperato il titolo di Re. Però Marchese di Toscana era in questi tempi un Corrado, diverso da Corrado, Fratello di Federigo Duca di Suevia; e quest'ultimo, se crediamo all' Urspergense [b], era Duca di Franconia. Per conseguente ne pur sus- [h] Abbas fiste, che Corrado Marchese di Toscana solse Nipote di Arrigo in Chronic. V. Augusto, come immaginò il suddetto Fiorentini. Di questo Corrado Marchese di Toscana ho io pubblicato due Diplomi [c], spettanti all' Anno 1120. e 1121. i quali ci fan conosce- [c] Antique re, ch' egli vivente ancora Arrigo Quarto fra gl' Imperadori Differt. 17. governava la Toscana. Ci ha conservato Udalrico da Bamber- p. 959. 6 ga [d] un'altra Lettera, scritta da Licifredo Vescovo di Nova- di Udalrie. ra Lothario Dei gratia Romanorum Regi Augusto, in cui leggia- Bamberg. mo le seguenti parole: Excellentia vestra pro certo cognoscat, dum T. II. quod Novaria, Papia, Placentia, Cremona, O Brixia, Civi pag. 361. tates Italia, firmiter fidelitatem vestram custodiunt, O adven- Hillor. tum vestrum unanimiter cupiunt . Cunradus autem Mediolanenfium Idolum, ab eis tamen relictum, arrepta fuga solum Parmæ babet refugium, ubi tam pauper, tamque paucis stipatus viliter moratur, quod ab uno loco ad alium vix fama ejus extenditur. Veggiamo quì, che i Milanesi aveano già abbandonato Corrado, e ch'egli poveramente dimorava in Parma. Ciò sembra indicare, che anche nell' Anno seguente egli si trattenesse in Italia, ma caduto di credito. Nè certamente egli doveva essere Corrado Duca di Toscana.

GIUNTA che fu la Primavera, [e] tornato Ruggieri Duca di [e] Abbas Puglia e Conte di Sicilia di qua dallo Stretto, con un possente e Telessante fercito, trovò, che Tancredi di Conversano s'era rimesso in pos-es fesso di Brindisi e d'altre Terre a lui dianzi tolte. Intraprese l'as-Tomo VI. Hhh fedio Esa Vola fedio di quella Città, ma trovatala più forte ed offinata. si riti-Ann.1129. rò e attele ad impadronirsi di Montalto, di Rossano, e d'altre Terre, la conquista delle quali cagionò, che per timore di tanta potenza molti Baroni venissero a prestargli omaggio, e ad onorarlo qual loro Sovrano. Fra gli altri non tardò a pacificarsi seco Rainolfo Conte di Alife, Marito di una fua Sorella, coll'aiuto del quale ridusse dopo pochi giorni d'assedio la Città di Troia a fottometterfi a i di lui voleri. Tenuto poscia un parlamento nella Città di Melfi , dove chiamò tutti i Baroni di Puglia, intimò la pace e concordia fra loro, il mantenimento della Giustizia, e il rispetto alle Chiese, e alle Persone facre. Gli stava poi sul cuore la permissione da lui mal volentieri accordata a i Salernitani di tener essi la guardia della Torre maggiore, o sia della Fortezza di quella Città, parendogli di non effere padrone, se la lasciava in lor mano . Perciò con tutte le sue sorze passò sotto Salerno, e attorniatala da turte le parti, richiese la cession d'esse Terre ; e fu d'uopo ubbidirlo. Da quanto poi foggiugne Alessan-(a) Idem dro Abbate Telefino, pare, che (a) anche Sergio Duca di Napo-

Ø 12.

li fosse allora costretto a giurar suggezione e fedeltà ad esso Ruggieri, se non volle sar pruova delle sorze di lui. Ma il medesimo Storico parla dipoi all' Anno feguente della fuggezion de' Napoletani . Perciò poco o nulla restò nel paese, che ora appelliamo Regno di Napoli e Sicilia, su cui o immediatamente o mediatamente non fignoreggiaffe il Duca e Conte Ruggieri . Avvenne ancora in quest' Anno, che sedici Galee di Geneveli, andando in traccia de' Pilani loro nemici, li trovarono a Messina già scesi in (b) Caffari terra (b). Attaccarono una zuffa con loro, e tuttochè i Meffinefi Annal Ge nuerflib. Laccorressero in anuto de' Pitani, surono tutti respinti fino al Palaz-

zo del Duca dal valore de' Genoveli, i quali occuparono in tal congiuntura una buona fomma di danaro, benchè poi ad istanza del medelimo Ruggieri la restituissero. Portosse Papa Onorio II. nell' Anno presente a Benevento nel Mese d'Agosto, e vi consecrò Ab-(c) Falso bate di Santa Sofia Francone (c). Avendo poi pregato i Beneven-

Benroent. tani di voler rimettere nella Città alcuni Nobili da loro efiliati, nol potè otrenere . Di questa loro durezza idegnato , uscì della Città, ed abboccatofi col Duca Ruggieri, fi fece promettere, che nell' Anno seguente verrebbe coll' Armata a gastigar l'orgoglio di quel Popolo . Fece ancora dare il facco a vari luoghi del loro territorio, e così in collera fe ne tornà a Roma.

Anno

Anno di Cristo MCXXX. Indizione VIII. d' Innocenzo II. Papa 1.

619

1:00 13

àı

ial

gi

733

b

2

6

ir.

Rug Graco

pole 1200 Histo

211

bia

63

5mi

No

loca

del

rell

136

200

0.0

1 dell

II.

13

me

ERA Volg. ANN.1120.

di Lottario III. Re di German, e d'Italia 6.

NEL di 14. di Febbraio dell'Anno presente il sommo Ponte-fice Onorio II. diede fine a i succifice Onorio II. diede fine a i fuoi giorni, e fu seppellito nella Basilica Lateranense. La morte sua produsse un fiero sconvolgimento nella Chiesa Romana . I più buoni e saggi de Cardinali, ben conoscevano i maneggi, che facea Pietro Cardinale di Santa Maria in Trastevere, uomo screditato pe' suoi perversi costumi, e Figliuolo di Pietro, Figliuolo di Leone, cioè di un Ebreo fatto Criftiano. Anche San Bernardo (a) da il titolo di Indaica foboles (a) Bernarad esto Pietro Cardinale, uomo sommamente ambizioso, e poten- das Episol. tissimo in Roma per le aderenze e parentele sue, e per le ricchez- Sugerius in ze tanto di sua Casa, che ammassate colla sua rapacità in varie viti Gissi. Legazioni . Perciò essi buoni , prima che si pubblicasse la morte di Papa Onorio, (b) segretamente elessero Papa Gregorio Cardi- (b) Annuls. nale di Santo Angelo, di nazione Romano, personaggio in cui con- Sagiens. de correvano le Virtù meritevoli di sì alto prado per confessione d'ognuno, e massimamente di San Bernardo, allora celebre Abbate di Chiaravalle . Fece egli quanta refistenza potè, ma in fine accettata l'elezione, affunse il nome d'Innocenzo II. Non istettero molto dopo questa elezione gli altri Cardinali della sazion contraria ad eleggere pubblicamente Papa e confecrare il fuddetto Pietro Cardinale, che prese il nome di Anacleso II. Falcone scrive, (c) Falco (c) effere succedute s) fatte elezioni nel giorno stesso, che morì il Benevent. Papa. Altri vogliono che Innocenzo restasse eletto nel di 15. di Febbraio, ed Anacleto nel di seguente. Certo è, che precedette quella d'Innoconzo, e pare che non fosse peranche seppellito il Papa morto: il che tenuto fu per cofa contraria a i facri Canoni. Ma da una Lettera scritta dal Vescovo di Lucca all' Arcivescovo di Mariemburgo (d) si raccoglie, che celebratis exsequiis si pro- (d)Udalrie. cedette all'elezione. Certo è altresì, che sebbene si contarono più Bambergen. Cardinali dalla parte di Anacleto, pure in maggior riputazione Corp. Hift. furono i favorevoli ad Innocenzo. Dichiarossi in tale occasione apud Ec-Leon Frangipane con tutta la sua Casa in favor d'esso Innocenzo. il quale non potendosi sostenere nel Laterano, si ritirò nelle forti case de medesimi; ma Anacleto impadronitosi della Basilica Vaticana, e spogliatala de' suoi più preziosi arredi, si servi di quel

Anx.1130. erario proprio, e di suo Fratello, per tirare nel suo partito la maggior parte de grandi e piccioli di Roma. Affail pofcia di nuovo le Case de Frangipani, che secero gran resistenza. Ma conofcendo Papa Innocenzo, che nun potea a lungo mantenerfi quivi, prele la rifoluzione di cedere alla potenza dell'avverfario. Imbarcatoli dunque nel Tevere co i Cardinali del fuo par-[a] Penus tito, [a] a riferva del Vescovo Sabinense, che lasciato per suo Chion. Cas Vicario in Roma, poche faccende ebbe per molto tempo, felifinenf.lib.4- cemente navigò fino a Pifa, dove fu con fommo onure ricevu-[b] Caffari to. Di la ito a Genova [b], dispiacendogli forte la guerra di sional Ge. quel Popolo, tanto operò, che conchiuse fra loro una Tregua da offervarli, finch'egli ritornaffe di Francia. Aggiugne Caffaro, Scrittore Genovese di questi tempi, che il Papa suddetto, per maggiormente cattivară l'affetto di quel Popolo, promife di levare il loro Vescovo Siro di sotto all'Arcivescovo di Milano, e di conferirgli la Dignità Archiepifcopale. Confecrollo anche Vescovo, allorchè su giunto a Sant' Egidio vicino al Rodano. Andossene dunque Papa Innocenzo II. in Francia, accolto dapertutto come vero Papa. Pochi furono in quelle parti coloro che facessero conto delle Lettere scritte loro dall'Antipapa Anacle-

FRA gli altri proccurò Anacleto di guadagnare al fuo par-[c]Landul- tito Anselmo Arcivescovo di Milano [c], che già dicemmo sco-Hiller, Mr. municato fotto il predefunto Papa Onorio II. Gli mandò dunque diolan.e.40 il Pallio; e perciò il Popolo di Milano feguitò quafi tutto la parte di Anacleto e di Corrado Re, che furono d'accordo in questa congiuntura fra loro. Non potè già Anacleto far lo steflo con Gualtieri Arcivescovo di Ravenna, il quale per la testi-Id Rubent monianza del Rossi [d], e molto più d' una fua Lettera scrit-

to; a cui nondimeno altri Popoli e dentro e fuori d'Italia aderirono con fomma confusione della Chiesa di Dio.

Histor. Rat ta all' Arcivescovo di Mariemburgo [e], si sa che su costante le Uldari- in favorir Papa Innocenzo. Ma principalmente ebbe cura Anasui Banie cleto di assodarsi colla buona corrispondenza di Ruggieri Duca Gord. Hist. di Puglia e Sicilia, del Principe di Capoa, e de gli altri BaroapudEssar ni di quelle contrade. Nè gli su difficile. Appena ebbe il suddum . detto Ruggieri slargate cotanto l'ali, che gli nacque, o gli su

fatto nascere il pensiero di deporre il Titolo Ducale, e di alsomere quello di Re, giacche tali erano divenute le fue forze, ed ampliato cotanto il suo dominio; che ben si conveniva a lui

ij.

K

0,0

åe

iche iche

210

o pr

D) I

120 A

335

25

1.02

1

1137

ri Cus

n 80

110

017

10

: [

17.1

lui un titolo più luminoso. Ne trattò coll' Antipapa Anacleto, Era Volg. [ a ] il quale non vi sece difficultà per timore di non disgustar- ANN. 1130. lo, e decreto Conte Cardinale, o fia il Cardinale della Fami-[a] Id. ibid. glia de'Conti, per assistere a quelta Coronazione. Siccome of-Icrvò il Padre Pagi [b], han creduto gli Storici Napoletani, che [b] Pagins Ruggieri di sua propria autorità, e senza saputa e consenso di ad Annal. Roma, affumesse il titolo e la Corona Regale; e che poscia per convenzione seguita con Anacleto di nuovo si sacesse coronare . Ma quelta doppia Coronazione è priva di buon fondamento . Falcone Beneventano [c] parla d'una fola, fatta coll'approva- [c] Falco zione d'Anacleto. Alessandro Abbate di Telesa [d] una sola anBeneventach'egli riferifce, nè parla punto dell'affenso e della cooperazio- [d] Abbas ne dell' Antipapa, perchè giudicò meglio di tacere una parti- la cue colarità, che a' fuoi di non facea bel l'entire, nè molto onore fequ. al Re Ruggieri. Ma Pietro Diacono scrive, che Petrus Cardinalis ( cioè Anacleto ) Rogerio Duci Apulia Coronam tribuens, O per Privilegium Capuanum Principatum, O Ducatum Neapolisanum cum Apulia, Calabria, O Sicilia illi confirmans, Regemque constituens, ad suam partem attraxit, con eziandio concedergli altri Privilegi, che Ruggieri con quelto buon vento seppe accortamente chiedere, e facilmente ottenere : laonde San Bernardo in una delle sue Lettere [e] ebbe a dire, che Ana (el Bernard. cleto babes Ducem Apulia, fed folum ex Principibus, ipfumque Epift. 137. usurpasa Corona mercede ridicula comparatum. Tutto ciò fu conchiulo verso il fine di Settembre, in cui Anacleto si portò ad Avellino e a Benevento. E perciocche si credette, che Palermo Capitale della Sicilia fosse il Luogo più proprio per la Coronazione di Ruggieri, quivi nel facro giorno del Natale dell'Anno presente si sece quelta sunzione con quella Magnificenza, che vien descritta dal suddetto Abbate di Telesa: rito, che s'è dipoi confervato, e ravvivato, pochi anni fono; cioè che in quella Città si piglia la Corona anche del Regno di Napoli. Vi affistè come Legato Pontificio il Cardinale sopra accennato; e Roberto II. Principe di Capoa, ficcome il più Nobile riguardevole de' fuoi Vasselli, gli mise la Corona in capo. Il vedremo ben presto mal ricompensato per questa sua attenzione da Ruggieri. Intanto Papa Innocenzo giunto in Francia, vi fu accolto con gran venerazione. Presso di Orleans su a visitarlo il Re Lodovico, che già nel Concilio di Estampes l'avea riconosciuto per vero Papa. Andò a Sciartres, a Clugn), e ad altri Luoghi. Nel No-

ibidem .

ERA Volg. vembre tenne un Concilio numerofo nella Città di Chiaramon-Axx.1130 te . Per cura massimamente di San Bernardo non solamente i Franzeli, ma anche il Re Lottario in Germania, e il Re Arrigo d'Inghilterra nell'Anno seguente, prestarono ubbidienza a Papa Innocenzo, quantunque non mancaffero alcuni in quelle parti , che si dichiararono in favore dell' Antipapa Anacleto . In quest' Anno restò trucidato da i Turchi in Soria Boamondo II. Principe d'Antiochia, ficche in lui fin't d'estinguersi la prosapia di Roberto Guiscardo, e il Re Ruggieri più francamente potè tenere gli Stati a lui occupati in Italia . Terminò an-(a) Dandul. cora i suoi giorni Domenico Michele (a) Doge di Venezia, e in Chronica fu alzato a quel Trono Pietro Polano. Parimente all' Anno pre-Ren. Italie, sente vengono riferiti i Privilegi e le effenzioni accordate da

> d'Oriente . Anno di Cristo MCXXXI. Indizione 1x. d' Innocenzo II. Papa 2.

> Baldovino Re di Gerusalemme, da i Patriarchi, e dal Principe d' Antiochia alla Nazione Veneta in Acon, e in altri Luoghi

di Lottario III. Re di German. e d'Ital. 7. V ERSO la metà di Gennaio del presente Anno Papa In-

nocenzo II. andò alla Città di Sciartres, e colà comparve ancora Arrigo Re d'Inghilterra, per tributargli il suo of-(b) Orderic fequio, siccome scrisse Orderico Vitale (b). Nel d) 29. di Marrian. riip. zo si trovò esso Pontesice in Liegi coll'accompagnamento di molti Vescovi ed Abbati Franzesi. Vi concorse ancora Lottario lib. 13. Re di Germania e d'Italia con buona parte de Prelati Tedes-(c) Vin S. chi, (c) e quivi sì egli, come la Regina Richenza sua Moglie Gideardi. furono folennemente coronati da esso Papa. Promise in tal ocre Vallir cassone Lottario di venir nell'Anno seguente in Italia per liberar la Chiesa Romana dallo Scisma, e rimettere in possesso hift. di Roma il legitimo Pontefice Innocenzo. Venuto poscia a Parigi esso Papa, quivi celebrò con incredibil magnificenza e divozion di quel Popolo la Settimana fanta, e la Pafqua del Signore. Visitò dipoi altre Città della Francia, ed avendo inti-(d) Orderi- mato un gran Concilio nella Città di Rems, (d) lo tenne nel eni Vitalis dì 19. di Ottobre coll'intervento di tredici Arcivescovi, e di

dugento seffantatre Vescovi, se non è scorretto il testo dell'

Ur-

'nè

21

30. :ch

ner Terr

1,6

espe and

n of

Ma

m é

Tour

上日 年 五日

ati

1 215

ab is

XIII E

11,

438 Urspergense (a), e colla presenza dello stesso Re e Regina di Era Volz. Francia. In esto su solennemente pubblicata la scomunica con- ANN. 1131tra dell'Antipapa Anacleto (b), e di chiunque il favoriva; e (a) Urfrez, non folamente il Re de' Romani Lottario , ed Arrigo Re d' In (b) Dollechighilterra mandarono colà a confermar la loro aderenza al Papa, "mu in Cir. ma anche i Re d'Aragona e di Castiglia. Sul principio di quest' Anno, per quanto ci afficura Falcone Beneventano (c), il fud. (c) Falco detto Anacleto non potendo sofferire la Comunità stabilita dal in Coronic. Popolo di Benevento, cioè una specie di Repubblica, o sia un' unione da lor fatta per resistere, occorrendo a gli ordini del Papa loro Sovrano, chiamato in aiuto fuo con un buon corpo di milizie Roberto Principe di Capoa , fece imprigionare i più potenti & arditi di quella Città, in guifa che ridusse quel Popolo a dismettere la Comunità, e a prestare una piena ubbidienza a' fuoi volesi. Andò poscia a Salerno, e di la passò a Roma. Allorchè il Popolo d'Amalfi, siccome di sopra è detto, si sottomise a Ruggieri, dichiarato poscia Re di Sicilia e Puglia, (d) ritenne in suo potere le Fortezze di quella Città. Lo scal (d) Alexan. tro Ruggieri distimulò allora il suo sdegno per questa lor pre- Telefone tensione. Ora che se la vide bella, spedita per mare una florta bis 6.7. fotto il comando di Giovanni suo Ammiraglio, e raunato un forte efercito per terra, mise l'assedio a quella Città. Dopo aver preso loro le Terre di Guallo, Capri, e Trivento, affediò anche Ravello, e talmente colle petriere flagellò la Torre di quel Castello, che già minacciava rovina. Allora su, che non folamente il Popolo di Ravello, ma quello eziandio della Città d'Amalfi, mandarono a trattar di pace, ne cui capitoli diede il Re Ruggieri quella legge, ch'ei volle a i sudditi suoi. Dopo di ciò tornò Ruggieri a Salerno, e quivi foggiornando, si vide comparir davanti Sergio Duca di Napoli, che configliato dal timore dell'ambizione e potenza d'esso Re, senza voler aspettare la forza, andò a fottometterfi a lui, amando meglio di confervare il fuo dominio come Vaffallo, che di perderlo affatto col voler fare refistenza. Da ciò pare, che fi deduca, avere bensì Ruggieri ottenuto dall' Antipapa Anacleto un non so qual diritto sopra Napoli nell'Anno precedente, ma averne egli solamente nel presente acquistata la Sovranità per la volontaria dedizione di Sergio . Come poi potesse pretendere Roma diritto sopra quella nobilissima Città, che per più Secoli s'era mantenuta indipendente dall'Imperio Occidentale, con riconoscere

ERA Volg. per Sovrani i soli Imperadori d'Oriente in varj tempi : io la-Annatist feerd indagarlo ad altri. Non so ben dire, se in quest Anno, o pure nel seguente succedesse, quanto viene scritto da Falco-(a) Anonym. ne Beneventano, e dall' Anoni mo Casinense (a). Cioè che es-

apud Peres sendo suggita a Salerno, o pure chiamata dal Re Ruggieri a Salerno Masilda sua Sorella, Moglie di Rainolfo valorolo Conte di Alife, col Figliuolo d'esso Conte, insorse nemicizia fra loro. Altri Baroni ancora, fra'quali Tancredi di Conversano Conte di Brindisi, Grimoaldo Principe di Bari, e Goffredo Conte di Andria, si collegarono insieme, veggendo, che Ruggieri tendeva a mettere il piede sul collo a tutti. L'Abbate Telesino. siccome parzial di Ruggieri, sopra d'essi Baroni rigetta la colpa de' movimenti di guerra, che sopra vennero, e de' quali parleremo all' Anno seguente. Sarebbe stato da desiderare, che quest'Istorico avesse registrate sotto i suoi precisi Anni le imprese di Ruggieri. Ma egli lo trascurò. E ne'testi di Falcone, e dell' Anonimo Cafinense non v'ha sempre tutta l'esattezza necessaria della Cronologia. Era nel precedente Anno cominciata la guerra fra i Milanesi dall'una parte, e i Pavesi, Cremonesi, e Novaresi dall'altra; e questa durò nel presente e nel susseguente Anno. Abbiamo un testimonio autentico, cioè Lan-(b) Landul- dolfo da S. Paolo (b), che ci afficura, effere stati vincitori in fus junior and essa tenzone i Milanesi. E secondo Gualvano Fiamma (c), in quest' Anno si venne ad una battaglia campale fra i Milanesi e

(c) Gualva-(c) Unaiva. Pavesi presso Macognago, nella quale quasi tutto l'esercito Pa-

ma Manip. vese restò sbaragliato, preso, e condotto nelle prigioni di Milano. Ebbe principio ancora in quest'Anno la divisione fra i (d) Annales Popoli di Modena e di Bologna. (d) Bollivano liti fra il Comune di Modena per cagione d'acque, di giurisdizioni, e d'al-Ret. Italis, tre occorrenze, e l'infigne e ricchiffimo Monistero di Nonantola, situato nel territorio di Modena. Prevalendosi di questo litigio i Bolognesi, segretamente indussero quell' Abbate Ildebrando a mettersi sotto la lor protezione, anzi a sottoporre quella Terra al loro Comune con varie vantaggiose condizioni: il che riusch una grave ferita al cuore del Popolo Modenese.

10 12

Arm,

Fa's

Car

din,

in-

, de

e 18

(275)

1272

1022

(8)

BC.

Lan

n is

, i

P.

jni

C

d

1012,

1213

d I

To

tr.

## Anno di Cristo MCXXXII. Indizione x. d' INNOCENZO II. Papa 4. di LOTTARIO III. Re di Germania e d'Italia 8.

Era Volp. Ann.1172,

PER qualche Mese ancora si trattenne Papa Innocenzo in Francia con aggravio non picciolo di quelle Chiefe, come scrive Orderico (a), perchè egli non aveva altra maniera (a) Orderic. da mantenersi. Nel Febbraio su al Monistero di Clugnì, e a Ecclesias. Lione, da dove paísò a Valenza, e a Santo Egidio. Finalmente lib. 13. per Montem Genue [ Geneva crede il Padre Pagi (b), che fi (b) Pagius debba leggere; Jacopo da Varagine (e) scrive, che Innocenzo Crit. ad II. nel luo ritorno su in Genova ] fines Lombardia intravit, (c) Jacob atque apud Astam solemnisate Resurrectionis Dominica celebrata de Variagine [ nel di 10, di Aprile ] venit Placentiam. Quivi celebro il ter-in Chronic. zo suo Concilio co i Vescovi di Lombardia, della Romagna, Emilia, e Marca d'Ancona. Convien dire, ch'egli lungo tempo si fermasse in quelle parti per aspettar l'arrivo del Re Lottario, il quale fecondo il concerto dovea venire in Italia. Vedesi una di lui Bolla (d), data in Cremona II. Idus Julii dell' (d) Campi Anno presente in savore de' Monaci di S. Sisto di Piacenza . E cenza nell' in Brescia IV. Kalendas Augusti un'altra. Portano esse Bolle l'Appendice. uso dell'Anno Pisano. Abbiamo dall'Annalista Sassone (e), e (e) Annalis da gli Annali d'Ildesheim (f), che il Re Lottario celebrò la fe- fla Saxo. sta dell' Affunzion della Vergine in Virtzburg, e di la poi mof-nildesbeim. fe alla volta d'Italia, ma con un' Armata affai tenue rispetto al fuo decoro. Però folamente circa il principio di Settembre arrivò per la via di Trento a i prati di Roncaglia ful Piacentino, dove foleano adunarsi i Principi, Vescovi, Baroni, e Legati delle Città di questo Regno, allorchè il nuovo Re veniva. Colà si portò ancora il Papa per abboccarsi con lui , e stabilir le cose occorrenti per liberar dalle mani dell'Antipapa la Città di Roma, e conferir la Corona dell'Imperio ad esso Re Lottario. Ma con poco fuo onore fu Lottario ricevuto; perciocchè fecondo l'afferzione di Alberico Monaco de i tre Fonti (g), (g) Alberic. in multis locis tam amore Conradi, quam respectu paucitatis sua, apud Leibab incolis terra subsannatus O despectus fuit. Verum paulo an- nitium. te Conradus, qui a Mediolanen sibus constitutus Rex fuerat, pene omnibus suis amissis, periculose ad patriam repatriavit. Questo paulo anteci fa scorgere insussistente l'opinione di chi credet-Tomo VI.

ERA Vole te partito d' Italia Corrado nell' Anno 1129. Qui dovette egli Annatiga dimerare fino all' Anno presente, finche udita la mossa del Re Lottario, non credendoli più ficuro in Italia, se ne suggi non fenza pericoli in Germania. Ora il Pontefice dopo il fuddetto abboccamento dovette venire sul Modenese al Monistero di Nonantola, per cui erano inforte liti fra i Popoli di Modena e Bologna; (a) Antiqui- Ho io pubblicata una fua Bolla data in quel Monistero (a) IV.

tat. Italie. D. Joseph Golden College Coll' Anno Pifano 1133. che è il volgare 1132. Da tal Bolla apparisce l'opulenza d'esso Monistero. Dopo ciò il Pontefice passando per Monte Bardone, cioè per la strada di Pontremoli, andò a fermarsi in Pisa. Colà chiamati gli Ambasciatori de' Genovesi, trattò fra essi e i Pisani la pace : e per gratificare amendue que' Popoli, da' quali avea ricevuti più fervigi, levò Siro l'escovo di Genova dalla suggezione dell'Arcive-

(b) Cardia fcovo di Milano, col conferirgli la Dignità Archiepifcopale (b), destragonia e fottomettere a lui i Vescovati di Bobbio, e di Brugneto, etre nocentii IL altri in Corfica. Dichiarò eziandio Primate della Sardegna l'Ar-Gualvan. civescovo di Pisa, e a lui sottomise in oltre il Vescovato di Populonia, e tre altri nella Corfica suddetta, con che contentò apulonia, e tre attri nella Cornea Iuddetta, con che contentò a-Flore c. 1677, mendue que Popoli. Caffaro ferive (e), che in Corneto fu fla-(e) Caffari .... Annali Ge bilito l'ingrandimento di questi due Arcivescovi. Se ciò è, apnuenf.lib.t. partiene il fatto all'Anno feguente . Ma forfe in Corneto furono fo-

lamente spedite le Bolle di quanto in Pisa era stato accordato. (d) Annal. Abbiamo da gli Annali d'Ildeseim (d), e dal Cronografo Safnildeibeim. fone, che il Re Lottario celebro la festa del Natale nella Terpeur Saso ra di Medicina sul Bolognese, e non già Modoeria, o sia Monza, come fospettò il Leibnizio per poca conoscenza di quella nitium. Terra. Egli era nel Luogo di Fontana ful Piacentino, allorchè

concedette, in non so qual giorno, a i Canonici di Cremona un (e) Antique Privilegio (e), notato coll' Anno Pisano.

UNA gran rivolta di Baroni di Puglia era feguita contra Rugfert. 62.

gieri Re di Sicilia. Verisimilmente sperando la venuta del Re Lottario e di Papa Innocenzo, si animarono tutti contra di chi faceva a tutti paura. Ma Ruggieri, appena comparsa la Prima-(f) Falco vera, con potente esercito passato lo Stretto (f), si porto a Ta-

Benevent. ranto, e di la passo all' affedio di Brindisi, che era di Tancredi in Chronic. in Chronic. di Conversano, con obbligar quella Città alla resa. Ritenne prigione Goffredo Conte di Andria, che su astretto a cedergli buona Telefinus lib. t. parte delle sue Terre. Quindi portò la guerra contra della Città di Bari, e in tre settimane indusse que Cittadini a capitolare la

refa.

10 3

bage

0311.

2. Di

di

diā

in

i pr

e(i)

, tI

1/4:

18 611

i di

12

3207.

6SI

Ter

120.4

122

Rage

Re

i Ti

270

野田の日

tra di lui .

refa, e a dargli.in mano Grimoaldo Principe di quella Città, che Era Volge fu mandato prigione in Sicilia . Venuti poi ad aperta rottura con. Ann.1132. tra di Ruggieri il Principe di Capoa Roberto II. e Rainolfo Conre d' Alife, Cognato del Re medesimo, unirono un' Armata, se crediamo a Falcone, di tre mila cavalli, e quaranta mila fanti [ numero che ha dell'eccessivo ]. Riuscì all'accorto Re Ruggieri di guadagnar Crescenzio Cardinale dell'Antipapa Anacleto, che governava allora Benevento, con indurre parte di quel Popolo, e Landolfo Arcivescovo a giurare la neutralità in que' torbidi di guerra. Ma sparsasi voce, che Crescenzio volea dare in poter di Ruggieri essa Città di Benevento, quel popolo andò nelle furie; e sollecitato dipoi dal Principe di Capoa e da'suoi aderenti , abbracciò il partito di Papa Innocenzo II. Portoffi il Re all'affedio di Nocera, per soccorrere la quale s'affrettò il Principe di Capoa, sicchè all'Atripalda, o come scrive l'Abbate Telesino, al fiume Sarno, in luogo chiamato Scafato, nel dì 24. di Luglio si venne ad una battaglia campale. Al primo incontro riuscì a Ruggieri di far piegare e prender la fuga all'ala finistra comandata dal Principe di Capoa; ma il valorofo Conte Rainolfo, che guidava l'ala destra, con tal bravura si spinse addosso all'Armata del Re, che in fine la sbaragliò, ed ottenne piena la vittoria coll'acquisto di un ricco bottino, ma non fenza grande spargimento di sangue da ambedue le parti. Vedesi descritta questa vittoria in una Lettera del Vescovo Agatense presso Udalrico da Bamberga (a). Non (a) Udalriera avvezzo a simili colpi il Re Ruggieri: questo servì ad umilia- austra. Il re alquanto la di lui ambizione ed alterigia. Ritirossi egli più che Corp. Historia in fretta a Salerno, con volto nondimeno allegro e coltanza tale pag. 366. d'animo, come se nulla di contrario gli fosse accaduto. Ma que card. sta sua disavventura incoragg) forte tutti i suoi nemici, di modo che i Baroni già abbaffati ripigliarono l'armi contra di lui. Era dietro a far lo stesso anche il popolo di Bari; ma comparso colà Ruggieri frend i lor movimenti colle buone, e coll'accordare a que' Cittadini quanto seppero addimandare. Poscia dopo aver dato un terribil sacco al territorio di Benevento, venuto il Dicem-

bre se n'andò in Sicilia a preparar nuove sorze, per potere resistere, anzi per potere dar legge a tanti, che s'erano ribellati con-

Iii 2

An-

ERA Volg. ANN 1133. Anno di Cristo MCXXXIII. Indizione XI. d' Innocenzo II. Papa 4.

di LOTTARIO III. Re o. Imperadore 1.

DDOLCITO alquanto il verno, passò in Toscana il Re Lostario, e a Calcinaia nel territorio di Pisa si abboccò di (a) Card.de nuovo con Papa Innocenzo (a). Marciò dipoi per la strada Rega-Aragonia in Indovo con Fupa Innocenzo (a) : Marcio dipoi per la mada Rega-11. Part. 1. fice, s'inviarono poscia unitamente per Orta, e pel territorio del-Rer. Italie, la Sabina e di Farfa fino a Roma. Da che furono vicini a Roma,

fi accamparono prefio a Santa Agnese, e in quel Luogo ebbero una visita da Teobaldo Prefetto di Roma, da Pietro Latrone [ e non Leone, come ha il testo del Baronio I e da altri Nobili Romani del loro partito. Entrati finalmente in Roma ful fine d'Aprile, Papa Innocenzo II. liberamente prese alloggio nel Palazzo Lateranele, e Lottario colle sue genti nel Monte Aventino. Buona parte allora de' Romani si dichiarò in favore del legittimo Pontefice; ma non lasciò per quelto l'Antipapa Anacleto co suoi aderenti di tener faldo Castello Sant' Angelo colla Basilica Vaticana, ed altri siti forti di quella Città, coll' andare intanto inviando Ambasciatori al Re Lottario, pregandolo di voler dar luogo senza guerra ad un esame canonico delle sue ragioni, e di quelle d'Innocenzo, con elibire ancora oftaggi e fortezze in depolito. Ma i fatti non corrispondevano alle parole. Nè Lottario avea condotto seco tali forze da poter mettere costui al dovere. Non più di due mila (b) Fales cavalli scrivono alcuni, ch'egli avesse di seguito (b). Vennero in Chronico, bens) in aiuto del Papa con otto Galee i Genovesi (c); con altre (c) Coffett Annal. Ge. ancora v'accorfero i Pifani; e presero Cività Vecchia con altri nuenflib.1. piccioli Luoghi : ma ne pur questo bastava a snidar l'Antipapa ben fortificato ed affistito da molti Nobili Romani fuoi aderenti .

(d) OttoFri. Veggendosi dunque mal disposte le cose, (d) su risoluto di dar fingenfit in come si potea la Corona Imperiale al Re Lottario : al qual fine Chron. lib. 7 fu scelta la Basilica Lateranense, giacche non si potea far la fun-Annalista zione nella Vaticana. Pertanto nel di 4. di Giugno giorno di Domenica, dalla mano di Papa Innocenzo II. ricevette Lottario la Corona e il titolo d'Imperadore. Ora egli fi truova chiamato Lossario III. in quanto era Re d'Italia, e Lostario II. come Imperadore. Da li a pochi giorni si compose la differenza durata finqu) fra la fanta Sede ed Arrigo V. Imperadore, e Lottario fuo Suc-

cef-

L

le

F

gi

4ò

C

ivi

m

Лe

ci,

20 me

di

am

cessore (a), per l'eredità de i beni Allodiali della Contessa Matil- Esa Vole: da. Fu preso questo mezzo termine, che il Pontefice ne investif. Aun.1133. se esso Lottario, e dopo lui Arrigo IV. Duca di Baviera e Sasso Annal. nia, Genero dello stesso Imperadore, con che egli giurasse omag- Ecclosiast. gio e sedeltà per esse Terre al Pontesice Romano. Ne rapporta il danum. Cardinal Baronio la Bolla Pontificia. Abbiam veduto di fopra, che la Linea Estense di Germania, o sia de i Duchi di Baviera per le Nozze del Duca Guelfo V. colla fuddetta Contessa Matilda, pretese la di lei eredità. Restarono esaudite in quest' Anno le sue pretensioni, di modo che il Duca Arrigo, il più potente de' Principi di Germania, e che riteneva in Italia la porzione fua ne gli antichi Stati della Cafa d'Este, maggiormente stese la sua possanza ancora in queste parti colla giunta di quelli della Contessa Matilda. Vennero a Roma in tal congiuntura Roberto Principe di Capoa, e Rainolfo Conte di Alife con circa trecento cavalli

(b), sperando di concertar le maniere di disendersi da Ruggieri (b) Falco Re di Sicilia; ma gittarono i passi; perchè troppo smilze era- in Chron. no le forze dell'Augusto Lottario, e meno poteva Papa Innocenzo, perchè in mano dell' Antipapa restavano quasi tutte le

Torri e Fortezze di Roma.

APPROSSIMANDOSI intanto i caldi pernicioli della State, l'Imperador Lottario con rimettere a tempo più propizio il totale ristabilimento di Papa Innocenzo, sen venne alla volta di Lombardia. Era egli nel campo di S. Leonardo ful Mantovano nel dì 30. di Luglio, (c) quando confermò al Popolo di Mantova (c) Antiq. tutti i fuoi Privilegi con facoltà di trasferire il Palazzo Imperia- fert. 13. le dal Borgo di S. Giovanni al Monistero di S. Rufino di là dal Fiume Mincio. Abbiamo da gli Annali d'Ildesheim (d), che (d) Annal. giunto l' Augusto Lottario alla Chiusa sull' Adige , nell' andare Mildesbeim. da Verona a Roveredo, essendogli negato il passaggio da gli Saxo. abitanti di quel paese, egli mirabilmente s' impadronì della Città fituata in cima al monte [ ben difficile è a credere , che ivi soffe una Città ] sece prigione il padron d'essa, e selicemente paísò in Germania, con celebrar la Natività della Vergine in Virtzburg, dove fu gran concorfo di Principi Ecclefiastici e Secolari. Dimorò per qualche tempo ancora Papa Innocenzo in Roma nel Palazzo Lateranense; ma trovandosi continuamente infestato dall'Antipapa, e mal sicuro, neusch, e nel Mese di Settembre andò a ricoverarsi in Pisa, dove con grande onore ed amore accolto, trovò quel Popolo costantissimo nel suo servigio.

Men-

Exa Vola Mentre era in Roma l'Imperador Lottario, certificato il Re Rug-ANN.1133 gieri, che nulla v'era da temere di lui, con un' Armata più po-4-7.36.

(a) Aicean-derofa delle passate venne dalla Sicilia in Puglia (a), pieno di une lib. 2 veleno contra de Baroni ribelli, e mancatori del giuramento a lui prestato. Ciò udito da Roberto Principe di Capoa, veggendo egli fallite le fue speranze di ottener soccorso da i Tedeschi, d'ordine del Papa nel dì 24. di Giugno fe n'andò per mare a Pifa, dove gli riufcì d'impetrar per allora alquanto di gente, con cui se ne ritornò a casa, porsando seco la promesta d'un aiuto di cento Legni nel Marzo proffimo venturo. Fece anche un trattato co' Genovesi, senza de'quali non si vollero impegnare i Pifani. Intanto il Re Ruggieri, come un folgore, (b) Falco piombò fopra le Terre de Baroni a lui contrarj. (b) Prese Vein Change, nofa, Nardo, Baroli, Binerbino, ed altre Cina, commetten-

Chronic.

Romal- do tali crudeltà fopra d'esse, e fopra gli abitanti, che peggio nutanni in non avrebbono fatto i Turchi e Saraceni nemici di Cristo. Tentò indarno coll'affedio Brindifi, che fu bravamente difefo. Ma con felicità occupò le Terre di Aleffandro Conte di Matera, il quale si salvò colla suga in Dalmazia. Goffredo Conte di Andria fatto prigione, su inviato in Sicilia a sar penitenza di fua fellonia. Non fu più propizia la forte a Tancredi di Conversano, che si accinfe alla difesa di Montepiloso. Assediata quella Terra da Ruggieri, benchè forte di fito, e guernita di coraggiosi disensori, pure dovette cedere alla forza ed industria d'esso Ruggieri, che condannò alle prigioni di Sicilia il Conte caduto nella fue mani. Con barbarie inudita fece Ruggieri tagliare a pezzi tutti gli abitanti di quella Terra, fenza riguardo alcuno nè a donne nè a fanciulli. Si credette il Popolo della Citià di Troia, allorchè intese incamminato il Re alla lor volta, di placarlo; e però gli uscirono incontro con una divota processione, e colle Reliquie de' Santi. Ma l'inumano Re con occhi torvi guatata la mifera gente, non volle ascoltarla, di maniera che chi qua e chi là presero la suga. Fece egli mettere ne'ferri molti di que' Cittadini, e dare il fuoco alle lor case e beni . Un egual trattamento provò poscia la Città di Melfi. Con questo rapido corso di vittorie e di crudeltà s' impadron) egli di Bisseglia, di Trani, d'Ascoli, di Sant' Agata, e di altre Terre. Intanto il Conte Rainolfo temendo, che il temporale andasse a scaricarsi sopra le sue contrade, ricorse per aiuto a Sergio Duca di Napoli, il quale avea parimente can-

ta

٧¢

12

fe

ti

V

Be

Pi

tor

fur

li,

100

ini

dro

ni

S.

T6

giato mantello; e da lui e dal Popolo d'Avería ottenne promofe £2, voze, ta di un gagliardo aiuto. Ma per allora cetò il bifogno, perchè Annatzi; il Re Ruggieri nell' Ottobre pasò in Sicilia con molti navigli carichi d'oro e d'argento e d'altre spoglie de lle misere Terre, ch'egli avea non conquistre, ma ridotte all' ultima rovina. Altro da foggiogare non gli restava, se non Roberto Principe di Capoa, Rainolfo suo Cognato Conte d'Allré, e Sergio Diaca di Napoli. Secondo il P. Pagi (a) pasò nel dì 3, di Dicembre dell' (a) Pagimando Perfente a miglior vita Sam Bernardo Vescovo di Parus, ad donada la cui Vita sefetta da un Autore contemporaneo è passitata suo a nostri tempi. Sappiam di certo, ch'egli avea accompagnato a Roma nell' Anno presente l'Augusto Lottario.

Anno di Cristo MCXXXIV. Indizione XII. d' Innocenzo II. Papa 5. di Lottario III. Re 10. Imperadore 2.

ENNE in quest' Anno nel di 30. di Maggio Papa Innocen-20 11. un Concilio (b) Generale nella Città di Pifa, elet. (h) Labbe ta da lui per suo domicilio, finche Dio provvedesse allo Scisma Tom. X. di Anacleto. Sono periti gli Atti di quell'infigne facra adunanza, a cui concorfero i Vescovi ed Abbati non solamente dell' Italia, ma anche della Francia e Germania. Fra gli altri v'intervenne San Bernardo Abbate di Chiaravalle, gran luminare allora della Chiefa di Dio. Sappiamo, che in esso Concilio su confermata la scomunica contro il suddetto Antipapa, e contro tutti i suoi aderenti e protettori. ( c ) Furono ivi deposti Pierro (c) Cardin. Vescovo di Tortona, Uberso Vescovo di Lucca, e i Vescovi di de Aragon. Bergamo, Boiano, ed Arezzo, forse perchè fautori dell' Anti- nocentii II. papa Anacleto. Offervo il Cardinal Baronio (d), che nel ri- Rev. Italie. tornare da questo Concilio varj Vescovi ed Abbati Franzesi , (d) Baron. furono essi presi ed incarcerati nella Lunigiana, e in Pontremo- Annal. li. Ne parla Pietro Abbate di Clugni in una Lettera a Papa Innocenzo (e); ma fenza specificare, chi fosse l'autore di tale Chiniaceniniquità, cioè fe i partigiani dell' Antipapa, o pure alcun Pa- fielib. 3. E. drone di quelle Terre. Dalle memorie accennate dal Fiorenti- Pift. 27. ni (f) abbiamo, che nel di 26. di Novembre dell' Anno 1131. (f) Fiorent. fi truova nel distretto di Volterra Ramprettus divino munere Matildala. Thuscia Prases & Marchio. Questo suo Diploma I'ho io divol. 148.347.

Era Volto gato altrove [a]. Leggesi poi ne gli Annali Pisani, all'Anno ANN.1134 1135. Pifano, cioè nel 1134. nostro Volgare, che [b] Ill. Ka-[2] Antiqui lendas Junii Pisis est celebratum Concilium per Papam Innocenforest. 17. tium, & alios Pralatos. In quo Concilio Ingilbertus de Marchia [b] Annales Tuscia investisus est. Qui postea desensus a Pisanis, O a Lu-VI. Rendra cen fibus ubique offenfus, O victus apud Ficeccbium in campo,

Pilas cum lacrymis fugiens, a Pilanis vindicatus eft . Chi deffe l'Investitura della Toscana a questo Ingelberto, non apparisce . Potrebbe credersi, che il Papa colle pretensioni dell'eredità della Contessa Matilda, la desse. Ma questi non potea conserire ad altrui le Provincie dell'Imperio, escluse dall'eredità d' essa Matilda. E se egli le avesse pretese come Allodio, già abbiam veduto, che ne aveva investito Arrigo Duca di Baviera. All' Anno 1137. fi scorgerà, che l'Imperadore mandò soccorso allo stesso Ingilberto; e però dovea questi essere suo Vassallo per la Toscana. Ma non volendo i Lucchesi chi loro comandasse , quindi nacque la guerra contra di questo Marchese. Non è sacile a me il determinare, se in questo o pure nel precedente Anno fosse da i Milanesi rigettato e deposto Anselmo Arcivefcovo di Milano, dianzi fcomunicato, per aver coronato Re d' Italia Corrado. Ne era anche provenuto gran danno alla Chiesa di Milano, come attesta S. Bernardo in una sua Lettera a i [c] Benner-Milanefi [c]; perchè Papa Innocenzo II. l'avea spogliata della dignità di Metropoli Ecclefiastica, e a lei sottratti i suoi Suf-

131.

fraganei, e fra gli altri costituito Arcivescovo il già Vescovo di Genova fottoposto a Milano. Niega il Padre Pagi questo satto; ma paiono affai chiare le parole di S. Bernardo al Popolo Milanese, dove dice: Quid contulit tibi vetus tua rebellio? Agnosce potius, in qua potestate, gloria, & bonore Suffragancorum tuorum tamdiu privata exstitisti, con quel che segue. Non era forestiera in questi tempi una tal pena, e l'abbiam anche veduta ufata contro la Chiefa di Ravenna . Racconta Landolfo [d]Landal. da S. Paolo [d], che i Milanefi Clero e Popolo fi follevarono Jui junior contra d'effo Anfelmo, oramai pentiti d'aver favorito l'Anti-Histor. Me-dicion.c.41 papa Anacleto, e lo spurio Re Corrado. Però si arrogarono l' autorità di dichiararlo decaduto, in guifa che egli fu costretto

a ritirarsi nelle Castella della Chiesa Milanese . Fu poi consermata, o sia autenticata nel Concilio di Pisa la deposizione d'Anfelmo dal Pontefice Innocenzo. Ma prima d'esso Concilio aveano i Milanesi invitato alla lor Città San Bernardo; la cui fanti-

tà

C

Ι¢

de

de

V2

di

Cre

Isoj

La

 $C^{5}$ 

foc

to d

12 1

tà ed autorità facea in questi tempi gran rumore dapertutto, ac- ERA Volg. ciocchè colla fua prefenza e destrezza mettesse fine allo Scisma Anni 134della loro Città, e li riconciliasse con Papa Innocenzo II. e coll' Imperadore Lottario. Se ne scusò il fanto Abbate allora, perchè chiamato a Pifa. Ma appena terminato quel Concilio, il Pontefice l'inviò colà con Guido, non già Arcivescovo di Pisa, ma bens) Cardinale di nascita Pisano, col Vescovo d' Albano Masteo, personaggio di rare virtù, e con Goffredo Vescovo di Sciartres [a]. La divozione, con cui il Popolo di Milano venne all' [a] InVita incontro di quel celebre Abbate, fu incredibile. Il riceverono S. Beine di come Angelo di Dio, baciandogli i piedi, e pelandogli il mantello, con dispiacere nondimeno della sua prosonda umilia. Colla mediazione di questi Legati Apostolici e di S. Bernardo, abiurò tutto quel Popolo non meno l'Antipapa, che il Re Corrado, fottomettendofi al vero Papa, e all'Augusto Lottario. E perciocchè era vacante per le addotte cagioni la Chiefa Ambrofiana, univerfale su il desiderio di quel Popolo, per ottenere in loro Arcivescovo il fanto Abbate di Chiaravalle, per la cui intercessione succederono allora molte miracolose guarigioni in Milano . Corfero in folla alla Chiefa di San Lorenzo , nella cui Canonica era egli alloggiato, richiedendolo per loro Pastore; ma il buon Santo, che teneva fotto i piedi tutte le grandezze umane, nel di feguente colla fuga delufe tutte le loro speranze. Altrettanto avea fatto a Genova. Allora su, che alcuni suoi Discepoli restati in Milano, si accinsero colla raccolta delle Limofine a fondare il Monistero de' Cisterciensi di Caravalle fuori di Milano. Andò poscia S. Bernardo a Pavia, e quindi a Cremona, per troncare il corfo alla guerra, che que'Popoli tuttavia manteneano contra di Milano. Pare, che i Pavesi si quetassero alle vigorose insinuazioni di lui, ma non già i Cremonesi, tuttochè vedessero ritornata all'ubbidienza de'veri fuoi Superiori la Città di Milano, come si raccoglie da una Lettera d'esso S. Bernardo a Papa Innocenzo [b].

TORNO' sul principio di quest' Anno Roberto II. Principe di Epil. 314.
Capoa a Pisa, per sollecitare i soccorsi a lui promessi, [c] e sul [c] Estes fine di Febbraio comparve in Capoa menando seco due de Conso. Boneveri.

li Pifani, e circa mille foldati levati da quella Città. Sergio Duca di Napoli, e Rainolfo Conte di Alife approvarono il trattato da lui fatto in Pifa [d], e fomministrarono il danaro occorrente der Tolga, per accelerar la venuta della flotta Pifana. Intanto eccoti arri-mathbas

recelerar la venuta della flotta Pifana. Intanto eccoti arri-mi Ab Tomo VI. K.k.k vare ERAVole, vare a Salerno il Re Ruggieri con circa sessanta galee, ch' egli Ann.1134 immediatamente sped) contra di Napoli. Ma ritrovarono quel Popolo, che non dormiva, ed accorse valorosamente alla disesa. Però dopo aver dato il sacco ad alcune Castella di que' contorni, se ne ritornarono a Salerno. Quivi raunata una poderosa Armata di Siciliani e Pugliesi, e spintala addosso al Castello di Prata, tuttochè fosse Luogo forte, quasi in un momento se ne impadronì, e lo diede alle fiamme. Nello stesso primo giorno sottomise Altacoda, la Grotta, e Summonte: il che sparse il terrore fra i Beneventani, Capuani, e Napoletani suoi avversari. Inoltratosi poi verso il Principato di Capoa, prese Palma, e Sarno. Intanto il Conte Rainolfo animò tutti i suoi aderenti, ed uscì in campagna coll' esercito suo per fermare i progressi di Ruggieri. Ma questi dopo aver munite le rive del Fiume Sarno di cavalieri e d'arcieri, per impedire al Conte il passaggio, andò a mettere l'assedio a Nocera, Città forte del Principato di Capoa. V'era dentro Ruggieri da Surriento con buona guarnigione, animofo guerriero, e risoluto di ben difenderla; ma per tradimento d'alcuni gli convenne depor l'armi e rendersi . Passò di là il Re Ruggieri contra le Terre del Conte Rainolfo, e ne conquistò alcune: il che veduto dal Conte, per configlio de' suoi mandò a trattar di pace. Ruggieri diede allora luogo alla collera contra del Cognato, e purchè egli si sottomettesse, accettò la proposizione di restituirgli la Moglie e il Figliuolo. Presentossi dunque il Conte al Re, e inginocchiatosi volle baciargli i piedi. Nol consentì Ruggieri, e baciatolo in volto pacificossi con lui, e ne ricevette il giuramento di fedeltà. Trattò in tal'occasione Rainolfo anche della pace con Roberto Principe di Capoa; e il Re s'indusse a concederla, purchè Roberto prima della metà del Mese d'Agosto si riconoscesse suo Vassallo, e cedesse le Terre perdute. Era in questo mentre ito a Pifa Roberto, per implorare il promesso soccorso da Papa Innocenzo e da' Pisani. Passato quel termine, il Re veggendo non essere accettata l'esibita pace, s'impossessò di Castello a Mare, e d'altre Terre di Ugo Conte di Boiano. Andò al Monistero di Te-(a) Idem lesa (a), dove su ben accolto da Alessandro Abbate. Scrittore poi

(a) Idom lesa (a), dove su ben accolto da Alessandro Abbate, Scrittore poi ibid.cap.65 de i sarti del Re medesimo; e di là s'inviò alla volta della nobi-lissima Città di Capoa. Niuna difesa volle sar quel Popolo, con attendere solo a placarlo; e però uscito in processione, con grande onore l'accolse, e con Inni e lodi il condusse alla Chiesa maggiere, e gli giurò sedeltà. Si accigneva appresso il Re Ruggieri,

dopo

m

Sc

C

TO

ıb

fe

0

po

ni

e

vi

ce

F

90

Fi

201

M

dopo effersi impadronito di Aversa, e del resto del Principato Ca- ERA Volzpuano, a paffar contra di Napoli; ma Sergio Duca di quell'in- Ann. 1134clita Città giudicando meglio di non aspettar la tempesta, venne in persona a rendersi, cioè a sottoporsi come Vasfallo alla di lui Sovranità. Altrettanto lecero quei della Cafa di Borello. Presentoffi anche Ruggieri fotto Benevento, con obbligar quel Popolo a prestargli giuramento di fedeltà, salvo nondimeno l'omaggio dovuto al Papa. Però non fu pigro l'Antipapa Anacleto a volar colà, e a ripigliarne il poffesso, con far poscia demolir le case d'alcuni di que' Cittadini, che non erano in fua grazia. Così in breve tempo ridusse il Re Ruggieri sotto il suo dominio quel vasto e sioritissimo paese. Dopo di che pieno di gloria se ne tornò a Salerno, e di là in Sicilia. Roberto Principe di Capoa restò in Pifa prefio Papa Innocenzo, aspettando amendue con pazienza migliori venti dal Settentrione, cioè dall' Imperadore Lottavio. Scrive Landolfo da San Paolo (a), che in quest' Anno il Principe (a) Landul-Corrado, cioè lo stesso, che da' Milanesi avea conseguita la Co-fini junior rona del Regno d'Italia, altiori confilio potitus, Imperatoris Lo lan. cap. 42. tharis Vexillifer eft factus, cioè s'era riconciliato coll'Imperadore. Ma raccontando altri Scrittori, che questa pace solamente fegul nell' Anno proffimo venturo, o Landolfo anticipò il tempo, o pure s'incominciò in quest' Anno il trattato della concordia, e poi fi compiè nel feguente. Fino a questi tempi menò i fuoi giorni Folco Marchefe d'Efte, Figlinolo del celebre Marchefe Azzo II. e Progenitore della Linea de' Marcheli d' Este, che siorisce tuttavia ne i Duchi di Modena . Ciò apparisce da uno Strumento di cession di beni da lui fatta al Monistero di San Salvatore della Fratta (b). Quanto di vita gli restasse dipoi, nol so dire . Ben (b) Antichiso, ch' egli giunto al fine de' luoi giorni, lasciò dopo sè quattro P. L. 6.32. Figliuoli, cioè Bonifazio, Folco II., Alberto, ed Obizo, e fors' anche il quinto, chiamato Azzo. Portarono tutti il titolo di Marchefi , ficcome costa da i loro Strumenti , e fignoreggiarono

in Este, Rovigo, e nelle altre antiche Terre della Casa d' Este.

Kkk 2 Anne

ERA VOIS ANN.1135 Anno di Cristo MCXXXV. Indizione XIII. d' Innocenzo II. Papa 6.

di LOTTARIO III. Re 11. Imperadore 3. UANTO le conquiste e vittorie rendeano più orgoglioso il Re Ruggieri, altrettanto affliggevano il buon Pontefice

Innocenzo II. dimorante in Pifa, che fempre più mirava allontanarsi la speranza di rientrare in possesso della Città di Roma. Seco ancora si trovava Roberto Principe di Capoa dopo la (a) Annali- perdita del suo Principato (a). Però frequenti Lettere esso Papa andava scrivendo all'Imperador Lottario, per muoverlo a soccorrere la Chiefa di Dio, e a reprimere il Re Ruggieri nomico dell' Imperio . Afficurò in quest' Anno l'Augusto suddetto i suoi propri interessi in Germania col dare la pace a vari suoi nemici e ribelli. I più potenti ed ostinati erano finora stati Federigo Duca di Suevia, e Corrado suo Fratello. Fin l'Anno precedente Arrigo Duca di Baviera e Saffonia, Genero dell'Imperadore, dopo aver fostenuta con vigore ne gli anni addietro la guerra contro i due fuddetti Fratelli, avea tolta loro la Città d'Ulma : colpo, che sbalord' forte il Duca Federigo, di modo che, mentre l'Imperadrice Richenza si trovava nella Badia di Fulda, egli co' piedi nudi comparve alla di lei prefenza, per implorar la grazia dell'Augusto suo Consorte. Fu accettata la di lui umiliazione, e l'Imperadrice dopo averlo fatto affolvere dalla Scomunica per mezzo del (b) Abbas Legato Apostolico, che si trovava presso di lei, (b) trattò dipoi Uifrergens. una piena concordia, a cui ebbe parte anche San Bernardo, che in questi tempi mercè della sua fantità ed eloquenza era il mediatore di tutti i grandi affari. In quest' Anno adunque nel dì 17. di Marzo tenne l'Augusto Lottario una folenne Dieta di quasi tutti i Principi della Germania in Bamberga. Colà arrivò anche il Duca Federigo, e gittandofi a' piedi dell'Imperadore, umilmente il fupplicò della fua grazia, che non gli fu negata, con impegnarfi di accompagnare esso Imperadore nella spedizion d'Italia, già risoluta per l'Anno seguente. Oltre a i Legati del Papa, che il follecitavano a venire, mandò ancora Giovanni Comneno Imperador de'Greci i fuoi al medefimo Lottario con ricchi prefenti, per confermar la pace ed amicizia fra l'uno e l'altro Imperio, ed anche per muoverlo contra del Re Ruggieri, il cui ingrandimen-

Ha Saxo.

to recava già non lieve gelofia a i Greci stessi. Diede udienza Lottario

tario a questi Ambasciatori nella Festa dell' Assunzione della Ver- Era Volsgine in Mersburg, e li rimandò ben regalati e contenti. Poscia Ann.1135. dopo la Festa di S. Michele di Settembre trovandosi esso Imperadore in Mulausen, cola venne Corrado Fratello del suddetto Duca Federigo tutto umiliato, ed avendo ottenuta l'affoluzion della Scomunica da Corrado Arcivescovo di Maddeburgo, su ammesso all'udienza dell' Imperadore, a' cui piedi espresse il suo pentimento, per la già ufurpata Corona d'Italia, ed implorò il perdono di tutti i suoi falli, che l'ottimo Augusto con buona volontà gli concedette . Nella Festa poi del Natale chiamò Lottario alla Città di Spira tutti i Principi, e con effi concertò la spedizion d' Italia, tanto sospirata dal Romano Pontefice. Altre novità succederono in quest'Anno in Italia. Dopo il suo ritorno in Sicilia gravemente infermatoli il Re Ruggieri, fece (a) Alexantemer di sua vita (a). Non s'era egli peranche ben riavuto der Telesia. dal male, che la Regina Alberia sua Moglie su sorpresa da più 1-3- cap. 1gagliarda malattia, che la portò all'altra vita, Principella per la sua Religione, e per le sue tante limosine di memoria benedetta fra i Siciliani . Tal malinconia ed afflizione per quelta perdita affall il Re conforte, che ferratoli in camera, come inconsolabile, per più giorni non si lasciò vedere se non da' suoi più intimi familiari . Come suol accadere in simili casi , cominciò a prendere piede, e a volar dapertutto la fama, che Ruggieri più non fosse vivo, e che per politica si occultasse la morte fua. .

PERTANTO pervenuta quelta voce a Pifa, Roberto Principe di Capoa affrettò il soccorso promesso a lui da' Pisani, e con circa otto mila combattenti, e con venti navi di quel Popolo (b) (b) Falco si portò nell'Aprile di quest' Anno a Napoli, dove sì egli, che Benevent. il Duca Sergio alzarono bandiera contra del creduto defunto Ruggieri. Altrettanto fece ancora il Conte Rainolfo, figurandofi anch' egli di poter così operare a man falva, perchè perfuafo della morte del Sovrano, a cui avea giurata fedeltà . Allora fu, che il Popolo di Aversa, tuttochè non mancasse chi asseriva molto ben vivo il Re, ribellatoli richiamò l'antico suo Principe Roberto. Volevano i Pisani marciare di là addosso a Capua. sperandone la conquista; ma furono ritenuti da chi sapea effervi un buon prefidio, comandato da Guarino Cancellier di Ruggieri, nomo accorto, il quale mandò legata a Salerno la gente più sospetta di quella Città, ed usol ancora in campagna contra

Exa Vola de' nemici postandosi al fiume Chiano. Il non veder comparire ANN.1355- alcuno dalla Sicilia, accrefceva ogni di più la credenza della morte del Re: quand'ecco arrivare effo Re a Sa lerno nel d'i s. di Giugno, e dar subito gli ordini per unir tutte le sue forze. La prima fua impresa su contro la Città d'Aversa, da cui esfendo fuggita buona parte di que Cittadini per paura a Napoli, non credendofi ivi ficuro il Conte Rainolfo, anch' egli tenne la medesima via. Restò la dianzi opulenta Città alla discrezion di Ruggieri, che dopo averla abbandonata al facco, la fece dare alle fiamme. Devastò poscia tutti i contorni di Napoli; e Guarino suo Cancelliere inviato contro le Terre del suddette Conte, s'impadron' dell' amena Città di Alife e di Sant' Angelo. Perchè Cajazzo e Santa Agata fecero refistenza, paísò lo stesso Ruggieri all'assedio di esse, e le costrinse allaresa. Di là tornò ad infestar Napoli; ma conoscendo troppo difficile la conquista di quella forte Città, se ne ritirò, comandando solamente, che si rifabbricasse Cucolo ed Aversa, per ristrignere ed infestare co i loro presidi i Napolezani. Alle calde istanze di Roberto Principe di Capoa, e come si può credere, anche di Papa Innocenzo, spedirono i Pisani in quest' Anno altre venti navi con gente guerriera a Napoli per opporli a gli attentati del Re Ruggieri . Trovavasi allora la Città d' Amalsi senza milizia, perchè impegnati gli abili all'armi dal Re parte per mare, e parte in terra contra de'fuoi nemici. Animaronfi perciò i Pifani ad affalire una mattina quella Città, e l'affalirla e il prenderla fu lo stesso. Andò tutta a sacco quella ricchistima Città; innumerabile e preziofo fu il bottino, che vi secero, e ne alportarono alle lor navi i Pifani. In questa congiuntura vecchia tradigione fra i Pifani è stata, che i lor Maggiori, trovato in Amalfi l'antichillimo e rinomato Codice delle Pandette Pifane . lo portaffero coll'altre spoglie a Pisa, da dove poi per le disgrazie di quella Repubblica paísò a Firenze. V'ha uno Scrittore del Secolo Quartodecimo, da me dato alla luce, che lo accenna. Se possa l'afferzion sua bastare, s'è disputato fra due vafenti Letrerati in questi ultimi tempi: intorno a che nulla io oferei di decidere. Ben so , che nell' Anno presente 1135. chiamaio da' Pifani fecondo il loro stile 1136. toccò ad Amalfi la di-

(a) Alexan- faventura suddetta. Poscia i Pisani secero lo stesso giuoco (a) der Telefin, alla Scala, a Revello, e ad altri piccioli Luoghi. Ma fapuiofi dal Re Ruggieri il guafto dato dall' armi Pilane, da Averfa ac-

è

corfe colà colla fua Armata, e trovati i Pifani all'affedio della Exa Vole. Fratta, diede loro una considerabile spelazzata con ucciderne, Ann. 1135. o farne prigioni circa mille e cinquecento. Fra i prigioni si contarono due de' Consoli Pisani, e il terzo vi lasciò la vita. Se ne tornarono i restanti alla lor patria colle navi cariche di spoglie, e con esso loro andò ancora il Principe Roberto, Ruggieri dopo effere turnato a i danni de' Napoletani, e facto tagliar lero gli alberi portanti le viti, andò a Benevento, dove colla bandiera investi del Principato di Capoa Anfusa suo terzogenito [ nome , che è lo stesso che Alfonso ] e dichiaro Conte di Matera Adamo suo genero. Disposti poi gli affari della Puglia, e creati nel di del fanto Natale Cavalieri Ruggieri Duca suo primogenito, e Tancredi Principe di Bari suo secondogenito, se ne andò dipoi in Sicilia. Per quanto crede il Signor Sassi (a), (a) Saxino nel dì 29. di Luglio dell' Anno presente eletto su Arcivescovo in Not. ad di Milano Robaldo, o sia Roboaldo Vescovo d'Alba, il quale su Landuissi detto, che accettasse l'elezione con patto di riteper il primie-juniorii. ro suo Vescovato. (b) E circa questi tempi uscirono i Milanesi (b) Landulin campagna contra de Cremonefi, ma con poca fortuna, per-fit justice Hift. Med. che furono fatti prigioni cento trenta de loro foldati a cavallo. cap. 42-Apparisce ancora da una Lettera di S. Bernardo (c), che anche (c) S. Beri Piacentini ebbero nelle lor prigioni altri Milanefi . Accadde cir- nard, Epift. ca questi tempi, che il deposto Arcivescovo Auselma colla spesanza di aver foccorfo dall' Antipapa Anacleto si mosse per Pò alla volta di Roma. Nelle vicinanze di Ferrara su preso da Goizo da Martinengo, e inviato prigione a Pifa a Papa Innocenzo, il qual poscia mandollo a Roma nel Mese d'Agosto. Quivi l'infelice confegnato a Pietro Latrone Ministro del Papa, nello stesso Mese sinì i suoi giorni, senza sapersi, se di morte naturale. Come poi s' arrischiasse il Papa a trasmettere un prigione di tanta conseguenza a Roma, dove comandava l'Ansipapa, non fi può intendere, se non supponendo, che anche il partito

d'esso Pontefice ritenesse tuttavia assai vigore, e delle fortezze

in quella vasta Città.

ERA Volg. ANN.1126. Anno di Cristo MCXXXVI. Indizione XIV. d' Innocenzo II. Papa 7. di LOTTARIO III. Re 12. Imperadore 4.

D Uossi ben credere, che se non era amareggiato, era almen bisognoso di molta pazienza il cuore del Pontefice Innocenzo II. al veder crescere ogni di più le prosperità del Re nemico Ruggieri, e non mai muoversi da' suoi paesi l'Imperador Lottario per venire al foccorso d'esso Papa e de' suoi Alleati. Però ful principio del presente Anno spedì allo stesso Augusto per suo Legato Gherardo Cardinale (a) con Roberto Principe di Canus in Chr. poa, e Riccardo Fratello del Conte Rainolfo, a ricordargli vivamente il bisogno e le promesse di lui. Lottario benignamente gli accolfe, li regalò, e li rimandò in Italia con ficurezza, che in quest' Anno egli sarebbe calato con formidabil esercito in Italia . Anche Sergio Duca di Napoli passò per mare a Pisa, a fin d'implorare al suo pericoloso stato gagliardi soccorsi dal Papa e dal Popolo Pisano. Quante buone parole e promesse egli volle, facilmente ottenne; ma nulla di fatti. Qualche segreto emissario dovea avere il Re Ruggieri in quella Città, che con regali distornò l'affare : laonde convenne al Duca tornarsene, ma assai mal contento, a Napoli, Città, che già penuriava di viveri, non potendone ricevere nè per terra nè per mare, perchè tutti i contorni, e il mare stesso erano infestati dalle genti e dalle galee di Ruggieri. Tuttavia Sergio ebbe maniera di arrivare colà con cinque navi cariche di vettovaglia: il che fu di gran conforto a quel Popolo. Ma più si animarono essi coll'avere il Duca portata loro la ficurezza, che in quest' Anno comparirebbe in Italia l'Imperador Lottario con gran potenza, e verrebbe a liberarli dal Tiranno Ruggieri. Quali imprese facesse in quest'Anno esso Ruggieri, non è giunto a nostra notizia, perchè la Storia di Alessandro Abbate di Telesa termina col fine dell' Anno precedente; e Falcone altro non iscrive, se non che crebbe a tal segno la same nella Città di Napoli, che molti fanciulli, giovani, e vecchi cadeano morti per le piazze. Contuttociò era disposto quel Popolo a soccombere piuttosto alla morte, che di andar sotto il dominio dell'odiatissimo Re Ruggieri. Nè Sergio Duca mancava dal suo canto di rinvigorirli con far loro conoscere imminente l'arrivo dell' Imperadore, colle cui forze si sarebbono liberati da quelle angustie. Tuttavia

tavia Falcone non dice una parola, che Ruggieri fosse in persona Esa Volg. al blocco di Napoli . Tenne in quest' Anno l'Augusto Lottario Annatigo. nella Festa dell' Assunzion della Vergine una Dieta generale in Wirtzburg, (a) terminata la quale si mise in marcia con un po- (a) Annalitente esercito alla volta dell'Italia. Seco erano gli Arcivescovi di Annal. Hil-Colonia, Treveri, e Maddeburgo, con affai altri Vescovi ed Ab- destein. bati, Arrigo Duca di Baviera e Saffonia, e Genero d'effo Augusto, Abbat Ur-Corrado Duca, dianzi efimero Re d'Italia, ed altri non pochi in Cinonic. Principi e Baroni. Presso alla Città di Trento ritrovò i ponti rotti, e chi s'opponeva al suo passaggio. Presto se ne sbrigò; ed arrivato alla Chiufa dell' Adige, quivi ancora gli fu contraffato il passo; ma colla morte de gli abitanti e del loro Signore si fece largo, ed arrivò a Verona, dove fu con grande onore accolto. Andò poscia ad accamparsi presso il fiume Mincio, ed essendo comparsi in folla i Lombardi, tenne ivi una magnifica Corte nella festa di San Maurizio, cioè nel dì 22. di Settembre ; e però non è da credere, come si figurò il Padre Pagi, ch'egli nell'Agosto sofse giunto al Castello di San Bassano; e molto meno, ch'egli fosse nell' Aprile dell' Anno precedente in Piacenza, come ha un Privilegio pubblicato dal Campi (b), dato alla Famiglia da Braccifor- (b) Campi ti: Documento anche per altre ragioni apocrifo ed insuffiftente. Piacenza In tal congiuntura il Vescovo di Mantova, che in addietro non Tom.I.nell' s'era voluto sottomettere all'Imperadore, su necessitato ad umi- Appendice. liaru, e ad implorar la sua grazia. Guastalla, chiamata dall' Annalista Sastone Oppidum munitissimum Warstal , d'ordine d'esso Augusto [ non ne sappiamo il perchè ] su assalita, e presa, e pofto dipoi l'affedio all'alta sua Rocca. Tale era anche allora il coflume de gl'Italiani, e spezialmente del Re Ruggieri, di fabbricar fimili Rocche, Fortezze, Castelli, e Gironi nelle Città, per tenere in freno i Cittadini, ed avere un Luogo ficuro contra de' nemici. Dubbio nondimeno mi è rimasto, se ivi veramente si parli di Guaftalla, perchè fembra parlarfi di Luogo posto alla collina e non al piano, come Guastalla. Nella stessa maniera fu anche presa la Città di Garda sul Lago Benaco, o sia di Verona: de' quai due Luoghi l'Imperadore infeudò il fuo Genero, cioè il Duco Arrigo. Ho io dato alla luce (c) uno Strumento difettofo (c) Antichinelle Note Cronologiche, e che appartiene, forfe con errore, all' id Effensi Anno presente, in cui si vede fatta donazione del Castello di Cavallilo, posto nel Veronese, al Monistero delle Carceri d'Este da esso Arrigo Duca di Sassonia. Lo Strumento è fatto in Este, e Tomo VI.

Ena Vela il Duca dice: Cum ad nostrum dominium spellent multa Oppida, Annaligo. Cafira, atque Rura fita in Marchia Trivifana, O ca, que in diftrittu Veronen fi babemus &c. Pud effere, che ad un altro Anno, e forfe al Duca Arrigo Leone appartenga quel Documento. Ma comunque fia, di quì ancora rifulta il dominio, che la Linea Estense di Germania, cioè de i Duchi di Sassonia e Baviera, tuitavia riieneva in Italia fopra la fua parte dell'eredità del Marchese Alberto Azzo II. progenitore anche dell'altra Linea de' Marchefi d'Este.

SI trovò Cremona ribellante all'Imperadore; e pure i Cremonesi erano stati finguì nemici di Corrado innalzato da' Milanefi, e contrarj all'Antipapa. Si fa, che avendo loro ordinato l'Imperadore di rilafciar i prigioni Milanefi , nol vollero ubbidire, nè confentirono alle propofizioni di pace. Ottone Fri-[a] Otto Frie singense scrive, [a] che dibattuta la controversia de' Milaness ficensii in co i Cremonesi, su data ragione a i primi, e messi gli altri al

bando dell'Imperio. La disputa era per Crema. Perciò Lottario in passando pel territorio loro, permise il sacco de i loro poderi, e il taglio alle loro vigne . Cafalam , isem Cincellam oppugnavit, cepit, & defirunit, interfellis, & captis pluribus. Quì si parla di Casal Maggiore; ma qual Luogo sia Cincella, nol so dire. Arrivato poscia l'Imperadore a Roncaglia sul Piacentino, bellissima e larga pianura, quivi per molti giorni si riposò, ed alzò Tribunale con rendere a tutti giustizia. Vennero colà ben quaranta mila Milanesi ad inchinarlo con somma allegrezza, e in ubbidienza di lui Castrum munitissimum Samassan oppugnantes, ejus tamdem adjutorio ceperunt. Sono scorretti presso l'Annalista Sassone varj nomi di Luoghi e di Persone Italiane. In vece di Samassan credo io, che s'abbia a leggere Soncinum, che veramente su preso con S. Bassano, come s' ha da [b] Landul- Landolfo da S. Paolo [b]. Andò poscia Lottario a mettere il

64P.45.

cap. 19.

Hill. Med. campo ne' Borghi di Pavia, Città che al pari della collegata Cremona nol volle ricevere, anzi gli mandò alcune risposte ingiuriofe. Male per quel Popolo, perchè prevalendosi dell'occafione i Milanesi, acerbi loro nemici, talmente si diedero all' ingegno, che misero il piede in quella Città. Già s' era dato principio a gl'incendi e alle stragi; ma usciti in processione i Cherici e Monachi, corfero chiedendo mifericordia a i piedi dell'Imperadore, il quale ficcome Principe clementissimo loro perdono, e sece desistere i Milanesi dalle offese. Ma perciocchè nel d' seguente restò ucciso un Conte Tedesco, che insolente- ERA Volgmente volea rompere una porta della Città : fu in armi tutto il Ann. 1136. campo contra de Paveli minacciando la morte a tutti; ma questi mostrata la loro innocenza, ottennero il perdono, con restar nondimeno condennati a pagar venti mila talenti. Così dall' Annalista Sassone [a] narrati si veggono questi fatti. Ma Lan- [a] Annalis dolfo da S. Paolo, Scrittore di maggior credito in quelto, rac-lia Saxo. conta [b], che Lottario venne a Lardirago sul Fiume Olona in [b] Landulvicinanza di Pavia. Usciti in armi i Pavesi furono rispinti sin fut juntor fotto le mura dal Principe Corrado, e molti ne restarono pri-

gioni. Allora i Paveli vennero a'piedi dell'Imperadore, e dopo aver liberati i prigioni Milaneli, ottennero anch' essi la liberià de' fuoi . Trovaronfi ancora ribelli all' Augusto Lottario Vercelli, Torino, e Gamondo (non so se nome sicuro), e però coll' efercito passò egli colà, e colla forza mise al dovere quelle Città ; e lo stesso fece con Castello Pandolfo . Post bac ingressus est terram Hamadan Principis sua Majestati contradicentis, quem destructis innumeris Urbibus, & locis municis subjici fibe compulir. Questo Principe Hamadan ha gran ciera d'essere Amedeo Conte di Morienna, Progenitore della Real Cafa di Savoia, che possedeva molti Stati in Italia, ed è chiamato Zio del Re di Francia da Pietro Cluniacenfe. Da gli Scrittori del Piemonte non è stata conosciuta questa particolarità.

VENNE poscia Lottario a Piacenza, anch'essa Collegata co' Cremonesi e Pavesi, e la espugno. Da Parmigiani su accolto con grande onore, e loro in ricompenía concedette un Castello e presidio contra de' Cremonesi loro nemici. Nè si dee lasciar fotto filenzio, che mentre questo Imperadore sul principio di Novembre tenne la sua magnifica Dieta in Roncaglia, pubblicò una Legge intorno a i Feudi, che si truova fra le Longobardiche [e], e nel Codice de Feudis. Abbiamo ancora dal Dando-Langoburd. lo [d], che trovandofi egli in Correggio Verde ful Parmigiano, P. Il. F.L. confermò i patti e Privilegi a Pietro Polano Doge di Venezia. Se [d] Dand. vogliamo ripolar fulla fede di Buonincontro Morigia [e], e di in Cironte Galvano Fiamma [f], Scrittori del quartodecimo Secolo, l'Au- Rev. Italie, gusto Lottario in quell' Anno Mediolanum venis, ubi ab Aufel- [e] Morigia mo de Pusterla Archiepiscopo Mediolanensi primo in Modoctia, doct. C.XII. secundo in Mediolano coronatus fuit. Postea per Innocentium Se. Ren. Italie. cundum in Roma coronatus fuit in Ecclefia Lateranensi . Zop- Manio. pica di troppo questo racconto. Non era più Arcivescovo, anzi Flor. T.XI. Lil 2

Esavole nê pur vivo in questi tempi Anfelmo. E già vedemmo Lottario va como la como la

Allement conto (2), cine protosolimente in quest ramio, è printa cui e cajoine, Ma, alle in Italia Lottario, feguì un fatto d'armi fre i Milaneli e
dialante, Paveli colla (confitta de primi. Vexilla Mediolanea fium, O eoreum agmina capta au fugata a Papin fibus volsta intiffima ovium
precera. Portolli dipoi l'Arcivefevo Robaldo a Pila, dove giurò
fedeltà a Papa Innocenzo: rifoluzione, che difipacque non poco al Popolo Milanefe, quafiche cotale umiliazione fininuifie la
Dipnità e libertà della lor Chiefa. Pare nondimeno, secondo
Oliveria. Vopinione del Particelli (8), che Robaldo foltensife il fuo pun-

his Mans.

Buff. to in non volere ricevere dalla mano del Papa il Pallio Arcielie Amine piscopale, con esigere, che gli sosse inviato a Milano, come per
fann. 376. tanti Secoli s'era praticato in addierto. A quella opinione dà
handle supplementa della Letter CYYYI.

tanti Secoli s'era praticato in addietro. A questa opinione da qualche sondamento S. Bernardo nella Lettera CXXXI. se non che si crede essa festita nel precedente Anno 1133, e però converrebbe rapportare anche l'andata a Psia di Robaldo a quell'Anno. Certo è, che questo Arcivescovo, allorchè l'Imperador Lottario su in Roncaglia, si porrò-co son sussimilara a fargli la Corte; e che per ordine d'esso Augusto fulminò la Scomunica contra de Cremonsi, ossimati in non volere rendere i prigioni Milancsi: scomunica nondimeno non approvata da Papa Innocenzo II. il quale in quest'Anno, o pur nel seguente, ne mandò l'assourcia e quel Popolo.

di di

Anno di Cristo MCXXXVII. Indizione XV. d' Innocenzo II. Papa 8.

di LOTTARIO III. Re 13. Imperadore 5.

ORTO' grandi mutazioni in Italia l'Anno presente. Non apparisce, in qual luogo l'Augusto Lottario solennizzasie la Festa del santo Natale dell'Anno addietro. Abbiamo un fuo Diploma (a) dato in Reggio VI. X. [cioè Sexto Decimo] (a) Ugbell. Kalendas Januaris, Anno Dominica Incarnationis MCXXXVI, Tom. V. Indictione XIV. che dovea correre fino al fine dell' Anno. Ab. Appendic. biamo in oltre un Placito tenuto nella stessa Città di Reggio Episcop dall' Imperadrice Regenza sua Moglie (b), Septima die intrante Regiens. Mense Novembri dello stesso precedente Anno, Indictione XIV, Italicaram fegno che essa Augusta risiedeva in Reggio, mentre l'Impera-Differt. 11. dore girava per la Lombardia. Non sussiste già, che l'Impe- pag. 613. radore co' Cremonesi assediasse Crema in quest' Anno, come volle Antonio Campi (c). Erano allora i Cremonesi in disgra (c) Compi zia d'esso Augusto. Sappiamo bensì dall' Annalista Sassone (d), (d), di Annalista ch'egli si accampò nelle pianure di Bologna, ed assediò quella lla Saxo. Città con pensiero di venire anche a gli assalti, se non sosse stato il rigoroso freddo di quel verno, che l'impedì. Presero nondimeno i suoi un Castello sortissimo alla montagna, dove tagliarono a pezzi più di trecento persone. Venne poscia a' voleri di lui essa Città di Bologna. Ottone Vescovo di Frisinga scrisse (e), che Bononienses & Æmilienses, qui priori eum expedi- (e) Otto tione despexerant, supplices, ac multum servicii afferentes, ultro Fisiagensia occurrunt. Seguita a dire l'Annalista Sassone, che Lottario, capta lib. 7.6.19. Bolonia, venit Caffan pacifice . Forfe vorrà dire Cefena, nel nome suo da lui storpiata, come altri Luoghi: e quivi celebrò la festa della Purificazion della Vergine, con essere comparso colà anche il Duca di Ravenna a pagare i tributi del fuo offequio. Abbiam veduto all' Anno 1129. Corrado Duca di Ravenna. In questi tempi presso il Rossi troviamo Pietro Duca in Ravenna. Se d'alcun d'essi si parli, nol saprei dire. Di la spedi Lottario il Duca Arrigo suo Genero in Toscana con un buon corpo di combattenti, per rimettere nel fuo posto Eggelberto Marchese cacciato da que Popoli; cioè quel medesimo, di cui s'è parlato all'Anno 1134. Non si sentivano più voglia i Tos-

cani di avere un Marchele, cioè un Superiore, che loro coman-

dalse

Exa Volge dasse a nome dell'Imperadore, da che aveano preso ancor quel-Ann. 1137. le Città forma di Repubblica. Passò dipoi l'Imperador Lottario in vicinanza di Ravenna, dove fu onorato da quell' Arcivescovo Gualtieri, e da tutto il Clero e Popolo. Post bac aggref-

(a) Annali- fus oft Lucizan (a), quam prioribus facis rebellem O inexpugnabilem Imperatoribus, primo imperu cepir. Che Città sia quelta, mi è ignoto. Ben di quì ancora si vede, che la Romagna era allora de gl'Imperadori, e che ne investivano gli Arcivelcovi di Ravenna. Inde Vanam [ Fano ], deinde Sinegalla [Sinigaglia] obsedie, O expugnavie. Sieque Avennam Civitatem adiit. Vuol.

64P. 19.

(b) Om credo, dire Ancona. Sono di Otton Frilingense (b) queste pain Chr. 1.7. tole: Anconam, Spolesum cum aliis Urbibus feu Castellis in dedirionem accepie. Ciò, lecondo il suddetto Annalista, non succedette fenza venire alle mani col Popolo d'Ancona, e colla morte di due mila d'essi: dopo di che e per mare e per terra alsediata quella Città su costretta a rendersi, e a contribuir cento legni al fervigio del medefimo Augusto. Ma Buoncompagno,

oblidine

(c) Boncom- Storico di quello Secolo, ed Italiano, (c) niega, che Ancona Fanni de si rendesse a i voleri dell' Augusto Lottario, il quale l'assediò bensì, ma senza srutto. Gli Scrittori Tedeschi sapeano per lo più Tom. VI.
Ret. Italia, gli affari d'Italia per fama; e la fama ingrandifce facilmente le cole . Se crediamo all'Urspergense, Lottario passato l'Apennino andò a Spoleti, senza sapersi, perchè quella Città sacesse resistenza all'Imperadore, e massimamente se mettessimo per vero, che allora quelle contrade fossero governate da uno de' Duchi Guarnieri, Vaffalli dell'Imperio. Sembra nondimeno più probabile, che Lottario non valicasse l'Apennino, sapendo noi dall' Annalista Sassone, che celebrò la fanta Pasqua nella Città di Fermo, e di la entrò nella Puglia, impadronendosi a forza d' armi di Castel Pagano Luogo sortissimo, al cui Governatore Riccardo fece poscia il Re Ruggieri abbacinar gli occhi, per non aver fatta la dovuta resistenza. Spedì egli il Duca Corrado ad oppugnandum Castellum Rigian, i cui abitatori non aspettarono la lorza per renderfi. Arrivato esso Corrado a Monte Gargano, l'assediò per tre giorni, finchè giunto anche l' Imperadore col groffo dell' Armata, quel Popolo depose l'armi, e venne all'ubbidienza. Dopo aver fatte le sue divozioni alla Basilica di S. Michele Arcangelo, paísò Lottario a Troia. Ranne i forfe Canne ] e Barletta, gli abitatori delle quali Città ostilmense uscirono contro al Cesareo esercito, non con altro guadagno,

1

di

INTANTO il Duca Arrigo paffato in Tofcana, per rimettere in posto il Marchese Eggelberto, o sia Ingelberto, nel piano di Mugello vinfe il Conte Guido, ribello d'effo Marchefe, e col diftruggere tre sue Castella, l'obbligò a riconciliarsi con lui (a), (a) Anna-Accompagnato poscia da esso Conte, assedió Firenze, e dopo aver- lista Saxo. la costretta alla resa, vi rimise il Vescovo dianzi ingiustamente cacciato dalla Città. Da Piltoia, ove non trovò opposizione, andò alle Castella di San Genesio, e di Vico, che colla forza surono fottomeffe. Dopo avere diffrutta la Torre di Capiano, nido d'affassini, s'inviò alla volta di Lucca con pensiero d'assediarla; ma interpostisi alcuni Vescovi col santo Abbate di Chiaravalle Bernardo, che chiamato era prima venuto a trovare il Papa, quel Popolo, a cui non erano ignoti i maneggi de' lor nemici Pilani contra di loro, comperò la pace collo sborfo di una buonà fomma di danaro. Scrive l'Abbate Urspergense (b), che il Duca Arrigo (b) Abbat fu investito del Ducato di Toscana dall' Augusto Suocero, verifi inChronico milmente per le ragioni spettanti alla Linea Estense di Germania fopra gli Stati poffeduti dalla Contessa Matilda in Italia. Inviatoli poi alla volta di Groffeto, espugno Hunstam, forse Siena, e diede alle fiamme i suoi conterni. Alle chiamate di lui risposero con infolenza i Groffetani; ma affediata la loro Città, dopo aver preso colle macchine di guerra un fortissimo Castello vicino, diede loro tal terrore, che non tardarono ad arrendersi. Trovossi o venne di Marzo in quella Città il Pontefice Innocenzo, ed onorato e scortato dal Duca, con esso lui passò a Viterbo. Erano quivi per la maggior parte i Cittadini aderenti all' Antipapa Anacleto: aveano anche distrutta dianzi la vicina Città di San Valentino; ma per le efortazioni del Papa, e per la paura del Duca fi arrenderono col pagamento di tremila talenti, intorno a iquali nacque discordia, pretendendoli il Pontefice come padrone della Città, e il Duca per diritto di guerra. Giunti che furono a Sutri, quivi

Exa Vols. Innocenzo depose quel Vescovo, e ne creò un altro. Da Monte ANN.1137. Cafino cacciarono il prefidio del Re Ruggieri. Capoa collo sborfo di quattro mila talenti si esentò dall'assedio, ed ivi su rimesso in possesso di quel Principato Roberto oppresso dianzi dal Re Rug-

(a) Perrus gieri . (a) Quindi nel dì 23. di Maggio passarono il Pontefice Chron, Ca. Innocenzo II. e il Duca fotto Benevento, dove era una buona finen. lib. 4 guarnigion di Ruggieri, e i più de' Cittadini fautori giurati dell'

Falco Be. Antipapa. I maneggi e il timore gl' indussero a rendersi, e ad neventanus ammettere il legittimo lor Sovrano Innocenzo, a cui giurarono fedeltà . Poscia nel dì 25. di Maggio esso Papa col Duca Arrigo andò a ritrovar l'Imperadore, che già aveva intrapreso l'assedio di Bari : e nel cammino, per attestato di Pietro Diacono, si rendè loro la Città di Troia. Con ammirabil onore ed allegrezza fu accolto il Papa dall' Augusto Lottario . Senza fare resistenza il Popolo di Bari fi diede ad esso Imperadore; ma non già la Rocca fortiffima, ivi fabbricata dal Re Ruggieri, che costò gran tempo, afsalti, e maneggio di macchine militari per impadronirsene . Fu messa a fil di spada quella guarnigione . La presa di sì importante Città su cagione, che Melfi, e l'altre minori della Puglia e Calabria si sottomettessero. Intanto la flotta de' Pisani, composta di cento navi da guerra, e pervenuta a Napoli, ebbe ordine dall' Imperadore di portarsi contra d'Amalfi, il cui Popolo collo sborfo di molto danaro, e rendersi all'Imperadore e a i Pilani, schivò l'eccidio, Presero dipoi essi Pisani a forza d'armi Revello, la Scala, la Fratta, ed altri Luoghi maritimi. Restava la sola Città di Salerno, Città per copia di popolo, di ricchezze, e di fortificazioni allora molto riguardevole, alla divozione del Re Ruggieri . Ebbero ordine i Pilani , Sergio Duca di Napoli, e Roberto Principe di Capoa di mettere l'alsedio per terra e per mare a quella Città; e vi su spedito anche il Duca Arrigo col

Ra Saxe.

(b) Annali- Conte Rainolfo, e un corpo di Tedeschi (b). Nel di 18. di Luglio si cominciò quell' assedio, al quale intervennero anche ottanta legni di Genovesi, e trecento di Amalsitani, se pur non v'ha errore in sì sfoggiato numero di navi. Gran difefa fece il presidio di Ruggieri, insigni prodezze vi secero i Pisani, i quali aveano anche preparata un'altissima e mirabil macchina per espugnar così dura Fortezza. Ma venuti il Papa e l'Imperadore, cominciarono un trattato co i Salernitani, per cui fu loro conceduto l'ingresso e la fignoria di quella Città : il che inteso da Pisani, i quali speravano il facco di essa, talmente s'indispettirono, che abbanabbandonarono ogni offefa, e bruciata la macchina preparata, Ela Volgmifero alla vela per tornarfene a cafa, e gran fatica durò il Pa. Ananla?, pa per ritenerli. Romoaldo Salentiano (a.) racconta, che da (Oltemato) i Salentiani fu dato alle fiamme il castello di legno de Pisani: Che Taril. del che tanto sdegno concepirono essi Pisani contra dell' Impera Am basin: dore, per non avergli aiutati, che si accordarono col Re Ruggieri. Cagionò nondimeno questa mala intelligenza, che non si conquilasse il Torre maggiore, o sia la Rocca, in cui si risto-

giò parte della guarnigione del Re Ruggieri.

DOPO aver celebrata la Festa dell' Assunzion della Vergine in Salerno, il Papa e l'Imperadore sen vennero ad Avellino, e quivi trattarono di creare un Duca di Puglia, che per valore e prudenza fosse atto a governare e sostener que' Popoli contro la potenza del Re Ruggieri. E perciocchè Roberto Principe di Capoa per la delicatezza del suo corpo, e per altri difetti d'animo, non parve a proposito per sì rilevante impiego, ne su creduto più degno il Conse Rainolfo , chiamato da altri Rainone, e Reginolfo, ma da aleri poi con errore Raidolfo, e Rainaldo. Quì inforfe lite fra il Papa e l' Imperadore, pretendendo cadaun d'effi la Sovranità in quelle parti, e il diritto d'investirlo. Era dianzi nata un'altra controversia fra loro a cagion di Salerno (b), che il Papa dicea di suo diritto, e l'Imperadore (b) Persur lo sosteneva per Città dell'Imperio, come s'ha principalmen- Chron. Cate da Romoaldo Salernitano. Per quali trenta giorni durò la dif-finenf.lib.4. puta dell'Investitura da darsi al Conte Rainolso, nè altro tem- cap. 117. peramento trovandosi, finalmente tenendo colle mani amendue. cioè Innocenzo e Lottario il Gonfalone (c), per mezzo d'effo (c) Otto l'investirono del Ducato con infinita allegrezza di que' Popoli . Cor. lib. 7. Un' altra calda contesa, narrata a lungo da Pietro Diacono, fu Estes Bene-

ne' medelimi tempi fra questi due supremi Principi della Chie - Australia. 
Ga dell' Imperio, a cagion di Rinaldo eletto Abbaze di Monte in Chrusic. 
Casino. Perchè ciò era seguito senza confentimento di Papa Innocenzo II. e perchè egli pretendea fomunicati que' Monaci
per avere adento all' Amipapa, non voleva ammettere per conto alcuno quell' Eletto, e pretendeva, che i Monaci venuti al
campo, gli companifiero davanti in abito di penitenza ad implorar l'assoluzione. Si fece una lunga disputa per questi. Lottario fostenne per quanto pote i Monaci, e la libertà di quell'
insigne Monistero, siccome Camera dell' Imperio; ma in fine
Papa Innocenzo II. la vinier. Eva rigerato Rinaldo, e promosso

Tomo VI. Mmm Gui-

Exa Volg. Guibaldo a quella Badia. Iti poscia nel dì 4. di Settembre a Be-ANN.1137 nevento tanto il Papa, che l'Imperadore, quel Popolo per mezzo d'esso Papa ottenne dall' Augusto Lottario, che sossero levati via varj aggravj loro imposti da i vicini Conti Normanni . Dopo di aver presa Palestrina, asilo allora di assassini, e liberato il Monistero di Farsa, vennero poscia amendue alla volta di Roma. Innocenzo, affistito da i Frangipani e da altri Nobili , sipigliò il possesso del Palazzo Lateranese; e Lottario congedatosi dal Papa s' inviò per ritornare in Germania. Nel cammino prese Narni, domò il Popolo d'Amelia, e per Orvieto passò ad Arezzo. & indi per Mugello a Bologna. Quivi congedò l'efercito, lasciando andar cadauno alle loro case. Giunto egli a Trento, e quivi folennizzando con allegria la Festa di S. Martino, cadde infermo. Ciò non ostante avendo egli voluto continuare il viaggio, in una vilissima casuccia all' imboccatura dell' Alpi, paísò all'altra vita, miseram bumana conditionis memoriam relinguens. S'è disputato intorno al giorno della sua morte; ma i più convengono, che questa accadesse nel di a. di Dicembre di quest' Anno. Non si saziano gli antichi Storici di esaltar questo Imperadore per la somma sua Religione, per l'amore de' Poveri, per la gloria militare, per la Prudenza, e per altre Virtù, di modo che non men da gl'Italiani, che da i Romani fu rinovaro in lui il titolo di Padre della Patria. Fu portato il suo cadavero alla sepoltura nel Monistero di Luter in Saffonia.

ED ecco una mirabile scena delle umane instabili grandezze. Ma ne succedette un'altra nello stesso tempo non men considerabile. S' era fingul ritenuto il Re Ruggieri in Sicilia, aspettando miglior volto della fortuna, con applicarsi intanto a raunar milizie, e a preparar l'altre occorrenze di guerra. Saggiamente immaginò egli, che non tarderebbe a ritirarsi l' Imperadore colla sua possente Armata, e che non sarebbe allora difficile il ricuperare il perduto. Così in fatti avvenne. Appena era giunto verso Roma l'Imperador Lottario, che Ruggieri

(a) Romual- con tutte le sue forze sbarcò a Salerno; e tra perchè si trovò dui Salemi- tuttavia occupata da i suoi la Torre maggiore, e per la divo-Falco Bene zione, che gli professava quel Popolo, con facilità ne ricuperò in Chronic, il possesso e dominio (a). Poi senza perdere tempo prese No-Permi Dia- cera, e quindi Alife con tutte le Terre proprie del Duca Rai-Cor, Cafin, nolfo. Voltoffi appreffo alla volta di Capoa con furore, e se ne impaimpadronì; ma con lasciare affatto la briglia alla crudeltà. Fu Era Volgdato il sacco a quella nobil Città, e ne surono asportate im. Ann. 1137mense spoglie e ricchezze, perchè si stese l'insolenza militare anche alle Chiese, e fin le Monache restarono involte in quella orribil calamità. Di molti Saraceni Siciliani avea seco Ruggieri, che accrebbero l'esecrabile ssogo dell'avarizia e della libidine fenza rispetto alcuno alla Religione. Roberto Principe di Capua si ricoverò altrove, e tutta la Terra di Lavoro venne in poter di Ruggieri. Intanto Sergio Duca di Napoli, al veder tanta mutazion ne gli affari, non tardò ad implorar perdono e pace da Ruggieri, che l'obbligò a militar seco in quella campagna. Dopo la presa di Avellino arrivò il Re sotto Benevento, dove quel Popolo rinunziando ad ogni difesa, si sottopose tosto a lui, e all'Antipapa Anacleto verso la metà di Ottobre. Monte Sarchio dipoi, Monte Corvino, ed altre Terre parimente gli si diedero. Ma non si atterri per questo rovescio il nuovo Duca di Puglia Rainolfo, risoluto di morir più tosto valorosamente, che di cedere con vergogna al Re nimico. Aveva egli un corpo di Tedeschi lasciatigli dall'Imperador Lottatio, e raunati i Popoli di Bari, Troia, Trani, e Melfi, compose una grossa Armata, con cui uscito in campagna andò a mettersi a fronte di quella di Ruggieri. Erano vicini a venire alle mani, quando il mirabil Abbate di Chiaravalle San Bernardo, di consenso o per ordine di Papa Innocenzo, arrivò al padiglion di Ruggieri per trattar di pace. Non mancò certo al santo Abbate sacondia e zelo in tal congiuntura; tuttavia tali dovettero effere le condizioni d'accomodamento da lui proposte, che non piacquero al Re, e massimamente per sentirsi egli superiore di sorze a Rainolfo. Rottofi dunque il trattato di pace, e partitofi il fanto Abbate fecundo die ftante Menfis Octobris , che dovrebbe effere fecondo i conti di Camillo Pellegrino il di 30. di Ottobre, fi venne ad un fatto d'armi apprello Ragnano. Per attestato di Romoaldo Salernitano la prima schiera de' seritori, comandata da Ruggieri Duca di Puglia, primogenito del Re, sì fieramente urtò nel battaglione opposto, che il mile in rotta, e l' infegul fino a Siponto. Ma il Duca Rainolfo, coll'altre fue schiere così animolamente affalì il groffo dell' Armata nemica, dove era in persona lo stesso Re Ruggieri, che lo sconfiste, e riportò piena vittoria. Restarono sul campo circa tre mila persone, fra le quali Sergio Duca di Napoli; moltissimi surono i prigio-M m m

1,54

ExaVole gioni, immenso il bottino, per cui tutti quei di Bari, Trani, ANN.1137. ed altri aderenti, se ne tornarono ben ricchi alle lor case. Il Re Ruggieri col benefizio di un buon cavallo e de gli sproni, si falvò; ed arrivato nel dì seguente alla Padula, di là passò a Salerno, dove quel Popolo corfe ad offerirsi al di lui servigio; e i Beneventani avendo ottenuto in quella congiuntura un graziofo privilegio da lui, tutti si dichiaratono per lui. Dopo la vittoria non isterre colle mani alla cintola il Duca Rainolfo. Con un buon corpo di gente fottomife a'fuoi voleri la Città di Troia; obbligò ancora colla forza Ruggieri Conte d'Ariano a fottomettersi con tutte le sue Terre ; e di là nel primo di di Dicembre andò col suo esercito a mettere l'assedio al Castello della Padula . Non per questo si mosse di Salerno il Re Ruggieri . Nel ragionare con S. Bernardo aveva egli mostrato deliderio, che se gli mandassero da Papa Innocenzo tre Cardinali, ed altrettanti dell'Antipapa, per esaminare in un Congresso le ragioni dell'una e dell'altra parte. Ancorchè fosse per più capi disdicevole una tal propolizione: pure non ebbe difficultà il Papa di spedir colà a questo fine i Cardinali Aimerico Cancelliere, e Gherardo, e con esso loro San Bernardo, Inviò Anacleto anch' egli i suoi, cioè Matteo Cancelliere, Pietro Pisano, uomo di raro sapere, e Gregorio, Cardinali del suo partito. Per quattro giorni ascoltò Ruggieri con somma attenzione le ragioni de' primi, e poscia per altri quattro giorni quelle de' secondi; ma fcaltro ch'egli era, volle prendere tempo; e col pretesto di non saper egli solo terminar questa gran contesa; sece istanza, che andasse con lui uno per parte de' Cardinali suddetti in Sicilia . dove pensava di celebrare il santo Natale, assinchè nell' assemblea de gli Arcivescovi, Vescovi, ed Abbati si facesse la decifione opportuna. In fatti l'accompagnarono colà Guido da Castello Cardinale di Papa Innocenzo II. ed un altro per parie di Anacleto . A questo si ridusse il buon Pontefice , per desiderio della pace, e di terminare amichevolmente il deplorabile Scisma.



Appo

Anno di CRISTO MCXXXVIII. Indizione I. d' Innocenzo II. Papa o. di CORRADO III. Re di German, e d'Ital, t.

ERA Volz.

OLLE Dio liberare in quest' Anno la Chiesa sua dal pefo dell'Antipapa Anacleto. (a) Il colpì la morte nel di (a) Orderic. 25. di Gennaio dell' Anno presente, e al cadavero suo non si sa Ecclesiast. dove fosse data sepoltura da suoi Parenti. Per si savorevol ac- lib. 13. cidente s' innalzò maggiormente in Roma l'autorità di Papa In-neventanti nocenzo, e parea, che dovesse anche mettersi fine allo Scisma . in Chron. Ma i Fratelli dell' Antipapa, cioè i Figliuoli di Pier Leone, e gli altri lor fazionari fignificarono al Re Ruggieri, quanto era accaduto, per sapere, se doveano sar pace, o pure eleggere un altro Antipapa. Ruggieri per isperanza di vendere più caro la fua concordia, ordinò, che passassero all'elezione di un altro Antipapa; e però verso la metà di Marzo alzarono un nuovo Idolo nella Chiefa di Dio, cioè Gregorio Cardinale, a cui impofero il nome di Vissore III. Ma sempre più crescendo il con-

corso de'Romani a Papa Innocenzo II. i Figliuoli di Pier Leone, non volendo restar soli, ed esposti a gravi pericoli, nell' Ottava di Pentecoste, come s'ha da una Lettera di San Bernardo (b), undarono ad umiliarli al Pontefice Innocenzo, e gli giu- (b) S. Berrarono sedeltà ed omaggio. Ci vorrebbe sar credere Pietro ad Godessi-

Diacono (c), che Innocenzo li guadagnasse con buona somma dum. di danaro, ma probabilmente non merita fede. Trovavasi al- Diaconus lora in Roma il suddetto santo Abbate Bernardo, tutto intento Chr. Casin. a i vantaggi della Sede Apostolica. Riuscì al credito e zelo suo 1.4 c.ult. d'indurre il novello Antipapa Vittore a deporre la porpora e la mitra; laonde condottolo a' piedi del Pontefice, rinunziò ad ogni fua pretensione, ed implorò misericordia pel suo trascorso. Altrettanto fecero quasi tutti i suoi aderenti con allegrezza inestimabile di tutta Roma, anzi di tutta la Cristianità. Con ciò venne alle mani di Papa Innocenzo ogni fortezza della Città di Roma, e quivi tornò a rifiorir la pace, e la benedizione di Dio. Ma S. Bernardo, che nulla curava le umane grandezze, non tardò dopo aver veduto il frutto delle tante fue lodevoli fatiche a ritornarsene accompagnato dalla sua umiltà in Francia. Non si sa bene intendere ciò, che narra Falcone Beneventano (d) (d) Falco con dire, che anche il Re Ruggieri riconobbe per vero Papa in Chonico.

Exa Volg. Innocenzo, ed ordinò a i Beneventani di fottometterfi a lui: il che fu eseguito; mentre non apparisce seguito fra esso Papa e il Re accomodamento alcuno; anzi si sa, che Innocenzo II. continnò la guerra contra di lui, e venne in quest' Anno colle sue milizie ad Albano, per andare ad unirsi col Duca Rainosso, e far fronte ad esso Ruggieri, ma sopragiuntagli un'infermità, gli convenne desistere. Quanto ad esso Rainolfo, seguitò ben egli ad assediare e a tormentar colle macchine militari il Castello della Padula, ma scorgendo troppo difficile il superarlo, passò ad Alife, e se ne impadron). Intanto venuta la primavera, dalla Sicilia comparve in Puglia il Re Ruggieri con un possente esercito. Implorato da Beneventani il suo aiuto, corse colà, e prese alcune Castella nemiche di quel Popolo. Gli venne contra il Duca Rainolfo con una buona Armata, cercando di dargli battaglia; ma Ruggieri addottrinato dal passato non volle avventurarsi ad un nuovo conflitto, ed accortamente schivando gl' incontri, piombò poscia sopra la Città di Alise, e la prese. Prima il sacco con tutte le sue crudeli conseguenze, e poscia le fiamme terminarono l'eccidio di quella ricca e bella Città. Di là passò all'assedio di Venafro, che parimente gareggiava colle migliori nelle ricchezze e fortificazioni, e con furioli affalti se ne impadront. Se gli diedero Presenzano, Rocca Romana, e Tocco nel Mese di Settembre. Nel dì 4. di Ottobre fu in Benevento e poscia prese le Castella di Morcone, S. Giorgio, Pietra Maggiore, Apice, ed altri, ne'quali mise buone guarnigioni per ristrignere sempre più il Duca Rainolfo, il quale custodiva Troia, Bari, Melfi, ed altre Città da lui dipendenti. Andossone dipoi Ruggieri verso il verno a Salerno per di la passare in Sicilia. ERA intimata in Germania una general Dieta in Magonza per

(a) Otto la Festa della Pentecoste, a fin di eseggere il nuovo Re (a). Ma Fishiggensi il repringensi dei Principi temendo, che la Corona potesse cadete in Inchingensi alcuni dei Principi temendo, che la Corona potesse cadete in Inchine alcuni partico dei Baviera e Sassonia, Genero del già defunto Lottario, la cui potenza, per signoreggiar egli due così insigni Ducati, era oggetto della loro invidia e malevolenza, anticipando quel tempo, adunati nella Città di Constans, promossero al Regno il Duca Corrado, Fratello di Federigo Duca di Suevia, cioè quel medessiro, che abbiam veduto di sopra momentaneo Re d'Italia. A questi Principi sece animo Teodoino Cardinale e Legato Pontificio con promettere loro torius Populi Romani, Urbium-

que

aue Italia affensum. E questa fu la ricompensa delle fatiche fat- Esa Voin te dal suddetto Duca Arrigo in servigio della Sede Apostolica . Ann. 1138. Non folamente restò egli escluso dal Regno, ma venne creato Re un Principe suo nemico, ed anche scomunicato ne gli anni addietro dal medesimo Papa Innocenzo. (a) Nella Domenica ter- (a) Annaliza di Ouaresima si sece in Aquisgrana la Coronazion d'esso Corra. saxo. do . Da gran tempo regnava la discordia fra la Casa di lui , perchè erede de gli Augusti Arrighi di sangue Ghibellino, e quella del Duca Arrigo suddetto, proveniente bensì dal sangue Italiano de' Principi Estensi, ma erede della Famiglia de' Guelfi in Germania : il che è da notare, perchè di qua presero origine le Fazioni Guelfa e Gbibellina, che lacerarono dipoi cotanto la milera Italia, ficcome abbiamo dallo stesso Ottone da Frisinga, e meglio si comproverà andando innanzi . Ora il medesimo Duca Arrigo, e i fuoi Popoli di Baviera e Saffonia, ficcome non concorfa a tale elezione, si opposero al novello Re Corrado. Crescendo nulladimeno di giorno in giorno l'autorità e possanza di lui, que' Popoli insieme colla vedova Imperadrice Richenza, correndo la Festa della Pentecoste, il riconobbero per Re in Bamberga. Citato per la Festa di San Pietro il Duca Arrigo a Ratisbona, comparve colà; e perciocchè in mano fua erano tutte le Imperiali Infegne, cioè la Corona, lo Scettro, e gli altri ornamenti del defunto Augusto, tante belle promesse gli surono fatte, che le cedette al Re nuovo. Ma nulla di tante promesse su a lui attenuto: e Corrado rivolfe tutto il fuo odio e studio alla rovina di questo Principe, con metterlo al bando dell'Imperio, e privarlo de' fuoi Ducati. A Leopoldo iuniore Figlinolo del fanto Marchele Leopoldo, diede la Baviera : al Marchele Adalberto la Sassonia : il che fi tirò dietro non poche guerre, e un fiero fconvolgimento di quelle Provincie . Restò il Duca Arrigo per la maggior parte colla forza spogliato della Baviera; ma i Sassoni, che del suo governo si pregiavano, imbracciarono lo scudo per lui.

Anno di Cristo MCXXXIX. Indizione II. d'INNOCENZO II. Papa 10. di CORRADO III. Re di German. e d'Italia 2.

S UL principio d'Aprile tenne Papa Innucenzo il Concilio II. (b) Labba Generale Lateranonse, (b) a cui intervennero circa mille Conciliu. tra Trem. &

Esa Volz. tra Arcivescovi, Vescovi, ed Abbati. Furono quivi fatti molti ANN.1139. nobili decreti contra de' Simoniaci, Usurari, Incendiari, Ecclefiastici incontinenti, ed altri delinquenti. V'ha chi crede, che nel Concilio da lui tenuto in Chiaramonte nell' Anno 1120. o pure in quello di Rems del 1131. si pubblicasse il famoso Canone Si quis suadente Diabolo, con cui è intimata la Scomunica contra chi mette violentemente le mani addosso a gli Ecclesiastici, riferbata al Sommo Pontefice . Certamente questo Canone su pubblicato, o pur confermato nel suddetto Concilio Lateranense : e quivi ancora fulminata fu la medesima censura contra del Re Ruggieri, ed annullate tutte le ordinazioni fatte dall' Antipapa Ana-

(a) Falco cleto (a). Appena era terminato questo Concilio, che il valoroun Chronic, so e prudente Duca Rainolfo, trovandosi nella Città di Troia. forpreso da un'ardente sebbre, nel di 30. d'Aprile diede fine al suo vivere, con incredibil dolore, e pianto non solo di que' Cittadini, ma di quegli ancora di Bari, Trani, Melfi, e Canosa, ridotti all'ultima disperazione, perchè colla morte di lui restavano tutti fenza capo, ed esposti al genio crudele e tirannico del Re Ruggieri. E a tal nuova all'incontro esultò sommamente esso Re. nè tardò a comparire dalla Sicilia a Salerno con affai navi, gente. e danaro. Quivi raccolto dalla Puglia, Calabria, e Capoa un potente esercito, parte ne diede a Ruggieri Duca di Puglia suo Figliuolo, e parte ne ritenne per sè. Sottomise egli al suo dominio tutta la Provincia di Capitanata, e il Duca suo Figliuolo si fece rendere ubbidienza da tutte le Città della Puglia, fuorchè da Bari Capitale di quelle contrade, perchè il Principe d'essa vi avea dentro quattrocento uomini a cavallo, e. cinquanta mila Cittadini atti all'armi : di modo che tentò bensì il Duca di foggiogar quella Città, ma conoscendone l'impossibilità, lasciò l'imprela, e andò ad unire il corpo de' suoi combattenti con quello del Re suo padre. Trattarono poscia amendue di mettere l'assedio alla Città di Troia; ma saputo, che v'era dentro un sorte e copiofissimo presidio, preso solamente il vicino Castello di Bacarezza. quivi lasciarono dugento cavalieri con ordine di ristrignere ed infestare i Troiani. Affediarono poscia la Città d'Ariano, ed inutilmente. Alla difesa stavano dugento soldati a cavallo, e copiose schiere di fanti. Però levato l'assedio, infierirono solamente contro le viti, gli ulivi, alberi, e seminati di quel territorio. Con estremo dispiacere sentì anche Papa Innocenzo II. la morte del Duca Rainolfo; e veggendo in una deplorabil confusione tutta la Puglia, e il Re incamminato a fottomettere quell' intero Exa Volg.
paefe, faggiamente fi rivolfe più di prima a' penfieri di pace, Anniespe
e volle portarfi in persona a restarne. Ufficio dingue di Ro-

e volle portarfi in persona a trattarne. Usito dunque di Roma coll'accompagnamento di Roberto Principe di Capoa, e di circa mille cavalli, e di gran moltitudine di santi giunte alla Città di S. Germano. Allora il Re Ruggieri gli spedì Ambaciatori con propositoni di amicizia e di pace, che lurnon amorevolmente accolti dal Papa; e il Papa anch' egli inviò a lui due Cardinali con invitarlo a S. Germano. L'invivo si cacettato, e Ruggieri col Duca Ruggieri suo Figliuolo, e colla sua Armata si portò in quelle vicinanze, e per otto giorni seguirono de i sorti maneggi di pace, ma senza potersi accordara fra loro a cagione del Principato di Capoa, che il Pontesse e siguera per refitiurilo a Roberto, e Ruggieri precedeva devoluo per la

di lui pretefa fellonia.

MENTRE si saceano tali negoziati, il Re prese una parte delle Castella de Figliuoli di Borello; e perchè in persona egli era colà, ed era già tramontata la speranza della pace, il Papa comandò a i suoi, che affalissero e devastassero il Castello di Galluzzo. Portata questa nuova al Re, a marcie ssorzate sen venne egli con tutta l'Armata alla volta di S. Germano, e fi accampò presso a quella Cistà, entro la quale tuttavia dimorava il Pontefice. Non si tenendo esso Papa, nè i suoi, sicuri in quel Luogo, sloggiarono ben presto per cercare un sito di maggior ficurezza. Ma il giovane Ruggieri Duca, prefi con feco circa mille cavalli, e postosi in un'imboscata, dove doveano passare i Romani, all'improvviso su loro addosso, e li sece dare alle gambe. Salvoffi il Principe Roberto con Riccardo Fratello del defunto Rainolfo, e co i più de' Romani, de'quali nondimeno molti si annegarono nel fiume, ed altri rimasero prigioni. Fra questi ultimi per disavventura si contò anche il buon Papa Innocenzo, il quale nello stesso giorno, cioè nel dì 22. di Luglio, come si ha da Falcone, su condotto sotto buona guardia alla prefenza del Re Ruggieri, che gli sece assegnare un padiglione per lui, e per Aimerico Cancelliere e per gli altri Cardinali prigioni. Andò a facco tutto il teforo, e tutti gli arredi del fanto Padre, a cui, e a gli altri suoi Successori volle Dio dare un nuovo ricordo di quel versetto del Salmo : Hi in curribus , O in equis: nos autem in nomine Dei nostri invocavimus. Differente nondimeno si vuol consessare il caso presente da quel di S. Leo-

FRA Volg. ne IX. Papa. Questi andò per combattere, ma pare che Inno-ANN.1139. cenzo II. folamente si movesse per cercare la pace, e che per femplice sua scorta camminasse con quegli armati. Fors' anche intervenne qualche iniquità nell'aguato a lui e alla fua gente tefo. Che nondimeno seguissero delle ostilità, si raccoglie da Gio-(a) Johann. vanni da Ceccano, di cui fon queste parole (a): Mense Junis

de Ceccano venit Papa cum Romanis ad expugnandum Regem Sicilia, O in-Sacr. U- cenfa funt a Romanis Falvatera, Infula, & Sanclus Angelus in ghell.
(b) Romand. Tudicis. Racconta Romoaldo Salernitano (b), che Ren e vestiaus Salemi. gio prosequurus Domnum Papam, ad pedes ejusdem voluir bumitan. Cleon. liter fatis accedere. Sed ipfe, uspote vir constant O egregius, eum Rer. Italie. primo recipere noluis. Ma andando innanzi e indietro proposizioni di pace , il faggio Pontefice col configlio de' Cardinali, per sottrarre a i disagi i molti Nobili Romani, rimasti anch' essi prigioni, segnò in fine l'accordo con legittimare a Ruggieri il titolo di Re, conferitogli dall'Antipapa Anacleto, ed investire lui del Regno di Sicilia, e il Figliuolo di Ruggieri del Ducato di Puglia. Nel Diploma di tale Investitura presso il Car-(c) Bar, in dinal Baronio (c), si legge confermato anche a Ruggieri il Annal. Ece. Principato di Capoa; ma niuno parla del Ducato di Napoli e

ta concordia, e quanto la mestizia era stata incredibile fra i Popoli Cristiani per la prigionia del Papa, altrettanta su la confolazione e l'allegrezza per la pace e liberazione di lui. Presentossi dunque con tutta riverenza il Re Ruggieri insieme co' fuoi Figliuoli, cioè col Duca Ruggieri, e con Anfuso, o sia AN (d) Falco fonfo Principe di Capoa, a' piedi del Pontefice (d), e dopo aver Beneventa. chiesto perdono, ed ottenuta l'assoluzione, ricevette l' Investitura de gli Stati suddetti col Gonfalone dalle di lui mani. Accompagnò egli dipoi con tutto onore il Papa fino a Benevento. nella qual Città entrarono amendue nel di primo d'Agosto, dove il Pontefice fece atterrare il Castello fabbricato in quella -Città da Roffemanno, già creato Arcivescovo da Anacleto, e deposto in questa congiuntura con sustituirgli Gregorio. Furono cagione i prosperosi successi del Re Ruggieri, che i Napoletani vennero a Benevento anch' essi a mettersi sotto il suo dominio, con accettar per loro Duca Ruggieri primogenito d'esso Re. Preso poscia congedo dal Papa marciò Ruggieri coll'eserci-

to alla volta di Troia, i cui Cittadini non tardarono a rendersi; ma pregatolo, che entrasse in Città, rispose loro, che non vi

di Amalfi. Nella Festa di S. Jacopo di Luglio seguì la suddet-

met-

metterebbe il piede, finchè quel traditore [ cioè il defunto Du-ELA Volgeca Rainolfo] dimorasse fra loro. Fu costretto con suo gran rammarico quel Popolo a sar dissorterrare il cadavero setente d'essoRainolfo, che da alcuni suoi nemici con una sune legata al collo tratto su per la Città, e gittato suori d'essa nelle sosse: vendetta orribile e detestata da tutti, e infino dal Duca Ruggieri,
il quale presentatosi al Padre tante preghiere adoperò, che glisu conceduto di sarlo seppellire. Non entrò per questo il ReRuggieri in Troia, ma a dirittura andò a piantar l'assedio per
tetra e per mare alla Città di Bari. Spedi sinocenzo Pontessoil Vescovo d'Ostia a que' Cittadini con esortazioni paterne di cedere amorevolmente alla forza, per sottrarsi al rigore. Ma quel
superbo Popolo nè pur volle lasciarlo entrare in Città, non che

badare a i di lui configli. TORNOSSENE intanto il Papa dopo il dì 2. di Settembre a Roma, ricevuto con immenso gaudio da i Romani, i quali tentarono bensì d'indurlo a rompere la pace fatta per forza; ma Innocenzo, ficcome Principe di veterana prudenza, non volle acconfentire al parer di que bravi, che poco dianzi aveano lasciati sì bei segni del loro coraggio nella precedente zusfa. Continuò il Re Ruggieri per tutto l'Agosto e il Settembre l'assedio di Bari; le sue petriere e torri di legno distrussero parte delle mura e torri della Città e non pochi Palagi; crebbe anche a dismifura la fame fra quel Popolo fino ad aver per grazia di poter mangiare carne di cavallo e un tozzo di pane: di maniera che finalmente trattarono della refa, che fu loro accordata con oneste capitolazioni. Tutto pareva tranquillo e quieto, quando presentatosi al Re Ruggieri uno de' suoi soldati dimandò giustizia contra di Giacinto Principe di Bari, perchè gli avesse satto cavare un occhio. Diede nelle smanie il Re, e fatto fare il processo da'Giudici di Troia, Trani, e Bari, con pretendere rotta la capitolazione, fece impiccare il suddetto Giacinto con dieci suoi Consiglieri, e cavar gli occhi a dieci altri, e imprigionare in oltre e spogliar de i loro beni vari prudenti Cittadini di Bari: se con giustizia e buona sede, Dio lo sa. Con questi barbarici passi camminava il Re Ruggieri, che poscia sul fine di Ottobre se n'andò a Salerno, ed ivi stando pubblicò vari confischi e bandi contra di chi avea impugnate l'armi contra di lui. Finalmente nel dì 5. di Novembre imbarcatosi in una nave ben corredata, paísò a Palermo. Fece gran guer-

Nnn

ELA Volg. ra in quest'Anno il Re Corrado ad Arrigo Estense-Guesso Duca Ann. 1139 di Saffonia, e Baviera, in maniera che questo Principe (a), an-

Fusingensis te potentissimus, O cujus autoritas [ ut spse gloriabatur ] a mari Cironic. usque ad mare, idest a Dania usque in Siciliam extendebatur, in 16.7.1.23 tantam in brevi bumilitatem venit, ut pane omnibus fidelibus O amicis suis in Bajoaria a se desicientibus, clam inde egressus, quatuor tantum comitatus fociis in Saxoniam veniret. Ma in Saftonia affiftito da que' Popoli , rendè inutili gli sforzi e difegni d'esso Re Corrado, siccome ancora quei di Adalberto creato Duca di Saffonia. Ma mentre egli con vigore e fortuna attende a disendere e a conservar quegli Stati, e già si dispone a portar la guerra in Baviera per ricuperar quel Ducato, eccoti la morte, che mette fine alla vita e a tutte le di lui applicazioni ter-

rene. Corle voce di veleno a lui dato. Secondo l'Annalista Saf-(b) Annali- fone (b), fallo colloquio in Quidelingeburch, Heinricus NobilifpudEccard, simus atque probissimus Dux Bavarie atque Saxonie, veneficio ibidem, ut fereur, infellus, XIII. Kalendas Novembris vitam finivit. Il suo corpo trovò riposo e sepoltura nel Monistero di Luter in Sassonia alla destra dell' Imperador Lottario III. suo Suocero. Questo Principe, eguale un tempo a i Re per la sua potenza, che godeva anche in Italia, oltre a tanti altri Stati, la fua porzione nell'eredità del Sangue Estense, e da cui discende la Real Casa di Brunswich, vien da moderni Storici contradistinto da gli altri Arrighi Estensi-Guelfi col titolo di Superbo, non per altro se non perchè non s'inchinò a pregare i Principi dell'Imperio a fine di confeguir la Corona Germanica . Per altro le Virtù abbondarono in lui, e lasciò dopo di sè una gloriofa memoria, e un folo picciolo Figliuolo mafchio, nomato Arrigo Leone, che superò anche la gloria del Padre; e raccomandato a i Saffoni, fu da essi con somma sedeltà e valore sostenuto contro i tentativi del Re, e de gli altri nemici. Nella Tofcana, che era stata ad esso Duca Arrigo conceduta in feudo dal fuddetto Lottario, da qui innanzi comparifce Marchese di quella Provincia Udelrico, secondo le memorie ac-(c) Fiseens, cennate dal Fiorentini (c). Ma che in questi tempi la Tosca-Menor. di na si trovasse in uno stato inselice, si raccoglie da una Lette-Matildala. ra da Pietro Abbate di Clugn) scritta al Re Ruggieri, dove scri-

(d) Perus ve (d), che nelle parti miserabilis O infelicis Tuscia nunc res Clanisters, divina atque bumana nullo servato ordine confunduntur. Urbes, Castra, Burgi, Villa, Strata publica, O ipsa Deo consecrata

Eccle-

d

C

f

Ç

h

Ecclesia bomicidis, sacrilegis, raptoribus exponuntur. Peregri- ELA Volg. ni, Clerici, Monachi, Abbates, Presbyteri, ipsi supremi Ordi- Ann. 1139. nis Sacerdores, Episcopi, Archiepiscopi, Primates, vel Pasriarche in manus talium traduntur, spoliantur, distrabuntur. Et quid dicam? verberantur, occiduntur. Così circa questi tempi quell'Abbate. Le guerre fra i Genovesi, Lucchesi, e Pisani doveano aver prodotto sì esecrandi disordini . In quest' Anno (a) (a) Caffari essi Genovesi ottennero dal Re Corrado la facoltà di battere Mo- mundibili. neta. Però essi dipoi sin quasi a i nostri giorni usarono di mettere il nome di questo Re nelle loro Monete. Durava tuttavia la rabbia de' Cremonesi contra de' Milanesi a cagion dell'occupazione di Crema. Si venne perciò nell'Anno prefente ad un fatto d'armi fra loro, che riusc' inselicissimo a i primi. Però scrisfe il loro Vescovo Sicardo (b): Anno Domini 1139. magna pars (b) Sicard. Cremonenfium a Mediolanenfibus apud Cremam capta, carcerali- Chronic. bus vinculis est mancipata.

Anno di Cristo MCXL. Indizione III.

d' Innocenzo II. Papa 11.

di Corrado III. Re di German. e d' Ital. 3.

N questi tempi cominciò Arnoldo, o sia Arnaldo da Brescia Francia, e meffoli fotto la scuola di Pietro Abailardo, seminator di nuove e pericolose dottrine, dopo aver profittato nella malizia, se ne ritornò in Italia, e presa la veste Monastica, si diede in Roma a spacciar le sue false merci. (c) Grande adu-(e) Ligurin. lator de Laici, e bel parlatore, prese a tutta prima a censura- de Cost. Frire spietatamente i costumi corrotti allora in buona parte del lib. 3. Clero Secolare e Regolare; e fecondo l'arte de gli altri Erefiarchi passò oltre a condennar generalmente le soverchie ricchezze de' Monaci e de gli altri Ecclesiastici, e massimamente i loro Dominj temporali, sostenendo, che ciò non si poteva accordar col Vangelo; e che i loro Beni erano del Principe, e doveano tornare a i Laici. Veniva con piacere accolta questa adulatrice e falfa dottrina dalle persone assatto mondane, e prese anche in Roma stessa buone radici. Perciò su egli scomunicato nell'Anno addietro nel Concilio Lateranense: perlocchè temendo della pelle, si ricoverò circa questi tempi in Francia. Di là

Ex Vodo, cacciato andò in Germania, spargendo dapertutto il suo veleAnn. 140. no. San Bernardo il teneva d'occhio, e serille varie Lettere per
fato conoscere a chi buonamente gli dava ricetto. Abbiamo
(x-Falohe da Falcone Beneventano (a), che nell'Anno presente il Re Reg-

Anglei inviò Anfoso Principe di Capoa suo Figliuolo con possenza efercito di cavalli e fanti a conquistra la Provincia di Pestara, che abbracciava allora quasi sutto l' Abbrazzo ulteriore.

Non poca fatica e tempo costò al Principe suddetto il ridurre all'ubbidienza sua le Castella di quella contrada i lande ebbe ordine dal Padre anche Ruggieri Duca di Puglia di portarsi cola con un grosso corpo di fanteria, e mille cavalli. Perché tali conquiste si faccano a i confini de gli Stati della Chiefa Romana. Se ne ingesolo, e surbò non poco Pana Juneacenza (L.)

ordine dal Padre anche Ruggieri Duca di Puglia di portarfi colà con un groffo corpo di fanteria, e mille cavalli. Perchè tali conquitte si saceano a i consini de gli Stati della Chiesa Romana, fe ne ingelosì, e turbò non poco Papa Innocenzo Ilil quale perciò (ped) due Cardinali a i Principi Fratelli, facendo lor sapere di non toccare i confini Romani. Risposero essi, che il loro difegno era, non già d'occupare l'altrui, ma di ricuperar folamente le Terre spettanti a i lor Principati. Informato di ciò il Re Ruggieri, che non volca liti col Romano Pontefice, verso la metà di Luglio sbarcò a Salerno, venne nelle vicinanze di Benevento, e quivi trattò col Cardinal Giovanni Governatore di quella Città, confermando la risoluzione sua di mantenersi sedele al Papa. Andò poscia a Capoa e a S. Germano; e perchè intele, che Papa Innocenzo era disgustato de' fuoi Figliuoli, li richiamò da Pescara. Avrebbe egli voluto abboccarsi con esso Pontefice, ma questi con varie scuse se ne fottraffe, di modo che Ruggieri per troncar il corfo alle concepute gelofie, licenziò l'efercito. Nulladimeno abbiamo

Concepue geone, incenzio i electrio. Nonanimeno assiamo (b) Johann da Giovanni da Ceccano (b), che i di lui Figliatoi in el Medicano (e) di Coresso (e di Luglio prefero Sora, ed altri Luoghi fino a Ceperano. Andò Ruggieri a Monte Cafino, e levato a que Monaci Monet Corvo, con pretenderlo fuo, diede loro in cambio la Roc-

ca di Bantra.

TENNE poficia il Re un Parlamento in Ariano, dove proibicon rigorofe pene lo fipendere nel Regno fuo le Romefine, cioò a mio credere la moneta battuta in Roma; e ne fufitito dell'altra battuta da lui di lega molto inferiore, a cui dicde il nome di Dueato; e denari di rame, tre de 'quali valeano una Romefina: il che recò un incredibil danno a tutto il fuo dominio, e fece univerfalmente defiderare la di lui morte. E perciocche avea comandato anche a i Beneventani di ricevere quella moneta, fene te

п

ni Ge

001

ch

M

12

alterò forte il Papa, e loro ordinò di non ubbidirlo. Appresso an- Exa Voig. dò il Re a Napoli per la prima volta. Fu con immento onore in- Ann. 1140. contrato da quella Nobiltà e Popolo fuori di Porta Capoana, e alla Porta ricevuto dal Clero con bella processione. L'addestrarono vari Nobili fino alla Chiefa maggiore, dove l'aspettava l'Arcivescovo Marino. Non mancò di far carezze e regali a quella Nobiltà, di visitar tutta la Città, e in una notte fece misurare il circuito della medefima, il quale si trovò allora di due mila e trecento fessantatrè passi. Nel di seguente dimandò a i Napoletani, quanto fosse il giro della lor Città, e non sapendolo dire alcuno, lo disse egli con ammirazione di turti. Sul principio poscia di Ottobre se ne tornò in Sicilia, lasciando in Puglia il Duca Ruggieri, e in Capoa il Principe Anfuso. Ci vien meno quì la narrativa di Falcone Beneventano con grave danno della Storia di que' paesi. Intenti i Genovesi, al pari d'altre Città libere d'Italia, ad ingrandire la lor Signoria, (a) nell' Anno presente con grande e- (a) Cassori fercito per mare e per terra andarono addoffo alla Città di Venti Annal, Gemiglia, e costrinsero tanto essa, come tutte le Castella di quel Contado a fortometterfi al loro dominio. Ma non fusfiste già ciò, che fotto quell' Anno è feritto ne gli Annali Pifani (b), cioè che (b) Annaquel Popolo ebbe guerra con Ruggieri Re di Sicilia, e tenne in Its Pifani iuo potere Napoli per fetre Anni: favola troppo groffolana .. Fu Rev. Italic. bensi in questi tempi per attestato del Dandolo (c) rottura fra il (c) Dandolo Popolo di Fano dall'un canto, e quei di Ravenna, Pefaro e Sini in Chronice gaglia dall' altro. Non potendo i Faneli relistere a tanti nemici, Rer, Italic. fecero i loro Confoli ricorfo a i Veneziani con promettere fedeltà e censo a Pietro Polano Doge, e concedere loro vari privilegi ed esenzioni nella loro Città : dal che mossi i Veneziani con una possente flotta andarono contro a i nemici di quel popolo, e li fecero desistere dalle offese. Intanto non mancava nè pure in Germania la guerra . Il Duca Guelfo VI. da che cessò di vivere Arrigo IV. Duca di Baviera e Sassonia suo fratello, mosse le pretenfioni fue fopra la Baviera, ficcome Ducato paterno ed avito, e fusseguentemente la guerra a Leopoldo, che n'era stato investito dal Re Corrado. (d) Mentre questi facea l'assedio di Falea, ec- (d) Que coti all' improvviso comparire il Duca Guelfo colle sue schiere, Frisingons. che gli diede una rotta, e l'astrinse alla suga nel di 3. d'Agosto . Abbas Ur-Ma avendo voluto lo stesso Guelso dar battaglia anche al Re Cor- stergensis. rado, che assediava Winsperg, rimase sbaragliato, e dovette suggire . Questo ho voluto riferire , perchè si tratta d'un Principe

Exa Volg. della linea Germanica de Principi Estensi, il quale non lasciò dor-ANN-1140 mire per questo esso Re Corrado, con successivamente continuar la guerra contra di lui. Confermò in quest' Anno esso Re a i Piacentini il Privilegio di battere moneta, come costa dal suo Diplo-

(a) Loca: ma, riferito da Úmberto Locati (a).

gin. Placent. Chronicon Placentin. Tom. XII. Rev. Italic.

Anno di Cristo MCXLI. Indizione iv.

d' Innocenzo II. Papa 12.

di Corrado III. Re di German. e d'Italia 4.

N questi tempi resta quasti assatu al buio la Storia d'Italia, per mancanza di Scrittori, o per meglio dire, delle antiche in devadale, d'Italia ostinatamente faccano guerra l'una contro l'altra, Lucendulus (d'Italia ostinatamente faccano guerra l'una contro l'altra, Lucendulus (d'Italia), d'Italia ostinatamente saccano guerra l'una contro l'altra, Lucendulus (d'Italia), d'Italia ostinatamente su l'acqui antiche d'Italia. Veronense, Mediolanense implacabili odio Comense, perdere conabatura. Abbiam veduto già, quanti anni prima fosse cossistante delle calla della contra d

mabantur. Abbiam veduto già, quanti anni prima sosse cesta la guerra fra siliante se Comachi: col totale abbassamento de gli ultimi. La guerra de Pisani e Lucchessi fi ravvivò mosto più tardis, siccome vedremo. Crede il Cardinale suddetto, che a quest' Anno appartenga quella del Popolo Romano contra del Popolo di (compresi. Tivoli, narrata da Ottone Friungense (c). Ma per attestato di simpossi in Sicando succede del a (d) nell' Anno seguente. Non fisa il perche sono di contra del contra del perche sono di contra del contra del perche sono di contra del contra del perche sono si su si perche sono di contra del contra del perche sono di contra del perche sono di contra del contra del contra del perche sono di contra del perc

Cio. Ish. 7. 1a Città di Tivoli da gran tempo fi manteneva disubbidiente e ricontrol della Porte della Porte della Porte pare e dificordia inforte a cassion del in Chemic. confini e d'ingiurie e danni fra quel Popolo e i Romani. Non po-Tom. 1911. tendo Innocenzo II. colle buone ridutri alla conofeenza del loro Ren. Ishii dovere, a vera fulminato molto prima d'ora la focumnica contra

d'elli. Jam per multum semporis Tyburtinos excommunicaverat, a alisi modis prefferat i ono parole el diudetto Friingense. Però non aspettò il Papa a quest' Anno a scomunicarii, come preter l'assedio a Tivoli, e v'andarono con grande sforzo, già persuad di divorar quel Popolo. Ma il Romani d'allora erano bendirente da quelli del tempo antico. Poco dianzi voleano muover guerra di muovo al Re Ruggieri, se il Papa più faggio di loro avesse acconsentito. Nè pur tennero faldo contra il solo Popolo di Tivoli. Uscito questo animosamente della Città, ed attaccata la mischia con gli affediani, li caricò à s'otre, che gli affrisse a

vol:

voltare vergognofamente le spalle, e a lasciare indietro un ricco Esa Volta. bottino. Per questo accidente finistro implacabili divennero i Ro- Anni 1141. mani contra di quel Popolo. Da gran tempo ancora bolliva discordia fra i Veronesi e Padovani (a); e perciocchè i primi avea- (a) Otto no divertito dal suo alveo il Fiume Adige con pregiudizio de in Giornes. gli altri, si venne circa questi medesimi tempi ad una sanguinosa battaglia fra loro, Si dichiarò la fortuna in favore de'Veronesi . Sul campo restò gran copia di Padovani , moltissimi surono i prigioni; ma costò questa vittoria assai caro a gli stessi vincitori. Abbiamo dall' Anonimo Casinense (b), che in quest' (b) Aronim. Anno ancora il Re Ruggieri venne in Puglia, e si portò al Mo- Casimentis. nistero di Monte Casino; e giacche Dio avea restituita la pace Res. Italie. in tutti i fuoi domini, attefe a farvi efercitar la giustizia, e a levarne le prepotenze e gli abuli. Vien ciò afferito da Romoaldo Salernitano colle seguenti parole (c): Rex autem Rogerius (c) Romualin Regno suo perfecta pacis tranquillisate potitus, pro conservan dut Salenida pace Camerarios & Justiciarios per sosam terram instituit; Tom. VII. malas consuesudines de medio abstulis.

Anno di Cristo MCXLII. Indizione v. d' Innocenzo II. Papa 13. di CORRADO III. Re di German, e d'Italia s.

ONTINUANDO nella lor contumacia i Cittadini di Tivoa li, per testimonianza di Sicardo (d), assediò il Pontefice (d) Sicardus in quest' Anno co i Romani la loro Città. Nulla dice dell'esito in Céronico. di quell'imprefa lo Storico suddetto, lasciando in dubbio, se questo sia l'assedio infelice, di cui s'è parlato nell' Anno precedente, o pure un altro. Abbiam di certo da Ottone Frifingense, che Papa Innocenzo li ridusse a tali angustie, che surono forzati a capitolare e fottometterli, ma non so se nel presente o pure nel susseguente Anno. Ho io prodotto il giuramento prestato ad esso Pontefice da quel Popolo, in cui si legge (e): (e) Antique. Civitatem Tiburtinam, Donnicaturas, & Regalia, que Roma- Differt. 72. ni Pontifices ibidem babuerunt , & munitionem Pontis Lucani , Vicovarum, Sanctum Polum, Caftellum Boverani, Cantalupum, Burdellum, Cicilianum, O alia Regalia beati Petri, que babet, adjutor erit ad resinendum &c. Comitatum quoque & Re-Storiam ejusdem Civitatis Tiburtina in potestatem Domni Papa Tomo VI.

ζ

u

2.

FRAVela Innocentii, & Successorum ejus, libere dimittam &c. Di gravi Annitique difordini produffe un tale aggiustamento, siccome vedremo all' Anno feguente. Non poteano digerire i Modenesi, che la Terra e Badia di Nonantola, posta nel loro Contado, si fosse data

a i Bolognesi. Però nel presente andarono a campo fotto quella (a) Cronica Terra (a), malmettendo tutti i fuoi contorni. A tale avvifo udi Eologna fcl in campagna l'esercito de' Bolognesi; il che su cagione, che Rev. Italie, i Modeneli, lafciato l'affedio, marciarono contra d'essi. In Val-Anna', ve. le di Reno, o pure in Valle di Lavino s'affrontarono le due nenf. T.IX. Armate, e sconfitta rimase la Modenese. Gran quantità di pri-Rer. Italie, gioni fu condotta a Bologna. Dopo la Pafqua dell' Anno prefen-

(h) Dodech, te il Re Corrado tenne una gran Dieta in Francoforte (b), doalfrendie, ve si trovarono quasi tutti i Principi della Germania, e vennero anche i Saffoni ad umiliarli a lui, che li ricevette in fua gra-Scot.

zia. Allora fu, ch'egli confermò il Ducato della Saffonia al giovinetto Duca Arrigo sopranominato Leone Estense-Guelso, e induffe la di lui Madre Geleruda Figlinola del fu Imperador Lottario a passare alle seconde nozze con Arrigo, Fratello del Duca Leopoldo, e a questo Arrigo concedè il Ducato della Baviera: (c) Abbas (c) il che su un seminario di discordie. Imperocche Guelfo VI. L'Iftergens. Duca, Zio paterno del suddetto Arrigo Leone, pretendendo in-

debitamente tolta la Baviera alla fua Cafa, continuò la guerra contra di questo novello Duca, e su gli occhi suoi entrato in quella Provincia, le diede un gran guasto. Arrigo il Bavaro anch'egli per vendicarsi passò a distruggere le ville e fortezze de gli aderenti al Duca Guelfo; e così andò feguitando per qualche Anno la guerra con varie vicende. Stava da lungi offervan-(d) Godefri- do questo suoco il Re Ruggieri (d), e temendo che cessara tal guerra il Re Corrado potesse calare in Italia armato a'suoi danni, seppe animare il Duca Guelso a continuar la gara, singulis-

dus Viserbienfis in Panibeo.

que annis mille Marcas se ob boc daturum juramento confirmavir. Anche il Re d'Ungheria per paura di Corrado, invitò alla sua Corte esso Duca Guelso VI. daraque pecunia non modica, ac deinceps omni anno dandam pollicens, ad rebellandum nibilominus instigat. Con tal vigore, senza mai stancarsi, proseguì dipoi esso Duca Guelso ad infestare tanto il Re, quanto il Duca di Baviera, che Corrado non potè mai trovar tempo ed agio per passare in Italia a prendere la Corona.

Anno

Anno di Cristo MCXLIII. Indizione VI.

di CELESTINO II. Papa 1.

di CORRADO III. Re di German, e d' Ital. 6.

SIA che nell'Anno precedente, o pure nel presente, il Exa Volg-Popolo di Tivoli tornasse all'ubbidienza di Papa Innocenzo II. certo è, che per l'indulgenza usata da lui con essi, il Popolo Romano diede principio a molte scandalose novità in pregiudizio dell'antichissima signoria ed autorità temporale de' Papi. Erano si fieramente inviperiti i Romani contra de'Tivolefi, (a) che quando si trattò di capitolar con essi, pretesero che il (a)OnoFri-Papa non li ricevesse in grazia se non col patto di smantellar Giron. 1.7. le mura della lor Città, e di mandare dispersi fuori d'essa gli cap. 27. abitanti. A questa irragionevole ed inumana pretensione non potè acconfentire il benignissimo Pontesice; perciò i Romani gonfj di superbia rivolsero anche contra del buon Pontefice lo idegno & odio loro. Fatta dunque una fedizione, e corfi a folla in Campidoglio col pretesto di rinovar l'antica gloria della Città, ristabilirono il Senato, che da gran tempo era scaduto, e senza rispetto alcuno al Papa loro Signore, intimarono di nuovo la guerra a Tivoli. Abbiam più volte veduta menzione del Senato Romano anche a' tempi di Carlo Magno, e ne' fuffeguenti Secoli; ma fenza fapere, qual fosse la di lui autorità in que' tempi, nè quando esso fosse dipoi abbattuto da i Papi. Non volevano i Romani di questi tempi esser da meno de lor Predecessori. Il male su, che non guardarono misure, ed assuntero una specie di Sovranità. Nulla tralasciò il Pontesice di esortazioni, e minaccie, per fermare i passi a questa specie di ribellione; adoperò anche i regali; ma indarno tutto: sì grande era la foga del Popolo, e massimamente della Nobilià. Edecco germogliar le fementi delle perverse dottrine, lasciate in quella Città da Arnaldo da Brescia. E' da credere, che sì satti sconcerti fervissero a conturbare non men l'animo, che la sanità di Papa Innocenzo II. In fatti caduto egli infermo, paísò nel dì 24. di Settembre dell' Anno presente a miglior vita, lasciando sulla Terra un'immortal memoria delle sue rare doti, e massimamente della sua incomparabile Prudenza e Benignità; e dall' aver anche proccurata la riforma del Clero, con fustituire dovunque pote a i Canonici Secolari i Regolari. Furono ancora

O00 2

Anni 143 cofe il tetto della Bafilica Lateranenfe, che era caduto, con avergli il Re Ruggieri fomministrate le grandiole occorrenti travi. Ebbe tepoltura in esta Chiefa in un avello di porsido. In luogo fuo da li a tre giorni fu eletto Papa Guido Cardinale di S. Marco, di nazione Tofcano del Castello di Felicità ( forfe Città di Castello ) che assunse il nome di Celestino II. secondo il costome di questi tempi, ne'quali si ricreava il nome de'celebri Pentefici, che fiorirono ne' primi Secoli della Chiefa. Que-[a] Romnal- Ro Pontefice, tecondo l'attestato di Romoaldo Salernitano [a].

dia Salera, ricusò di confermare la concordia stabilità fra il fuo Predeces-Tom. VII. fore, e il Re Ruggieri, e perciò fra loro inforfe mala intelligen-Res. Italie. 2a. Circa questi tempi, per testimonianza del Dandolo [b], in Chronico nacque lite fra i Veneziani e Padovani a cagione di un taglio

Tom. XII. nel fiume Brenta, fatto non lungi da Sant' Ilario da i fecondi con danno de i primi. Spedì Pierro Polano Ambasciatori a Padova per chiederne conto. Fu loro data una risposta assai arrogante. Il perchè i Veneziani colle lor forze ulcirono a farsi giustizia, ed azzustatisi co i Padovani alla Tomba, diedero loro una rotta, e condustero circa trecento di que' Nobili presi nella battaglia a Venezia. Poscia iti cola gli Ambasciatori de' Padovani, dopo aver protestato, che non per far dispiacere o danno al Popolo Veneziano, era feguito quel taglio, si rimile fra loro l'amicizia, e concordia primiera. Abbiamo pa-[c] Anony rimente dall' Anonimo Casinense [c], che il Re Ruggieri pormost Calin, tatoli in quest'Anno al Monistero di Monte Calino, la sece al-

Res. Italie. la Turchesca, con levare da quel facro Luogo tutto il Tesoro, lasciandovi solamente la Croce dell' Altar maggiore col Ciborio, che doveva effere d'argento, e tre tavole da Altare. Restano ignoti i pretesti di quelta scelleraggine; se non che anticamente erano troppo suggette all'ingordigia e avarizia de' Principi le ricchezze delle Chiefe. S'impadronirono parimente i Figliuoli d'esso Re della Provincia di Marsi, e per attestato di

[d] Johann. Giovanni da Ceccano [d], anche della Terra d'Arce: il che de Geceano probabilmente fu origine de diffapori inforti fra lui e Papa Celestino.

Anno

P

(

ı

d

L

9 5 1

Anno di Cristo MCXLIV. Indizione VII. di Lucio II. Papa 1.

ERA Vo'g. Ann 1144

di CORRADO III. Re di German. e d'Italia 7.

ERMINO' in quest' Anno il fuo breve Pontificato Papa Celestino II. non essendo egli giunto a governar la Chiesa di Dio a cinque Mesi e mezzo. Nel di o, di Marzo diede egli fine a fuoi giorni. Venne poscia eletto Pontesice nel dì 12. dello stelso Mele Gherardo de Caccianemici, Bolognese di Patria, già Canonico Regolare, e poi Cardinale di Santa Croce (a). Da Papa (a) Cardin. Innocenzo II. per la fua abilità era stato costituito Cancelliere de Aragon. della Santa Romana Chiefa . Prese il nome di Lucio II. Scrive cii II. Romoaldo Salernitano (b), che il Re Ruggieri fece gran festa per (b) Romal'esaltazione di questo Papa, per esser egli suo Compadre, e mol- lemitan. ia to amico, sperando perciò di averlo in tutto savorevole. Nè tar- Chronico. dò egli a spedire i suoi Ambasciatori a prestargli ubbidienza, e a pregarlo di voler venire sino a i confini, cioè a Ceperano per un comune abboccamento. Andò il Papa, e il Re venuto per mare a Gaeta, si portò poscia ad incontrarlo a Ceperano. Gran dibattimento feguì fra loro intorno la pace, ed inclinava il Papa alla concordia; ma ripugnando i Cardinali, si sciosse il congresso senza conclusione alcuna. Ruggieri bollendo per la collera, se ne tornò in Sicilia; ma pria di muoversi ordinò a Ruggieri Duca di Puglia fuo Figliuolo di farne rifentimento. Fu ubbidito. Entrà questi con un copioso esercito nella Campania Romana, o sia in Terra di Lavoro, e diede il facco a tutte quelle contrade fino a Ferento; ma forse sarà ivi scritto Ferentino; dopo di che se ne tornò in Puglia. Così toccò, come d'ordinario fuccede, a gl'infelici Popoli il far penitenza de' falli altrui. Abbiamo dall' Anonimo Calinenfe, che il Re Ruggieri venne a Monte Calino, e quivi si abboccò col Papa, e che ie ne partì in discordia, con poscia prendere parte della Campania con Terracina. Affediò anche Veroli. Deinde quodam pallo falto, quod ceperar, reddidir. Sembra dunque, che seguisse dipoi fra loro qualche aggiustamento. Morì in quest Anno Anfuso, o sia Alfonso Principe di Capoa e Napoli, Figliuolo secondogenito di Ruggieri Re di Sicilia. A lui su sustituito in que' Principati Guglielmo, terzogenito del Re medelimo. In questi giorni sempre più avanzandosi l'ardire de' Romani, oltre all'erezion del Senato, fu anche eletto Capo d'esso Senato, o sia

Exa Volg. Patrizio, Giordano Figliuolo di Pier Leone, Fratello a mio cre-Ann. 1144 dere del desunto Antipapa Anacleto: il che ci fa intendere, esfere fenza fondamento ciò, che alcuni hanno scritto, che la Famiglia di Pier Leone su sterminata in Roma. Una parte del popolo minore teneva co i Senatori; e poco mancava ad una patente ribellione. Abbiamo da Otton Frifingense (a), [giacche con-

cap. 29.

Cir. lib. 7. vien mendicare da gli Scrittori stranieri le cose nostre I che in questi tempi la pazza discordia sguazzava per le Città d'Italia. Afpirava cadauna d'effe alla superiorità, e pareva a ciascuna troppo ristretto il suo dominio, nè restava maniera d'allargarlo, se non con pelare o foggiogare i vicini. Durava tuttavia la gara fra i Veneziani e Ravennati, che vicendevolmente si danneggiavano per terra e per mare. I Veronesi uniti co i Vicentini facevano guerra a i Padovani collegati co' Trivifani; e probabilmente quest' Anno fu quello, in cui mifero a ferro e fuoco le Castella e le campagne di Trivigi. Maggiore era l'incendio in Tofcana per la guerra, che da gran tempo andava ripullulando fra i Pifani e Lucchefi. la quale involfe in quell'incendio anche le Città circonvicine. Non v'era Città libera, che in sì fatte turbolenze non facesse delle Leghe con altre Città, per ottenere aiuto. E queste facilmente v'entravano, per non veder crescere di troppo una Città confinante colla depressione dell'altre.

ERANO in Lega i Lucchesi co i Sanesi; i Fiorentini co i Pisani. L'ofte de' Fiorentini insieme con Ulrico, o sia Ulderico Marchese di Toscana, corse fino alle porte di Siena, e ne bruciò i Borghi. Trovandosi in tali strettezze i Sanesi ricorfero per aiuto a i Lucchesi, i quali sì per sovvenire a quella Città collegata, come ancora per sostenere il Conse Guido Guerra, che era malmenato da gli stessi Fiorentini, si dichiararono contro a Firenze. All' incontro i Pisani a richiesta de' Fiorentini uscirono in campagna. Un fiero guasto su dato da essi e da' Fiorentini alle Castella e Ville del suddetto Conte Guido . I Sanesi, che erano venuti per saccheggiare il Contado di Firenze, colti in un' imboscata, quasi tutti vi rimalero prigioni . Più rabbiofa riuscì la guerra fra i Pifani e Lucchefi. Moltiffimi dall'una e dall'altra parte vi lafciarono la vita; ma innumerabili furono riferbati alle miferie di una lunghissima prigionia. Lo Storico suddetto, cioè Ottone Vescovo di Frifinga, attesta di averli veduti da l'a qualche anno così squallidi e macilenti nelle pubbliche carceri, che cavavano le lagrime da chiunque paffava per di là : fegno che non vi doveva essere

cartello di cambio fra loro, o che ebbero la peggio i Lucchefi, nè Era Volta restò ad essi maniera di redimere i suoi. Da gli Annali Pisani ANN. 1141-(a) abbiamo, che la guerra fra questi due Popoli su per ca- (a) Annales gione delle due Castella di Aginolfo e di Vurno, e d'altre Ter- Pifani T.V. re, che l'una Citià all'altra aveva occupato. Misero i Pisani a fuoco quasi tutto il territorio di Lucca, presero il Castello dell' Isola di Palude con trecento Cittadini Lucchesi, e seguitò poi la guerra anche de gli anni parecchi. Per testimonianza ancora del Dandolo (b), crebbe in questi tempi la nemicizia fra i Vene- (b)Dandul. ziani e Pilani, e dovunque s'incontrarono per mare, l'una Na-in Chronic. zione all'altra fece quanti danni ed oltraggi potè. Ma s'inter- Rev. Italia. pole Papa Lucio, e pare che li pacificalle infieme. Erano anche in rotta i Modenesi co'Bolognesi (e), perchè nell'Anno ad- (c) Annal. dietro il Castello di Savignano per tradimento s' era dato a gli venezaliaultimi. Se noi avessimo le Storie di molte altre Città d'Italia, tinensi. forse ne troveremmo la maggior parte involte in altre guerre Rev. Italia. per questi tempi. Il Re Corrado per conto dell' Italia era , come non vi fosse; e però senza verun freno ogni Città possente insolentiva contra dell'altre. Ricavasi ancora da una Lettera di Pietro Abbase di Clugn', (d) che venendo egli nell' Anno fe- (d) Fetrat guente [ per la via probabilmente di Pontremoli ] a Roma per Claniacenfa vifitar Papa Eugenio III. fu nel viaggio svaligiato da un Marchele Obizzo [ forle Malaspina ]; ma ricorso egli a' Piacentini, questi colla forza obbligarono quel Marchele e tutti i suoi fgherri a dargli foddisfazione, con restituirgli tutto fino a un soldo. E così van le cofe del Mondo. Pareva un gran dono la Libertà ricuperata da i Popoli Italiani; e pur questa servì a renderli più infelici. Per attestato del Malvezzi (e), la Città di (e) Malvec-Brefcia in questi medesimi tempi pat) un suriosissimo incendio, gius Chron. per cui fu fatto un verfo: Rer. Italic.

Plangitur immodicis succensa Brixia stammis.

Anno di Cristo MCXLV. Indizione VIII.

di Eugenio III. Papa 1.

di CORRADO III. Re di German. e d'Italia 8.

E BBE fine in quest' Anno la vita e il breve Pontificato di de' Aragon.
Papa Lucio II. Se vogliamo prestar sede all' Autore, con- cii II. Se tervato a noi dal Cardinale d'Aragona (f), egli ficcome nomo Tom. Ill.

ExaVols prudente e coraggiofo, dopo aver ben prese le sue misure co i Anx.1145. fautori della maesta Pontificia, messa insieme una mano d'armati, ssorzò i Nobili Romani, che contra il divieto del suo Predecessore Innocenzo II. aveano istituito il Senato, ad uscire del Campidoglio, e ad abiurare la novità da lor fatta. Non la (a) Godefre racconta così questa saccenda Gotifredo da Viterbo (a), Stori-

vuentienju co del presente Secolo. Secondo lui, questo Papa ascese bensì accompagnato da alquante foldatesche nel Campidoglio, risoluto di cacciar di la vituperofamente i Senatori. Ma il Senato e Popolo Romano avendo dato all' armi, ripulfarono in un momento il Papa con tutti i suoi aderenti. Anzi su sì esorbitante il tumulto loro, che esso Pontefice percosso da più sassate, finchè sopravisse [il che su poco ] non potè più sedere nella Cattedra fua. Ch'egli fosse colpito da un fasso, l'afferma ancora un altro (b) Bar, in Scrittore, accennato dal Cardinal Baronio (b): laonde dopo po-

Annal. Ecc. chi giorni infermatofi dovette foccombere all'imperio della morte. Mancò egli di vita nel dì 25, di Febbraio, dopo aver quasi risabbricata di pianta e arricchita di molto la Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, di cui era stato Titolare. Servì la di lui morte a rendere più che mai orgogliofa quella fazione di Nobili Romani, che s'era rivoltata contra de'sommi Pontefici, e che stabilì più fortemente l'unione ed autorità del Senato Romano nel Campidoglio. In mezzo a questi tumulii non trovandosi in piena libertà il sacro Collegio de' Cardinali, si raunò nella Chiefa di S. Cefario, e quivi di comune confenso elesse Papa nel dì 27. di Febbraio Bernardo Pilano, Abbate Cistercienfe di Santo Anastasio, Discepolo ne gli anni addietro di S. Bernardo, uomo di molta bontà di vita. Era questi tenuto per uomo più tosto semplice ; ma per ispezial grazia del Cielo riuscì dipoi un eloquente e valoroso Pontefice. Prese il nome di (c) Cardin. Eugenio III. (c) e condotto alla Basilica Lateranense, su quivi

de Arason. intronizzato. Si disponeva egli a ricevere nella seguente Domegenii III. nica la confecrazione in S. Pietro, fecondo l'antica confuetudine; ma inteso, che i Senatori meditavano d'opporsi, e d'impugnare la di lui elezione, qualora ricufaffe di confermar coll'autorità Apostolica la rinovazione da lor fatta del Senato: in tempo di notte, accompagnato da pochi Cardinali, fegretamente uscì di Roma, e si ritirò alla Rocca di Monticelli, Congregati poscia nel d'i seguente gli altri Cardinali, che per timore dell' infuriato Popolo s'erano qua e là dispersi, se n'andò al celebre

V

le

tr.

Monistero di Farfa nella Sabina, e quivi nel dì 4. di Marzo, ERA Voig. giorno di Domenica, fu folennemente consecrato. Andossene Ann. 1145. dipoi a Viterbo, dove celebrò la Santa Pasqua, e sermossi in quella Città per otto Messi. Torno in questo tempo a Roma l' Eresiarca Arnaldo da Brescia, e spargendo con piena libertà il veleno della sua dottrina (a), aggiunse nuovi sproni alla No-(a)DitoFribiltà Romana per privare della loro autorità i sommi Pontesi- singensii de ci. Andava costui predicando, che si dovea rifabbricare il Cam-derici, 1.2. pidoglio, rimettere in Roma non folo il Senato, ma anche l'eap. 20. Ordine Equestre, come su al tempo de gli antichi Romani; in Ligurdiz. nè dovere il Papa impacciarsi nel governo temporale, ma contentarsi dello spirituale. Tal piede presero questi velenosi insegnamenti, figurandosi coloro di dover vedere di nuovo Roma padrona del Mondo, che l'inferocito Popolo si diede ad atterrare i magnifici Palazzi e le Torri non solamente di que' Nobili, che abborrivano questa sacrilega novità, ma anche de'Cardinali; alcuni de' quali in oltre riportarono delle ferite dalla matta plebe, che non conosce ne'suoi trasporti misura. Abolirono in oltre i Romani (b) la Dignità del Prefetto di Roma; (b) one obbligarono tutti i Nobili Cittadini a giurar suggezione al lo. Frisingens. ro Patrizio Giordano, Figliuolo di Pier Leone, ed incastellaro- 1.7. cap. 31. no, cioè ridussero in fortezza la Basilica Vaticana, con far poscia delle avanie, e dar anche delle ferite a i pellegrini, che per divozione colà concorrevano. Il Pontefice Eugenio, dopo avere colla pazienza, e colle buone tentato in vano di frenar la disubbidienza de' Romani, venne alle brusche, con sulminare la scomunica contra di Giordano dichiarato Patrizio. Adoperò ancora gli altri rimedi efficaci della forza temporale, per metterli in dovere, avendo congiunte le sue armi con quelle del Popolo di Tivoli. Non finì dunque l'anno, che furono astretti i Romani ad una concordia, per cui si contentò il Papa, che sussistesse il Senato, come era in uso in tanti Secoli addietro, ma con obbligare i Romani ad abolire il Patrizio, a rimettere la dignità del Prefetto di Roma, e a prestare l'ubbidienza dovuta a i Pontefici, padroni legittimi di Roma. Ciò fatto, da Viterbo se ne tornò a Roma verso il Natale del Signore con immenso giubilo di quel Popolo e Clero (c), che gli sece un so- (c) Cardin. lenne incontro, cantando il Benedictus, qui venit in nomine Do- de Aragon. mini: il che può farci maraviglia per quel, che s'è prima ve- genii III. duto. Andato egli al Palazzo Lateranense, celebro dipoi con ma- Rer. Italie, Tomo VI.

Es. Voy. gnifica folennità e quiete di tutti la Festa del Natale. Appli-Anno il buon Pontesse a rimettere la pace fra i Pisani e Lucchssi: al qual fine scevenire in Italia Pierro Abbase di Clugh), personaggio di gran credito, secome costa da una Lettera d'esso Abbase citata all'Anno precedente. Ma qual essetto producesse un tal negozio, resta a noi ignoto.

Anno di Cristo MCXLVI. Indizione IX.

di Eugenio III. Papa 2.

di CORRADO III. Re di German. e d'Italia 9.

P OCA quiete trovò in Roma il Pontefice Eugenio. Troppo
erano esacribati gli animi del Popolo Romano contra quel-

Fishingensur no, perchè si smantellasse la nemica Cirtà; nè potendo egli reggere a tanta petulanza e fastidio, si ritirò di là dal Tevere, sorse in Castello Sant' Angelo, che era tenuto da gli altri Figliuoli di (b) Anony Pier Leone suoi sedeli . L'Anonimo Casinente (b) fotto l'Anno 1145. che è secondo noi il 1146. non so come scrive, che Papa Rev. Italie. Eugenio pacem cum Romanis reformans, muros Tiburtina Civitasis destrui pracepis. A me non si rende credibile questo fatto, perchè se il Pontefice sosse giunto ad accordar questa pretensione a i Romani, non avrebbono essi poi continuata la guerra co i Tiburtini, nè Papa Eugenio avrebbe abbandonata Roma, ficcome fece nell'Anno presente, per sottrarsi all'indiscretezza e alle violenze de'Romani. In fatti egli si part) assai disgustato da Roma. Il (c) Johann. troviamo in Sutri nel dì 25. di Aprile . (c) Per atteffato d'altri fe ne andò poscia a Viterbo, poscia a Siena, e secondo le Croni-(d) Tronsi che accennate dal Tronci (d), di la venne alla sua patria Pisa. Memor. If- Dall' Anonimo Casinense sappiamo (e), che egli si portò anche (e) Anony a Lucca, probabilmente per istabilir, se potea, la pace fra quelmus Cati-nenf. To.V. le due Repubbliche. Valicato poi l'Apennino, se è vero ciò che Rer. Italie. ne scrive il Sigonio , passò alla Città di Brescia , dove diede una Bolla X. Kalendas Septembris, in cui scrive al Popolo di Bologna di avere intimato a i Reggiani e Parmigiani di non porgere aiuto a i Modenesi contro la Badia di Nonantola; e perchè non aveano ubbidito, col confentimento de'Cardinali, del Patriarca d'Aqui-

leia, e di molti Vescovi, avea privato le loro Città della Dignità

(a) Otto lo di Tivoli. (a) Accecati da quest'odio, tutto di il tormentava-

Epi-

b

Episcopale. Temo io, che questa Bolla appartenga a gli Anni Ena Volge posteriori. Dalle Croniche di Piacenza abbiamo, ch'egli su in ANN.1140. quella Città, e di là s'inviò alla volta di Francia. Non fi può ben accertare, se vivente Papa Lucio II. o pur sotto il presente Papa Eugenio III, i nuovi Senatori di Roma scrivessero al Re Corrado, appellato Re de Romani, una Lettera, a noi conservata da Ottone da Frifinga (a). Gli fignificavano di avere ristabilito (a)Otto Friil Senato, come era a' tempi di Costantino e di Giustiniano; di fingensis de effere a lui fedeli, e di faticare indefessamente coll'unica mira di rie.L.1.6.28. esaltare la di lui dignità e persona, nulla più desiderando, che la venuta di lui a prendere la Corona Imperiale. L'avvifavano, che i Frangipani e i Figliuoli di Pier Leone seccetto che il loro Fratello Giordano ] e Tolomeo con altri, erano dichiarati in favore del Papa, e tenevano Castello Santo Angelo per impedire la coronazion d'effo Corrado; ma che effi rifabbricavano e fortificavano Ponte Molle in di lui fervigio. Aggiunfero, che il Papa e il Re di Sicilia tenevano ad una, andando d'accordo in non volere Corrado in Italia, e molto meno in Roma; ed è ben probabile, che Ruggieri anche da questa parte s'ingegnasse di contrariare alla venuta di Corrado, le cui armi poteano rinovar la fcena disgustofa dell'Imperadore Lottario. Scriveano essi Romani oltre a ciò, effere feguita concordia fra il Papa e lo stesso Ruggieri [ ciò fembra indicare l'accordo fatto da Papa Lucio II. nell'Anno 1144. I per cui il Pontefice avea conceduto a Ruggieri virgam, O annulum . Dalmaticam & Mitram atque fandalia, & ne ullum mittat in terram fuam Legatum, nifi quem Siculus petierit : il che viene interpretato da i Siciliani per un indizio della decantata lor Monarchia. Et Siculus dedit ei multam pecuniam pro detrimento vestro, O Romani Imperii. Ma il Re Corrado niun conto sece di tale rapprefentanza, affai informato del fistema delle cofe, e del buon cuore del Papa; anzi venuti a lui due Legati Pontifici, l'uno de' quali era Guido Pifano Cardinale e Cancelliere della fanta Romana Chiefa, per la rinovazion de gli antichi Privilegi, con tutto onore gli accettò e concedè quanto chiedevano. Si truova nell' Anno 1147. Cancelliere d'essa Romana Chiesa Guido Cardinale; ma non so dire, fe sia lo stesso. Abbiamo dalla Cronica di Fosfa nuova (b) fotto quest' Anno, che Romani venerunt super Ti- (b) Johann. burim. O multos ex cis decollaverunt. Anche i Genovesi (c) fe- de Cete. cero pruova del loro valore contra de Saraceni dominanti in Mino- Ital. Sacra rica, e Corfari di professione. Armarono ventidue galee, e mol- (c) C estari Exa Volg te altre navi con affai macchine militari, e Castelli di legname. Axx.1146. Generale di questa Flotta su lo stesso Cassaro, che diede principio a gli Annali di Genova'. Sbarcati nell' Isola di Minorica fanti e cavalli, diedero il guasto al paese, secero molti prigioni, presero la Città e la distrussero, ma dopo averne cavato un ricco bottino . Di la passarono ad Almeria, Città maritima della Spagna nel Regno di Granata, e postole l'assedio, cominciarono a flagellarla con petriere, gatti, ed altre macchine ufate in questi tempi. Veggendosi in mal punto quegl'Insedeli secero istanza per tregua o pace. Fu per la tregua accordato, che pagaffero cento tredici mila marabotini, e ne pagarono venticinque mila in quella notte. Stando i Genovesi intenti a veder numerare il danaro, ebbe agio il Re d'Almeria di falvarsi in due Galee col resto della somma accordata. Creò il Popolo d' Almeria la seguente mattina un altro Re, che ratificò la promessa antecedente; ma perchè non la mantenne nel tempo prescritto, i Genovesi secero quanto di male poterono al di suori della Città, ed accostandosi il verno, se ne tornarono con trionfo alla lor patria.

Noti potea star quieto in questi tempi Ruggieri Re di Sicilia, Principe agitato dallo spirito de Conquistatori. Giacche non potea stendersi dalla parte di Roma, per non disgustare il Papa, ne verso la Marca d'Ancona, per non tirarsi addosso lo sdegno del Re Corrado, determinò di portar la guerra addosso a i Mori d' Affrica. Pertanto con possente stotta sbarcò su quelle coste, assalì la Città di Tripoli, nido di Corsari; e tuttochè la trovasse sorte per sito, per buone mura e Torri, pure dopo aver presa l'Isola delle Gerbe, a forza d'armi s'insignor) di quella Città, con trucidar quanti v'erano alla difefa, e condurre le lor donne schiave in Sicilia . Il Padre Pagi [a] riserisce

Baron, ad questo satto all' Anno presente. Secondo Roberto dal Monte [6], bune Ann. ed anche per attestato dell' Anonimo Casinense [c], tal conquide Monte fta fi dovrebbe attribuire all'Anno precedente 1145. Altri poi [c] Anony ne parlano all' Anno 1147. come ha Noverio Scrittore Arabe, mu Cafin citato da esso Pagi; e questa è sorse la più verisimil opinione. Rev. Italie, Veramente per la Cronologia della Sicilia in questi tempi a noi mancano lumi ficuri. Penía il fuddetto Pagi, che appartenga

[d] Robert, all' Anno 1148. la guerra del Re Ruggieri contra di Manuello de Monte Imperador de Greci, e a quell' Anno veramente ne parla Rober-Affendie, to dal Monte [d]. Ma non è ficura la Cronologia di quell'Au-

tore.

ı

tore. Mette egli nello stesso Anno 1148. la presa d'Almeria in Exa Volg-Ispagna, e le conquiste fatte da esso Re Ruggieri nelle coste d' Ann. 1146. Affrica; e pur vedremo, che tali avventure fon da riferire all' Anno seguente 1147. Nè potendosi credere, che Ruggieri in uno stesso Anno guerreggiasse contro i Greci, e contro i Mori d' Affrica, m' induco io a credere, che in quest'Anno egli ostilmente entrasse nel dominio Greco. Con tale opinione meglio s'accorda Ottone Frifingenfe, che nara dipoi fatti accaduti nell' Anno 1147. Una Cronica del Monistero della Cava [a] mette effa guerra contro i Greci fotto lo stesso Anno [a] Côron. 1147. ma quivi ancora sono scorretti i numeri per colpa de' Cavense Copisti, e si conosce, che l'Autore avrà scritto 1146. perchè Rer. Italie. dopo aver narrata l'affunzione di Papa Eugenio nel 1145. racconta al feguente Anno la guerra della Grecia. Il motivo d' essa su, che passava da lungo tempo nemicizia fra gli Augusti Greci, e il Re Ruggieri, pretendendo sempre gl'Imperadori d'Oriente, che i Normanni indebitamente ritenessero in lor potere la Sicilia, ed ingiustamente avessero tolto all'Imperio Greco molte Città di Puglia e Calabria . Tentò Giovanni Comneno Imperadore, padre di Manuello, di sar Lega contra di Ruggieri col Re Corrado, ficcome abbiamo da Octone Frifingense [b]. [b] Otto Fri-Pierro Polano Doge di Venezia ne era mediatore, e venne an-lingenti. s. che per questo un' Ambasceria de' Greci in Germania. Ruggie- fiù Frideriri, per quanto scrive Roberto del Monte, mandò anch' egli i " L fuoi Ambasciatori a Costantinopoli, per ottener la pace; ma questi surono messi in prigione ad onta del diritto delle genti. Da tale affronto irritato forte il Re Ruggieri, spedì a mio credere nell' Anno presente una poderosa flotta nella Dalmazia e nell' Epiro, comandata da valorofi Capitani . Sbarcarono effi in Corfu, e con astuzia s'impadronirono di quella Città, e di tutta l'Isola. Lasciato ivi un buon presidio, e continuato il viaggio, faccheggiarono dipoi la Cefalonia, Corinto, Tebe, Atene, Negroponte, ed altri paesi del Greco Imperio [c]. Non [c] Dandul. si può dire l'immensità della preda d'oro, d'argento, e di ve- in Chren fti preziofe, che ne asportarono i vincitori Normanni . Alcune Rev. Italia. migliaia di Greci, nobili, e plebei, donne, e fanciulli, ed anche Giudei, surono condotti prigioni in Sicilia, e servirono a popolar molii luoghi, che scarseggiavano di gente. Sopra tutto notabil fu l'accortezza politica del Re Ruggieri, il quale fece prendere tutti quanti gli Artefici, che lavoravano in quelle

Exa Vole parti drapperie di seta, e li sece trasportare a Palermo. Pri-ANN.1146. ma non si lavoravano, se non in Grecia e in Ispagna gli sciamiti, e le stoffe di vari colori di feta, con oro ancora tessute. Costavano un occhio a chi de gl' Italiani ne voleva. Da lì innanzi fu introdotta in Sicilia questa bell'arte, che poi col tempo si diffuse per altre parti della nostra Europa, e rende men [2] Hogo caro il prezzo di sì fatte tele . Ugone Falcando [4] . Scrittore

Falcandus di questo Secolo, ne fauna vaga descrizione, come di cosa rara, nel principio dell'Opera fua. E tale fu il guadagno, che Reg. Italic. riportarono i Greci dalla nemicizia col Re Ruggieri. Trovavanfi in cattiva positura gli affari di Terra Santa in questi tempi, massimamente dappoiche gl' Insedeli aveano tolta a'Cristiani la nobil Città di Edessa in Soria. Ora per la zelante eloquenza di San Bernardo nell'Anno prefente Lodovico VII. Re di Francia, e Corrado III. Re di Germania prefero la Croce, e si obbligarono di marciare nell'Anno feguente con grandi forze, e coll' accompagnamento di copiofa Nobiltà in Levante a militare contra de nemici del nome Cristiano.

> Anno di Cristo MCXLVII. Indizione x. di Eugenio III. Papa 3. di CORRADO III. Re di German, e d' Ital. 10.

IN quest'Anno, principalmente per promuovere l'affare im-portante della Crociata, passò in Francia il buon Papa Eu-[b] Anony genio. [b] Fu ad incontrarlo il Re Lodovico VII. a Dijon , e inmut Cafin. sieme poi celebrarono la santa Pasqua in Parigi. Dopo la Pen-Rer. Italie. tecoste esso Re andò a prendere alla Chiesa di S. Dionigi, secon-[c] Sugarius do i riti d'allora, il bordone e la fearfella da Pellegrino, [c] in Pita Line e la bandiera appellata Orofiamma, e si mosse con gran comitiva di Prelati e Baroni, e col suo esercito andò ad imbarcara

[d]OmoFri- per paffare in Oriente. Fra gli altri seco conduste [d] De Ita-Ingensis in lia Amedeum Tauvinensem, Fratremque ejus Guilielmum Marc. 44 de Gr. chionem de Monte Ferrato avunculos suos. Come fossero Fratelflir Frider. li questi due Principi, quando si sa, che la Real Casa di Savoia era ben diversa da quella de' Marchesi di Monserrato, non si

[e] Guiche. comprende. Probabile è ciò, che il Guichenone [e] immagiredela Ma. no, cioè che fossero Fratelli uterini. Sarebbe da desiderare, che ifon de Saci fofvoye Tom.I.

ci fossero rimaste in maggior copia antiche memorie o notizie ERA Volg. di questi tempi, per meglio intendere quali stati possedessero, Ann. 1147. e quai perfonaggi avessero quelle due nobilissime Famiglie. E per conto del suddetto Guglielmo Marchese di Monferrato. non . voglio tacere, ch' egli ebbe per Moglie una Sorella del Re Corrado, attestandolo Sicardo Vescovo di Cremona [a], che fiorì [a] Sicard. ful fine di questo Secolo, la dove parlando del medesimo Cor-Cinonic. rado scrive: Cujus Soror Marchioni Guilielmo de Monte Ferra- Ret. Italia. so, nomine Julitta, fuit matrimonio copulata, ex qua quinque Filios genuit eximiis meritis, bac serie describendos, scilices Guilielmum, Conradum, Bonifacium, Fredericum, O Raynerium, quorum diversa fuere dona forsuna. Questa pare la prima volta, che i Marchefi di Monferrato portarono le loro armi in Oriente per la Fede di Gesti Cristo, dove poi si acquistarono tanta gloria e possanza, siccome andremo vedendo. Poco prima il Re Corrado s'era messo in arnese per marciare anch'egli in Oriente [b]. Tenne una general Dieta in Francoforte, do folomerive fece dichiarare Re il fanciullo Arrigo suo Figliuolo . Colà fingenf. 1.1. comparve il giovane Arrigo-Leone Guello-Estense, Duca di Saffonia, con fare istanza d'esfere reintegrato nel Ducato della Baviera, tolto a fuo Padre, e dato ad Arrigo Figliuolo di Leopoldo, con pretenderlo a sè dovuto per diritto d'eredità. Con sì buone parole trattò di questo affare il Re, che indusse il giovanetto Principe a sospendere questo interesse sino al suo risorno da Terra santa. Adunque dopo l'Ascensione il Re Corrado imprese il viaggio d'Oriente con un immenso esercito. Andarono spezialmente in compagnia di lui il suddetto Arrigo Duca di Baviera, Ottone Vescovo di Frisinga, Frasello uterino del medefimo Re Corrado, e Storico nobiliffimo di questi tempi, e Federigo iuniore suo Nipote, che su poi Imperadore. Suo padre Federigo Duca di Suevia, non avendo che questo Figliuolo, per troppo affanno di vederlo condotto via, da lì a non molto diede fine a' fuoi giorni . Pacificatofi ancora il Duca Guelfo, Zio paterno del Duca di Saffonia, col Re Corrado, e presa la Croce, andò anch' egli in questa facra spedizione. Arrivò il Re Corrado col fuo innumerabil efercito a Costantinopoli, dove Manuello Comneno, che aveva per Moglie una Sorella della Regina Geleruda, e però suo Cognato, gli usò di molte finezze, e fece de i gran regali. Ma a chi non è nota la fede de Greci? Promife affaissimo quell'Imperadore, e massimamente de i viveEra Volg. ri, ma nulla attenne (a). Anzi da che quel terribil nuvolo di

Ann. 11.47. Crociati fu paffato oltre allo Stretto, niuna furberia lasciò indui Salerni- tentata per farli perire, mantenendo anche intelligenza co i ran. Chron. Turchi. Io non mi fermerò punto nel racconto di queste inselici avventure, perchè nulla spettanti alla Storia d'Italia, e lascerò, che i Lettori consultino sopra ciò gli Scrittori della Guerra fanta. Felice all' incontro fu un'altra Crociata di Franzesi e Spagnuoli contra de' Saraceni di Spagna, fatta in quest' Anno. Vi accorfero dall'Italia i Pifani, ma principalmente i Ge-

(b) Cafferi novesi (b) con una poderosissima Flotta. Capitatane in quelle nnenf. l. z. parti anche un'altra, che andava in Terra santa, diede mano a far quelle conquiste. Presero Lisbona, Baeza, ed altre Città. La mira di quella facra Lega fopra tutto era la Città di Almeria, perchè infame ricettacolo di Corfari. Se crediamo a gli Annali di Genova, è dovuta al Popolo Genovese la gloria dell' espugnazione di quella Città, nel cui Castello risugiatisi venti mila Saraceni, si riscattarono a sorza d'oro. Ma gli Storici (c) Sando Spagnuoli (c) ci afficurano, che a quell'impresa intervennero

Alphonfi VII.

anche Alfonso Re di Spagna, il Re di Navarra, ed altri Popoli di quelle contrade, e di Francia. Ottone Frifingense scrive, che Almeria e Lisbona erano Città in sericorum pannorum opificio pranobilissima. In quest' Anno ancora il Re di Sicilia Ruggieri portò di nuovo la guerra in Affrica contra de' Mori. Abbiam detto, che nell' Anno precedente egli conquistò Tripoli. Forse in quest'Anno ciò avvenne. Nel quale certamente pare, ch'egli continuando le conquiste, come scrive Noveiro Storico (d) Pagin Arabe citato dal Padre Pagi (d), s'impadronì di Mahadia, chiamata Affrica dall' Anonimo Calinense (e), di Safaco, di (e) Anonym. Capfia, e d'altre Terre in quella Costa di Barberia, con renin Chronic. derle tributarie alla sua Corona. Secondo le Croniche di Bolo-

Hugo Fal. gna in quest Anno (f) quella Città pati un fierissimo incendio nella Settimana fanta . Sì nel Secolo precedente , che nel

Italic.

fie. dio nella Settimana lanta. 31 nel sociolo personale di (f) Manth, prefente s'ode la medefima difavventura d'altre Città, spezial-de di difficelle di legno. 3 nente nella Lombardia, segono che molte doveano effere allora des di afficelle di legno. XVIII.Rer. la case con tetto coperto di Scindule, cioè di afficelle di legno, ufate molto una volta, e facili a comunicar l'una all'altra il fuoco, oltre ad altre cafe coperte di paglia, ficcome ho dimoftrato nelle Antichità Italiane.

Anno

d

m

L

b

ā'n.

ķit

10 213 Anno di Cristo MCXLVIII. Indizione XI. di Eugenio III. Papa 4.

ERA Volg. ARRITAN.

di Corrapo III. Re di German, e d'Italia 11.

ELLA Quarefima di quest'Anno tenne Papa Eugenio un gran Concilio nella Città di Rems (a), dove furono pub- (a) Robert. blicati molti Canoni spettanti alla Disciplina Ecclesiastica, e su de Monte. chiamata all' esame la dottrina di Gilberto Vescovo di Poitiers . gen. d'alu. Dopo il Concilio andò il Pontefice a vifitar le infigni Badie di Cisterzio, e di Chiaravalle, e poscia s'inviò di ritorno in Italia. Si truova egli nel dì 7. di Luglio in Cremona, dove confermò i Privilegi della Badia di Tolla, e nel di 15. di Luglio in Brescia, fecondoche fi ricava da altra fua Bolla (b), e da una fua Lettera (b) Campi feritta al Clero Romano (c). Girolamo Rossi (d) rapporta un suo piacenza Breve, dato in Pifa nel di 10, di Novembre Indictione XII. In- Tom. I. carnationis Dominica MCXLIX, Pontificatus Domini Eugenii Pa-(c) Baron. pa III. Anno Quarto. Qui è l'Anno Pisano, e la nuova Indizio-bunc Ann. ne cominciata nel Settembre. Però appartenendo quel Documen-Histor. Reto all' Anno presente, in cui correva l'Anno Quarto del suo Pon. venn. lib. 5. tificato, vegniamo in cognizione, ch'esso Papa visitò nel viaggio la sua Patria Pisa. Un'altra simile Bolla da lui data nella stessa Città di Pisa XIIII. Kalendas Decembris Indictione XII. Incarnationis Dominica Anno MCXLVIII. ho io pubblicato (e). Ma (e) Autiqu. dovrebbe effere lo stesso Anno in tutte e due . Nella di lui Vita Difert.70. (f) altro non fi legge, fe non che, terminato il Concilio, ad Ur- (f) Cardino bem suam, O commissum sibi Populum, ductore Domino, incolu de dragon. mis remeavit. Ma o non entro, o pure non fi fermò in Roma . genii Illi. L'Anonimo Casinense (g) scrive, ch'egli venne a Viterbo. E da (2) Алопин. Romoaldo Salernitano abbiamo, che il suo soggiorno su in Tu Casinensis Tombi. Rer. scolo, o sia Tusculano. Erano tuttavia sconcertati gli affari fra lealicare lui e il Popolo Romano. Intanto dopo la perdita d'innumerabil gente il Re Corrado imbarcatoli arrivò nella fettimana di Pafqua a Tolemaide, appellata allora Acon. Altri de' suoi pervennero a Tiro e Sidone. (b) E Lodovico Ro di Francia anch' egli, dopo (h) Otto avere perduta buona parte de' suoi, verso la metà di Quaressima desentina de control. Fis. giunse ad Antiochia . Unitisi questi due Principi fra le Città di Ti- deici I. I.t. ro e di Tolemaide, per tre di affediarono Damasco, ed aveano cape 58, già presa la prima cinta delle mura; ma per frode de' Principi Cristiani d'Oriente, o sia de' Templarj, ed Ospitalieri, conven-Tomo VI. Qqq

FRA Volg ne ritirarfene [a]. Fu anche risoluto l'assedio di Ascalona, e vi

ANN.1148. stettero sotto parecchi giorni : senza frutto nondimeno, perchè la Città era fortiflima, ed entro stava il miglior nerbo de Sara-Changazé, ceni, ne mai vennero le milizie promesse da Gerusalemme. Però Res. Italia, dopo avere i due Monarchi infelicemente gittato tempo, danaro, e gente, fenza alcun profitto della Cristianità d'Oriente, troppo discotde, troppo data all'interesse e a i piaceri, ad aliro non più pensarono, che a ritornariene alle loro contrade. In questa spedizione caduto infermo Amedeo Conse di Morienna, Terzo di quefto nome presso gli Storici della Real Casa di Savoia, finì di vive-

[h'Guicle re nell' Ifola di Cipro. Il Guichenon [b] colla fua folita francheznen liffane de la Maif. Za rapporta la di lui morte all' Anno leguente; ma che questa de Saveye avvenisse piuttosto nel presente, si raccoglie da Bernardo di Gui-[c] Bernard, done , la dove scrive [c]: Amedeus Comes Marianenfis , cioè Gnidonis Maurianenfis, in Cypro Insula obiie, con raccontare dipoi gli af-Rer. Italis, fedj di Damasco e d'Ascalona, cerramente succeduti in quest' Anin Vn. En no . Ad Amedeo succedette nel dominio Umberco III, di lui Fi-

gliuolo. In quest' Anno da Raimondo Conte di Barcellona tolta fu a i Mori di Spagna l'importante Città di Tortofa; e quantunque sia qui mancante la Storia di Caffaro Genovese, pure altronde si sa, che i Genovesi ebbero mano in quella conquista, e ne riportarono per ricompenfa il dominio della terza parte di quella Citià, o pure il terzo della preda . Per quanto s'ha da gli anti-

[d] Anual. chi Annali di Modena [d] nel primo giorno di Luglio tota Civitin. Tom XI sas Musina calu combusta fuis. Rev. Isalic.

> Anno di Cristo MCXLIX. Indizione XII. di EUGENIO III. Papa 5.

di Corrado III. Re di German, e d'Italia 12.

URANDO tuttavia le controversie de' Romani con Papa Eugenio, questi colla forza cercò di metterli in dovere. Ro-[e] Robert. berto del Monte scrive fotto il presente Anno, che [e] Papa Ettde Monte append. ad genius in Isaliam regressus, cum Romanis vario eventu confligir. Sigibert. Per attestato di Romoaldo Salernitano [f], non mancò il Re ([Remuel-Ruggieri, da che ebbe inteso l'arrivo d'esso Papa nelle vicinanze san. Chron. di Roma, di spedirgli i suoi Ambasciatori per attestargli il suo Tom. VII.
Rev. Italie, offequio, ed offerirgli aiuto. Aveva già questo Pontefice fatta buona massa di combattenti, e guerreggiava contro i disubbidienti

ti

di

tig

C

00

L

Cer

ti Romani. Accettò volentieri il Pontefice l'esibizione del Reache Esa vole non tardò ad inviargli un corpo di foldatesche. Ciò che seguisse Ann. 1145. in tal guerra, le Storie, che abbiamo, nol dicono, se non che l'Anonimo Cafinense scrive [ a ], che Eugenius Papa Tusculanum [a] Anony ingressus, fulsus auxilio Rogerii Regis, Romanos sibi rebelles ex-mu Cassin. Dugnat. Intanto i due Re Corrado e Lodovico si misero in viag. Italicar. gio per tornare dalla Terra fanta alle lor case, portando con esfo loro nulla di gloria, e molto di rammarico. Fu anche un gran dire fra i Popoli Cristiani dell'infelicità di questa spedizione, perchè ranta gente s' era mossa di Francia, Germania, Inghilterra , & altri paefi , che pareano bastanti a subissar tutti gl'Infedeli d'Oriente. Spezialmente addosso a San Bernardo si scatenarono le lingue maldicenti de' Popoli, quasiche egli avesse temerariamente mandate al macello tante migliaia di persone, e si fosse ingannato nelle sue predizioni, con aver promesfo vittorie, che poi si convertirono in foli pianti. Non potè contenersi il santo Abbate dal sare una savia apologia del suo operato, e la fece ancora per lui Ottone Vescovo di Frisinga. Imbarcatofi il Re Corrado arrivò ne' confini dell' Acaia e della Tesfaglia, dove si trovava l'Imperador Manuello suo Cognato, che cortesemente l'accolse [b]. I patimenti in addietro satti e solouveris l'affanno, ch' egli seco portava, il secero cadere gravemente singenfilit. infermo, e gli convenne per forza prendere ivi ripofo per qual- fir Frider.t. che tempo. Spedì intanto innanzi Federigo iuniore. Nipote suo. acciocchè vegliaffe alla quiete dell' Imperio, giacchè abbiamo dall'Urspergense, che il Duca Guelso per la Calabria e Puglia ritornato in Germania [c], stette poco a ricominciar la guerra [c] Abbat contro la Baviera. Nel luo passaggio per la Sicilia aveva egli in Circunto.

ricevuto non folo grandi finezze dal Re Ruggieri, ma anche delle groffe fomme d'oro, acciocché mantenendo il finoso della guerra in Germania, non reflaffe tempo nè voglia al Re Corrado di venire in Italia, ficcome egli in fatti mediava, e davea anche averne concertata l'efecuzione coll'Imperador de' Greci, Venne podica Corrado, riftabilito che lu in falure, per l'Adriatico a Pola e ad Aquileia, e di la patsò in Germania.

It morivo appuno, per cui fi trovava in Acaia l' Augusto Comneno, era per vendicarsi del Re Ruggieri, che gli aveva occupata l'Ifola di Corsh, e dato il facco a tante altre Città e Luoghi del suo domino. Aveva egli, per teltimonianza di Nie 16 Norma cata Coniate [d], fatto venti dall'fasi, e da altri Luoghi quare signe. 1,7.

Qqq 2 te

Exa Vols, te Legioni aveva, ordinate nuove leve di foldati, allestite le vec-Anni 149. chie navi , e fabbricatone gran numero di nuove , di maniera che compose una formidabil Armata di circa mille legni, con dilegno ed anche con isperanza non solo di far vendenta, ma di riacquistar anche la Sicilia, Calabria, e Puglia. Chiamò in oltre i Veneziani in aiuto fuo, con accordar loro una Bolla d'o-(a) Dandal. ro, e Privilegi maggiori, che quei del tempo addietro (a). E-Ton. XII. ra allora Doge di Venezia Pietro Polano, e quelti in persona

Rer. Italie. con quanto sforzo potè di gente e di navi andò a congiugnersi colla Flotta Imperiale. Paísò dunque con sì potente apparato di guerra lo stesso Manuello Comneno Augusto in persona all' Isola di Corfu, e vigorosamente intraprese l'assedio di quella Città, dove si trovava un gagliardo presidio del Re Ruggieri, a cui non mancava coraggio e voglia di difendersi. Accadde, che in questi tempi Lodovico Re di Francia sciolse le vele da Terra fanta per ritornarfene al suo Regno. Erano indirizzate le prore verso la Sicilia, ma portò la disgrazia, che abbattutosi in parte della Flotta Greca, la quale andava scorrendo que'mari, su fatto prigione . Parve questa a i Condottieri d'essa Flotta una bella preda da ricavarne una grossa ranzone, e già erano in viaggio per condurre e presentare l'inselice Re al loro Imperadore. Aveva il Re Ruggieri messo in mare sessanta Galee benarmate, con ordine di scorrere contra de'suoi nemici. Ne era Ammiraglio Giorgio, appellato da altri Gregorio, il quale non ardì di andare a cimentarfi colla troppo superiore Armata de' Greci, assediante Corft, ma veleggiò alla volta di Cottantinopoli, dove attaccò il fuoco a que' Borghi, gittò factte [ non già

de Monte. ve il Dandolo ] contra del Palazzo Imperiale ; ed entrato per

Cuidonit, forza ne'giardini d'esfo Palazzo, per troseo ne portò via le frutta. Ora avvenne, che tornando indietro quella Flotta Siciliana, s'incontrò nel Convoglio Greco, che menava prigioniere il Re di Francia Lodovico. Venne alle mani co i Greci, li ruppe, ed ebbe la forte di rimettere in libertà quel Re, per le cui generole preghiere l' Ammiraglio Siciliano s'induste a rilasciar dalla prigionia molti Greci presi in tal congiuntura. Che gli Storici moderni della Francia vogliano diffimular questa avventura di un loro Re, può paffare; ma che si mettano a negarla, non ne so veder sufficiente ragione, quando abbiamo Storici antichi bastevoli ad assicurarcene. Fu condotto sano e sal-

(b) Roberto aureas, come ha Roberto del Monte (b) ma igneas, come scri-

¢

1

c

la Flor-

vo il Re Franzese forse a Palermo, come vuole Bernardo Teso- Era Volg. riere (a), ma certamente in Calabria nella Città di Potenza, (a) Bernard. dove si trovava il Re Ruggieri. Non lasciò indietro il Re Si- Thesaura ciliano finezza alcuna, per attelfare al Monarca Franzese la sua vius in Chr. benevolenza e il suo offequio. Gli fece molti regali, e onore Casinensia volmente il fece condurre e scortare per tutti i suoi Stati . Nel in Chronico. dì s. d' Ottobre arrivò il Re Lodovico al Monistero di Monte Cafino, ricevuto con grande onore da que'Monaci, e vi si fermò per tre dì. Continuato poscia il viaggio, trovò Papa Eugenio in Tufcolo, il quale, secondochè attesta Romoaldo Salernitano (b), ricordevole de favori a lui compartiti in Francia da ef- (b) Romaalfo Re, eum prous decuis, cum reverentia magna & bonore susce- Chronico pit, dona multa obsulit, O in pace ad propria redire permifit. Tom. VII. Ne fi dee tacere, che mentre questo Re fi trovava nella Terra Rer. Italie. di Ferentino (c), Gregorio Signor di Fumone andò per fargli (c) Johann. riverenza. Ma colto nel viaggio da Papa Eugenio, restò spo- de Ceccano gliato d'esso Castello di Fumone.

CON tal vigore intanto il Greco Augusto continuò l'assedio di Cotfù, (d) che finalmente lo costrinle alla resa, con accor- (d) Niceta dare a i difensori un'onesta capitolazione. Ma il Governator del-Hist.1.7. la Città Siciliano, o perchè maggiormente non si difese, come forle potea, o per altri motivi, temendo l'ira del Re Ruggieri, si acconciò co i Greci, nè volle più riveder la Sicilia. Perchè poscia una siera tempesta scompigliò l'Armata navale d'esfi Greci, con affondar anche non pochi Legni, l'Imperador Manuello non credette più tempo di tentar l'impresa di Sicilia. massimamente accostandosi il verno; e però sbarcate le genti alla Vallona, attefe a scaricare il suo sdegno contro a i Popoli della Servia, che durante questa guerra aveano satte varie scorrerie ne' paesi del suo Imperio. Tuttavia non finì questa guerra, fenza che la Flotta de' Veneziani e de' Greci venisse alle mani con quella del Re Ruggieri. Ben calda fu la zuffa, e la peggio toccò a i Siciliani, che lasciarono dicianove Galee in poter de'nemici . Pare che non s'accordi colle notizie finqu'i addotte la Cronologia di Andrea Dandolo, mentr' egli scrive, che Pietro Polano Doge di Venezia nell'Anno diciottesimo del suo Ducato, cioè nel 1148. dopo aver messa insieme l'Atmata per andare a Corfù, infermatoli, dopo aver dato il comando d'essa Flotra a Giovanni suo Fratello, e a Rinieri suo Figliuolo, se ne tornò a Venezia. Finita l'impresa di Corsu, si restitul quelEsa Vole, la Flotta vittoriofa alla patria, dove trovò già passato all'altra vita il Doge, in cui luogo su sustituito Domenico Morosino, perfonaggio di gran bontà e valore nell' Anno stesso 1148. Certo è, che nel presente 1149, succedette la guerra e ricuperazion di Corsù. Però converrà intendere, che i preparamenti di tale spedizione si facessero nel precedente Anno, in cui ancora mancò di vita Pietro Polano, trovato poi morto da i Capitani, che tornarono da quella felicissima impresa. Abbiamo poi da Romoaldo Salernitano, che quantunque il Re Ruggieri fomministrasse aiuti a Papa Eugenio III. e mandasse più Ambasciatori a lui, per istabilir seco una buona pace e concordia, pure nulla potè ottenere. Dio il visitò ancora con un altro fiagello in quest' Anno ; imperocchè per attestato dell' Anonimo Casinense , la morte gli rapl il primogenito suo Ruggieri, Duca di Puglia, in età di trent'anni con infinito cordoglio del Re suo padre. e di tutti i suoi Popoli . Vir speciosus O miles strenuus, pius , benignus, misericors, O a suo Populo multum dilectus, vien chiamato da Romoaldo. Lasciò questo Principe dopo di sè due piccioli Figliuoli, a lui procreati fuori di matrimonio da una nobil Dama, Figliuola di Roberto Conte di Lecce, appellati l'uno Tancredi, che su poi Re di Sicilia, e Guglielmo, de' quali fi parlera a suo tempo. Di cinque legittimi Figliuoli, che avez dianzi il Re Ruggieri, non restò in vita, se non Guglielmo suo quartogenito. Si può credere, che Papa Eugenio non adoperalle in vano la forza contra de recalcitranti Romani, al vedere, che feguì fra lui ed essi una concordia accennata dall' Anonimo Casinense con queste parole: Eugenius Papa pacem [ o sia paflum ] cum Romanis reformans , Romam reversus est . Anche Romoaldo Salernitano afferisce, che questo Pontefice, dopo esfere dimorato per qualche tempo in Tufcolo, fi compofe co' Romani, da'quali non meno che da'Senatori tutti fu con fommo onore qual Sovrano accolto. Ma poca fullistenza ebbe una tal pace. Io non so se si possa riposar sulla fede di Girolamo (2) Rabent Roffi (a), che a quest' Anno mette la guerra fatta da' Bolovenn. lib. 5- gnesi e Faentini alla Città d'Imola collegata co i Ravennati .

con impadronirse di S. Cassiano, e rimettere in piedi il Castello appellato d'Imola. Seguì, secondo quell' Autore, una battaglia fra i Popoli di Ravenna e Forlì dall'un canto, e i Faentini dall'altro con ispargimento di gran sangue da ambedue le parti. Ma nulla di ciò parlando gli Annali di Bologna, più si-

Pn

curo è il sospenderne la credenza. Abbiamo bensì dalle Cro-Esa Volt. niche di Piscenza (a), Parma e Cremona, che avendo in quest' ANN.1149. Anno i Piacentini affediato il Castello di Tabiano, accorsi i Par. Piacentini migiani e Cremonefi, diedero loro una grande foonfitta, di mo-Tom. XIII. do che la maggior parte d'essi Piacentini restò prigioniera. Gio-Ros Italia. vanni da Bazzano ne gli Annali di Modena (b), dopo aver no (b) Johann. tata la rotta suddetta de' Piacentini, aggiugne, che in quest' Annal. Ain Anno la Terra di Nonantola su distrutta da i Modenesi.

Anno di Cristo MCL. Indizione XIII. dl Eugenio III. Papa 6.

di CORRADO III. Re di German, e d'Ital. 12.

BENCHE' fosse seguita pace fra Papa Eugenio e i Romani, pure restando assai torbidi gli animi, nè desistendo il Pontefice dalla voglia di abbattere la novità del riffabilito Senato, fu egli di nuovo forzato a ritirarsi fuori di Roma, malcontento di quella Nobiltà. Abbiamo, ma non so ben dir se in quest' Anno, dall' Anonimo Calinense (c), che Eugenius Papa Urbe (c) Anovyegreffus, Campania moratus est; e da quello, che poi soggiu- mu Cafin. gne, affai si comprende, che per disgusti egli passò a Terra di Lavoro . Avez San Bernardo inviato ad esfo Papa nel precedente Anno il Primo Libro de Consideratione. Gl' inviò nel presente il Secondo, e poscia i tre altri di quella bellissima Opera. Prima nondimeno ch'egli uscisse di Roma, venne a visitarlo Pietro, celebre Abbate di Clugni, il quale attesta in una Lettera feritta a S. Bernardo (d), d'avere ricevuto di grandi onori e (d) Petrus fegni di benevolenza non folamente da esso Papa, le cui mira- Li.6. Epist. bili e savie maniere va descrivendo, ma anche dal Senato Ro- 46. mano, da i Vescovi, e da i Cardinali. Da che il Re Ruggieri vide nell'Anno addietro tutta la fua prole ridotta in un folo rampollo, cioè in Guglielmo, creato da lui o in questo, o in esso precedente Anno, Duca di Puglia, per desiderio d'aver altri Figlinoli a maggior ficurezza del fuo Regno, avea prefa per Moglie Sibilla Sorella di Odone II. Duca di Borgogna; (e) (e) Romante ma quelta Principessa colta su dalla morte nell' Anno presente, dai Salemifenza ch'ella desse alcun frutto del suo matrimonio. Pensando i Piacentini alla vendetta, e alla maniera di rifarsi del danno e della vergogna lor fatta nell'affedio di Tabiano da i Cre-

mo-

ExaVolg monesi nell'Anno precedente, (a) strinsero, o pure conferma-ANN.1150 rono Lega co i Milaneli con indurli a metterli in campagna coll'

(2) Annal. Cremonens, esercito loro contra d'essi Gremonesi. Così sece il Popolo di Mi-Tem. VII. lano. In questo mentre i Piacentini voltarono le lor armi e mac-Rer. Italie. chine contra il suddetto Castello di Tabiano, del quale in fine s'impadronirono, e tosto lo spianarono. Ben diverso su l'esito dell' Armata Milanefe. Venuta alle mani nel di cinque di Luglio coll' Armata Cremonese a Castelnuovo, su sorzata a voltar le spalle con perdita di molta gente e cavalli. Peggio anche le occorfe, perchè restò in mano de'vincitori il Carroccio loro. Era questo allora l'uso delle Città più forti d' Italia di uscire in campagna con questo Carroccio istituito, siccome già dicemmo, da Eriberto Arcivescovo di Milano nel Secolo precedente . Nè altro esso era, che un Carro tirato da due o tre paia di buoi, ornati di belle gualdrappe. V'era nel mezzo piantata un'antenna, tenente in cima la Croce, o pure il Crocefisso colla bandiera sventolante del Comune. Stava sopra d'essa qualche foldato, e intorno marciava di guardia il nerbo de'più robusti e valorosi combattenti. A guisa dell' Arca del Signore condotta in campo da gli Ebrei , era menato questo Carro . Al vederlo si rincorava l'esercito. Guai se cadeva in mano de' nemici: allora tutti a gambe. Grande impegno era il perderlo ; grandi maneggi si saceano per ricuperarlo. Circa questi (b) Dandu- tempi, per attestato del Dandolo (b), Domenico Moro sino Do-

lus in Cren. ge di Venezia inviò uno stuolo di cinquanta Galee ben armate Rer. Italie. fotto il comando di Domenico fuo Figliuolo e di Marino Gradenigo contro la Città di Pola ed altre dell' Istria, che erano divenute alloggio di Corfari, nè più ubbidivano a Venezia. Riu-

sch di mettere al dovere quella Città, poi Rovigno, Parenzo, Umago, Emonia, oggidì Città nuova. Secondo gli Annali Pi-(c) Annal. sani (c), in quest'Anno segut battaglia fra i Popoli di Pisa e Lucca colla totale disfatta e gran mortalità de Lucchesi. Ma Tom. VI. Res. Italie. non parlando di questo fatto gli Storici Pisani moderni, non

di Autore poco esatto. Abbiamo ancora dalla Cronica di Fossa (d) Johann. nuova (d), che Paga Eugenio nel Mese di Ottobre andò a Feder Gescano rentino, dove consecrò molti Arcivescovi e Vescovi. Anche Ro-Fofia nov. moaldo Salernitano (e) attesta, che Rex Rogerius Archiepisco-(c) Romapos & Episcopos serra sua a Papa Eugenio justis consecraria Ag-

paiono sicure tali notizie, e tanto più, che quegli Annali sono

terniran in giugne l'Autore d'effa Cronica , che la Città di Terracina fu

pre-

P

presa nel di 26, di Novembre, ma senza dire da chi. Senza dub- Era Voigebio dal Papa, a cui in quelle turbolenze s'era ribellata, o che Ann. 1150. era stata alienata da' suoi Antecessori, come chiaramente attessa l' Autore della sua Vita nella Raccolta del Cardinale d'Arago- de stragon, in Vit. Eu. genii III.

Anno di Cristo MCLI. Indizione XIV. di EUGENIO III. Papa 7. di Corrado III. Re di German, e d'Italia 14.

TERISIMILMENTE in quest' Anno il Re Ruggieri, voglioso pur di supplire con un nuovo maritaggio alla mancanza di tanti Figliuoli a lui rapiti dalla morte, per testimonianza di Romoaldo Salernitano, Beatricem filiam Comitis de Reteste in uxorem accepit, de qua filiam habuit, quam Constantiam appellavis. La notizia è d'importanza per le cose, che vedremo a fuo tempo dopo affaiffimi anni, ne'quali questa sua Figlia Costanza cagion fu di grandi mutazioni nella Sicilia. Volendo inoltre afsicurare il Regno a Guglielmo suo Figliuolo, in quest'Anno (b) il (b) Peredichiaro suo Collega e Re nel Mese di Maggio Biennio antequam ad Anonym. moreretur, dice Romoaldo (c); ed essendo morto Ruggieri sul Casinens. fine di Febbraio del 1154. parrebbe, che ciò appartenelle all'An-ald.Salern. no seguente. Ma più sotto egli soggiugne, che Guglielmo cum Pa. in Chion. tre duobus Annis O' Mensibus decem regnaverat. Aggiungono gli Storici Siciliani, che in questo medesimo Anno il Re tuddetto diede per Moglie al Figliuolo Guglielmo Margberita Figliuola di Garzia Re di Navarra; (d) e vogliono che in quest' Anno se ne (d) Carusi celebraffero solennemente le Nozze in Palermo. Probabile è, che Partitio, 2 nell'Anno presente seguisse (e) la morte di Arrigo picciolo Figli- citia. uolo del Re Corrado, già eletto Re di Germania; e quantunque (e)Oito Frisopravivesse un altro Figliuolo d'esso Re, appellato Federigo, pu-Gest. Fiider. re questo accidente apri la strada a Federigo, Figliuolo di suo Fra. I. I.i.c.62. tello, per acquistar la Corona del Regno Germanico, siccome diremo fra poco. Cessò in questi tempi la guerra, che il Duca Guelfo avea ricominciato in Germania contra del Re Corrado (f); (f) Abbas per interposizione appunto del medessimo Federigo, Nipote di in Civena Corrado, e d'esso Guelso, perchè gli sece assegnare alcune rendite del Fisco Regale colla Villa di Merdingen, e con ciò l'indusse a vivere quieto. Così lasciò scritto l'Abbate Urspergense, di cui Tomo VI. Rrr

ExaVole, fono ancora le seguenti parole: Restina Croiras post longam obAnn. 131. fissimom a Regerin Rege Sixilia destruda est Anno Domini MCLI.

Quadro non vi fa cerrore di fitampa, la Città di Ricti, non non the
Ascoli, doveva essere allora compresa nella Puglia, fignoreggiata da esse Re Ruggieri. Scrive ancora Giovanni da Ceccano,

(a) Johana (a) the Papa Eugenio nel di 10. di Maggio ando à Castro, e vi de-

(a) Josses. (a) che Papa Eugenso nel di 10. di Maggio andò a Caltro, e vi dectionato dicò la Chiefa di Intata Croce, e nel di 27. di Ortobre dedicò la Fisianse. Chiefa del Moniflero di Cafemaro, dopo di che tornò a Segna. (b) Benin Per quanto offervò il Cardinal Baronio (b), circa questi tempi donali. Eco vennero a Roma gli Arcivescovi di Colonia e di Magonza, con-

vennero a Koma gii Arcivectovi di Cuiona e di Magonza, contra de quali bolliva un gran proceffo, e vennero carchi di danaro, credendofi di comperar la grazia del Papa, e della fua Corre, come ne tempi additero fuocedea, e para più ficale altora pel bifogno del Pontefice, tuttavia involto nella guerra coi Romani. Ma furono rimandati indietro con tutto il loto teloro. Nova rez, (c) 5.8me dice San Bernardo in ifcrivendo ad effo Papa (c). Quando bolle

eircheiden.

Indiagrap, nus aurum Roma refudis? Et nune Romanorum confilio id ufurparum una eredinus. Durando tutavia la guerra dei Piacentini coi

(d) donne Parmigiani (d), da i primi fin prefo e difirutto Formovo. Con

Tom. Mr., gran concorlo di Scolari fi fpiegavano in quefti tempi in Bologna

Romanorum eredinus dei refugia financia di principio di quefto Scolo.

Cadde in penfero a Graziano Monaco Benedettino, Tofano di patria, perchè nato in Chiufi, abitante aliora nel Monifero di Coloria Pelica di Bologna, (c) di compilare ancara il Gius Canonico, feditati per metterlo nelle Scuole, e nelle mani della gioventi fludiola di martire il franziero in per metterlo nelle Scuole, e nelle mani della gioventi fludiola di Canoni di interprete dinque ul fiuo Decreto, componendolo di Canoni di

Intraprete dunque il 100 Decreto, componendolo di Canoni di Concili), Lettere di Papi [fra le quali non poche aportie, petche provenienti da Ifidoro Mercatore] e paffi di fanti Padri. Prima di lui più d'una di fimili Raccolte era fitata fatta; na questa portò il vanto, e divenne poi celebre ed usta nelle Scuole. Stabilirono in quest' Anno Lega infetime i Popoli di Modena e Parma, promettendo i Parmigiani di affistre a gli altri a deco Reni nsque ad Burgum Fiorenzole, O ab Alpibus ulque ad Flumen Padri (il 11) di conce ai Recainti il luogo, et volevano entrete in

(f) Anique di Cff). Lafciarono a i Reggiani il luogo, fe volevano entrare in ladicano quelta Lega. Ebbe con ciò principio la fretta alleanza, continuata dipoi per anni moltifimi fra le Città di Modena e di Parma.

Anno

Anno di Cristo MCLII. Indizione xv.

di Eugento III. Papa 8. di FEDERIGO I, Re di German, e d'Italia I.

La di 9. di Giugno dell'Anno presente era Papa Eugenio Era Voig. in Segna, come costa da una sua Bolla, data in savore Ann. 1152di Richilda Badeffa dell' infigne Monistero di santa Giulia di Brescia, da me data alla luce [a]. E fingul era durata la dif- la duique. Difcordia de' Romani con esso Pontesice, il quale per lo più a mo- fritat. 70. tivo di maggior quiote e sicurezza, era dimorato suori di Roma. San Bernardo scrivendo in questi tempi al medefimo Papa il Quarto Libro de Consideratione, parve che predicesse il fine di questa briga. [b] Quid cam nocum faculis, dice egli, quam [b] S. Berprotervia & fastus Romanarum? Gens insuera paci, tumuleui andar l. 4. affueta; gens immitis & intractabilis ufque adbuc, fubdi nefcia, fideratione. nisi quum non valet resistere. En plaga: tibi incumbit cura bac ; diffimulare non lices . Rides me forfisan , fore incurabilem persuafus. Noli diffidero. In fatti per attestato dell' Anonimo Cafinense [c], il cui Anno 1151. fi dee intendere per l' Anno [c] Anno prefente, Papa Eugenio, stabilito un accordo co i Romani, Tom P. rientre pacificamente in Roma nel di II. di Ottobre . Anche Rer. Italic. Roberto del Monte [d] in quell'Anno scrive : Eugenius Papa [d] Robert. cum Romanis pace facta Urbem ingredieur, ibique cum eis bac de Monte Anno primitus commoratur. Giovanni da Ceccano [e] aggiu- Signification gne, ch'egli entro in Roma nel d' 6. di Settembre. Lo stesso le folono. abbiamo da Romoaldo Salernirano [f], il quale attesta, che Chr. Fosia Eugenio su con sommo onore ricevuto da i Senatori e da tutto some el il Popolo Romano. Poscia con tante limoline e benefizi si gua- din Salenidagnà il cuore d'esso Popolo, che quasi comandava a bacchet- tan.in Cor. ta nella maggior parte della Città . Er nisi effer mors emula , qua illum cito de medio rapuit, Senatores noviter procreatos Populi adminiculo usurpara dignitare privaffet. Era nell' Anno addietro cominciata una gran guerra fra i Re dell' Affrica . Seppe ben profittarne il Re Ruggieri [g]. Inviò egli colà nel pre-[glasorym. fente Anno, fe pur non fu nel fuffeguente, la fua Armata na Robertus de vale, a cui venne fatto d'infignorirfi della Città d'Ippona, og- Monte.

do l'edizione del Padre Dachery nello Spicilegio. Ma è da do-

Rrr 2

gidi Bona, e d'altre Terre in quella costa di Barberia. Ch'egli ancora prendesse Tunis, le attesta Roberto del Monte, seconEss Voje letfi, perchè la Storia non ci abbia dato un più diflinto ragguaAssalis glio di tali imprefe. Cetto è, che avendo poco prima i Mori
Nasifamoniti, abitanti verfo Fez e Marocco, firangolato il Re
loro, s'impadronirono delle due Mauritanie; e poficia stendendo le conquiste verso Oriente, distrustro il Regno de' Zeidi
colla prefa della Città di Bugia, minacciando con ciò la Sicilia,
Puglia, e Calabria. Ma fece vedere a costoro il Re Ruggieri;
che non gli metteano paura le loro bravate. Abbiamo da gli

che non gli metteano paura le loro bravate. Abbiamo da gli 
(A.)Annal. Annali Pianetnini («I.), che in quell' Anno il Popolo di PiacenPiacetnini za prefe a Parmigiani il Castello di Medefana, e lo distruste; 
Ro. Italia. e perciocchè dovette fegiri qualche accordo fra koro, in cui 
ebbero i Cremoneli gran mano, affischè Parma restituisfie i pri 
gioni di Piacenza: in fegno di gratitudine i Piacentini cedettero ad essi Ceremoneli Castelnovo di Bocca d'Adda, un fero incendio devastib i utto Borgo S. Donnino a riferva della Chiesa 
Maggiore. Maggiori avventure surono quelle della Germania 
nell'Anno prefente. Gis în preparava il Re Corrado per veni-

(b) Otto e in Italia a prendere la Corona Imperiale (b), rifoluto inferiorem me di far guerra al Re Ruggieri in vigor della Lega e del considerato, certo fatto coll' Imperador de Greci fuo Cognato. S era eggi idio. Lechy, certo fatto coll' Imperador de Greci fuo Cognato. S era eggi idio. Lechy, certo fatto coll' Imperador de Greci fuo Cognato. S era eggi idio. Lechy certo fatto coll' Imperador de Greci fuo Cognato. S era eggi idio. Lechy certo fatto colliminatori in vi una gran Die in Affredd.

1. quando venne a battere alle fue porte l'ineforabil morte.

Mancò egli di vita nel di 15. di Febbraio dell' Anno corrente. Scrive Ottone da Frifinga, effere corfa allora voce, ch'egli foffe stato aiutato ad uscire del Mondo da alcuni Medici del Re Ruggieri, che fingendo d'aver paura di quel Re, s' erano rifugiati in Germania. Erano allora veramente in gran credito i Medici della Scuola di Salerno, e consultati da varie parti. Nè già è inverifimile, che l'accorto Ruggieri avesse tentato per questa esecrabil via di liberarsi da un dichiarato nemico, la cui possanza quella sola era, che dava a lui una sondata apprensione. Tuttavia in simili casi i sospetti e le dicerie del Popolo sono a buon mercato. Allorchè Corrado vide in pericolo la fua vita, trattò co i Principi di chi gli dovesse succedere. Gli restava bensì un Figliuolo per nome Federigo, ma di età picciola, nè atta al governo. Però faggiamente configliò, che eleggessero Federigo, appellato poscia Barbarossa a cagion del colore della fua barba, Figliuolo di Federico il Guercio Duca di Suevia suo Fratello; al quale consegnò le insegne Reali, e vivamente raccomandò il tenero suo Figliuolo. Fu data sepoltura al di lui corpo in Bamberga, vicino alla tomba del fanto Era Volg. Imperadore Arrigo. Tenutali poi la gran Dieta del Regno nel Ann.1152. dì 4. di Marzo in Franco-forte, quivi restò a comuni voti eletto Re ed Imperadore futuro il fuddetto Federigo. Degno è di offervazione, che a tale elezione ebbero parte tutti i Principi della Germania per attestato di Ottone Vescovo di Frisinga, che uno fu di que' Principi: il che sa conoscere, quanto sia mal appoggiata l'opinione di chi pensa tanto prima istituito il Collegio de' fette Elettori; del che ho parlato anche io altrove (a), (a) Anig. Nè a quella Dieta mancarono Principi e Baroni Italiani. Non sine quibusdam ex Italia Baronibus, scrive il suddetto Frisingense. E Amando (b) Segretario del medelimo Federigo racconta, che (b) Amand. multi illustres Heroes ex Lombardia, Tuscia, Januensi, O aliis de prim. Italia dominiis &c. conveneruns in Urbe Francosursensi &c. per eleggere il nuovo Re. Più importante ancora è un'altra offervazione fatta dal medefimo Frifingenfe, Zio dello stesso Federigo, cioè (c) che il motivo principale, per cui convennero i voti di (c)OttoFritutti i Principi nella persona di Federigo, su quello di pacifica- Gestiti Fri. re ed unire insieme le due potenti e samole Famiglie di Ger-derici 1.2. mania, cioè la Ghibellina, e la Guelfa. Della prima era erede cap. 2. e capo lo stesso Federigo Barbarossa; dell' altra il Duca Guelfo VI, e Arrigo Leone Duca di Sassonia, suo Nipote.

ERA nato Federigo, siccome ho detto, da Federigo Duca di Suevia, e da Giudista Figliuola d' Arrigo il Nero Estense-Guelfo, padre del suddetto Guelfo VI, Duca: per conseguente veniva ad esfere Guelso Zio materno del Re Federigo, e il Duca di Sassonia Arrigo Leone suo Cugino. Unendosi dunque in un solo Principe il sangue d'amendue le sopradette insigni Famiglie. si credette, che cesserebbe da li innanzi la nemicizia ed animofità mantenuta fra loro tanti anni addietro. Ecco le parole del Frifingense: Due in Romano Orbe apud Gallia Germaniave fines famoja Familia bactenus fuere: una Henricorum de Guibelinga, alia Guelforum de Alsdorfio: altera Imperatores, altera magnos Duces producere solita. Ista, ut inter viros magnos, gloriaque avidos affoles fieri, frequenser se se invicem amulantes, Reipublica quietem multotiens perturbarunt. Nutu vero Dei, ut creditur , paci Populi sui in posterum providentis , sub Henrico V. factum eft, us Fridericus Dux, pater bujus [ di Federigo Barbarossa], qui de altera, idest de Regum Familia descenderat, de altera, Henrici scilices Noricorum Ducis filiam in uxorem acciEnd Volg. peret . ex eaque Fridericum, qui in presentiarum eft O' regnat, Aun.1152 generarer . Principes ergo non folum industriam , ac sape dicti juvenis virtutem, fed etiam bot, qued utriufque fauguinis confors, tamquam angularis lapis, utrorumque borum pariceum diffidentiam unire poffet , confiderantes , caput Regni cum conflituere adjudicaverunt: plurimum Reipublica profuturum pracogitanses, fi tam gravis O diutina inter maximos Imperit viros, ob privatum emolumentum fimultas, bac demum occafione, Deo cooperante, fopiretur. Ho voluto rapportar intero questo passo, perchè esso è la chiave dell'origine delle famoso fazioni Ghibellina e Guelfa, che recarono ne Secoli suffeguenti tanti travagli e guai all'Italia. A questo lume svaniscono varie savole intorno a tale origine, spacciate da i poco informati Storici, essendo certo, che per le nimistà passate in Germania fra i Re Ghibellini, e la Linea de Duchi Estense-Guelsa di Germania, [ le quali poi si rinovarono, siccome vedremo a suo tempo ] preseso piede in Italia queste maledette fazioni. Adunque il nuovo Re Federico portatoli ad Aquisgrana, nel dì 9. di Marzo fu ivi folennemente coronato, e diede principio al fuo governo con ispedire i suoi Legati a Papa Eugenio III. e a tutta l'Italia, per notificare ad ognuno la fua elezione, che fu accettata e lodata da tutti. Una delle principali applicazioni, ch'egli ebbe in quefti principi, su quella di terminare amichevolmente la lite mosfa da Arrigo Leone Estense-Guelso Duca di Sassonia, che pretendeva il Ducato della Baviera, siccome Figliuolo & erede del Duca Arrigo il Superbo, contra del Duca Arrigo Figliuolo di S. Leopoldo, che ne era in possesso per concessione del su Re Corrado III. Ad amendue fu affegnato il termine per dedurre le loro ragioni nel Mese d'Ottobre in Erhipoli, o sia in Wirtzburg. Presentarons ancora a' piedi del novello Re con assai lagrime Roberto già Principe di Capua, Andrea Conte di Rupecanina , ed altri Signori della Puglia, spogliati dal Re Ruggieri de' loro Stati, chiedendo giuftizia ed aiuto. La determinazione di Federigo fu, che pazientaffero, finch' egli calasse in Italia, per venire a prendere la Corona Imperiale : spedizione, che restà fiffata per l'Anno 1154. e che, ficcome vedremo , diede principio ad infiniti sconcerti e guerre nella misera Italia. Rappor-

cipio ad infiniti (concerti e guerre nella milera Italia, Rappor-(a) Boun, tai il Cardinaj Barojo (a) la concordia stabilita in quest' Andante (a) ne de la concerti de la concertifica del concertifica de la concertifica de la concertifica de la concertifica del concertifica del concertifica de la concertifica del concertif ti

d

L

Romano, nè con Ruggieri Re di Sicilia fenza il confentimento di Esa Vote. esso Eugenio, e de' Pontefici suoi Successori, e di conservare e di- Ann. 1152. fendere tutte le Regalie di S. Pietro; e all' incontro il Papa promette di coronarlo Imperadore, e d'aiutarlo secondo la giustizia. He riferito anch'io un Diploma d'esso Re Federigo in conferma de' Privilegi de' Canonici di Vercelli (a), fpedito in Wirzburg (a) Antique XV. K dendas Novembris Anno Domini MCLII. Indictione XV. Dilion 62. In quest' Anno scrive il Sigonio (b), che ebbe principio la guer- (b) Sigonio ra fra i Parmigiani, e Reggiani. Vennero i primi faccheggiando de Regno Ifino al Fiume Secchia. Accorfero i Reggiani, ma rimafero fconfitti colla prigionia di molti, che nel di dell' Affunzion della Vergine furono poi rilafciati in camicciuola con un bastone in mano, e uno scoppazzone. Passarono appresso i vittoriosi Parmigiani nel Settembre fino a Borgo S. Donnino, e presolo ne fecero un dono alle fiamme. Di questi fatti non veggo parola ne'vecchi Autori. Ma il Sigonio forfe li prefe da qualche Cronica manuscritta elistente allora, e smarrita oggidì.

Anno di Cristo MCLIII. Indizione 1. di Anastasio IV. Papa 1. di Federico I. Re di German. e d'Italia 2.

MERITAVA bene il piissimo ed ottimo Pontefice Engenio III. VI di vivere più lungamente. Egli s'era già cattivato colle fue liberalità e dolci maniere il Popolo di Roma, di modo che già fi trovava in istato di abolire il Senato, onde era venuta tanta turbazione a lui, e a i tre suoi Predecessori. Avea sabbricato un Palazzo presso San Pietro, e un altro a Segna (c); avea ricupe- (c) Cardin. rata Terracina, Sezza, Normia, e la Rocca di Fumone, aliena. de Aragon. te un pezzo fa dal dominio di San Pietro. Le sue rare virtà il fa- genii III. ceano venerabile ed ubbidito dapertutto. Ma Iddio il volle chiamare a sè con immenso dolore di tutto quel Glero e Popolo. Succedette la morre sua nel di 7. di Luglio del presente Anno, mentre egli dimorava in Tivoli, e su il suo Sepoleto nella Basilica Vaticana onorato da Dio con varie miracolofe guarigioni Da Il a due giorni fu promoffo al Pontificato Romano Corrado Kescovo di Sabina, Romano di nazione, che prese il nome di Anasta sio IV. In quest' Anno ancora l'immortal fervo del Signore San Bernardo, fondatore di tanti Monisteri , andò a ricevere in Cielo il frutto

Es a voig delle infigni (ue virtù e gloriofe fatiche. Tanto angufitarono in Assatisi, quelli tempi i potenti Bolognefi uniti co Faentini la Città d'Imo(Mante la, troppo inferiore di forze, (a) che dopo una rotta data a quel de Grighio. Popolo, il colfrindero ad una fvantaggiofa pace, e a dipendere Bamenio, da li innanzi dai loro cenni. Scrive anocra il Signosio (b), che i Ta XVIII. Piacentini uniti co i Cremonefi nel di 26. di Giugno vennero alle Ro, Italia. Piacentini uniti co i Cremonefi nel di 26. di Giugno vennero alle (b) Signe mani coll' efercito de' Parmigiani a Calalecchio, e refarono foontial. Balla fitti, e per la maggior parte prefi furono condotti nelle carecti di

<sup>10</sup> Region. Étiti, e per la maggior parte prefi furono condotti nelle carceri di test. Ibis. 12. Parma. Onde s'abbia egli tratte quelle notizie, nol so io dire. Ne gli antichi Annali di quelle Citrà non ne truovo vefligio. Erano già passati quarantadue anni, che la Città di Lodi stava sotto il giogo de Milanesi, i trattata non con quella piacevolezza, che li fi cattiva il cuor de' fudditi, ma bensì con quell'asprezza, che li commente della commente della commente della consistenza della commente della comme

Abbase tii: due Lodigiani [Income abbiamo da Ottone Morena (c.), Montoo Morena (c.), Montoo Morena (c.), Montoo de le licità ] l'uno appelRen Italia lato Albernando Alamano, e Maeltro Omobuono, per lor propri 
affairi effendo iti alla Città di Cofanza, vi fi trovarono nel tempo flesso, che molti sì ricchi che poveri ricorrevano ad esso pe 
ignistizia, e l'ottenevano, saltò loro in pensiero di sare un passo 
forte, senza averne commessione e facoltà alcuna dalla loro Città. Cioè prese in ispalla, o pure in mano due grosse Croci di legno [che tale era altora l'uso in Italia di chi aggravaro portava 
le sue quereleal tunon de Principi ] adatono a gittarsi a piedi di 
Federigo nel dì 4, di Marzo dell' Anno presente, chiedendo con 
affai lagrime misfericordia e giustizia contra de Milanesi, come 
Tiranni della lor Patria Lodi, e de sponendo ad uno ad uno tutti 
gli aspri trattamenti, che avea pasito e tuttavia pativa quella 
insclice Città.

FRA le rare doti, che fi univano in Federigo Principe di grande accorrezza e mente, di petro forte e di valore impareggiabile, non era l'ultima l'Amore della Giuttizia, ma infletfibile e congiunto, ficcome vedremo, con tal feverità, che andava al barbarico. Appena ebbe intefe tali doglianze, che ordinò tofto al fuo Cancelliere di ferivere Lettera vigorofa a i Confoli, e al Popolo di Milano in favore e follievo della Città di Lodi, e depurò a portarla un uomo di fua Corte appellato Sicherio. Tornati i due buoni Lodigiani a Lodi, notificarono a i Confoli e al Configlio della Credenza di quella Città quanto aveano operato. Siccome altrove ho io dimostrato, il Consiglio della Credenza nelle Città li- Ena V.ola bere d'Italia, non era composto della sola Plebe, come ha cre- ANN. 1153. duto taluno. V'entravano anche i Nobili, qualora aveano parte nel governo. Altro in fomma non era, che il Configlio fegreto. a cui chi interveniva, prestava giuramento di non rivelar quello. che ivi si trattava. In gran pena surono que' Cittadini per tal novità, temendo, e con ragione, il risentimento e surore de' Milanesi : però in vece di ringraziamenti caricarono di villanie que' due semplici Cittadini, e serrarono loro in petto queste novelle. Venne Sicherio a Lodi, credendosi di portar via un grosso regalo; ma i Confoli di Lodi, riprovando l'operato de' due lor Cittadini, non altro fecero, che scongiurarlo di tornarsene indietro senza presentar la Lettera del Re a i Milanesi. Ma egli arditamente ito a Milano, sfoderò gli ordini del Re, ricevuti con sì mal garbo da que' Confoli e dal loro Configlio, che dopo aver gittata in terra e pestata co' piedi la Lettera, si avventarono addosso a Sicherio, che ebbe fatica a falvarsi; però se ne tornò egli assai brutto in Germania, ed espose al Re e a' suoi Baroni il grave affronto fattogli, e il pericolo da lui corfo. Sommo fu lo sdegno di Federigo, e de' suoi Principi, e se la legò al dito, per sarne vendetta a suo tempo. Crebbe indicibilmente lo spavento ne' Lodigiani. Di dì in dì fi aspettavano l'ultimo esterminio, minacciato loro da' Milanesi; e per isperanza d'ischivarlo, segretamente inviarono al Re Federigo una chiave tutta d'oro per mezzo di Guelielmo Marchese di Monserrato, raccomandandosi caldamente alla di lui protezione. Tornati in se i Milaneli, per placare la collera del Re, anch'essi gli mandarono una coppa d'oro piena di danaro, che non fu punto accettata da Federigo. Nello stesso tempo comparvero alla Corte gli Ambasciatori di Cremona e Pavia con ricchi regali, e insieme con ordine d'esporre in segreto colloquio al Re la superbia de' Milanesi, siccome quelli, che erano dietro ad ingoiar tutti i loro vicini, e di far premure in favore dell' oppressa Città di Lodi; e su ben eseguita la commessione. Niega il Padre Pagi la spedizione di questi Ambasciatori, e la niega a torto. Ottone Morena ce ne afficura. Nè fusfiste, come vuol esto Pagi, che i Popoli di Puglia inviassero ambascerie a Federigo. Le doglianze furono fatte, come ho detto, da que' Baroni cacciati dal Re Ruggieri, che si trovavano in Germania.

O NEL fine di quest' Anno, o sul principio del seguente, non volendo il Re Federigo, che restasse un seminario di guerra in Tomo VI.

Era Volg. Germania, col lasciare indecisa la lite insorta fra Arrigo Leono Ann. 1153. Duca di Saffonia, ed Arrigo Duca di Baviera, a cagion della stef-(a) Oue fa Baviera: (a) finalmente diede la fentenza, con aggiudicar quel Frifingenf. de Gell. Fri. Ducato infigne al suddetto Arrigo Leone, goduto da' suoi Mag-

deicel. l.a. giori per tanti anni addietro. Si venne poi nell' Anno 1156. aduna transazione, per cui restò in dominio dell'altro Arrigo, col titolo di Duca, la Provincia dell' Austria, oggidi Arciducato che era in addietro parte della Baviera. Oltre a ciò aveva esso Federigo data già, o pur diede allora al Duca Guelfo Zio paterno dello stesso Duca Arrigo Leone, e materno d'elso Re Federigo,

(b)Chronic. (b) l'Investitura della Marca di Toscana, del Ducato di Spoleti, apud Leib. del Principaro di Sardegna, e de Beni allodiali della fu celebre nitiumScii- Contessa Matilda . Che Volderico, dianzi Marchese di Toscana, ptor. Branscessasse di godere di quella Dignità, si raccoglie da una sua magnifica Donazione fatta alla Chiefa d'Aquileia nell' Anno 1170.

7 am. 111.

(c) Artign. Che io ho data alla luce nelle Antichità Italiane (c). Sicchè possedendo la linea de gli Estensi di Germania tali Stati in Italia, e 14m.111. in Germania i vasti e nobilissimi Ducati della Sassonia e Baviera con Luneburgo e Brunswich , anche oggidì esistenti sotto il loro dominio; e fignoreggiando l'altra Linea de'Marchefi Estensi una sioritissima porzione di Stati, massimamente nella Marca Trivifana: la potenza del fangue Estense arrivò al fommo in questi tempi . Confermò Papa Anastasio IV. nell' Anno prefente i Privileg ja Pacifico Abbase del Monistero di Brescello, fondato da Azzo Conte o Marchefe Bisavolo della fuddetta Contef-

(d) Auriqu. fa Matilda, con Bolla data (d) Laterani V. Idus Decembris, In-Halicarum Difiert. 70. distione II. Incarnationis Dominica Anno MCLIII. Pontificatus vero Domni Anastasii Quarti Papa Anno Primo.

## Anno di CRISTO MCLIV. Indizione II.

di Adriano IV. Papa 1.

di FEDERIGO I. Re di German. e d'Italia 3.

U questo l'ultimo Anno della vita di Ruggieri, primo Re di Sicilia, rapito dalla morte, fecondo Romoaldo Salerni-(c)Romuel- tano (e), nel dì 26. di Febbraio in età di cinquantotto anni . dus Saleen. Principe glorioso per tante imprese, di statura alta, corpulen-Tom. VII. to, con faccia leonina, faggio, provido, accorto, più inclinato Rev. Italia. a raccogliere, che a spendere il danaro, siero in pubblico, be-

rellar

nigno in privato, verso chi era sedele liberale in premiarli, Eza Volg. aspro fino ad esfere crudele contra chi gli mancava di sede. E. Ann. 1154ra più temuto che amato da i fuoi fudditi; e più ancora de i fudditi aveano paura di lui, perchè l'avean provato, i Greci e Saraceni. Altre fue lodi si possono raccogliere da Ugo Falcando nel principio della sua Storia (a). A lui si dee principal. (a) Hugo mente la fondazione de i due bei Regni di Sicilia e di Napoli. in Histor. Veramente è corso anche a me qualche sospetto, che nel precedente Anno potesse egli essere mancato di vita. Nel testo di Romoaldo la di lui morte è riferita all' Anno 1152, nell' Indizione I. Certamente l'Anno è fallato, perchè la Prima Indizione correva folamente nel Febbraio del 1153, al che non badò il Cardinal Baronio (b). Ma per quel, che ditò, e l'Anno, e l'Indi-(b) Baron. zione sono ivi scorretti . Oltre a ciò nella Lettera di Corrado Amal. Ecc. Domenicano (c) intorno alle cose di Sicilia, e nella Cronica (c) Corrad. di Roberto del Monte (d), Ruggieri si fa morto nell' Anno Fort. I. 1153. Quel che è più, Ottone Frilingense, Scrittore contempo. Rer. Italie. raneo, ed informato de gli affari d'allora, ferive, che il Re de Monte Federigo nel Mese di Settembre spedì Ambasciatori a Manuello Appendiad Imperador de' Greci, non solamente per trattare del suo mari- Sigebert. taggio, ma ancora (e) pro Guillelmo Siculo, qui Patri suo Roge- (c)OnoFririo noviter defuncto successerat, utriusque Imperii invasore debel. Gelu Frilando. Tale spedizione, secondo il contesto di quella narrativa, ap- der.l. 1,2. partiene all'Anno 1153. E pure con più fondamento fi dee riferi- cap. 11. re all' Anno prefente la morte di Ruggieri, siccome portò opinione Camillo Pellegrino (f), uno de' più accurati Critici dell' (1) Peregni-Italia, opinione confermata dipoi dal Padre Pagi (g), perche tit ad Ano. in essa convengono l'Anonimo Casinense, e Ridolso da Diceto; nym. Casine. e il Pellegrino attesta, ciò ricavarsi da gli Strumenti e Diplomi in Critici d'ailora. Aggiungo io, che nella Cronichetta del Monistero del- ad Annal. la Cava, da me data alla luce (b), si legge Anno 1154. Indi- (h) Chron. Rione II. obiis Rogerius Rex, & Guilielmus Filius ejus Jubstieui Cavense tur. Altrettanto ha Bernardo di Guidone nella Vita di Anasta- Rer. Italie. fio IV. (i) Quel poi, che può decidere tal controversia, si è (i) Bernard. uno Strumento, rapportato da Rocco Pirro (1), e scritto An- Vila Anano ab Incarnatione Domini noftri Jesu Christi MCLIV. Regnante flasii 10. Domino nostro Willelmo , Dei gratia fantiffimo O glorio fiffimo Res. Italic. Rege Sicilie, Apulia, O Capua Principatus Anno I. Menje ve (k) Pinut ro Il. post obitum beatissimi Regis Rogerii patris sui , Mense A- in Episcop. prili, Indictione II. Dopo il qual documento non dovrebbe put Syratuf.

Ea. Vois reflar controversia intorno a quesso punto. Al Re Ruggieri sucAssail 4- cedette Guglielmo I. suo Figliuolo, già dichiarato Re, ma non
erede delle Virth del Padre, che diede principio con qualche
lode e plauso al suo governo, ma nel progresso di male in peggio andando, si acquisto co suoi difetti e vizi il sopranome di
Catriro. Si sece egli coronare in Palermo nella Pasqua dell'Anno presente, e non approvando egli i saggi simisfri lasciati a
lui da suo Padre, parte ne licenziò, e parte ne bandì, o cacciò in prigione.

[a] Amipe luce [a], in favore della Badia della Pompola, che fi dice dalucia Dia
luce [a], in favore della Badia della Pompola, che fi dice dalucia Dia
luce [a], in favore della Badia della Pompola, che fi dice dalucia Dia
luca Dia

rato l'Anno Fiorentino e Veneto, si dee scrivere Anno MC-LIV. Un'altra sua Bolla, spedita VIII. Kalendas Mais, vien ri-(b) Compi serita dal Campi [b]. Continuò questo Pontefice la sua vita sissimila di no al di z. di Dicembre dell'Anno prefente, in cui Dio il chia-

Jiana di no al di z. di Dicembre dell'Anno prefente, in cui Dioil chia-Figurera. mò a sè. Succedette a lui nella Castedra Pontificia Nicolò, nato in Inghilterra nel Caffello di Santo Albano, già Canonico. Regolare in S. Rufo d'Arles, poi Vifcovo d'Albano, che spedito in Novegia confermò nella Fede di Gesù Cristo quella barbara Nazione, eletto end di 3. d' esto Dicembre, benchè teni-

[c] Carin, tente, da vorti concordi di trutto il facro Collegio. [c] Affundi Philippia [c] egli il nome di Adrians IV. perfonaggio di efemplariffima
divisivi. Vita, di fablime intendimento e fermezza d'animo, tardo alP.T. Till. la collera, veloce al perdono, e gran limofiniere. Sotto il
Ren. bidio Pontificato di Eucenio III. e d'Analtafo IV. era fempre dimo-

rato in Roma l'Eretico Arnaldo da Brefcia, protetto e fostenuto da alcuni perversi potenti, e maslimamente da i Senano ri contro il divieto de Papi. Non cessava costiu di seminare il suo veleno, e benchè scomunicato e bandito dal novello Papa Adriano, non solo si rideva delle centure, ma pubblicamente inveiva contra di lui. Avvenne, che il Cardinale di Santa Podenzana nell'andare a Palazzo si infustato da uno di quegli Eretici, e ferito a motre. Adriano per tali eccessi sottopose all'Interdetto tutta Roma, e quivi cessarono i divini usizi; gastii-go non mai per l'addietto provato da quell'Augusta Città. s'ol

diRomani. go non mai per l'addietro provato da quell'Augusta Città. [d]
dus salemi- All'avviso dell'assurazione di Papa Adriano, non tardò il Re
rania Gle. di Sicilia Gugliemo ad inviargli Ambasciatori per attestargli
il soo

il suo ossequio, e insieme per trattar di pace . Ma ritrovaro- Ena Volg. no ben lontano da questa il nuovo Pontefice, che colla venuta del Re Federigo sperava di meglio acconciare gl' interessi della Chiesa Romana ne' Principati di Puglia e di Capoa . Intanto i Milanesi informati de' mali ufizi fatti contra di loro dal Popolo di Pavia, con incitare lo sdegno del Re Federigo a i lor danni [a], marciarono coll'esercito per farne vendetta. Gal- [a] Siro vano Fiamma scrive [b], che expulsis Laudensibus & Cremo-Tom, VI. nensibus , super Papiam equitaverunt de Mense Augusti, cosque Rer. Italic. in admirabilem servitutem redegerunt. Ma questo Autore, secon- nus Flamm. do di favole nel raccontar le avventure di questi tempi, trop- Manipul. po dice con quelle parole. Non altro gli Autori contemporanei Res. Italie. scrivono, se non che ne segul un gran guasto. [c] Co i Mila- [c] Otto Monesi andarono in oste i Comaschi, Lodigiani, e Cremaschi, ne Laudeni. v'era memoria di un sì grande esercito, come su questo. Nel Tom. VI. dì 11. d'Agosto a Lardiraga sopra il Fiume Olonna vennero al- Rev. Italia.

le mani co i Pavefi, e nella batraglia, che dund dubbiofa fino al tramontar del Sole, furono molti gli uccifi, molti i prigioni dall'una parte e dall'altra. Ma nel giorno feguente i Milanefi, che s'erano accampati, furono per un accidente prefi da un sì panico terrore, che fe ne tornarono tutti alle lor cafe, lafciando indietro un ricco bottino d'armi, tende, ed arnefi. Durante quella guerra callo per la valle di Trento in

Italia il Re Federigo nel Mese di Ottobre, coll'accompagnamento conveniente al suo grado, cioè con un fioritissimo esercito. Seco fra gli altri era Arrigo IV. Guelfo-Estense, sopranominato il Lione, Duca di Saffonia e Baviera, il quale per attestato di Ottone Morena in Lombardiam cum ipso Rege fere non cum minori copia equitum, quam ipfe Ren, venerat. Si attendò il Re presso il Lago di Garda, per ivi aspettar tutta la sua gente, e nel di seguente giunse ad accamparsi ne i Prati di Roncaglia sul Piacentino. Era il costume, che venendo in Italia il Re, o sia l'Imperadore, andava a posar colà, e vi si dava la revista di tutti i Vassalli, cioè Feudetari, sì di quei di Germania, che doveano accompagnare il Re, che de gl'Italiani, obbligati cadauno a concorrere colà per riconoscere il Sovrano. Chi mancava fenza licenza del Re, perdeva i fuoi Fendi. Li perderono appunto in tal congiuntura i Vescovi di Brema e di Alberstad, ma solamente lor vita durante, perchè si toglievano alle persone, e non alle Chiese. Non fi dee qui tralasciare il rittat-

FRA Volg. ritratto, che fece allora dell' Italia Ossone Vescovo di Frisinga ANN.1154-[a], Zio dello stesso Federigo. Consessa, che i Popoli nulla più facenti de riteneano de' barbarici costumi de gli antichi Longobardi, e ne' Gelt Fride loro costumi e linguaggio compariva molto della pulizia e leg-

nic. 1.2.6.13 giadria de' vecchi Romani. Talmente si piccavano della Libertà, che non voleano essere governati da un solo, eleggendo più tosto i Consoli, scelti da i tre Ordini, cioè da i Capitani, Valvaffori, e Piche, affinchè niuno d'essi ordini soperchiasse l'altro. Ulo era ancora di mutar ogni anno questi Consoli. E per maggiormente popolar le Città, constrignevano tutti i Nobili e Signorotti, abitanti nelle loro Diocesi, ancorche Feudetari liberi del loro dominio, di suggettarsi alle Città, e di venire ad abitarvi. Ammettevano ancora alla milizia, e a i pubblici ufizi gli Artigiani più mecanici e vili: il che strano pareva al sudderto Ottone, perchè in Germania non si praticava così, confessando nulladimeno, che in tal maniera le Città d'Italia in ricchezze e potenza avanzavano tutte l'altre fuori d'Italia. Ma un si felice stato veniva accompagnato anche dalla superbia, e dal pessimo costume di portar poco rispetto al Re, vedendolo mal volentieri venire in Italia, e spesso non ubbidendolo, fe i di lui comandamenti non erano affiftiti dalla forza di un buon esercito. Ma sopra gli altri si sacea distinguere l'alterigia del Popolo di Milano, che teneva il primato fra quefte Cina, sì per la fua forza e per la copia d'uomini bellicofi, come ancora per aver fottoposte al suo dominio le Città di Como e di Lodi. Fermossi il Re Federigo per cinque o sei giorni in Roncaglia, dove comparvero i Confoli di quasi tutte le Città a dir le loro ragioni, e tutti a giurargli fedeltà. V'intervenne Guglielmo Marchefe di Monferrato, Signor nobile e grande, e quasi l'unico, che si fosse salvato dall'imperio delle Città, il quale portò querele contra de' Popoli d'Afti, e del Cairo. Altrestanto fece de gli Astigiani il loro Vescovo. Ma più lamentevoli furono le doglianze de'Comafchi e Lodigiani contra de Milanesi, benchè presenti sossero i Consoli stessi di Milano, cioè Oberto dall'Orto, e Gherardo Negro. Colà ancora vennero i Legati di Genova a venerare il Sovrano, a cui presentarono Lioni, Struzzoli, Pappagalli, ed altri preziosi re-

Ib Cofferi gali di Levante. Racconta Caffaro ne' suoi Annali (era egli uno Annal. Ge. de gli Ambasciatori ) che Federigo [b] sece loro molto onore munfitib i e confidenza de gli affari del Regno, con promesse di pnorar Tom. VI. Rer. Italic.

d

bı

pı

te

il

di

a١

03

Tonra l'altre Città quella di Genova. Meditava già questo Prin- Era Vole. cipe di far guerra a Guglielmo Re di Sicilia; e però tante carez. Ann. 1154. ze dovette fare a i Genovesi, per valersi della lor Flotta in quella occorrenza. Non mancarono, come ho detto, i Milanesi d' inviare due de loro Confoli a Roncaglia [a], per attestare la lor fedeltà a Federigo, con cui ancora s'accordarono di pagargli Morena Hiquattro mila Marche d'argento, e di restituire i prigioni ai Pa- flor. Laud. vesi. Ma durd ben poco questo sereno. Volendo Federigo marciare alla volta del Piemonte, prese per condottieri i Consoli di Gest. Frider. Milano, che il menarono per Luoghi disabitati, dove non si trovarono tappe, nè mercato per comperarne. I due Storici Ottoni credono ciò fatto per frode de' Milaneli, e che di qui avesse principio lo scoppio dell'ira di Federigo contra d'essi. Ma Sire Raul pretende, che Federigo cercasse col suscellino i pretesti di prenderla contro il Popolo di Milano, perchè pensò la di lui politica, che se metteva al basso i Milanesi, gli altri Popoli tutti avrebbono chinata la testa. Dovette essere un accidente quel cammino per pacse deserrato dalle guerre precedenti . E che non venisse da cabbala de'Milanesi, lo secero essi conoscere, perchè faputa l'ira di Federigo, andarono tosto a dirupar la Casa di Gherardo Negro, l'uno di que' Consoli, per cui balordaggine fi può credere che succedesse quell' inconveniente.

COMUNQUE sia, Federigo incominciò le ostilità contro Milano. Arrivato a Landriano, fece restituire a Pavia i suoi prigioni; ma i Milanesi prigioni sece legarli alle code de' cavalli. alcuni de quali si sottrassero poi colla suga, ed altri si riscattarono con danaro. Arrivò alla Terra di Rosate, dove erano di presidio cinquecento cavalli Milanesi; e volendovi entrar per forza i Tedefchi affamati, venne ordine da Milano a quella guarnigione, e a tutti gli abitanti di uscirne. Entrativi poscia i Tedeschi dopo il sacco bruciarono tutta la Terra. Palsò il Ticino su quel di Novara, e bruciò i ponti, che vi aveano fatto fabbricare i Milanesi. Mentre era in Biagrasso, comparvero i Deputati di Milano, per pagare le quattro mila Marche accordate; ma Federigo le rifiutò, e strapazzò i Messi, con trattare il lor Popolo da gente di mala fede ed ingannatrice. Aggiunfe di più, che non isperassero da lui accordo alcuno, finchè non avessero rimesse in libertà le Città di Como e di Lodi. Eper conto di Lodi aveva egli già inviato un suo Capellano colà, per farsi giurare sedeltà. Risposero que Cittadini di non poter far-

10

Ì

I

Ena Volg, lo senza il beneplacito di Milano, a cui erano sudditi. SpediroAme. 1134 no poscia colà a chiederne licenza, e questa non su negata dai Milanesi. Continuò il suo viaggio Federigo con distruggere da' fondamenti tre Terre di giurisdizion di Milano, cioè Galliate, che era dell' Arcive scovo, Trecate, e Munma. Sire Raul scrive; Castra & Villas de Monti, & Trecate. - Truovast nondimeno presso di la Tarris de Mommo. In que contorni celebro Federigo la Festa del Natale con grande allegria, mentre gl' innocenti abitatori di quelle Terre piagneano, detellando la di lui crudeltà. Era col Re Federigo calato in Italia anche il Duca la Chemis. Guesto. e faoriamo dalla Cronica di Weingart sal. che ven

Internation and the control of the c

tutte le Caftella e Beni della fu Contessa Matisla, ne apparifee, [b] Radora, che il Pontessee ne sacesse alcuna querela. [b] Vennero in quest' castilore. Anno i Mori Mossamuti al Castello di Pozzuolo, e gli diedero das getori, il sacco; ma ne pagarono la pena; perchè accorsa la Flotta del

\*\*\* 2000\*\*\* il lacco; ma ne pagarono la pena; perche accoria la lotta del Re Guglielmo ne prefe molti; e ferminò il reflo colle fpade. Chiuderò le prefenti notizie con una spettante alla Casa d'Este.

Chiuderò le prefenti notizie con una spettante alla Casa d'Este.

(c) Amidità zo II. crano state singuì liti ed anche guerra [c], di cui sa chibrale zo II. crano state singuì liti ed anche guerra [c], di cui sa chibrale zo II. crano state singuì liti ed anche guerra [c], di cui sa chibrale con la companio del con con control control con control contro

Anno

Anno di CRISTO MCLV. Indizione III.

dl Adriano IV. Papa 2.

di FEDERIGO I. Re 4. Imperadore 1.

TERSO la Quaresima venne Guglielmo Re di Sicilia a Saler- Era Volta no : il che pervenuto a notizia di Papa Adriano, gli spe- Ann. 1155d) Arrigo Cardinale de' Santi Nereo ed Achilleo per affari, che noi non sappiamo. [a] Perchè nella Lettera a lui scritta non gli [a]Remnaldiede il Papa il titolo di Re, ma quello solamente di Signor del dus Salernila Sicilia, se l'ebbe tanto a male, che rimandò il Legato senza Tom VII. voler trattare con lui : cofa che turbò forte la Corte Romana. Ret. Italia. Nè contento di ciò, prima di tornarfene in Sicilia, diede ordine ad Alclintino, o Anscotino suo Cancelliere, dichiarato Governator della Puglia, di muovere guerra allo Stato Ecclefialtico. Portoffi costui all'assedio di Benevento, e ne devastò i consorni. Trovaronsi ben animati alla difesa que' Cittadini, anzi avendo presa diffidenza di Pierro loro Arcivescovo, l'uccisero. Fu questo assedio un fuono di tromba, che eccitò alla ribellione molti de' Baroni di Puglia, o perchè gente facile alla rivolta, o perchè fotto mano commossi dalla Corte di Roma. Alcuni d'essi accorsero alla difesa di Benevento, altri abbandonarono l'Armata del Re: il che fece sciogliere quell'assedio . Entrò poscia [b] il Cancelliere [b] Anny. nella Campania Romana; diede alle fiamme Ceperano, Babuco, mus Cali Todi, e i Luoghi vicini; e nel tornare indietro fece fmantellar Rer, Italic. le mura d'Aquino, di Pontecorvo, e d'altre Terre, e cacciò via tutti i Monaci, a riferva di dodici. Per queste ostilità Papa Adriano fulmino la scomunica contra del Re Guglielmo [c]: il che sel Cardin. maggiormente fervì ad accrescere la ribellion de Baroni di Puglia. de Acagon. Per le istanze del Clero i Romani secero istanza, che si levasse drian. W. l'Interdetto da Roma, promettendo di cacciarne Arnaldo da Brescia. Tornò dunque il Papa in Roma, e andò ad abitare al Palazzo Lateranenfe. Sul principio di quest' Anno marciò il Re Federigo coll'efercito suo a Vercelli e a Torino [d], senza che resti sal one memoria di quanto egli ivi operalse . Paffato il Po verlo quelle Frifingenfii parti venne alla volta della groffa Terra del Cairo, e della Città Frideriti I. d'Asti. Sempre era seco Guglielmo Marchese del Monserrato, con inculcar le fue doglianze contra que' Popoli per torti a lui fatti. E perciocche questi non aveano ubbidito a i precetti lor fatti dal Re, furono posti al bando come ribelli. Arrivato Federigo al Cai-Tomo VI. Ttt

ERA Volg. ro, trovollo voto di abitatori, ma pieno di vettovaglie. Dopo Ann. 1155 vari giorni di posata in quel Luogo, fece atterrarne le Torri, che non erano poche, e tutta la Terra diede in preda al fuoco. Eransi anche ritirati gli Astigiani co i lor mobili ad un sorte loro Castel-(a) Saxins lo, creduto Novi dall'Osio, e Anone dal Signor Sassi (a). Diede Federigo quella Città al Marchese di Monferrato, che ne sece

Morenam . fmantellar molte Torri, e una parte delle mura. Aggiungono (b) Annal. gli Annali d'Asti (b), che quasi tutta quella Città su consegnata Tom. XI. alle fiamme. Non ceffavano intanto i Paveli d'incitar Federigo Rer. Italic. contro la Città di Tortona (c), allegando vari aggravi ricevuti da que' Cittadini. Era nondimeno il reato principale de' Torto. nefi l'aver eglino Lega co i Milanesi, da i quali ancora animati

Rer, Italie, alla difesa, ed anche sovvenuti, benche Federigo li citasse a comparire, non vennero. Egli dunque intraprese l'assedio di quella Città ne' primi giorni di Quaresima, nel dì 13. di Febbraio dell' Anno presente. Seco era Arrigo Estense-Guelso Duca di Baviera e Sassonia, che avea condotto in sua parte un grosso nerbo di cavalleria; e a quell' impresa concorsero ancora colla lor gente i Pavefi, e Guglielmo Marchefe di Monferrato. Elegantemente fi vede descritto da Ottone Vescovo di Frisinga questo lungo assedio fostenuto con gran vigore da quel Popolo, a cui s' era unito anche in tal congiuntura Obizzo Malaspina Marchese, potente Signore in quelle parti, e in Lunigiana. I mangani, e le petriere, gli archi, le balestre, e le mine surono in un continuo efercizio; ma con tutto lo sforzo de' nemici non farebbe caduta quella forte Città, se la penuria dell'acqua e del pane non l'avesfe finalmente astretta a capitolare. Federigo, ansioso di non perdere più tempo, perchè gli premeva forte il viaggio di Roma a fin di ricevere la Corona Imperiale, accordò a tutti gli abitanti l'uscita libera con quanto poteano portar seco. Entrò egli dipoi coll'efercito nell' abbandonata Città circa il dì 16. d' (d) Sire Aprile [ Sire Raul (d) scrive nel di 18. di quel Mese ] la qua-Raul. Hist. le dopo un facco generale tutta su data in preda alle fiamme. Rer. Italic. Se vogliam credere ad esso Sire Raul, avea promesso Federigo

n

A

u

te

F

14

M

ma

Re

Fe

CO

mi

fta

chi

ciţ

Ċο

gli

di lalciarla intatta nel suo stato; ma non su mantenuta la parola, perchè prima i Pavesi aveano sborsata gran somma di danaro con patto della distruzion della medesima, se cadeva nelle mani del Re. Bruno Abbare di Caravalle di Bagnolo, che avea trattata la rela con quella promessa, veggendosi burlato,

fama su, che pel dolore da lì a tre giorni mancasse di vita.

Lasciarone i Pavesi un corpo di lor gente, che altro per ot- Exa Vole. to giorni non fece, che rovinar da fondamenti le cafe non af. Ann. 1155. fatto atterrate dal funco.

NEL di 17. d'Aprile, giorno di Domenica, Federigo invitato da' Paveli alla lor Città, quivi per attestato di Ottone Frifingense (a) in Eccle sia Santii Michaelis, ubi antiquum Regum (a) One Longobardorum Palatium fuit, cum multo civium tripudio Coro- Frijingenfit natur. Gualvano Fiamma, Buonincontro Morigia, ed altri Scrit- Friden.Li.a tori Milaneli lasciarono scritto, che Federigo su coronato in San- capat. to Ambrosio di Milano, o pure in Monza, chi dice nell' Anno 1154. e chi nel presente 1155. Senza esaminar meglio questa loro opinione, anch'io la riferii nel mio Trattate de Corona Ferrea (b) stampato nell' Anno 1698. Ora conosco essere una frot- (b) Ancetola di quegli Storici. La nimicizia inforta fra lui e i Milaneli Tom. II. non gli permife di vifitar Milano, o Monza, e molto meno di ricevere la Corona del Ferro dalle mani di Uberto Arcivescovo. Anzi, ficcome offervò il Sigonio (c), e dopo lui il Signor Saf- (c) Sigoniar fi (d), ne pur fi dee credere, che feguisse la Coronazione ed de Regno unzione di lui in Pavia. Il Coronatur del Frifingense unicamen- (d) Saxius te vuol dire, ch'egli nella Basilica di S. Michele si fece vedere significame. colla Corona in capo, e lo Scettro in mano. Venne Federigo a Piacenza, Città, che dopo avere nel dì 26. d' Aprile ricevuto il foccorfo della cavalleria e fanteria di due Porte di Milano, s' era ben preparata alla difefa. Questo apparato e la fretta di Federigo, esentarono da ulteriori molestie quella Città. Celebrò Federigo vicino a Bologna la Festa della Pentecoste, e il Ghirardacci (e) rapporta un suo Diploma dato III. Idus Maii jux- (e) Ghirarta Rhenum, in cui ordina a i Bolognesi di rifare il Castello di dacci Istor. Medicina, da essi distrutto. Di la passò in Toscana, dove co- lib. 3. mandò a i Pisani d'armare la lor Flotta contra di Guglielmo, Re di Sicilia, e diede l'Arcivescovato di Ravenna ad Anselmo Vescovo di Avelberg, stato suo Ambasciatore a Costantinopoli, con investirlo secondo il folito dell'Esarcato di Ravenna. Camminava a gran giornate egli e l'elercito suo verso Roma, e questa sua fretta diede non poca apprensione a Papa Adriano (f), (f) Cardin che peranche non fapeva, con qual animo veniffe questo Prin- in Pina A cipe, e Principe, a cui costava poco l'eccidio delle Cistà. Per dian. IV. configlio di Pietro Prefetto di Roma, e di Ottone Frangipane, gli mandò incontro per concertar prima le cose tre Cardinali, che trovarono Federigo in S. Quirico. Fra l'altre domande, che

ExaVolg quefti gli fecero, vi fu quella di avere in mano Arnaldo da Arnalisse Brelcia, che i Visconti o Conti di Campania aveano tolto alle para i di teneano in un lor Cafello, onorandolo qual Profeta. Non tardo Federigo a spedir gente, che prefe uno di

Andarono innanzi e indietro Ambasciatori, prima che seguisse l'accordo fra il Papa e l'Imperadore; ma finalmente Federigo promife e giurò di confervar tutti gli onori e Stati al Pontefice e a i Cardinali; e il Pontefice di coronarlo. Giunto Federigo nel territorio di Sutri, fi attendò coll'efercito nel Campo graffo. Colà venne da Nepi Papa Adriano, incontrato prima da molti Principi Tedeschi; e quando su per ismontare al padiglion Reale, aspettò indarno, che Federigo gli venisse a tenere la stassa. Fu cagion questo accidente, che i Cardinali spaventari fe ne fuggiffero a Città Castellana, lasciando con pochi familiari il Pontefice, che imontaro fi mife ful faldistorio preparato. Allora comparve Federigo, e baciatigli i piedi, s'accostava per ricevere il bacio di pace; ma il Papa intrepidamente gli rispose, che non avendo esso Re usata quella riverenza, che i di lui Predeceffori aveano praticataco' Romani Pontefici, non volca baciarlo. Era Papa Adriano d'animo grande, e forte in sostenere i suoi diritti. Non la cedeva a lui Federigo, e pretendea di non effere tenuto a questo. Durò il dibattimento di questo punto per tutto il di seguente. Ma fatto conoscere a Federigo, che tale era il Ceremoniale e costume con vari esempli, egli si arrendè; e passato a Nepi, dove era la tenda del Papa, che gli veniva incontro, sceso da cavallo andò a tenere la staffa ad esso Pontefice, che poi l'ammise al bacio di pace; e di la infieme s'inviarono alla volta di Roma. Di questo

ce; e di là infieme s'inviarono alla volta di Roma. Di questo (b), dution, littigio ho io rapportato altrove (b) un Documento. Aveano antidiato, Di pinata.

the i Romani prima spediti a Federigo i loro Ambasiciatori (c), presi prima prima spediti a Federigo i loro Ambasiciatori (c), presi prima prima spediti a Federigo i loro Ambasiciatori (c), presi prima prima spediti a Federigo i loro Ambasiciatori (c), presi prima prim

tornaffe il governo temporale di Roma, come era ne Secoli veochi, con efelufione de Papi. All'alterigia e baldanza, con cui parlarono i Romani, non pote stare a legno la fosserenza di Federiderigo. Riípofe loro di maravigliarfi, che fossero venuti con Est Volgpensiero di dar legge a chi siccome Principe e Sovrano di Roma Annitstidoveva egli importe ad essi. Estato la potenza e il diritto de
gl'Imperadori Franchi e Tedeschi, e rigetto le lor proposizioni.
Participato poli l'affrea al Papa, si consigliato a non sidasfi di
quel Popolo, e di spedire il più presto possibile ad impossessificati
di S. Pietro, e della Città Leonina: parere, che tosto su, e
con selicità elequito.

NELLA mattina del d' feguente, giorno 18. di Giugno, folennemente marciò Federigo a S. Pietro, accolto dal Papa a i gradini della Basilica, e dopo aver prestato i soliti giuramenti, cantata che fu la Messa, ricevette dalle mani del Pontefice la Corona Imperiale con gli altri ornamenti, e con alte acclamazioni di tutta l'Armata. Ma i Romani, che videro fatta la fosta senza di loro, come impazziti per la rabbia, dopo aver tenuto configlio in Campideglio, diedero all'armi, e circa il mezzogiorno furiofamente uscirono di Città, e cominciarono verso S. Pietro a far man baffa contra qualunque Tedesco, che incontravano. Corfero anche i Tedeschi all'armi, e si diede principio ad una terribil mischia, cedendo ora gli uni, ora gli altri; e questa durò fin verso la notte, ma colla peggio de'Romani, de'quali circa mille rimafero ful campo, innumerabili feriti, dugento prigioni: il resto si salvò nella Città. Affiittissimo per questa Tragedia il Papa, tanto si adoperò colle preghiere, che fece rilasciar i prigioni al Presetto di Roma. Nel di seguente egli e l'Imperadore, giacchè mancava loro la fuffiftenza de'viveri, ritiratifi a Tivoli, quivi diedero ripofo all'efercito; e dipoi venuta la Festa di S. Pietro, la celebrarono folennemente a Ponte Lucano. Miffam Adriano Papa celebrante, Imperator caronasur, dice il Frifingense (a). Cioè vi assistè Federigo colla (a) Idem Corona in capo, il qual passo dichiara l'altro sopradetto di Co. cap' 24. ronatur in Pavia. L'Autore della Vita d'Adriano IV. (b) scri- (b) Cardin. ve, the in tal occasione Pontifex & Augustus ad Missarum for in Vita A lemnia in die illa pariter Coronati processerunt. Crescendo po- dian W. scia i caldi e le malattie de'soldati, Federigo lasciato il Papa, come si può credere, assai deluso, dopo avergli rilasciato il dominio di Tivoli, salvo in omnibus jure Imperiali, si rimise in viaggio alla volta della Lombardia. Giunto a Spoleti, nè potendo ottener vettovaglia nè contribuzione da quel Popolo, che avea anche ritenuto prigione il Conte Guido Guerra, il più ricco fra i Baroni

del-

Ena Volg. della Toscana, già inviato da esso Augusto al Re di Sicilia, sem-ANN.1155. za volerlo rendere: mosse l'oste contra di loro. Uscirono baldanzofi gli Spoletini, ed attaccarono la zuffa; ma furono così ben rispinti ed incalzati, che con esso loro alle spalle entrarono nella Città anche i Tedeschi vittoriosi. Andò la sconsigliata Città a sacco, e poi ne su satto un miserabil salò : gastigo barbarico e sempre detestabile di questi tempi. Nella Vita di Sant' (a) Vita S. Ubaldo (a) Vescovo di Gubbio, è scritto, che Federigo passò

Ubaldi in AffirSanti, per quella Città, e benchè istigato da i Castellani circonviciaddiem 16. ni a distruggerla, pure per intercession del fanto Prelato nesson male le sece. Potrebbe dubitarsi del suo arrivo colà, sapendofi, ch' egli nel viaggio arrivò ad Ancona, Città allora dipendente dall'Imperador de'Greci, dove da i di lui Ambasciatori su visitato, e riccamente regalato. Passò poscia il Po a S. Benedetto di Polirone, e pervenne nel distretto di Verona. In quella Città pubblicò la fentenza contra de Milaneli, per aver effi (b) Antique distrutte le Città di Como e di Lodi, (b) privandoli del dirit-

Differt, 27, to della Zecca, con trasferirlo alla Città di Cremona fua fede-2"5 591. le, ficcome ancora di tutte l'altre Regalie godute in addietro da esso Popolo di Milano. Ebbe poscia nel passaggio dell'Adige a dolersi de' Veronesi pel Ponte malamente satto su quel Fiume; e alla Chiufa trovò una man di affaffini, che gli vietavano il paffo, richiedendo regali e pagamento per chiunque volesse passare. Fece Federigo falire una brigata de'fuoi full'erto monte, e faticar tanto con rotolar pietre, che avendo inidati da quelle caverne que' malandrini, gli ebbe nelle mani, e di loro fece far la giustizia, che meritavano. Così sano e salvo se ne tornò in Germania l'Augusto Federigo, con aver ottenuta la Corona, e nulla operato in favore di chi l'avea coronato.

FINITA questa scena, un'altra ne ebbe principio in Puglia. (c) Romant- Avrebbe defiderato effo Imperadore, allorche fu in Roma, di dus Salemi- portar la guerra in quelle parti; ma l'efercito suo, in cui si id Guillel- vedeano cader malati tanti di loro, troppa ripugnanza ne avea mus Tyrins dimostrato. Pertanto i Baroni suorusciti altro sar non poterono, Gardinal, se non impetrar delle patenti da esso Imperadore, come inviade Aragonia ti da lui a que Popoli. Ricorfero ancora a Papa Adriano, che in Vina. discussione di discussione di Artico de la P.L.T.III. quelle ribellioni, come accennano Romoaldo Salernitano. (c), dataya. Guglielmo Tirio, (d) ed altri. Fra i principali, che armati condataya. Cafinensis giurarono contra del Re Guglielmo vi su Roberto già Principe di

## ANNALID'ITALIA. SIO

Capoa, Andrea Conte di Rupe Canina, e Riccardo dell' Aquit Esa Volta la. Anche Roberte di Biffavilla Conte di Loritello, benchè Cu- Annatyje gino germano del Re Guglielmo, entrò in quella congiura, anzi ne fu il capo, da che il perfido Ammiraglio Maione, Favorito del Re, l'avea messo in disgrazia di lui (a). Mossero per- (a) Huso tanto questi Baroni una fiera follevazione in Puglia contra del inChronico. Re Guglielmo. Al Principe Roberto riuscì di ricuperare Capoa col suo Principato; all' altro Roberto di prendere Suessa, Tiapo, e la Città di Bari, il cui Castello sece egli spianare. Il Conte Andrea s'impadron) del Contado d'Alife, Aveano essi Baroni ful principio tenuto trattato con Manuello Imperador di Costantinopoli, per tirarlo in questa guerra: occasione da lui fofpirata molti anni addietro. (b) V'entrò egli dunque a braccia (b) Rounaperte, e spedt in Puglia Michele Paleologo, quel medelimo, aldur Sache in Ancona fece l'ambasciata all' Imperador Federigo, con Chronico. gran fomma di danaro al Conte Roberto, e a gli altri Baroni, Rer. Italio. acciocchè affoldaffero gente, e facessero guerra al Re Guglielmo. Mandò in oltre una Flotta comandata da un Sebasto, la quale s'impossessò di Brindisi, a riferva del Castello. Tutte l' altre Città maritime s'accordarono co i Greci, e col suddetto Roberto Conte di Loritello. In somma si sostennero in sì fiera tempelta alla divozione del Re Guglielmo folamente Napoli, Amalfi, Surrento, Troia, Melfi, e poche altre Città e Castella forti. Per accalorar maggiormente quelta impresa mosse da Roma Papa Adriano (e), accompagnato da molte schiere d'ar- (c) Cardia. mati, e circa la festa di S. Michele di Settembre arrivò a S. de Aragon. Germano, dove Roberto di nuovo Principe di Capoa, e gli al- drian. Il'. tri Baroni gli giurarono fedeltà ed omaggio. Di la paísò a Benevento, e per tutte quelle parti fu riconofciuta la di lui Sovranità. Intanto dugento cavalli Milanesi con dugento fanti, appena partito da Piacenza Federigo, (d) entrarono nella distrut. (d) Sire ta Città di Tortona, e vi si afforzarono il meglio, che potero- Tom. VI. no. V'accorfero i Pavesi colla loro Armata; (e) ma o perchè Ret. Italia. non si attentarono, o perchè il Marchele di Monferrato per suoi Ate segreti fini li diffuaffe, se ne tornarono indietro colle pive nel for l'anfacco. Ciò udito da i Milanesi, che dianzi aveano richiamato Rev. Italic. da Tortona quel corpo di gente senza essere stati ubbiditi, sentendosi animati a soccorrere una Città, che per loro amore s'era facrificata, nacque in loro gran voglia di rifabbricarla, e a quefto fine spedirono colà le genti di Porta Ticinele e Vercellina, che

Ass.1155. vi mandarono i foldati di due altre Porte. Ma eccoti nel dì 25. di Maggio l'esercito Pavese venire a trovarli. Uscirono in campagna i Milaneli, e si affrontarono co'nemici, ma infine toccò loro la mala fortuna, e il dare alle gambe con lasciare in preda de Paveli tutto il loro equipaggio, oltre a molti uccifi o prefi. In questo fatto d'armi co i Milaneli si trovò lo stesso Ottone Morena Istorico. Nel di seguente diedero i Pavesi un fiero affalto alla Città, e v'entrarono anche due bandiere d'effi, ma surono respinti con bravura. Essendo poi tornati a Pavia i nemici, attefero i Milanefi a rifar le mura e le fosse di Tortona, tutte alle loro spele. E questo passava in Italia. Da che (a) Otto Fri. ftt in Germania l'Augusto Federigo (a), alla metà d'Ottobre singenstie de tenne una gran Dieta in Ratisbona, dove diede il possesso deldentil. 1.2. la Baviera ad Arrigo Leone Estense-Guelfo, Duca di Sassonia, e ammife all'udienza Tebaldo Vescovo di Verona, inviato dalla sua Città a scusarsi ed umiliarsi. Nè v'andò indarno. In gratiam, dice Ottone da Frifinga, recepta eft Verona. Nam O' magnam pecuniam dedit ac militiam , quam babere poffet , contra Mediolanenses ducere sacramento firmavit.

Exavols, che si diedero a rimettere in piedi le mura. Successivamente

Anno di Cristo McLVI. Indizione iv. di Adriano IV. Papa 3. di Federigo I. Re 5. Imperadore 2.

ELLA Primavera di quest' Anno l'Imperador Federigo celebrò in Wirtzburg le sue nozze con Bearrice Figliaola di chien Sinado Contre di Borgogna (8), che siji portò in dose molis Statica di C. Vennero in questi tempi gli Ambalciatori del Greco Augulto Manuelle Comneno, ma non furono ammessi. Cariolo è il motivo, che ci vien qui narrato da Ottone Frisingense, per cui sivani tutta la precedente amicizia e considenza, che passa sull'ava tra i due Imperi Occidentale ed Orientale. Sia vertit o bugia, su rappresentato a Federigo, che i Greci, altorche gli passi da Antona, aveano destramente costa una Lettera sigillata col figillo d'esto Imperador Federigo [quastich niona di queste Lettere si contervasse, che control de la Corte di Costantinopoli ] e s'erano serviti di quel Sigillo applicato ad altra Carra, fingendo, che Federigo a veste conceduta al Greco Augusto la Campania e la Puglia, per titar dal

la fua i Popoli di quelle contrade. Con questa frode, e con gran Ena Volge profusione d'oro guadagnati non pochi Baroni di Puglia, s'erano Annatigo. fatti padroni di un gran tratto di paese, e spezialmente di Bari Capital della Provincia, dove era morto Michele Paleologo, Condottiere di quella impresa. Corse anche voce in Germania, che Guglielmo Re di Sicilia fosse o mancato di vita, o impazzito. E in fatti abbiamo da Ugone Falcando (a), che Guglielmo nell' An- (a) Hago no addietro per artificio del suo disleale Favorito ed Ammiraglio in Chron. Maione se ne stette, come chiuso nelle stanze del suo Palazzo in Palermo, fenza dare udienza a chi che sia, suorchè ad esso Maione, e ad Ugone Arcivescovo di quella Cistà. Ora benchè Federigo odiasse non poco il Re Guglielmo, pure più rabbia in lui cagionava il vedere, che i Greci, Potenza maggiore, e capace di far maggiori progressi in Italia, avessero usurpata la Puglia; e però chiamandoli traditori , già si disponeva a tornare in Italia per muovere guerra contra di loro. Ma da che intese, che Guglielmo era vivo, e fano di mente, e che altra faccia aveano prela gli affari di Puglia, ficcome dirò fra poco, fmonto da quel disegno, e solamente rivolte i suoi pensieri contra de' Milanchi, che erano in fua disgrazia, con fare i preparamenti necessari per 1a-

le impresa.

ORA è da sapere, che, per attestato del suddetto Ugone Falcando, molte trame furono fatte dal menzionato Maione contra di non pochi Baroni della Sicilia, i quali giunfero a ribellarfi con gran contulione di cole in Palermo, e in altri Luoghi. Servirono tali sconcerti a svegliare l'addormentato Guglielmo, che non arrivò già per questo a conoscere, qual mostro egli tenesse appresso nella persona di Maione. Risaputo bensi finalmente il grave sfasciamento de' suoi affari in Puglia, si applicò tosto al riparo. Il suo primo tentativo su quello di rimettersi, se potea, in grazia di Papa Adriano (b), e tanto più perche si venne a sapere, che (b) Card. l'Imperador Greco facea propolizioni ingorde di danaro al mede de Aragon. fimo Pontefice per ottener tre Città maritime, con promettere diani IV. ancora di dargli tali forze di gente e d'oro, da poter cacciare Guglielmo dalla Sicilia. Venuto dunque a Salerno inviò al Papa il Vescovo Eletto di Catania, ed altri della sua Corte, con plenipotenza di far pace colla Chiefa Romana, offerendole il danaro efibito da i Greci, tre Terre per li danni dati, omaggio ed ubbidienza, e la liberià delle Chiefe. Non prestò fede a tutta prima il Pontefice Adriano a queste proposizioni, e per chiarirsene in-Tomo VI.

Exa Volg. viò a Salerno Ubaldo Cardinale di Santa Praffede . Accertofii egli, Axx.1156. tutto effere vero, e il Papa trovandovi del vantaggio, inclinava forte alla concordia, se non che gli si oppose la maggior parte de Cardinali, che macinavano nella lor mente delle inulate grandezze, in maniera che difturbarono tutto il negoziato. Ebbero bene a pentirsi della loro ingordigia, e a provare, che chi si esalta, farà umiliato, e chi fi umilia, verra efaltato. Il ReGuglielmo, (a) Romu- messo insieme un poderolo elercito per mare e per terra, (a)

Ceccano.

andò alla volta di Brindifi, occupato da' Greci, da dove si ri-Aconym. tirò Roberso Conse di Loretello, con venire a Benevento. Si te-Cassinantia neva tuttavia il Castello pel Re. Assediata quella Città, i Gre-Johann. de ci co' Pugliefi uscirono in campo aperto, e diedero battaglia. Durò un pezzo dubbioso il combattimento; ma in fine la vitzoria fi dichiarò in favore di Guglielmo . Molta Nobiltà de' Greci fu ivi presa, ed inviata nelle carceri di Palermo; gran bottino di danaro e di navi fu fatto, e riacquistata la Città nel dì 28. di Maggio. A non pochi ancora de Baroni Pugliesi ribelli toccò la disgrazia di cader nelle mani del Re. Toita fu ad alcuni la vita, ad altri la vista. Ciò fatto, marciò egli alla volta di Bari col vittoriolo esercito. Uscirono i Cittadini ad incontrarlo fenz' armi, e in abito di penitenza, chiedendo misericordia. Altro non ottennero dal Re, troppo idegnato per lo imansellamento della fua Cittadella, se non lo spazio di due giorni per uscire della Città con quanto poteano asportare. Dopo di che spianate prima le mura, su quella dianzi sì superba, sì popolata e ricca Città ridotta in un mucchio di pietre, e diviso il suo Popolo in varie Ville. Un sì lagrimevole spettacolo sece, che non tardarono l'altre Città della Puglia perdute a rimetterfi in graziae forto il dominio del Re Guglielmo, il quale conginuò il viaggio fino a Benevento , dove i più de Baroni fuoi ribelli s'erano rifugiati.

TAL paura mile il suo avvicinamento a Roberso Principe di Capoa, dimorante in effa Città di Benevento, che non credendofi ficuro prese la suga. Ma nel paffare il Garigliano, tesogli un aguato da Riccardo dell' Aquila Conte di Fondi, fu preto, e poi confegnato a Guglielmo. Con questo tradimento Riccardo rientrò in grazia del Re; e Roberto inviato prigione a Palermo, ed abbacinato, finì poco appresso nelle milerie la fua vita. S'interpose il Pontefice Adriano, che si trovava in Benevento anch'egli, per salvare Roberto Conte di Loritello, Andrea

drea Conte di Rupecanina, ed altri Baroni, che erano presso di Esa Volgilui chinfi in quella Città, ed il Re fi contentò di non molestar- Annaissa. li, purche uscissero suori del Regno : grazia di cui non tardarono a prevalerfi. E allora fu, che esso Pontefice, chiarito delle umane vicende, e peníando al fuo frato, mandò egli fteffo a ricercar quella pace, per cui pochi mesi prima era stato supplicato. Inviò dunque i Cardinali Ubaldo di fanta Praffede, Giulio di S. Marcello, e Rolando di S. Marco al Re Guglielmo, per avvertirlo da parte di S. Pietro di non offendere Benevento, di foddisfare per li danni dati, e di confervare i fnoi diritti alla Chiefa Romana. Furono essi benignamente accolti dal Re, intavolarono il trattato della Pace, e dopo molti dibattimenti fu effa conchiufa. Mediatore fra gli altri ne fu Romoaldo Arcivescovo di Salerno, quel medesimo, che ci ha lasciata la sua Storia, da me data alla luce. Rapporta il Cardinal Baronio (a) (a) Baro il Diploma del Re Guglielmo, che contiene le condizioni dell' Aunal. Est. accordo, e con esto s'ha a confrontare ciò, che ne scrivono al- Annum. cuni moderni. Si obbligò il Papa di concedere al Re l'Investitura del Regno di Sicilia, del Ducato di Puglia, del Principato di Capua, Napoli, Salerno, e Malfi, ficcome ancora della Marca, e dell'altro paefe, ch'egli dovea avere di quà da Marfi. E il Re si obbligò a prestargli omaggio contro ogni persona, e a giurargli fedeltà, con pagar ogni anno il Cenfo di fecento Schifati per la Puglia e Calabria, e cinquecento per la Marca: cofe tutte eseguite dipoi nella Chiefa di S. Marciano fuori di Benevento, dove alla prefenza di molta Nobiltà e Popolo diede Guglielmo il giuramento a' piedi del Papa, e ricevette l'Inveflitura. Sotto il nome di Marca è da vedere, che paese soffe allora difegnato. Forse quella di Chieri, non osando io spiegar ciò della Marca di Camerino, che è la stessa con quella d'Ancona e di Fermo. Confermò Papa Adriano IV. con fua Bolla, riferita parimente dal Cardinal Baronio, la concordia fuddetta, concordia nondimeno, che dispiacque ad alcuni de' Cardinali, e molto più all' Imperador Federigo, che si vedea precluso con ciò l'adito alla meditara guerra di Puglia. Di grandi regali in oro, argento, e drappi di seta lasciò il Re Guglielmo al Papa, a i Cardinali, e a tutta la Corte Pontificia (b), e poi fe (b) Cardin. ne andò. Da Benevento venne il Papa alla volta di Roma, con de Aragon paffare per Monte Cafino, e per le montagne di Marfi. E per-dian. IV. ciocchè la Città d'Orvieto, per lunghissimo tempo sottratta alla

Ena Volg. giurisdizione della Chiefa Romana, era tornata alla fua ubbi-Ann.1136. dienza, volle il buon Pontefice consolar que' Popoli colla sua presenza. Con singolar onore quivi ricevuto, alla venuta poi del verno paísò alla volta dell'ameno e popolato Castello di Viterbo, e di là a Roma, dove pacificamente alloggiò nel Palazzo Lateranense. Nell'Anno presente i Milanesi, ricevuto qualche rinforzo di gente da Brescia, continuarono la guerra con-(a) Sire tro a i Pavesi. (a) Presero loro varj Luoghi, e fra gli altri il Raul Hift. forte Castello di Ceredano, non avendo osato i Pavesi e Novare-Tom VI. Rer. Italic. fi, benchè usciti in campagna con tutto il loro sforzo, di venire ad alcun fatto d'armi, nè di tentar di soccorrere quella Terra, che poi fu spianata. Andarono ancora i Milanesi nella Valle di Lugano, e suggettarono circa venti di quelle Castella. Segul ancora un conflitto fra essi e i Pavesi, in cui ebbero la

(b) Annales peggio gli ultimi. Studiaronsi in questi tempi i Piacentini (b) Placentini di fortificar la loro Città con buone mura, torri, e fosse, ben Rer. Ltalic. prevedendo i malanni, che sovrastavano alla Lombardia per la ribellion de' Milanesi . Intanto diede fine a' suoi giorni Dome-

(c) Dandu- nico Moro fino Doge di Venezia (c), in cui luogo fu fustituito lus in Cron. Vitale Michele II. il quale non tardo a far pace co i Pisani . Rer. Italie. Nell'Anno presente ancora, se è da prestar sede alla Cronica di (d) Malve- Jacopo Malvezzi (d), i Bresciani per cagion delle Castella di cius in Chr. Volpino e Ceretello mossero guerra a i Bergamaschi. Vennero Tom. XIV. alle mani coll'esercito d'essi nel Mese di Marzo vicino a Palus-Rer. Italic. co, ed insigne vittoria ne riportarono col far prigioni due mi-

la e cinquecento Bergamaschi, e prendere il loro principal Confalone, che portato nella Chiefa de' Santi Faustino e Giovita, ogni anno nella gran folennità si spiegava. All' incontro fecero i Genovesi pace e concordia con Guglielmo Re di

(e) Caffari Sicilia (e), e lor ne venne molto vantaggio ed onore. Annal. Ge-

nuenf.lib.1. Tom. VI. Rer. Italia.

Anno di Cristo MCLVII. Indizione v. di ADRIANO IV. Papa 4. di Federico I. Re 6. Imperadore 3.

APPOICHE Papa Adriano avea fatte coll'Augusto Federigo tante doglianze di Guglielmo Re di Sicilia, ed era rettato con lui in concerto di fargli guerra: cofa che Federigo non avea potuto eseguire dopo aver presa la Corona Imperiale a cagion

del-

te

in

di

Co

a v

£

m

fa

gio

Que

che

de] ter

te i pa

F

1

delle malattie entrate nell'esercito suo: restò forte esacerbato es- Exa Volzfo Imperadore all'udire nell'Anno precedente la pace data dal Pa- Ann. 1157. pa a Guglielmo con accordargli il titolo di Re, senza participazione alcuna ed affenso suo. Adirato perciò fin d'allora cominciò a far conoscere il suo maltalento contra d'esso Adriano col difficultare a gli Ecclesiastici del Regno Germanico di passare alla Corte Pontificia per ottener Benefizi, o per altri affari. Mosso da questa non picciola novità Adriano spedì nell' Anno presente due Cardinali, cioè Rolando Cancelliere, e Bernardo del titolo di San Clemente alla Corte Cefarea (a). Correva il Mefe d'Ot- (a) Radevitobre, e Federigo Augusto s'era portato a Besanzone per farsi ri- ridesces I. conoscere padrone del Regno della Borgogna, siccome infatti ot. lib. 1. e. &. tenne, avendo in persona o per lettere prestata a lui ubbidienza gli Arcivescovi di Lione, Vienna, Arles, i Vescovi di Valenza, d'Avignone, e d'altre Città. Era concorsa a Besanzone gran soresteria per veder l'Imperadore, e per assari. V'erano Romani, Puglieli, Veneziani, Lombardi, Franzeli, Ingleli, e Spagnuoli . Furono ricevuti onorevolmente i Legati Apostolici , i quali presentarono a Federigo una Lettera del Papa, conceputa con gravi risentimenti, perch'esso Imperadore non avesse finora gastigato quegli scellerati di Germania, che aveano preso e messo in prigione Esquilo Arcivescovo di Lunden in Svezia [ e non già di Londra come immaginò il Baronio I nel fuo ritorno di Roma, con ricordargli appresso la prontezza, con cui esso Pontesice gli avea conferita l'Imperial Corona; del che non era pentito, nè fi pentirebbe, quand'anche majora Beneficia Excellentia tua de manu nostra suscepisses. Letta la Lettera, e spiegata a chi non fapeva il Latino, si alzò un gran bisbiglio nell' assemblea a cagione de' termini forti in essa adoperati, ma principalmente per quella parola di Beneficia, che fu presa in senso rigoroso, quasichè adoperata nel senso de' Legisti, presso i quali significa Feudo, e volesse il Pontesice sar sapere, che l'Imperadore dalle mani del Papa riceveva in Feudo l'Imperio. Diede motivo a tale interpretazione l'aver veduto in Roma una Pittura, rappresentante nel Palazzo Lateranense l'Imperador Lottario a' piedi del Papa, con questi due versi fotto:

REX VENIT ANTE FORES, JURANS PRIUS URBIS HONORES, POST HOMO FIT PAPE, SUMIT QUO DANTE CORONAM.

Quell' Homo vuol dire Vaffallo. Ne su fatta doglianza collo stesso Papa Adriano, che avea promesso di saria cancellare. Usci-

ExaVolg. rono parole calde su questo nell'Assemblea, e s'aumentò il foo-Aun.1157. co. perche dicono, aver risposto uno de i Legati: A quo ergo babet, fi a Domino Papa non babet Imperium? A tali parole poco manco, che Ottone Conte Palatino di Baviera fguainata la spada non gli tagliasse il capo. Quetò Federigo il tumulto, e poi diede ordine, che i Legati foffero meffi in ficuro, acciocche nel di seguente per la più corta se ne tornassero a Roma. Notificò poi effo Imperadore questo avvenimento con fua Lettera sparsa per tutta la Germania, lamentandosi del fasto de i Legati, e del poco rispetto a lui mostrato dal Papa, con aggingnere, effersi trovati presso quei Legati non pochi fogli in bianco figillati, per potere a loro arbitrio scrivervi quel, che voleano, per accumular danari, e spogliar le Chiese del Regno . Si vede che tanto il Papa, quanto l'Imperadore erano inclinati alla rottura. L' avere il Papa dalla fua il potente Re di Sicilia, il facea parlar alto; ma questa loro concordia quella appunto era, che a Federigo maggiormente movea la bile. Nè mancavano i Baroni Pugließ rifugiati colà di accenderla viepiù,

[a] One de con isparlare dapertutto del Papa. Ottone da S. Biagio [a] mette l'avvenimento suddetto sotto l'Anno 1156. ma Radevico .

Scrittore di maggior peso, sotto il presente.

DURANDO tuttavia la guerra in Lombardia, i Milanefi fatto un grande sforzo contra de' Paveli, con qualche aiuto ancora de Bresciani, e dato il comando dell' Armata a Guido Conte di Biandrate, nel Mese di Giugno, si portarono alla volta di Vigevano, Terra infigne de' Pavefi, alla cui difefa s' erano posti Guglielmo Marchefe di Monferrato, Obizzo Malaspina Marche-[b] Sine fe, che dovea aver cangiata cafacca, ed altri Baroni [b]. Distrussero il Castello di Gambalò, affediarono dipoi Vigevano, e

Res. Italie. tanto lo tennero stretto, che per mancanza di viveri lo astrin-

rena Hifter, fero alla refa, e dipoi lo spianarono. Seguì in tal congiuntura Laudens. un accordo fra i Milanesi e Paveli, che durò ben poco. Ottone Morena scrive per colpa de' Milanefi, e Sire Raul per mancamento de'Pavesi. Perciò il Popolo di Milano, che era tornato a cafa, di nuovo uscri in campagna, e passato in Lomellina, fertilissimo paese già tolto da i Pavesi a i nobili Conti Palatini di Lombardia, si diedero a risabbricar la Terra di Lomello, Capitaleallora di quella Provincia. Nel medefimo tempo maggiormente accalorarono il rifacimento e le fortificazioni di Tortona, di Gagliate, Trecate, e d'altri Luoghi; fecero di buone fosse a Mi-

lano, di maniera che per attestato di Sire Raul , in tali fattu- Ena Volgre, e nel rimettere de i fortiffimi Ponti sopra i Fiumi Ticino & ANN.1157. Adda, spesero più di cinquante mila Marche d'argento purisfimo. Si mossero contra di loro in quell' Anno i Cremonesi; ma senza alcuna impresa di rilievo se ne ritornarono alla loro Città. Intanto gl' infelici Lodigiani, secondo l'asserzione di Ottone Morena, Storico contemporaneo di quella Città, furono con aggravi nuovi maggiormente afflitti dal Popolo di Milano. Non si sa, che in quest'Anno il Re di Sicilia Guglielmo alcuna impresa facesse. Perduto ne piaceri, e ritirato nel suo Palagio di Palermo, lasciava le redini all'indegno Majone suo Ammiraglio, il quale gli dovea lodar la vita ritirata e luffuriofa de i Sultani Turcheschi, per sarla egli intanto da Re, e per continuare in questi tempi la persecuzione contra di qualunque Barone Siciliano, che folle o pareffe contrario a'fuoi voleri e difegni. Ma nel Mele di Novembre Andrea Conce di Rupecanina, [a] uno de Baroni [a] document di Puglia ribelli, che dianzi era fuggito fuori del Regno, vi tor- in Chronica. nò per voglia massimamente di vendicare il tradimento fatto a Johans.
Roberto Principe di Capoa da Riccardo dell'Aquila Conte di FonCertosion di. Un' egli una picciola Armata di Romani, Greci, e Puglie- Fofieneve. si, e con esta entrato nel Contado di Fondi, lo prese insieme . colla Città d'Acquino, e bruciò il Traghetto, dove tradito fu il suddetto Principe di Capoa. Confermò Papa Adriano in quest' Anno IV. Idus Novembris, standonel Palazzo Lateranenie, i Privilegi a Guifrede Abbase del Monistero di S. Dionisio di Milano, come costa da sua Bolla da me data alla luce [6].

[b] Antique Italicarum Difsers. 70.

Anno di CRISTO MCIVIII. Indizione VI.

di ADRIANO IV. Papa 5.

di Federico I. Re 7. Imperadore 4.

'ANNO fu questo, in cui Federigo Imperadore determinò a la feconda fua venuta in Italia, per domare i Milanefi, Brelciani, e Piacentini, ribelli alla fua Corona. A questo fine mise insieme un potentissimo esercito, e ne sece la massa ne contorni d'Augusta. Erano già tornati a Roma i due Cardinali Legati, rimandati indietro dall' Imperador Federigo, [c] ed [c] Redeviaveano riempiuta la Corte Pontificia di lamenti per l'affronto Fident. lor fatto in Germania. Fu diviso il Clero Romano; l'una par-lib. 1. c. 15. te ac-

Esa Vole, te accusava di mala condotta i Legati, con dar ragione all'Imperadore; e l'altra fosteneva il loro operato. Sopra di ciò Pa-Da Adriano scrisse una Lettera a gli Arcivescovi e Vescovi di Germania, gravida bensì di lamenti per lo strapazzo fatto a i fuoi Legati; ma con raccomandarsi, che placassero e mettesfero in miglior fentiero l'Imperadore. All'incontro quei Prelati gl'inviarono una risposta assai vigorosa in disesa della Dignità Imperiale, rilevando fopra tutto l'infolenza di que' Versi, e di quella Dipintura, che dicemmo offervata nel Palazzo Lateranenie, la quale non dovea peranche effere stata abolita, e toccando anche gli abufi ed aggravi introdotti nelle Chiefe della Germania da i Ministri della Curia Romana. Perciò il saggio Pontefice, udendo, che Federigo si preparava per tornare coll'armi in Italia, giudicò meglio di fmorzare il nato incendio con inviare in Germania due altri Legati più prudenti. cioè Arrigo Cardinale de' Santi Nereo ed Achilleo, e Giacinto Cardinale di Santa Maria della Scuola Greca, che per viaggio furono prefi, spogliati, e posti in prigione da due Conti del Tirolo. Furono poi rilasciati, ed Arrigo il Leone Duca di Baviera e Sasfonia fece poi un'esemplare vendetta di que' Nobili masnadieri, Trovarono questi Legati Federigo ne contorni d' Augusta . ed ammesti all'udienza, gli parlarono con gran riverenza, e presentarongli una Lettera mansuera del Papa. In essa egli spiegava la parola Beneficium, dichiarando di non aver mai pretelo, che l'Imperio fosse un Feudo. Bastò questo a calmare l' ira di Federigo; ed avendo egli poscia dato buon sesto ad alcune altre differenze, che passavano fra lui e la Corte di Roma, fu ristabilita la pace, e i Legati contenti, e nobilmente regalati, fe ne ritornarono a Roma . Avea già l' Augusto Federigo spediti in Italia per precursori alla sua venuta Rinaldo suo Cancelliere, e Ossone Conse del Palazzo. Questi verso la Chiusa sull'Adige s'impadronirono del Castello di Rivola, importante per la sicurezza del passaggio dell'Armata. Giunti a Cremona, quivi tenero un gran Parlamento, al quale intervennero gli Arcivescovi di Milano e di Ravenna, quindici Vescovi, e molti Marchesi, Conti, e Consoli delle Città. Visitarono dipoi l'Esarcato di Ravenna, e nell'andare alla volta d' Ancona, scoprirono, che i Greci allora dominanti in quella Citià, affoldavano gente fotto pretefto di volere far guerra a Guglielmo Re di Sicilia, ma in fatti con difegno d' impadromirfi d'altre Città maritime dell'Adriatico. A man larga spen- Exa Volgdevano costoro, e però vi concorrea popolo da tutte le bande. I Ann. 115%. Legati incontratifi nel cammino con Guglielmo Maleraverser I vuol dire Radevico da Traversara il più nobile de' Ravennati, gli fecero tal paura, che non pensò più a trattar co i Greci. Arrivati poi nelle vicinanze d'Ancona con un drapello d'armati. ne chiamarono fuori i Ministri del Greco Augusto, e secero loto una calda ripassata con varie minaccie, in guisa tale che i medesimi stentarono ad iscularsi. Dopo ciò sen vennero que'Legati a ripolare in Modena. Diviso in vari Corpi l'immenso suo esercito, Federigo parte ne inviò in Italia pel Friuli, parte pel Mongiv), altri per Chiavenna, e pel Lago di Como. Calò egli stesso per la Valle di Trento col fiore dell' Armata, seco conducendo Uladislao Duca di Boemia, a cui poco prima avea conferito le insegne e il titolo di Re, Federigo Duca di Suevia, Figliuolo del Re Corrado, Corrado Conte Palatino del Reno fuo Fratello, con vari Arcivescovi, Marchesi, e Conti.

LA prima Città, in cui sul principio del Mese di Luglio si scaricò questo terribil nembo d'armati, su Brescia. Benchè sorte di mura, benchè provveduta di gran copia di forti Cittadini, (a) fe- (a) 0m ce ben qualche opposizione sulle prime al Re di Boemia, che non Hill Lautardò a devastare i suoi contorni; ma giunto che su l'Imperadore de se in persona, e fermatosi circa quindici giorni in quelle parti, con faccheggiare e bruciar molte Castella e Ville, mandarono i Brefciani a trattare d'accordo, e con dargli fessanta ostaggi, e una grossa fomma di danaro, si procacciarono il perdono e la pace da Federigo. Se vogliam prestar fede al racconto dell'Urspergense, (b) pago quel Popolo feffanta mila Marche d'argento; ma forte (b) Abbar quel feffanta cade fopra gli oftaggi, fembrando eccessiva una tal in Chiante somma, giacchè vedremo in breve, quanto meno costò a i Milanesi il loro accordo. Stando sul Bresciano pubblicò l' Augusto Federigo le Leggi militari, riferite da Radevico (c), ed intimata (c) Radevi. la guerra contra di Milano, fu configliato da i Savje Dottori d'al- en de Gest. lora a citar prima quel Popolo, per poter profferire legittimamen. 116. 1. 6.16. te la fentenza contra di loro. Comparvero gli Avvocati Milanesi, sfoderarono Leggi e paragrafi con grande eloquenza: ma a nulla ferv). Fecero elibizione di molto danaro all'Imperadore, si raccomandarono a quanti Principi ivi erano : tutto indarno . Convenne loro tornarfene colle mani vote, e nel Configlio de più valenti Giurisconfulti d'Italia chiamati colà, fu profferita contra de'

Xxx

Tomo VI.

Esa Volz. Milanesi la sentenza, e tutti messi al bando dell'Imperio. In-ANN.1138 camminossi dipoi la formidabil' Armata alla volta dell' Adda per (a) Om paffarlo . (a) Non v'era che il Ponte di Caffano, per cui fi po-Microa. teffe transitare ; ma dall'altra parte del Ponte v'era un buon corpo di Milanefi con affaiffimi Villani alla guardia : ficchè fi credette disperato il passaggio. Ma venendo il Re di Boemia, e Corrado Duca di Dalmazia all'ingiù dietro il Fiume, parve loro d'avere scoperto un bel guado, e senza pensarvi più che tanto, spinsero i cavalli nell'acqua. Molti se ne annegarono, ma molti ancora salirono selicemente all' altra riva. Visti costoro di là dal Fiume, e portatone l'avviso a i Milanesi, che custodivano l'altra testa del Ponte : addio , buon prò a chi ebbe migliori le gambe . Allora con tutto suo comodo paísò l'Imperadore colla Nobiltà per quel Ponte. Paísò anche parte dell'esercito; ma sul più bello una parte d'esso Ponte pel troppo peso si ruppe, e precipitarono in acqua molti Cavalieri e Scudieri . Quei poscia , che erano già pas-

sati, incalzarono i fugitivi Milanesi, ne uccisero alquanti, e molti ne secero prigioni. Ingrandì poi la fama talmente questo passag-(b) Abbat gio, che l'Abbate Urspergense (b) spacciò, essersi accampato Unfrengenf. Federigo junta Flumen Padum, in vece di dir presso l'Adda, e che mancandogli barca da passare, salito a cavallo di un trave. sostenuto di qua e di la da alcune aste, con pochi passò di la, ed affaliti i nemici, li mise in suga. Dovea lo Storico pesar meglio sì bizzarro avvenimento. Recato a Milano questo inaspettato avviso, quando si credeva, che il Fiume Adda avesse a fermare i paffi dell' Armata nemica , riempiè di spavento , di lagrime , e d'urli il Popolo imbelle, e cominciò a fuggire una gran quantità d'uomini e donne plebee, e fino gl'infermi si faceano portar fuori di Città . Affediò Federigo il Caftello di Trezzo, e l'ebbe in poco tempo a patti di buona guerra. Paísò di là su quel di Lodi. ed eccoti comparire alla fua prefenza una folla di poveri Lodigiani in abito compassionevole colle Croci in mano, chiedendo giustizia contra de Milanesi, che gli aveano cacciati dalle lor case. e toltigli i loro beni. Era pur troppo la verità. Nell'antecedente Gennaio aveano i Milanefi voluto obbligare il Popolo di Lodi a prestare un nuovo giuramento di sedeltà. Erano pronti i Lodigiani, ma vi voleano inferire la claufola falva Imperatoris fidelisare, stante il giuramento da essi fatto all' Imperadore con licenza de gli stessi Consoli di Milano. Ostinatisi i Milanesi di volere una fedeltà fenza eccezion di persone, e minacciando l'efilio

filio e la perdita de'beni: amb più tofto quasi tutto quell' infe-za. Voje lice Popolo di abbandonar le lor case e tenute, che di contrave. Assanti si nire al già fatto giuramento; e si ritirò chi a Pizzighettone, e chi a Gremona, ma con lasciar molti d'essi la vita in quelle parti per le troppe miserie. Compassimos forte l'Imperadore lo stato infelice di quel Popolo, e gli assegnò un Luogo presso il Fiume Adda, appellato Monte Ghezone, per potervi fabbricare la nuova loro Cirth, giacchè il vecchio Lodi, jontano di là quattro mielia, era stato di roccazo da i Milande.

MENTRE fi tratteneva l' Augusto Federigo sul Lodigiano, (a) isperanzito il Conse Echeberto di Butena di far qualche bel (a) Radeve colpo, fenza chiederne licenza, si portò con circa mille cavalie- l.t.cap.31ri ben armati fin quasi alle porte di Milano. Uscirono i Milanesi per dimandargli colle lancie e spade ciò, ch' egli andasse cercando; ed attaccata la zuffa, che fu ben dura e fanguinofa per l'una parte e per l'altra, restò in essa ucciso il Conte con Giovanni Duca di Traversara, il più nobile dell' Esarcato di Ravenna, e con altri. Si salvò con una veloce ritirata il rimanente de'Tedeschi. Federigo condannò la di lui disubbidienza, e provvide per l'avvenire. Aveva esso Augusto preventivamente mandato ordine pel Regno d'Italia , (b) che gli atti all' armi (b) Ceffari venissero all' ofte per l'impresa di Milano. Però giunsero colà neroli la li affaiffimi armati dalle Città di Parma, Cremona, Pavia, No-Tom. VI. vara, Afti, Vercelli, Como, Vicenza, Trevigi, Padova, Ve- Site Raul rona, Ferrara, Ravenna, Bologna, Reggio, Modena, e Bre- in Hifter. scia, e molti altri della Toscana. Erano allora tutte queste Città del Regno d'Italia. Sire Raul fa conto, che ascendessero a quindici mila cavalli, e fosse innumerabile la Fanteria. Radevico folamente ferive, che l'armata paffava i cento mila combattenti. Paísò l'Imperadore con questo potentissimo efercito all' affedio di Milano, se crediamo a Radevico, nel di 25, di Luglio; ma più meritano fede Ottone Morena, che scrive ciò fatto nel dì 6. d' Agosto, e Sire Raul, che lo riserisce al dì 5. d'esso Mefe. Intorno alla Città fu divifa in vari campi e quartieri l'Armata. Trovavasi quella nobilissima Città guernita di sorti mura, di altissime torri, e di una profonda sossa piena d'acqua corrente. Il suo giro, per quanto scrive Radevico, era più dicento stadi, del che io dubiterei. Nulla mancava a i Cittadini di valore e di sperienza nell'armi per ben difenderfi. Fecero eglino una sortita vigorosa addosso a i Boemi, accampati al Moni-

XXX 2

Exavola. stero di S. Dionisio; e vi su aspro combattimento; ma accorso ANN.1158. l'Imperadore con altre molte squadre, surono obbligati a retrocedere in fretta. Aveano essi Milanesi posta gente alla disesadell' Arco Romano, che non era già un Castello, come immaginò il Padre Pagi, ma una Fabbrica di quattro archi con Tor-

(a) Radev. rione di sopra (a), composta di groffissimi marmi suori di Por-OttoMoren. ta Romana. Vi alloggiavano quaranta Soldati, che per otto giorni bravamente vi si mantennero; ma non potendo resistere al continuo tirare de'balestrieri, in fine si renderono. Colà sopra secepoi l'Imperadore mettere una Petriera, che incomodava forte i Mi. lanesi; ma questi con opporne un'altra, fecero sloggiare di là i Tedeschi. Non pochi altri fatti d' armi succederono, che io tralascio. Cresceva intanto nella Città la penuria de viveri per la gran gente, che vi s'era rifugiata. Entrò anche una fiera epidemia in quel Popolo, la quale mieteva le vite di molti. La Martefana, il Seprio, anzi tutte le Castella e Ville del distretto Milanese andavano a sacco, scorrendo dapertutto i Tedeschi, con tagliar anche gli alberi e le viti, ma più de' Tedeschi ssogando i Pavesi e Cremonesi la rabbia loro contro le case e tenute de gli emuli Milanesi. In tale stato si trovava la misera-Città, quando Guido Conte di Biandrate, uomo saggio, e che per l'onoratezza sua era egualmente amato e stimato da i Tedeschi, che da i Milanesi, entrato in Città con tal sacondia perord, che indusse que Cittadini ad implorar la misericordia dell' Angusto Sovrano. Vennero dunque i Consoli e primi della Città a trovare il Re di Boemia, e il Duca d'Austria, i quali interpostisi coll'Imperadore ottennero il perdono e la pace colle (b) Rester condizioni, che Radevico distesamente riferisce (b). Le princide Goft. Fri. pali furono di lasciare in libertà Como e Lodi; di pagar no-

ve mila Marche d'argento, in oro, argento, o altra moneta; (c) Caffari (c) di dare trecento oftaggi; di rilasciare i prigioni; che i Condand. Ge foli sarebbono consermati dall' Imperadore; che il Comune di

Milano dimetterebbe all'Imperadore le Regalie, come la Zec-Rer. Italie. ca, e le Gabelle; che si rimetterebbono i Cremaschi in grazia d' esso Augusto col pagamento di cento venti Marche. Sottoscritta che su dalle parti questa convenzione nel dì 7. di Set-(4) Abbes territa che su dalle parti questa convenzione nei di 7. di Set-Ursprezens, tembre, l'Arcivescovo e il Clero colle Reliquie, i Consoli e la inChronico. Nobiltà, in veste positiva, co piedi nudi, e colle spade sopra il Otto Moren.

Hift. Land. collo, e la Plebe colle corde al collo, vennero nel di feguente: Tem. VI. a chiedere perdono al vincitore Augusto (d), il quale s'era al-

Z)

E

ςŧ la Jontanato quafi quatro miglia dalla Città per maggior fafto, £a.Vole, ed affinchè paffaffero i fupplichevoli per mezzo a i lodati sin. Amenitski lati per tutta la firada. Furono poi rilafciati da i Milanefi i prigioni, fra i quali fi contarono mille Pavefi. La bandiera dell'Imperadore fu alzata nella Torre della Metropolitana di Milano, che era la più alta di tutte le fabbriche di Lombardia.

POSCIA portatoli l'Augusto Federigo apud Modoicum , Scdem Regni Italici, coronatur, cioè a Monza. Giudicai io (a) (a) Comuna volta, che queste parole di Radevico indicassero conserita mentar de allora la Corona del Regno Italico a Federigo; ma secondo le ma, T. III. offervazioni fatte di fopra, altro non vogliono fignificare, fe Arecdet. non che egli comparve in pubblico colla Corona in capo. In die Nativitatis beata Maria Virginis Imperiali diademate processit coronatus, dice l'Abbate Uripergense. Avea Turisendo Cittadino Veronese occupato il Castello Regale di Garda, nè volendolo rendere i Veronesi all'Imperadore, giacchè il comandar colle lettere non giovava, andò Federigo colà con un corpo di milizie, e paffato l'Adige, cominciò le oftilità nel loro territorio: il che è da credere, che gl'inducesse ad ubbidire. Volle poi ostaggi da tutte le Città del Regno; e tutte gl'inviarono, fuorche Ferrara. All' improvviso arrivò a quella Città Ottone Conte Palatino di Baviera, e dopo aver ivi regolate le faccende, seco condusse quaranta Ferraresi per ostaggi. Tenne poi Federigo in Roncaglia per la festa di S. Martino la general Dieta del Regno Italico, dove intervennero tutti i Vescovi, Principi, e Confoli, e surono anche chiamati gli allora quattro samoli Lettori delle Leggi nello Studio di Bologna, cioè Bulgaro, Martino Goffia, Jacopo, ed Ugone da Porta Ravegnana, tutti e quattro Dilcepoli di quell'Irnerio, o sia Guarnieri, che di sopra vedemmo primo Interprete delle Leggi in Bologna. Interrogati costoro, di chi fossero le Regalie, cioè i Ducati, i Marchesati, le Contee, i Consolati, le Zecche, i Dazj, le Gabelle, i Porti, Mulini, le Pescagioni, ed altri simili proventi : tusto, tusto, gridarono que'gran Dottori, è dell' Imperadore . E però niuno vi fu di que'Principi e Signori, il quale cedendo alla potenza, non dimettesse le Regalie in mano di Federigo . Egli ne rilasciò una parte a quei solamente, che con buoni Documenti mostrarono di goderle per indulto e concessione de gl' Imperadori. Eu giudicato il relto del Fisco, consistente in una

Exa Vols, rendita annua di trenta mila talenti. Nè fi dee tacere una par-Ann. 1159 ticolarità, di cui poscia su fatta strepitosa menzione da molti Legisti e Storici. Cioè, che cavalcando un di l'Imperador Fe-

derigo fra Bulgaro e Martino, due de'fuddetti Dottori, diman-(2)OrtoMo- dò loro, s'egli giuridicamente fosse Padrone del Mondo (a). ger Lud. Rispose Bulgaro, che non ne era Padrone quanto alla proprietà : ma il testardo Martino disse che sì . Smontato poi l'Imperado-Rer. Italic.

re, donò ad esso Martino il palafreno, su cui era stato: laonde Bulgaro diffe poi queste parole : Amisi equum , quia dixi gauum, auod non fuit aguum. Guadagno ben Federigo con poca fatica il dominio di tutto il Mondo. Sarebbe stato prima da vedere, se i Franzesi, Spagnuoli, Inglesi, e molto più se i Greci, i Persiani, i Cinesi &c. l'intendessero cost. Ah che l'Adulazione sempre è stata, e sempre sarà la ben veduta nelle Corti de' Principi . Pubblicò poscia Federigo alcune Leggi per la conservazion della pace, e intorno a i Feudi, con proibirne spezialmente l'alienazione, e il lasciargli alle Chiese; il che operò, che non più da lì innanzi a gli Ecclefiastici, se non difficilmente, pervenissero Marchefati, Contee, Castella, ed altri Feudi. Portate le doglianze de Cremonesi de i danni loro inferiti da i Piacentini, contra di questi ultimi su profferito il bando Imperiale. Per liberarfene, convenne loro pagar groffa fomma di danaro, ed atterrare i bastioni fatti ne'tre anni addietro alla lor Città, ficcome ancora le antiche Torri delle loro mura. Levò in oltre Federigo Monza dalla fuggezion di Milano; ed accostatosi a i confini del Genovesato, obbligò quel Popolo a pagar mille e dugento Marche d'argento al suo Fisco, e (b) Caffer. di dismettere la fabbrica delle loro mura. Racconta Caffaro (b),

munichia uno de gli Ambasciatori spediri a Federigo da i Genovesia le ragioni addotte in lor favore, per non foggiacere alle rigorofe Leggi pubblicate allora del Fisco Imperiale, allegando massimamente le gravi spese occorrenti a quella Città per difendere quelle coste da i nemici dell'Imperio: perlochè erano, e meritavano d'effere privilegiati. Sì fatte ragioni non furono addotte in vano. Ma nulla dice Caffaro delle mura della Città ; anzi fecondo lui queste furono perfezionate nell' Anno appresso . Grande Imperadore, infigne Eroe, gridavano tutti i Tedeschi allorche videro con tanta felicità imposto sì pesante giogo da Federigo a gl'Italiani; ma fra gl'Italiani coloro ancora, che erano amici dell'Imperadore, ne'lor cuoti ben diversamente parlavano.

CELE-

CELEBRO' poi Federigo nella Città d'Alba il fanto Natale ; Era Volg. spedi alcuni de'suoi Principi a mettere i Consoli nelle Città . Ed Ann. 1158. avendo trovato, che le rendite de i Beni della Contessa Matilda erano state disperse e trascurate dal Duca Guelfo suo Zio, le raccolfe, e rende al medefimo Duca. Tali furono le imprese di Federigo Barbarossa in quest'Anno: Principe, che s'era messo in penfiero di ridurre l'Italia preffo a poco, come era al tempo de' Longobardi e de' Franchi, per non dire in ischiavità, e che cominciò a trovar la fortuna favorevole a così vasti disegni. Nè pure la Puglia andò in questi tempi esente dalle turbolenze. (a) An. (a) Anory. drea Conte di Rupecanina, uno de Baroni fuorufciti, di cui par- mui Cafie. lammo di fopra, dopo aver preso il Contado di Fondi, ed altri Johannes Luoghi, fatta l'Epifania di quest' Anno, andò alla Città di San de Ceceano Germano, e se ne impadron), con sar prigioni circa dugento sol- nove. dati del Re Guglielmo. Essendo suggito il resto al Monistero di Monte Cafino, paísò colà Andrea, e diede più battaglie a quel Luogo. L'Anonimo Cafinense scrive, che nol pote avere. Giovanni da Geccano nella Cronica di Fossanuova attesta il contrario; ma amendue concordano, ch'egli nel feguente Marzo, fenza fapersene il motivo, abbandonò quelle contrade, e ritirossi ad Ancona, ubbidiente allora a i Greci. Intanto Manuello Imperador d'essi Greci spedì una formidabil Flotta da Costantinopoli (b), sic- (b) Nicetar come su creduto, a' danni del Re di Sicilia. Aveva il Re Gugliel. in Histor. mo anch' egli allestita una potente Flotta, la quale, secondo l'afferzione del Dandolo (c), inviata in Egitto, diede il facco alla (c) Dandal. Città di Tani, o sia Tanne alla foce del Nilo. Ma udito il mo in Chronico Tem. XII. vimento de' Greci, (d) venne Stefano Ammiraglio d'essa Flotta, Rer. Italie. e Fratello di Maione, in cerca de nemici : e trovatili nell' Arci- (d)Romualpelago, tuttochè inferiore di forze, valorofamente gli affalì, e san. in Chr. gloriofamente gli fconfisse, con bruciar molti de'loro legni. Ta. Tom. VII. le era allora il valore e la potenza de Siciliani. Rimafe prigione in tal congiuntura Costantino Angelo Generale della Greca Flotta, e Zio dell'Imperadore, con Alessio Comneno, Giovanni Duca, e molt'altra Nobiltà e gente, che fu inviata in Sicilia. Scorfe dipoi la vittoriofa Armata fino a Negroponte, a cui diede il facco; e dopo aver fatto altri mali alle contrade de' Greci, se ne tornò trionfante in Sicilia nel Mese di Settembre . Servì quelta sconfitta ad abbassare talmente l'orgoglio dell' Augusto Manuello, che fospirò da lì innanzi di aver pace col Re Guglielmo . A questo fine spedì egli ad Ancona Alessio Ausuca, uomo di gran deEra Volg. firezza, che intavolò il trattato, e conchiufe una tregua per trent' Ann. 138 anni fra effo Guglielmo, e l'Augusto Greco: con che si può credere, che fosfero rilafciati i prigioni fatti nella fuddetta foonstra.

Anno di Cristo MCLIX. Indizione VII. di Alessandro III. Papa 1. di Federigo I. Re 8. Imperadore 5.

NSORSERO ful principio di quest' Anno principi di nuova di-scordia fra Papa Adriano IV. e l'Augusto Federigo. Radevi-(a) Radevi- co scrive (a), che il Papa mendicava i pretesti per romperla, em de Geft. fenza confiderare, se fossero giuste, o no, le doglianze dello stef-Fridorici I. le la confiderare, le lonello giante, o no, le dografice dello liel. 2. 6.15. fo Pontefice. Lagnavasi Adriano de i Messi dell'Imperadore, che con fomma infolenza efigevano il Fodro ne gli Stati della Chiefa Romana, e molto più perchè Federigo avesse coll'aspra legge delle Regalie non folamente aggravati i Principi e le Città d'Italia. ma ancora i Vescovi ed Abbati . E intorno a ciò gli spedì una Lettera, che in apparenza parea amorevole, ma in sostanza era alquanto rifentita, per mezzo di una perfona baffa, la quale appena l'ebbe presentata, che se la colse. Essendo giovane allora Federigo, l'alterigia fi potea chiamare il suo primo mobile; però gli fumò forte questa bravura. Accadde, che morto in questi giorni Anselmo Arcivescovo di Ravenna, Guido Figliuolo del Conte di Biandrate, protetto dall'Imperadore, fu eletto con voti concordi dal Clero e Popolo di Ravenna per loro Arcivescovo. Ma essendo egli Cardinale Suddiacono della Chiesa Romana, senza licenza speziale del Papa non poteva passare ad altra Chiesa. Ne scrisse per questo l'Imperadore ad Adriano, il quale rispose con belle parole sì, ma senza volerlo compiacere. Sdegnato Federigo ordinò al suo Cancelliere, che da lì innanzi scrivendo Lettere al Papa, anteponesse il nome dell'Imperadore, come si faceva co' femplici Vescovi : rituale contrario all' uso di più Secoli, e ingiuriofo di troppo alla fanta Sede. Due Lettere, che rapporta il Ba-(b) Bar. in ronio (b) su questo proposito, copiate dal Nauclero, l'una del Asnal. Ecc. Papa all' Imperadore, e l'altra di Federigo al Pontefice, a me fembrano fatture di qualche oziofo de' Secoli fuffeguenti, o pur finte allora da qualche sciocco ingegno. In somma andavano crescendo i semi della discordia, e tanto più perchè corse voce d'esfere state intercette Lettere del Papa, che incitava di nuovo alla

ribel-

ribellione i Milaneli. Prese poi maggior suoco la contesa, perchè ERA Volg-Adriano inviò a Federigo quattro Cardinali, cioè Ostaviano Pre- ANN. 1159te del titolo di Santa Cecilia, Arrigo de' Santi Nereo ed Acchilleo, Guglielmo Diacono, e Guido da Crema, anch' esso Diacono Cardinale. Propolero questi varie pretensioni della Corte Romana, cioè che l'Imperadore non avesse a mandare suoi Messi a Roma ad amministrar giustizia, senza saputa del Romano Pontefice, perchè tutte le Regalie e i Magistrati di Roma sono del Papa. Che non si dovesse esigere Fodro da i beni patrimoniali della Chiefa Romana, fe non al tempo della Coronazione Imperiale. Che i Vescovi d'Italia avessero bensì da prestare il giuramento di fedeltà all'Imperadore, ma fenza omaggio. Che i Nunzi dell' Imperadore non alloggiaffero per forza ne' Palagi de' Vescovi. Che si avessero a restituire i poderi della Chiesa Romana, e i tributi di Ferrara, Massa, Figheruolo, e di tutta la Terra della Contessa Matilda, e di tutta quella, che è da Acquapendente fino a Roma, e del Ducato di Spoleti, e della Corfica e Sardogna. Rispose Federigo, che starebbe di tali pretensioni al giudizio d'uomini dotti e laggi : al che i Legati Pontifici non vollero acconfentire, per non fottomettere il Pontefice all'altrui giudizio. All'incontro pretendeva egli, che Adriano avesse mancato alla concordia stabilita, per cui era vietato il ricevere senza comune confentimento Ambasciatori Greci, Siciliani, e Romani; e che non fosse permesso a i Cardinali di andare per li Stati Imperiali fenza permission dell'Imperadore, aggravando essi troppo le Chiefe; e che fi metteffe freno alle ingiuste Appellazioni, con altre simili pretensioni e querele. Non si trovò ripiego : e-Federigo mostrò spezialmente dell'indignazione della prima proposizion de' Legati, parendogli di diventare un Imperador de' Romani di folo nome e da scena, quando se gli volesse levare ogni potere e dominio in Roma. Intanto affai informato il Senato Romano di queste dissensioni, prese la palla al balzo per rimettersi in grazia di Federigo, e gli spedì i suoi Nunzi, che furono ben ricevuti, con isprezzo e sfregio dell' autorità Pontificia.

MA da questi guai ed imbrogli del Mondo venne la morte à liberare il buon Papa Adriano IV. il quale, se si ha da credere all'Abbate Urspergense, e a Sire Raul, avea già conchiusa Lega co i Milanesi, Piacentinie Cremaschi contra di Federigo, meditando anche di fulminare contra di loi la focomunica. Pas-

Tomo VI.

Yyy

Ena Volg. sò egli a miglior vita per infiammazion di gola nel primo dì di Appetis Settembre, mentre era alla villeggiatura d'Anagni, con lafciat dopo di sè tran lode di pieta, di prudenza, e di zelo, e motte opere della foa pia e Principefa liberalità. Ma da ben più gravi malanni fo feguiesta la morte fua. Nel dì 4, del Mele luddetto rammatifi i Vefcovi e Cardinali per dare un Succeffore al defunto Pontefice, dopo tre giorni di Scrutinio convennero nella periora di Ralando da Siena, Prete Cardinale del titolo (Condin. di S. Callifto e Cancelliere della Santa Romana Chiefa (a), de di segni che ripogno forte, e prefe in fine il nome di alfifando ell. Università che ripogno forte, e prefe in fine il nome di Alfifando ell. Università che ripogno forte, e prefe in fine il nome di Alfifando ell. Università che ripogno forte, e prefe in fine il nome di Alfifando ell. Università del ripogno forte, e prefe in fine il nome di Alfifando ell. Università della contra di Cardinale del Ralando ella Cardinale del Ralando

(Schrift, di S. Čalifilo, » Cancelliere della fanta Romana Chiefa (a), de thegen, che ripugnò forte, e prefe in fine il nome di Aleffandro III. Università in invanti in quello perfonaggio le più eminenti Virrà morali, la. Illebrat. dottrina, e la iperienza del Mondo, di maniera che tutti i buombe. Il in inventi in inventi no con con per un bei resalo. Fasca alla Chiefa di

III. Part. I. dottrina, e la sperienza del Mondo, di maniera che tutti i buo-Ret. Italic. ni il riguardarono tofto per un bel regalo, fatto alla Chiefa di Dio; ed anche S. Bernardo, quando era in vita, ne avea conosciuto ed etaltato il merito fingolare. Ma l'ambizione del -Cardinal Orraviano quella for, che sconcertò così bella armonia, con dar principio e fomento ad un detestabile Scisma. V' ebbe legretamente mano anche Federigo, il quale da che si mife in telta di aggirare ad un folo suo cenno tutta l'Italia . conoscendo, di qual importanza fosse l'avere amico e non nemico il Romano Pontefice, fi studiò di mettere sulla sedia di S. Pietro una persona a lui ben nota e confidente; e dovette preventivamente farne maneggi non folamente allorchè Ottaviano fu alla fua Corte, ma anche allorchè i Romani nel precedenre Anno furono in fua grazia rimeffi. Era prefente all' elezione fuddetta esso Ottaviano Cardinale di Santa Cecilia, di nazione Romano, ed ebbe anche pel Pontificato due miferi voti da Giovanni Cardinale di San Martino, e da Guido da Crema Cardinale di S. Callisto. Cofini invalato dalla voglia d'effere Papa, quando fi vide delulo, ftrappo di doffo ad Aleffandro il manto Pontificale, e fel mile egli foriotamente addoffo; ma toltogli quelto da un Senarore, le ne fece tutto portare un alira preparato da un fuo Cappellano, e frettulolamente fe ne copr), me al roveforo, mettendo al collo ció che dovea andare da piedi : il che dicono, che eccitò le rifa di tutti, le purvifu chi porefle ridere a così crrida Tragedia. Affunte Ottaviano Antipapa il nome di Vistore III. e con guardie d'armati tenne rinferrato il legittimo Papa in un fito forte della Bafilica di S. Pierro infieme co i Cardinali per molti giorni . Ma il Popolo Romano non potendo fofferire tanta iniquità, unito co' Frangipani rimife in libertà Aleffandro , il quale ritiratofi fuori di Esa Vols. Roma con effi Cardinali alla Terra di Ninfe, quivi fu confecra- Ann.1156. to Papa dal Vescovo d'Ostia nel di 20. di Settembre.

ATTESE intanto l'Antipapa a guadagnar de i voti nel Clero e Popolo; traffe dalla fua due Vescovi, ed anche Jomaro Vescovo Tuscolano, che prima aveva eletto Alessandro, e da lui nel Monistero di Farsa si sece consecrare nella prima Domenica di Ottobre. Due altri Cardinali fi veggono nominati per lui in una Lettera rapportata dal Cardinal Baronio (a). Come pren- (a) Baronin desse questo affare l'Imperador Federigo, fi accennerà fra poco, Annal. Eco. efigendo intanto il racconto, che fi parli prima di una nuova rottura fra lui e i Milanefi. (b) Mandò egli nel Gennaio del pre- (b) Radev. fente Anno a Milano Rinaldo suo Cancelliere, che su poi Ar- Otto Mocivescovo di Colonia, e Ossone Conse Palatino di Baviera, per rena Histor. erear quivi un Podestà, ed abolire i Consoli: rito, che Federi- Tom. VI. go cominciò ad introdurre nelle Città Italiane, molte delle qua- Rm. Italic. li per forza vi si accomodarono. Erano esacerbati forte i Milanefi contra di questo Imperadore, che null'altro cercava tuttodì, se non di abbatterli sempre più, e di mettere loro addosfo i piedi. Già gli aveva spogliati del dominio di Como e di Lodi nella Capitolazione; poi contra la Capitolazione avea fmembrata dal loro Contado la nobil Terra di Monza, e tutto il Seprio, e la Martefana, Provincie da lungo tempo fottoposte a Milano. S'aggiunse quest'altra pretensione di non voler più, che potessero eleggere i Consoli, il che era chiaramente contrario a i patti riferiti da Radevico, ne' quali si legge: Vensuri Consules a Populo eliganeur, O' ab ipso Imperatore confirmentur. Diedero perciò nelle imanie i Milaneli, chiamando Federigo mancator di parola, ed infuriati quali mifero le mani addoffo a i Ministri Imperiali, che si falvarono colla suga. 11 Cancelliere Rinaldo mai più loro non la perdonò. Similmente avea Federigo nello stesso Mese inviati i suoi Messi a Crema con intimare a quel Popolo, fuddito, o collegato de' Milaneli, che prima della Festa della Purificazion della Vergine avessero smantellate le mura, e spianate le fosse della lor Terra. Ancor questo era contro a i Patti; ma i Cremonesi, per guadagnar questo punto, aveano promesso all'Imperadore quindici mila Marche d'argento. A così inaspettata e dura proposizione i Cremaschi non si poterono contenere, e dato all'armi, poco man-

cò che non trueidaffero i Messi Cesarei, i quali se ne scap-

Yyy 2

21. di Marzo fi troyava egli in Luzzara, Terra del distretto

ELAV.olg. parono a ragguagliar l'Imperadore di quanto era loro acca-Aun. 1159. duto . FEDERIGO per allera dissimulò la sua collera. Ma nel de

208.711.

di Reggio, dove confermò tutti i suoi privilegi e diritti alla Città di Mantova [a]. Di la venne a Bologna, dove celebrò [a] Assipe. Città di Mantova [ a ]. Di la venue a companio di India. Dif. Ia fanta Pasqua nel di 22. d'Aprile . In questo mentre i Milafortat. 13. nesi, credendosi disobbligati da i Patti, giacchè il primo a romperli era stato Federigo, e considerando, ch'egli amico non macchinava fe non la loro totale schiavità e rovina, determinarono di volerlo più tosto nemico. Adunque nel Sabbato dopo Pasqua andarono coll'esercito loro all'assedio del Castello di Trezzo, dove era un buon presidio di Tedeschi. Talmente insistezono all'espugnazion di quel Luogo con un Castello di legno, con petriere, e continui affalti, che v'entrarono vittorioli. Fu dato il facco, presa una gran somma di danaro ivi ripotta come in sicura Fortezza da Federigo; fatti prigioni, ed inviati

a Milano legati più di dugento Tedeschi con vari villani . Poscia diroccarono da' fondamenti quel Castello, se vogliam credere a Radevico; ma siccome vedremo all' Anno 1167, per testimonianza di Acerbo Morena quel Castello tuttavia sussisteva. [b] Romael- Romoaldo Salernitano aggiugne [b], che nella presa di Treztan. Chron. 20 eglino liberarono ancora i loro oftaggi ivi detenuti. Di que-Tom. VII. sto non parla nè il Morena, nè Sire Raul; e noi vedremo fra Rev. Italie, poco, quando tali ostaggi furono ricuperati. Due volte poscia dopo la Pentecoste tentarono i Milanesi di sorprendere la nascente Città di Lodi nuovo; ma usciti arditamente i Lodigiani li costrinsero ad una frettolosa ritirata, con sar anche molti di loro prigioni. Si mosfero in oltre i Bresciani, collegati di nuovo co' Milanesi, contra del territorio di Cremona: con loro danno nondimeno, perchè respinti da i Cremonesi, che ne uccifero o prefero circa quattrocento. Aggiugne Radevico, che i Milanesi inviarono anche un sicario, per levar di vita Federigo, il che non gli riusch; ma poi finceramente confessa d'avere intelo, che coltui era un furiolo, e che innocentemente fu ucciso. Dopo avere l' Augusto Federigo stando in Bologna satto dichiarar nemici della Corona i Milanesi, anche prima dell' assedio da lor fatto di Trezzo, ed anche senza citarli, attese a far guerra al loro distretto. Intanto avea spedito pressanti ordini in Germania per far venire con grande sforzo di foldetelche

tesche l'Augusta sua Consorte Beatrice, e Arrigo il Lione Duca Esa Vols. di Baviera e Saffonia suo Cugino. (a) In fatti calarono essi, me- Ann. 1159. nando seco una possente Armata. Di copiosi rinsorzi ancora con- eur de Gest. dusse Guelfo Principe di Sardegna, Duca di Spoleti, Marchese di Friderici 1º Toscana, e Zio d'esso Arrigo. Si stende Radevico nelle lodi di lib. 2. c. 38questi due insigni Principi, che per brevità tralascio, ma meritano d'effer lette da chiunque ama l'onor dell' Italia, giacchè amendue traevano il lor sangue dall'Italia, cioè dalla nobilissima Casa d'Este. Allora su, che i Cremonesi coll' offerta d' undici mila talenti (forse Marche d'argento) indussero l'Imperador Federigo all'affedio, e alla distruzione di Crema, contra della quale immenso era il lor odio. (b) A dì 7. di Luglio impresero (b) Otto Mogli stessi Cremonesi l'assedio di quella Terra, e colà dopo otto Laudens. giorni vi comparve ancora l'Imperadore colla fua potentissima

Armata, e si diede principio alle offese.

uoli

CONFIDATO il Popolo Cremasco nelle buone mura e sortificazioni della lor Terra, rinforzato ancora da quattrocento fanti, e da alquanta cavalleria inviata da Milano, si accinse ad una gagliarda difesa. Venne poi Federigo a Lodi, parte per sar curare il male d'una sua gamba, e parte per impedire ai Milanesi il portare soccorso alcuno a Crema. Di concerto con lui i Pavesi entrarono nel distretto di Milano, mettendolo a sacco; ma usciti i Milanesi diedero loro addosso, con farne molti prigioni: quando eccoti, mentre ritornavano vittoriofi, sbucare il medefimo Imperadore da un' imboscata, che li mise in suga; e non solamente ricuperò i Pavesi, ma prese ben trecento Cavalieri Milanesi, mandati poscia da lui nelle carceri di Lodi, e di la trasportati a Pavia. Diffulamente descrive Ottone Morena il famoso assedio di Crema. A me basterà di dire, che se i Tedeschi, Cremonesi, e Paveli intorno a quella Terra fecero di molte prodezze per vincerla, non minori furono quelle de gli affediati per difenderla. Le testuggini, le catapulte, i gatti, i mangani o le petriere d' ogni forta ebbero di gran faccende in tal congiuntura. Più di dugento botti piene di terra portate alla fossa diedero campo ad un altissimo Castello di legno, fabbricato da i Cremonesi per avvicinarsi alle mura. Ma i mangani de' Cremaschi sulminavano grofse pietre, che lo misero in evidente pericolo di rompersi. Allora cadde in mente a Federigo una diabolica invenzione, cioè di far legare sopra esso Castello gli ostaggi de' Cremaschi, ed alcuni Nobili Milanesi prigioni, acciocche vinti dalla compassione de' FigliEsa Volg. uoli o Parenti, gli affediati ceffaffero dalla tempefta de'faffi. Mz Ann.1159. questi non perciò desisterono, e restarono uccisi nove di que' Nobili , ed altri ftorpj: il che induste Federigo a ritirare i sopravivuti da quel macello . Ma accortifi i Milanefi e Cremafchi del male fatto contra de' fuoi , talmente s' inviperirono , che fulle mura, e su gli occhi dell' Armata, scannarono molti de' Tedeschi, Cremonesi, e Lodigiani loro prigioni . E perchè Federigo sece impiccar per la gola altri di Crema, i Cremaschi anch' essi praticarono la stessa crudeltà contra quei dell' Imperadore. Con tali orride scene procedette l'assedio di Crema sino al fine dell' Anno, fenza che riuscisse a gli assedianti di sar punto rallentare il valore di chi difendea quella Terra. Restò morto in quelle baruste Guarnieri Marchese della Marca di Camerino, o sia d'Ancona, venuto colle sue genti alla chiamata dell' Imperadore . Intanto Papa Alessandro era passato a Terracina, e stava osservando i portamenti di Ottone Conte Palatino, e di Guido Conte di Biandrate, già spediti da Federigo a Roma, vivente ancora Papa Adriano

(a) Cerdi V. (a) Davano questi buone parole al Pontesice; ma in satti est proper per non dispiacere all'Imperador lor Padrone, prestavano savo proper non dispiacere all'Imperador lor Padrone, prestavano savo proper savo del suro all'Antipapa Ottaviano. Per parere anche de Part. I. dinali determino Papa Alessandro d'inviare i suoi Nunzi all'AuRo. Italia, gusto Federigo, per esporti le sue buone ragioni, e chiarifi delRo. Italia, gusto Federigo, per esporti le sue buone ragioni, e chiarifi del-

(A) Legion dore. In quell' Anno terminarono i Genoveli (\*) in quarantamondible. It è giorni con ammirabil fretta e l'avoro le mura della loro Cit-Tom. Pl. tà, ed era il giro d'esse cinque mila e cinquecento piedi, con mille e settanta merli. Federigo sacea paura a tutti; e chiunque potea, si premuniva.

Jan Loten & It Stemmuran

Anno

Anno di Cristo MCLX. Indizione VIII. di ALESSANDRO III. Papa 2.

ERA Vole. ANN-1160.

di FEDERIGO I. Re g. Imperadore 6.

ONTINUARONO i Cremaschi assediati a sare una valida difesa contra dell'esercito Imperiale, ma essendo suggito da esti nel campo nemico il loro principal Ingegnere, (a) e (a) DnoMonon potendo più reggere a tante vigilie e stenti, ricorfero a tona Histori. Pellegrino Parriarea d'Aquileia, ed Arrigo il Leone Duca di Ba- Tom VI. viera, pregandole di trattar della resa coll' Augusto Federigo . Rev. Italia. Non altro poterono ottenere, se non che sosse permesso a i Milanefi e Bresciani, che quivi erano, d'uscire senz'armi; e che i Crematchi godeffero anch' eglino licenza di uscire con quel, che poteano portare addesso. Accessata la dura condizione, tutto quell'infelice Popolo colla testa china, e colle lagrime su gli occhi, detto l'ultimo addio alla Patria, uscì nel giorno 27. di Gennaio (b), chi portando in vece di mobili sulle spalle i (b) Abbat teneri figliuolini, chi la Moglie o il Marito febricitante, con Urificegeof. ispettacolo grande della miseria umana, e insieme dell'amore e della fede. Fu poi la misera Terra saccheggista, incendiata, e da' fondamenti distrutta da gl'irati Cremonesi. Terminata questa Tragedia, il Duca Guelfo VI. fe ne tornò in Toscana; tenne un gran Parlamento nella Terra di S. Genefio, dove diede colla bandiera l'Investitura di sette Contadi a i Conti rurali di quelle contrade; all'altre Città e Castella concedette quel, che era di dovere, ed anche ricoperò le rendite a lui dovute. Fu con tutta onorevolezza ricevuto da i Popoli di Pifa, Lucca, ed altre Città. Diede la stesso ordine al Ducato di Spoleti, e giacchè avea rifoluto di vifitare i fuoi Stavi di Germania, Iafciò al governo di quei d'Italia Guelfo VII. suo Figliuolo, il quale si comperò l'amore di tutti per la lua settituiline e buone maniere; ma spezialmente perché occorrendo sacea testa alle genti dell'Imperadore, che volcano danneggiar quel paele; perloche ralvolta ancora le ne dichiarò offelo lo steflo Federigo. Ciò è da notare per disporfi ad intendere l'origine de' Guelfi e Gibellini, cioè di quelle Fazioni funestissime, che a fue tempo [ ficcome andremo vedendo ] formareno un terribil incendio in Italia. Se n'andò poscia l'Imperador Federigo a Pavia, ricevuto ivi come in trionfo, e cominciò a trattar dello

ELA Vole. Scisma. Aveano già i Cardinali dell'una parte e dell'altra nel

Ann. 1160 precedente Anno inviate Lettere circolari, riferite da Radevico a) Radev. (a), per avvilare i Fedeli delle ragioni, che loro affiftevano. de Gest. Fri. Quei dell' Antipapa dicevano d'essere nove Cardinali di quel Lz. cap. 52. partito, e quattordici que' d' Alessandro. Questi all' incontro afferivano, che due soli eleffero Ottaviano. Quel che è più strano, protestavano quei di Alessandro, che l'elezione di lui s' era fatta col confenio del Clero e Popolo Romano; e pure quei di Ottaviano sostenevano anch' essi, ch' egli era stato alzato alla Cattedra, electione universi Cleri, affensu esiam sosius fere Senatus, & omnium Capitaneorum , Baronum , Nobilium , tam infra Urbem, quam extra Urbem babitantium, Perchè Ottaviano avea guadagnato gente a forza di danaro, doveano i suoi parlar così. Ora Federigo mostrandosi zelante dell' union della Chiefa, pubblicò Lettere circolari con esprimere di averintimato un gran Parlamento e Concilio da tenersi in Pavia per l'Ottava dell'Epifania dell'Anno presente, a cui invitava tutti i Vefcovi ed Abbati d'Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, ed Ungheria, per decidere secondo il loro parere l'inforta controversia del Romano Pontificato. Ne scrisse anche a Papa Alessandro, chiamandolo solamente Rolando Cancelliere, e comandandogli da parte di Dio e della Chiefa Cattolica di venire a quel Parlamento, per udir la fentenza, che profferirebbono gli Ecclesiastici. Giusto motivo ebbe il Pontesi-

(b) Cadia. ce Alessandro di non accettar questo invito (b), sattogli da de dispase, chi parlava non come Avvocato e difensor della Chiefa, ma invita de dispase, chi parlava non come Padrone, e quasi peggio di Teode-levandi come Giudice superiore e Padrone, e quasi peggio di Teode-levandi come Giudice superiore e padrone, e quasi peggio di Teode-levandi circo Re de Goti; e massimamente trattandosi di Luogo sosseptembre. Ban Halia to, e sapendo, che già Federigo era dichiarato in favor dell'estandi come parla di Vessovi di Paran e di P

Antipapa. Però a i Velcovi di Praga e di Verda, che aveano portata ad Anagni la Lettera di Federigo, su data rispola, efere contro i Canoni, che l'Imperadore senza consenso del Papa convocasse un Concilio; nè convenire alla dignità del Romano Pontesso l'andare alla Corte dell'Imperadore, e l'aspetta da esso lui la sentenza. Non così fece l'Antipapa Ottaviano. Furono a trovarso i due Vescovi, l'adoratono, cioè l'inchina rono qual vero Papa, e de ggli ben volentieri sen venne a Pavia. Seco portò l'attessato del Canonici di S. Pietro, di varj Abbati, e del Cleto di molte Parrocchie di Roma, tutti a se favorevoli.

QUESTO, unito al non effere compatío colà Papa Aleffan- Esa Voladro III. e fatto credere, ch'egli fosse congiurato co i nemici dell' Axx.1160. Imperio, bastò, perchè que Vescovi ed Arcivescovi, parte per adulazione, parte per paura, dichiarassero nel di XI. di Febbraio, vero Papa Ottaviano, e condennassero e scomunicassero come usurpatore Alessandro. Rendè poscia Federigo a quest' Idolo tutti gli oneri, con tenergli la staffa, e baciargli i setenti piedi . All'incontro Papa Alessandro, udito ch'ebbe il risultato del Conciliabolo di Pavia, nel Giovedì fanto, mentre celebrava i divini Ufizi nella Città d'Anagni, pubblicamente scomunicò l' Imperador Federigo, e rinovò le censure contra dell'Antipapa, e di tutti i fuoi aderenti. Furono anche scritte varie Lettere per mostrare l'insussistenza ed irregolarità di quanto era stato conchiuso per politica in Pavia. Poscia inviò Alessandro vari Cardinali per suoi Legati in Francia, Inghilterra, Ungheria, e a Costantinopoli . In essi Regni , siccome ancora in Ispagna , Sicilia , e Gerufalemme, fu egli dipoi accettato e venerato come legittimo Succeffore nella Sedia di San Pietro. Abbiamo in oltre da Sire Raul (a), che Giovanni Cardinale nativo di Anagni, Legato di (a) Sire esso Papa Alessandro, sersio Kalendas Marsii trovandosi in Mila-Raul Hist. no nella Chiefa Metropolitana infieme coll' Arcivescovo di quel- Rm. Italia. la Città Oberto, dichiarò fcomunicato Ottaviano Antipapa, e Federigo Imperadore. Possia nel di 12. di Marzo ferì colle censure i Vescovi di Mantova e di Lodi, il Marchese di Monferrato, il Conte di Biandrate, e i Confeli di Cremona, Pavia, Novera, Vercelli , Lodi , e del Seprio, e della Martefana. Oltre a ciò nel dì 28. di Marzo scomunicò Lodovico, che stava nella Fortezza di Baradello, cinque miglia lungi da Como. Intanto Papa Aleffandro, per attestato di Giovanni da Ceccano (b), acquisi- (b) Jobann. vit totam Campaniam , O mifit in fue jure . Perche tuttavia bol Cor. Fofie liva la guerra fra l'Imperador Federigo e i Milanefi, il primo nevaaiutato da' Paveli, Cremoneli, Novateli, Lodigiani e Comalchi, i fecondi da' Bresciani, e Piacentini (c): succederono in quest' (c)OttoMo-Anno non poche azioni militati. Più d'una volta paffarono i Milanefi a i danni de'Lodigiani, ed anche all'affedio di quella Cit- Tom. VI. tà; ma o surono respinti, o per timore de' Cremoneli si ritira- Rev. Italie. rono. Federigo ancora diede il facco ad alcune parti del diftrer in Hiller. to di Milano, e vi fmantellò qualche Luogo. Formarono i Milanesi coll'aiuto de' Bresciani l'assedio del Castello di Carcano. Vi accorfe Federigo colle genti di Pavia, Novara, Vercelli,

Tomo VI.

Esa Volz. Como, e d'altri Luoghi, col Marchese di Monferrato, e col ANN.1160. Conte di Biandrate. Avendo egli impedito il trasporto dellevettovaglie a i Milaneli, costretti surono questi nella Vigilia di S. Lorenzo, cioè nel di 9. d'Agosto a venire ad un fatto d'armi. All'ala comandata dallo tlesso Imperadore riuscì di sbara. gliar le opposte schiere, di giugnere fino al Carroccio de' Milaneli, che fu mello in pezzi, uccifi i buoi, che lo menavano, e presa la Croce indorata, che era full'antenna colla bandieradel Comune. Per lo contrario il nerbo maggiore della cavalleria-Milanese e Bresciana mise in rotta l'altra ala, composta principalmente di Novaresi e Comaschi; ne perseguitò una parte sino a Montorfano, e il Marchese di Monferrato fino ad Anghiera. Tornarono di poi queste vittoriose squadre al campo, dove era restato l'Imperadore con poca gente. S'immaginava egli di avere riportata la vittoria. Ma avvertito del pericolo, in cui si trovava; perchè già i Milanesi e Bresciani erano per venire ad un secondo conflitto, non tardo a decampare, con lasciar indietro molti padiglioni e prigioni. Spogliarono i Milanefi co' Bresciani il campo, e benchè tardi dessero alla coda defugitivi, pure non fu poca la preda, che fecero, e i prigioni, che guadagnarono. Nel giorno seguente, Festa di S. Lorenzo, veniva la cavalleria e fanteria de'Cremonesi e Lodigiani per unirsi all' Armata dell' Imperadore, senza sapere quanto sosse avvenuto nel giorno addietro. Mentre erano fra Canth e Monte Baradello; i Milanesi e Bresciani informati del loro arrivo; furono loro addosso, e li sconfissero, facendone molti prigioni, col cambio de' quali ricuperarono i lor propri, ed anche gli ostaggi, che restavano in mano di Federigo. Continuarono i Milanesi anche per otto di l'assedio di Carcano, ma perchè su bruciato il lor Castello di legno, nel di 19. d' Agosto se ne tornarono a Milano. Raccontano Ottone Morena, e Sire Raul un terribil incendio, che nel d' di S. Bartolomeo devasto più della terza parte d'essa Città di Milane, con esfersi dilatato per vari quartieri, ed aver confumata oltre ad infiniti mobili gran quantità di vettovaglie. Mandarono i Milaneli cento cavalieri a Crema, la qual di nuovo cominciò ad alzare la testa, e ad esfere riabitata. Lo fleffo Arcivescovo Oberto con altrettanti cavalieri s'andò a postare in Varese. Intanto Federigo passò a Pavia, e perchè si trovava assai smilzo di gente, obbligò i Vescovi di Novara, Vercelli, e d'Asti, e i Marchesi di Monferrato, del Bosco, e del Guasto, ed Obizzo Marchese Malaspina, Era Volg, ed altri Principi, a somministrargli de' balestrieri ed arcieri per Annitico sua guardia in quella Città sino a Pasqua grande dell'Annoventuro. Ottone da S. Biagio (a) parla poco esattamente di que- (a) Oro de sti affari all' Anno presente, e al suo s'ha certamente da ante- sino in Chropore il racconto de gli Storici Italiani.

- CONTINUANDO il Re di Marocco in quest' Anno l'assedio per mare e per terra della Città di Mahadia nelle Colte d' Affrica, dove il Re Guglielmo teneva un copioso presidio, (b) spe- (b) Huge d'effo Re di Sicilia ordine alla fua Flotta, già inviata per far in Hillor. diversione in Ispagna, di portar soccorso all'affediata Città. Con-Romantfisteva esta Flotta poco meno, che in cento sessanta Galee, ed dus Salentiavrebbe questa potuto far di gran cose, se non sosse stata co-Tom. VII. mandata da Gaito Pietro, uno de gli Eunuchi di Palazzo, Cri-Rer. Italic. stiano di nome, Saraceno di cuore. Atterri l'arrivo suo l'Armata de' Mori, e gran festa se ne sece da' Cristiani di Mahadia, che si aspettavano di vederlo entrare in porto: quando eccoti Gaito Pietro con somma maraviglia di tutti prendere la suga colla Capitana, che su ben tosto seguitata dall'altre vele. Ciò veduto, i Mori saltati in sessanta loro Galee inseguirono i fugitivi, e presero sette delle Galee Siciliane. Romoaldo Salernitano scrive, che Gaito Pietro data battaglia a que' Mori, ne rimale fconfitto colla perdita di molti Legni. Comunque sia, la guarnigion Cristiana, veggendo già svanita la speranza del foccorfo, trattò di rendersi; e benchè ottenesse di potere spedire a Palermo, e di fatto spedisse colà a rappresentare il bisogno, pure per le cabbale segrete dell'Ammiraglio Maione, niun aiuto poterono ottenere: dal che furono necessitati alla refa di sì importante Città colla condizione d'effere ricondotti fani e falvi in Sicilia, e la parola fu lor mantenuta. Intanto l'infingardaggine del Re Guglielmo, che sì vergognosamente si lasciava menar pel naso da Maione, e le iniquità continue di costui, fecero nascer voce, che questo mal uomo tramasse di occupar il Regno colla morte del Re, ed avesse anche tentato sopra ciò Papa Alessandro. Vera o falsa che sosse tal voce, servi essa ad accrescere il numero de'malcontenti tanto in Sicilia, quanto in Puglia; laonde si venne in fine a formare contra di costui una congiura, spezialmente da Gionata Conte di Conza, Riccardo dall' Aquila Conte di Fondi, Ruggieri Conte di Acerra, Giliberto Conte di Gravina, e da altri Baroni di Puglia. Vi

ELA Volg. aderirono anche le Città di Melfi e di Salerno. Avvertitone Ann. 1160. Maione spedi Matteo Bonello, uno de' principali Baroni della Sicilia, già destinato suo Genero, in Calabria per tener saldi que' Popoli nell'union colla Corte. Ma ne avvenne tutto il contrario. Tanto su detto al Bonello intorno alla necessità di rimediare a i disordini del Regno, ch' egli stesso prese la risoluzione di divenire il liberator della Patria, e del Re tradito. Tornato dunque in Sicilia un dì, che Maione era ito a visitar l'Arcivescovo di Salerno insermo, affrontatolo con vari armati nel ritorno, il trucidò. Fece scempio il Popolo del di lui cadavero, e diede il facco alle case de i di lui parenti ed amici . Svegliossi allora il Re Guglielmo dal suo letargo, ed informato meglio de gli affari non pensò per allora a farne alcuna vendetta, e si calmò ogni movimento de' Popoli, con restar egli liberato da un pessimo arnese, tuttochè gli dispiacesse non poco la maniera, con cui gli su prestato questo servigio.

> Anno di Cristo MCLXI. Indizione IX. di Alessandro III. Papa 3. di FEDERIGO I. Re 10. Imperadore 7.

'ANNO fu questo , in cui accordatisi insieme Lodovico VII. A Re di Francia , ed Arrigo II. Re d' Inghilterra pubblicamente riconobbero per vero Pontefice Romano Aleffandro III. Al qual fine su celebrato un copioso Concilio in Tolosa, dove fi decretò non doversi ammettere se non questo Papa. Non avea lasciato l'Imperador Federigo di tentare di ritirar nel suo par-(2) Gorbour tito con varie Lettere que due Monarchi (a); ed intervennero Reichoffer anche i suoi Ambasciatori e quei dell' Antipapa al suddetto Congres, de invoftigand. cilio; ma nulla poterono ottenere. Ritornò in quell' Anno a Ro-Anicardia, ma Papa Aleffandro (b), e folennemente quivi confectò la Chiede Aragon. sa di Santa Maria Nuova. Ma perciocchè non sapea trovar se in Vita A. non pericoli, e una continua inquietudine in quella stanza a III. Part. l. cagione del troppo numero de gli Scismatici, e della potenza Ren. Italic. dell' Antipapa; e perchè in oltre scopri le male intenzioni di que' Romani , che si fingevano tutti suoi , ma segretamente favorivano Ottaviano: si ritirò di nuovo nella Campania. Quivi dimorò fin verso il fine dell' Anno. Considerando poi, che a riferva di Orvieto, Terracina, Anagni, e qualche altra Ter-

ra, tutto il resto del Patrimonio di S. Pietro da Acquapenden. Era Volg. te fino a Ceperano era stato occupato da i Tedeschi e da gli Scismatici; col parere del facro Collegio prese la risoluzion di passare nel Regno di Francia, usato risugio de Papi perseguitati. Concertato dunque l'affare con Guglielmo Re di Sicilia, che gli fece allestir quattro ben armate Galee, e lasciato prima per suo Vicario in Roma Giulio Vescovo di Palestrina, era per imbarcarsi in Terracina, quando insorto all'improvviso un vento rabbiolo, disperse que'Legni, e poco mancò, che non li fracassasfe ne gli scogli. Risarcite le Galee suddette, e preparatane alcun' altra, ne gli ultimi giorni dell' Anno s' imbarcò il Papa co i Cardinali, e per la festa di Sant' Agnese pervenne a Genova (a), dove fu con fomma divozione ed allegria accolto da (a) Caffari quel Popolo, che niun pensiero si mise del suo contravenire a Annal. Go gl'impegni contrari dell'Augusto Federigo. Nel di 17. di Mar. Tom. VI zo si portò l'esercito Milanese all'assedio di Castiglione (b), Rer. Italie. Terra situata nel Contado di Seprio, e cominciò co i mangani Morna a tempestarla di pietre, e ad accostarsi coll'altre macchine. E. Histor. Laurano stretti sorte i Castiglionesi; ma ebbero maniera di spedire Rev. Italia. un Messo all'Imperadore, per chiedergli soccorso. Venuto a Lodi non perdè egli tempo ad ammassar quante genti potè di Parmigiani, Reggiani, Vercellefi, Novarefi, e Pavefi, e di vari Principi d'Italia. Con questo esercito andò ad accamparsi sopra il Fiume Lambro; nè di più vi volle, perchè i Milanesi conofcendo la rifolutezza di questo Principe, dato il suoco a tutti i mangani, gatti, e all'altre macchine di guerra, lasciassero in pace Castiglione, e se ne tornassero a Milano. Diede poi Federigo il guasto a quante biade potè del Contado di Milano. Le fue premure intanto portate in Germania per ottener gagliardi rinforzi di gente a fin di domare l'oftinato Popolo di Milano, furono cagione, che molti Principi calaffero in Italia con affaissime schiere d'Armati. Fra quali si distinsero Corrado Conse Palatino del Reno, Fratello d'effo Imperadore, Federigo Duca di Spevia, Figliuolo del fu Re Corrado, il Lantgravio Cognato d'esso Augusto, il Figliuolo del Re di Boemia . Rinaldo Cancelliere, e Arcivescovo eletto di Colonia conduste più di cinquecento uomini a cavallo. Altri Vescovi, Marchesi, e Conti vennero anch'effi ad aumentare l'Armata. Con questo gran preparamento ful fine di Maggio Federigo marciò alla volta di Milano fin fotto le mura, e fece tagliar ne contorni per quin-

dici.

EANULE dei miglia nu'infinita quantità di biade, alberi, e viti. Di Ramatioli patò a Lodi, dove nei di 18. di Giugno tenuto fa un Concisiabolo dail'Antipapa Vittore, e v'intervennero Pellegrino Patriarea d'Aquileia, Guido Eletto Arcivetovo di Ravenna, Risando Eletto di Colonia, gli Arcivetovi di Treveri e Vienna del Delfinato, e molti Vefovi ed Abbati. Farono ivi lette le Lettere de i Re di Danimarea, di Norvegia, Ungheria, e Boemia, e di diverfi Arcivetovi e Vefovi; che diceano di volet tenete per Papa effo Vittore, e di approvar quanto egli avelfe determinato nel Conciliabolo fuddetto. In effa raunanza fa pubblicata la feommica contra di Operto Arcive(covo di Milano, e del Vefovi di Piacenza e Brefeia, e del Confoli di Milano e di Brefeia.

NEL dì 7. di Agosto tornò Federigo coll' Armata vicino a Milano. Venne avvilo al Lantgravio, al Duca di Boemia, e al Conte Palatino, che i Confoli di Milano defideravano d'abboccarii con loro. Ricevute le ficurezze, vennero i Confoli ; ma da i foldati dell'Eletto Arcivelcovo di Colonia, che nulla sapeva del concertato, furono presi in viaggio. Portata questa nuova ai Milaneli, disperatamente si mossero per ricuperare i Consoli, ed attaccarono battaglia . Saputone il perche, que' Principi, che aveano data la parola, montarono in tanta collera, che le non s'interponeva l'Imperadore, aveano rifoluto d'ammazzare quell'Arcivetcovo. Andò innanzi il conflitto, in cui Federigo, dimenticata la fua dignità, la fece da valorofo foldato; gli fu anche morto il cavallo fotto, e ne riportò una leggier ferita. Soperchiati in fine dall'eccessivo numero de' nemici, furono obbligati i Milanesi a retrocedere in fretta, infeguiti fino alle fosse e porte della Città, con lasciar molti di loro uccisi ful campo, e prigioni ottanta cavalieri, e dugento fessantasei fanti, che furono menati nelle carceri di Lodi. Finì poscia Federigo di dare il guasto alle biade, a gli alberi, e alle viti del distretto di Milano, con torre a quel Popolo ogni fusfistenza. E perciocchè stando in Pavia, non avrebbe potuto impedire il trasporto de' viveri da Piacenza a Milano. determinò di paffare il verno in Lodi coll' Augusta Bearrice, col Figliuolo del Duca Guelfo, e col Duca Federigo fuo Cugino, e diede il congedo a vari altri Signori, che tornarono in Germania.

(a) Prop Succederono in quest' Anno altre novità in Sicilia (a) Ebbe li-Faircandur certa Matteo Bonello, uccifore del persido Maione, di ritornartene a Palermo, dove su ricevuto con tale applauso ed oppre dalJa Nobiltà e dal Popolo, che ne concepì gelofia il Re Guglielmo. Era vo'z. Si fervirono di tal occasione i vecchi amici e le creature di Maio. Ann. 1164. ne, per accrescere in mente del Re i sospetti contra del medesimo Bonello, qualichè le fue linee tendessero ad usurpar la Corona. Di ciò avvedutofi il Bonello, formò egli una congiura per veramente deporre dal Trono l'incapace Re, e di mettere in fuo luogo il picciolo di lui Figliuelo , cioè il Duca Ruggieri . Prima di quel, che si voleva, e in tempo, che il Bonello era a far de' preparamenti fuor di Palermo, prese suoco la cospirazione. Sforzarono i congiurati il Palazzo, fi afficurarono del Re Guglielmo. ed esposero il Duca Ruggieri alle finestre per farlo acclamare Re. Ma si trovò discorde il Popolo, i più approvando, ma altri disapprovando l'operato da essi. E massimamente si opposero i Velcovi e gli altri Ecclesiastici, con ricordare a tutti l'obbligo de'Sudditi, e a' Vaffalli il giuramento prestato. Perciò prevalse il partito di chi volca libero il Re, e surono obbligati que' congiurati a rilasciarlo, dopo aver ottenuta la sicurezza di poter uscire liberi suori della Città. Fu così barbaro Guglielmo, se pure è vero ciò che se ne conta, che presentatolegli davanti l'innocente Figliuolo Ruggieri, già acclamato Re, con un calcio il fece cadere a terra, in guifa che da lì à non molto spirò l'ultimo fiato in braccio della stessa infelice sua Madre. Ma Romoaldo Salernitano (a) ne attribuisce la morte ad (a) Romauna faetta gittata in quel tumulto, che il percosse presso un aid. Salette. occhio con ferita mortale. Perleguitò dipoi il Re Guglielmo i Tom VII. Baroni congiurati; e questi misero sottosopra tutta la Sicilia. Rev. Italie. Fece cavar gli occhi a Matteo Bancilo; afsediò Botera, ed entratovi tutta la fece diroccare. Intanto, essendo rientrato in Puglia Roberto Conte di Loritello (b), mile in rivolta molte (b) Joannes di quelle Terre e Città fino a Taranto. Ma sopravenuto il Re de Ceccano Guglielmo col suo esercito, ripigliò Taranto, e tutto il perdu. Chronic. tot il che fi tirò dietro l'allontanamento dal Regno d'elso Conte Roberto e d'altri Baroni, i quali si risugiarono presso l' Imperador. Federigo. Tutte queste scene ed altre, ch'io tralascio, ion diffusamente narrate da Ugone Falcando. In quest' Anno i Genovesi (c) stabilirono i patti del commerzio con Lupo chia: (c) Coffini mato da effi Re di Spagna; ma che, secondo il Mariana, non dinad. Gefu fe non Re di Murcia. Altrettanto fecero col Re di Miarocco, Tom. Pl. e spedirono a Gerusalemme per ricuperare i lor diritti nelle Cit. Ret. Italia.

tà di Terrassanta.

Anno

Anno di Cristo MCLXII. Indizione x. di ALESSANDRO III. Papa 4.

di Federigo I. Re 11. Imperadore 8. AMOSISSIMO divenne quest'Anno, perchè in esso final-ANN.1162, mente venne satto all' Imperador Federigo di vedere a suoi piedi il Popolo di Milano, e di potere sfogare contra della lo-(a) Aeribus ro Città il fuo barbarico fdegno. (a) Il guafto dato a tutti i Hill. Lend. contorni di Milano avea privato de i viveri quel valorofo Popo-Tow.VI. lo, nè restava speranza nè maniera di cavarne da i vicini, perchè tutti all'intorno erano lor nemici, e collegati per rovina di

quell'illustre Città. La fola Città di Piacenza avrebbe potuto e voluto soccorrere; ma n'era impedita dall'armi di Federigo, acquartierato apposta a Lodi, che sacea batter continuamente le strade, e tagliar crudelmente la mano destra a chiunque era colto portante vettovaglia a Milano. Però fi cominciò stranamente a penuriare in essa Città, e alla penuria tenne dietro una grave discordia tra i Cittadini, cioè tra i Padri e i Figliuoli, i Mariti e le Mogli, e i Fratelli, gridando alcuni, che s'aveva a rendere la Città, ed altri fostenendo, che nò : laonde accadevano continue riffe fra loro. (b) Si aggiunfe, che i principali formarono una fegreta congiura di dar fine a tanti guai, in

Rer. Italia. guisa che prevalse il sentimento accompagnato da minaccie di chi proponeva la refa; e fu prefo il partito d'inviare a trattar di pace. Iti gli Ambasciatori a Lodi proposero di spianare per onor dell'Imperadore in sei luoghi le mura e le sosse della Città. Federigo col parere de'suoi Principi, e de'Pavesi, Cremoneli, Comafchi, ed altri Popoli nemici di Milano, stette fillo in volerli a sua discrezione senza patto alcuno. Durissima parve tal condizione, ma il timore di peggio indusse i Milanesi ad accomodarsi al fierissimo rovescio della lor fortuna. Pertanto nel primo giorno di Marzo vennero a Lodi i Confoli di Milano, cioè Ottone Visconte, Amizone da Porta Romana, Anselmo da Mandello, Anfelmo dall'Orto, con altri; e colle spade nude in mano, siccome Nobili, giurarono di far quello, che piacesse all'Imperadore, e che lo stesso giuramento si presterebbe da tutto il loro Popolo. Nella feguente mattina comparvero trecento foldati a cavallo Milanefi, che rafsegnarono a Federigo le lor bandiere, e insieme le chiavi della Città. Nel Martedì venne-

to circa mille fanti da Milano col Carroccio, che giurarono co- Exa Volgme i precedenti. Volle Federigo quattrocento oftaggi, e spedì Ann. 1161. sei Tedeschi, e sei Lombardi, fra'quali su Acerbo Morena, allora Podestà di Lodi, continuatore della Storia cominciata da Ottone suo Padre, acciocche dessero il giuramento di totale ubbidienza a tutto il Popolo Milanese. Andò l'Imperadore a Pavia con tutta la Corte, e nel di 19. d'esso Mese di Marzo mandò ordine a i Consoli Milanesi, (a) che in termine di otto giorni (a) Acerbus tutti i Cittadini , maschi e semmine evacuassero la Città con Morena. quel, che poteano portar seco. Spettacolo sommamente lagri- Oue de S. mevole fu nel dì 25. il vedere lo ssortunato Popolo piangente Biasio. abbandonar la cara Patria co' piccioli lor Figliuoli, con gl' infermi, e co i lor fardelli, portando quel poco, che poterono, e lasciando il resto in preda a gli stranieri. Alcuni giorni prima, cioè nel dì 18. se n'era già partito l' Arcivescovo Oberso, coll'Arciprete Milone, Galdino Arcidiacono, ed Alchifio Cimeliarca, ed ito per trovar Papa Aleffandro, che tuttavia dimorava in Genova. Chi porè, se ne andò a Pavia, a Lodi, a Bergamo, a Como , e ad altre Città; ma l'inselice Plebe si fermòsuori della Città ne' Monisteri di S. Vincenzo, di S. Celso, di S. Dionisio, e di S. Vittore, sperando pure, che non sosse estinta affatto nel cuore dell'Imperadore la clemenza, e ch'egli foddisfatto dell'ubbidienza, permetterebbe il ritorno alle lor case. Non poteva effere più vana una sì fatta lufinga. Comparve nel dì feguente Federigo, accompagnato da tutti i suoi Principi e soldati, e da' Cremonesi, Pavesi, Novaresi, Lodigiani, e Cremaschi, e da quei del Seprio, e della Martesana; ed entrato in Milano l'abbandonò all'avidità militare. Nel facco nè pure alcun riguardo s' ebbe alle Chiefe. Furono asportati i lor tesori, i sacri arredi, e le Reliquie. Ed allora dicono, che trovati i Corpi creduti de i tre Re Magi, e donati a Rinaldo Arcicancelliere ed Arcivescovo Eletto di Colonia, furono portati alla di lui Città, dove di presente la popolar credenza li venera. Scrissero alcuni, che anche i Corpi de' Santi Gervasio e Protasio surono portati a Brisacco; ma il Puricelli, e il Signor Saffi Bibliotecario dell' Ambrofiana, hanno già convinta di falso una tale opinione. Sire Raul, Autore di questi tempi scrive seguito solamente nell' Anno 1164. questo pio ladroneccio.

POSCIA usc) della bocca Imperiale il crudele editto della total distruzione della Città di Milano. Se fosse vero ciò, che rac-

Control to Carugh

ELA Vole. conta Romoaldo Arcivescovo in questi tempi di Salerno [a], Fe-Ann. 1162. derigo nella concordia avea promello Civitatem integram, O' [a]Romual. Gives cum rebus suis permanere illasos; poi manco alla parola. ran. in Chr. Ma non s'accorda quelta particolarità con quanto ne scrivono il

Morena, e Sire Raul, Storici più informati di questi fatti. Furono deputati i Cremonesi ad atterrare il Sestiere di Porta Romana, i Lodigiani a quel di Porta Renza, i Pavesi a quel di Porta Ticinele, i Novaresi a quel di Porta Vercellina, i Comaschi a quel di Porta Comacina, e il Popolo del Seprio e della Martefana a quello di Porta nuova. L'odio, e lo spirito della vendetta animò sì forte questi Popoli, che si diedero un' incredibil fretta alla rovina dell'infelice Città. Gran fomma di danaro aveano anche sborfato a Federigo per ottenerne la permissione. Il suoco attaccato alle case, ne distrusse buona parte; il resto su diroccato a sorza di martelli, e picconi, ed anche in pochi giorni si vide smantellata la maggior parte delle mura. Pare, che Acerbo Morena si contradica, perchè dopo avere scritto, che usque ad Dominicam Olivarum sot de Menibus Civitatis consternaverunt, quad ab initio a nemine credebatur in duobus mensibus posse dissipari, soggiugne appresso, che reman fit tamen fere totus Murus Civitatem circumdans (forse manca diffipatus), qui adeo bonis O magnis lapidibus confectus fuerat, O' quafi centum Turribus decoratus, quod ut existimo, numquam tam bonus fuit visus in Italia. Certo è da credere, che se non prima, lo dirupaffero almen dopo la Domenica dell' Ulivo, perchè lasciando in piedi un sì forte Muro, nulla avrebbono fatto. E Sire Raul fcrive, che Federigo destrunis domos, O [b] Abbas Turres, O Murum Civitatis. Così ha l'Abbate Urspergense [b],

Urstergens. Elmoldo, Gorisredo Monaco, ed altri. Il Campanile della Metropolitana, mirabile a vedere per la sua vaghezza, ed incredibil altezza, venne per comandamento dell'Imperadore abbaffato. Ma rovesciato sopra la Chiesa, ne atterrò la maggior parte. La fama accrebbe poi questa calamità di Milano, essendo

[c] Prolom. giunti alcuni a scrivere [c], che Federigo vi sece condurre sopra l'aratro, e la semino di sale: tutte fandonie. Per atte-Annalib. [d] Dodech. stato di Dodechino [d], Populus expulsus fuit; Murus in cirad Marian. cuitu dejectus; Ædes, exceptis Sanctorum Templis, solo tenus de-[e] Robert. Structe. Refervatis tantummodo matrice Ecclesia, O quibusdam

de Monte in aliis, ferive Roberto dal Monte [b]. Ordine ancora fu dato, Append. ad che mai più non si potesse rifabbricare, nè abitar quella nobiliffilissima Città, a spianar le cui sosse concorse quasi tutta la Lom- Ena Volgbardia. Io qui niuna menzione farò delle Favole della Cronica ANN.1162de' Conti d' Anghiera, mentovate ancora da Galvano Fiamma [a], perchè il confurarle sarebbe tempo mal impiegato. Nella [a] Galvan. Domenica delle Palme affiste Federigo Augusto a i divini Ufizi Manipul. nella Basilica di Santo Ambrosio [b] suori della desolata Città Flor Milanese, e prese l'Ulivo benedetto; e nello stesso giorno s' Morena Hiinvid a Pavia, Gelebro egli in effa Città la Santa Pasqua col con-flor- Land. corso della maggior parte de' Vescovi, Marchesi, Conti, ed al- Rer. Italic. tri Baroni d'Italia. Alla Messa, e dopo la Messa, ad un lauto convito, a cui s'affisero i suddetti Principi, e i Vescovi colle Mitra, e i Consoli delle Città, si fece vedere colla Corona in capo, insieme coll' Augusta Beatrice, giacche due anni innanzi avea fatto proponimento di non portar più Corona, se prima non foggiogava il Popolo di Milano. Grande fu allora il giubilo e il plauso del Popolo di Pavia per le fortune dell'Imperadore; e gli Scrittori Tedeschi si sciolgono in sonori elogi del suo gran valore, e della sua costanza, per aver sottomessa una si riguardevol Città. Ma resterebbe da vedere, se gloria vera s' abbia a riputare per un Monarca Cristiano il porpare l'eccidio ad un' intera infigne Città, con distruggere e seppellir tante belle fabbriche e memorie dell'antichità, che fino a' tempi d'Aufonio quivi si conservavano. Che in pena della ribellione fi dirocchino tutte le mura ed ogni fortificazione, ciò cammina; ma poi tutto, chi può mai lodarlo, e non attribuirlo più tosto ad un genio barbarico? A mio credere i buoni Principi fabbricano le Città, e i cattivi le distruggono. Certo intanto è, che la caduta e rovina di Milano sparse il terrore per tutta l'Italia, ed ognun tremava al nome di Federigo Barbarossa. Però non è da stupire, se i Bresciani spedirono nella feconda Domenica dopo Pafqua i loro Confoli, accompagnati da molta Nobiltà a Pavia, per sottomettersi a i di lui voleri. Fu accettata la lor sommessione con patto di dover demolire tutte le Torri e mura della lor Città, di spianar le sosse, di ricevere un Podestà dall'Imperadore, di pagare una buona fomma di danaro, e di confegnare ad esso Augusto tutte le Rocche e Fortezze del loro Contado, e di militare con lui, occorrendo, anche a Roma e in Puglia. Sapea ben Federigo nella buona ventura mettere i piedi addosso a chiunque gli cadeva fotto le mani.

ExaVolz. VI restavano i soli Piacentini da mettere in dovere. Già si sa-Ann. 1162, peva, che era giurato l'affedio della loro Città. Ma conoscendo esti la necessità di prevenir la tempesta, trattarono di pace, e colla mediazione di Corrado Conse Palatino del Reno, Fratello dell'Imperadore, l'ottennero, Però i lor Confoli colle spade nude in mano si presentarono a Federigo nel di 11. di Maggio, mentre egli era a S. Salvatore fuori di Pavia, e se gli fottomifero con promessa di pagargli sei mila marche d'argento, di distruggere le mura e le fosse della lor Cistà, di ricevere un Podefta, di restituir tutte le Regalie, e di cedere tutte quelle Castella del lor territorio, che volesse l'Imperadore: il che era pocomen che perdere tutto l'essere di Repubblica. Ciò satto, mandò Federigo per Podestà de' Milanesi il Vescovo di Liegi; a Brescia Marquardo di Grumbac; a Piacenza Aginolfo, e poscia Arnaldo Barbavara; a Ferrara il Conse Corrado di Ballanuce; a Como Maestro Pagano; e così ad altre Città. Per grazia speziale permise a i Cremonesi, Parmigiani, Lodigiani, ed altri Popoli fedeli il governarsi co' propri Consoli. Rapporta il Sigonio (a) l'Investitura data a i Cremonesi, molto vantaggiosa per

ae Regno 1- tal. lib. 13. loro. Nel Mele di Giugno passò Federigo alla volta di Bologna. che era tuttavia non poco reftia a i comandamenti di lui. Seguì parimente accordo con quel Popolo, obbligato anch' esso a diroccar le mura, a guastar le sosse della Città, a sare lo sborso di molta pecunia, e a ricevere pel suo governo il Cesareo Poelelià. Andò poscia ad Imola e Faenza, e ad altri Luoghi. In somma non vi restò Città, o Fortezza di Lombardia e dell'Italia di qua da Roma, che non piegasse il collo sotto i piedi del sormidabil Augusto, a riferva della Rocca di Garda, che occupata da Turisendo Veronese . e assediata quasi per un anno dal Conte Marquardo, e da' Bergamaschi, Bresciani, Veronesi, e Mantovani, lungo tempo fi disese, e finalmente si rende con onesta capitolazione. Anche i Genovesi chiamati da Federigo a Pavia, (b) Cufferi per attestato di Caffaro (b), vennero all'ubbidienza, ed otten-Avad. Ge- nero buoni patti, con ritener tutte le Regalie, perchè s'obbli-

garono di servire a Federigo nelle spedizioni, ch'egli meditava

contro il Re di Sicilia. Il Privilegio conceduto da esso Imperado-(c) Anique re a i Genovesi, può leggersi nelle mie Antichità Italiane (c). tialicarum Affinche restasse memoria della sua crudeltà contra de' Milanesi. quel Diploma fi vede dato Papia apud Sanctum Salvatorem in Pa-C 72. latio Imperatoris post destructionem Mediolani, O deditionem Bris

xie,

xia O' Placentia V. Junii, Anno Dominica Incarnationis MCLXII, ERA Volg. Indictione X. Altri Diplomi fegnati in questa forma ci restano . Ann. 1162. Curiofa cofa è il vedere, con che generofità Federigo diede allora in Feudo al Popolo Genovele Siracufanam Civitatem cum pertinentiis suis, O ducentas quinquaginta Caballarias terra in Valle Nothi &c. & in unaquaque Civitate maritima, que propitia Divinitate a nobis capta fucrit, Rugam unam [ una Rua , una Contrada ] corum Negotiatoribus convenientem cum Ecclesia, balneo, fundico, O furno, con altre liberalità. Ma il proverbio dice, che il fare i conti sulla pelle dell' Orso vivo, non sempre riefce .

NELLA Domenica di Passione imbarcatosi di nuovo a Genova Papa Alessandro III. (a) di colà passò a Magalona in Francia, e (a) Cardin. poscia a Mompellieri, dove mandò il Re Lodovico VII. a visitat- de Aragon. lo. e a rendergli l'onore dovuto. Nel Giugno s'inviò a Chiara-lexandri monte. Alle glorie dell' Augusto Federigo mancava quella sola- III. Part. I. mente di terminar la lite del Pontificato Romano a voglia fua . Ret. Italia. Mostrando egli in apparenza grande zelo per l'unione della Chiesa, subito che intese l'arrivo in Francia di Papa Alessandro, scrisfe al Re Lodovico, proponendo un abboccamento con lui per dar fine a questo importantissimo affare; e che a San Giovanni di Laune, o pure a Befanzone si tenesse un Concilio, dove si presentasfero i due contendenti, per effer ivi esaminate le ragioni d'ambedue le parti. Covava nondimeno l'astuto Imperadore il pensiero di burlar non meno l'odiato Alessandro, che l'Antipapa Ottaviano. Apud se cogitavis [l'abbiamo dalla Vita di Papa Alessandro], ficus bomo bujus Saculi prudentiffimus, fagan, O callidus, qualiser poffes Alexandrum, O Idolum fuum judicio univerfalis Ecclesia pariter dejicere, atque personam tertiam in Romanum Pontificem ordinare. Trovaronsi insieme Papa Alessandro, e il Re Lodovico a Souvign); e il Re, Principe, che non andava molto alla malizia, volle perfuadere al Papa di venir al progettato congresso; ma Alessandro tenne il piè sermo, allegando, che non conveniva alla dignisà della Sede Apostolica il sottoporsi a quel giudizio: e che giusto motivo avea di sospettar artifizi e soperchierie dalla parte di Federigo, che già era apposta passato in Borgogna . Di grandi negoziati si secero dipoi ; ma volle Dio , che scoperii in fine i raggiri d'esso Imperadore, il Re di Francia si ristrasse dal contratto impegno : perlochè su quasi per nascere rottura di guerra fra que' due Monarchi, se non fosse accorso in

Fea Vole, aiuto del Re Lodovico il Re d'Inghilterra : il che mile freno a ANN.1162. Federigo , che oramai si credea di potere dar legge a tutti , e pretendea, che a i foli Vescovi del suo Imperio appartenesse il giudicar dell' elezione del Romano Pontefice. In fomma effo Augusto, mal contento di tanti maneggi inutilmente fatti, su forzato dalla mancanza de' viveri a tornarfene coll'efercito in Germania; e l'Antipapa veggendon mal ricevuto in quelle parti, se ne tornò in Italia. Rimandò poco dappoi Federigo in Italia l'eletto Arcivefcovo di Colonia Rinaldo, principal arnefe, ma ar-

(a) Acerbus nese pessimo della sua Corte, (a) che fatto un viaggio per la Morena His. Lombardia, Romagna, Marca di Verona, e Toscana, fi studiò denf. Tall. di affodar tutte le Città e Principi nell' offequio verso dell' Impe-Ren. Italic. Remuald. radore. Intanto il miserabil Popolo di Milano (b), escluso dalla Salernitan. fua Patria, fenza tetto dove ricoverarsi, su ripartito dal Vescovo is Chronico di Liegi in quattro siti, alcune miglia lungi dalla Città, con per-Rer. Italic. messione di sabbricar ivi de Borghi per loro alloggio . Tornò in (b) Sire memore di tabbileat tet de Borghi per loto anoggio : Torno in Raul Hift. Germania quel Vescovo, e lasciò al governo d'esso popolo Pietro Tom. VI. di Cunin, che cominciò a far delle estorsioni in varie maniere. Rev. Italic. Terminò in quest' Anno il Re di Sicilia la guerra di Puglia (c). ald. Salern. colla presa di Taverna e di Monte Arcano; e passato a Salerno, in Clevili, Diagrama volervi entrare, s'accampò fotto quella Città. Era invi-focament forma volervi entrare, s'accampò fotto quella Città. Era invi-da Cercano perito contra di quel Popolo, perchè esso dianzi avea consentito Senove.

alla congiura, che divampò contra di lui. Pretefe il Re una gran fomma di danaro da que' Cittadini, nè potendo eglino colla puntualità ricercata foddisfare al pagamento, con questo pretesto minacciò Guglielmo l'ultimo eccidio alla Città . Ed era disposto ad eseguir la parola . quando sul bel mezzo giorno e a Ciel sereno. inforto un impetuolo turbine, feguitato poi da una furiofa pioggia, schiantò quasi tutte le tende, e spezialmente la Regale, in maniera che Guglielmo, il quale allora dormiva, corfe pericolo di riportarne gran danno. Se ne fuggi egli in una picciola tenda, che era rimafta in piedi, con raccomandarfi a San Matteo Apostolo, il cui Corpo si pretende conservato in quella Città . Fu questo in fatti creduto un miracolofo ripiego del fanto Apostolo 4 per liberar da quel rifchio il fuo Popolo; e però impaurito il Re nel di feguente fciolfe le vele verso Palermo, nè altro male fece a quella magnifica Città . Inforfe in quest' Anno discordia fra i

(d) Caffari Pifani e Genovesi nella Città di Costantinopoli . Avendo preva-Annal. Ge. luto i primi, diedero il facco al fondaco de' Genovesi, con aspor-Tom. VI. tarne il valore di trenta mila perperi. (d) Portatene le querele a GeneGenova, il Popolo in furia spedì a Pisa, chiedendo soddistazione:
altrimenti intimavano laguerra. Non essendo venuta alcunabuo- America in a tripolta, i Genoves son dodici Galere volarono a Potro Pisno a farne vendetta. Vi distrussero a Torre del Potro, e prefero molte navi coll' avere e con gli uomini. Accadée, che arrivò a Pisa il suddetto Rinaldo Arcicancelliere ed Arcivescovo eletto di Colonia, che informato di questa briga, mando tosto a Genova ordine, che cessifica posi i Pisani presi due Legni de Genovesi, si riaccese la guerra, che era per andare inanazi, se interposito si riaccese la guerra, che era per andare inanazi, se interposito di nuovo l'Arcicancelliere non avesse rimesta all' Imperadore, che era a Torino ja la cognizion di quella controversia. Stabili esso dagusto dipoi una tregua fra loro. Di una tal discordia parlano gli Annali Pisani all' Anno seguente.

Anno di Cristo MCLXIII. Indizione XI. di Alessandro III. Papa 5.

di Federico I. Re 12. Imperadore 9.

OPO aver Papa Alessandro celebrata la Festa del fanto Natale nella Città di Tours, (a) venuta la Domenica (a) Cardin. di Settuagefima passò a Parigi per una conferenza con Lodovico de Aragon VII. Re di Francia. Gli venne incontro il piissimo Re co i Ba- lexandri roni e colle sue guardie due Leghe lungi dalla Città, e alla vi- Tom. III. fla di lui smontato, corse a baciargli i piedi. Dopo di che amen- Rev. Italia. due continuarono il viaggio fino a Parigi, dove la processione del Clero col Vescovo l'accolle. Dimord ivi il Pontefice per tutta la Quaresima, e vi solennizzò la Pasque. Poscia avvicinandosi il tempo della celebrazion del Concilio da lui intimato nella Città di Tours, colà si trasser). Riguardevole su quella sacra adunanza, a cui fu dato principio nel di 19. di Maggio, perchè v' intervennero dicialette Cardinali, cento ventiquattro Vescovi, quattrocento quattordici Abbati, e una copiosa moltitudine di Chericie Laici. Furono ivi pubblicati vari Canoni di Disciplina Ecclesiastica, da' quali apparisce, che era già insorta nelle parti di Tolosa, e si andava dilatando una fetta d'Eretici, i quali, ficcome accenneremo, infettarono in fine tutte quelle contrade. Era anche passato in Francia lo studio delle Leggi civili, e molti Monaci e Canonici Regolari, col pretesto d'infegnarEna Volg, fegnarle nelle Scuole, o pur di spiegare la Fisica, o di praticar Anno 100 de la Medicina, abbandonavano i loro Chiostri. Questo su protico e dichiarate nulle e facrisse su tre tra da farsi dall'Antipapa e da gli altri Scismazici. E perciocchè l'andar girando il Papa, dovea riuscire di non lieve aggravio alle Chiele, gli su farto fapere, che se volca più lungamente sermarsi in Francia, si eleggesse una dimora stabile nella Città, che più gli sosse in grado: lando egli scelle la Città di Sen, dove si trattenne dal principio d'Ortobre sino alla Pasqua dell'

Anno 1165. Circa questi tempi avendo Ulrico novello Patriarca (ci)Dunului. di Aquileia fatta un invasione nell'Islola di Grado, (a) vi accorito roma vita fero i Veneziani con uno stuolo di Galee, e il sectro prigione Ren. Isloi con assai Nobili del Friuli nell'ultimo Giovedì del Carnovale, e trutti limifero nelle carceri di Venezia. Per liberarsi egli si obbligò di mandar ogni anno da lì innanzi nell'ultimo Mercorito.

e tutti li mifero nelle carceri di Venezia. Per liberarfi egli fi obbligò di mandar ogni anno da lì innazi nell'ultimo Mercordì del Carnovale al Doge dodici porci graffi, e dodici pani groffi in memoria della vittoria de Venetti, e della fila liberazione. Allora fu fatto in Venezia uno Statuto, che nel Giovedì Indedetto in avvenire ad un Toro, e ad altri fimili porci nel pubblica Piazza fi dovefie tagliara la refla; ji qual ufo per conto del Toro dura tuttavia in effa Citrà. Credevafi dalla plebe ciò liftituto per denotare, che fi tagliava il capo al fudetto Arcivefovo e a dodici de fuoi Canonici; ma i faggi farano, che pel folo fine fuddetto fi facca quello Spettacolo. Eña in questi tempi straziato l'infelice Popolo Milanefe da Minisfiti Tedefeshi, che tutti aveano nell'osfa il morbo dell'

avarizia. Tanta era la parte, che il loro Vicegovernatore Pie(b) fine tro di Cunin efigeva dalle rendite de poderi (b), che quali 

Ramita Eli, nulla ne reflava a i miferi padroni, c a i loro ruftici. Oltre di 

Ramita Eli, che da que poderi, che avano i Milanefi ful Lodghia no e Cremafoc, nel Seprio, nella Martefana, e in altri Luoghi, nulla 

poteano ricavare. Tutro fel divoravano gli Ufiziali dell'Imperadore - Fabbricarono coftoro nel Borgo di Nofeta una gran 

Torre per far quivi la Zecca, e guardarvi il danaro dell'Im
peradore. Ad un magnifico Palagio ancora per fervigio d'esso dell'amorta del Cardeno del Cardeno 

ta gli firtapazzati contadini colle lor carra e buoi, per condurre 

i materiali. Altrettanto si facca per la fabbrica del Cafellodi 

Landriano, e di un Palazzo a Vigiantino. Per queste, e per al-

tre doglianze della gente, il Vescovo di Liegi richiamò il Cu-

nin,

rin, e mandò al governo un Federigo Cherico, appellato Ma- Esa Volg. stro delle Scuole: che così era chiamata una Dignità nelle Cat. Ann. 1163. tedrali. La sperienza mostrò, che costui avea l'unghie anche più arrampinate, che quelle del precedente Ministro. Arrivò poi a Lodi nel dì 29. d'Agosto di ritorno dalla Germania l'Imperador Federigo coll' Augusta sua Consorte Beatrice, (a) e con (a) Acet. gran comitiva di Baroni. Da lì a quattro giorni vi giunse an- Morena Hicora l'Antipapa, il quale nel di 4. di Novembre fece la Tras-Tem. VI. lazione del Corpo di S. Bassiano da Lodi vecchio a Lodi nuovo. Rer. Italica Lo stesso Ottaviano ed anche l'Imperadore col Patriarca d' Aquileia e coll' Abbate di Clugnì, ed altri Vescovi ed Arcivescovi portarono sulle loro spalle la sacra cassa. Nel di 16. d'esfo Mese essendosi trasferito a Pavia esso Federigo, allora su, che i Paveli fecero tante istanze, avvalorate dal rinforzo di una buona fomma di danaro, che ottennero di potere imantellar le mura di Tortona, con rappresentare riedificata quella Città in obbrobrio dell'Imperadore, e di Pavia. Corfero dunque all' esecuzion del decreto, nè contenti d'aver diroccato il muro, vi distrussero ancora con fretta incredibile tutte le case, riducendo quella sventurata Città in un monte di pietre. Un atto di clemenza esercitò poco appresso l'Imperadore co i Milanesi, perchè rimile in libertà i quattrocento loro oftaggi. Paffando poi egli da Pavia a Monza nel dì 3. di Dicembre, il Popolo Milanele confinato in uno de' Borghi nuovi , matchi e femmine gli andarono incontro fulla via. Era di notte, e forse pioveva. Prostrati a terra in mezzo al fango, gridavano misericordia; e Federigo lasciò ivi Rinaldo Arcivescovo eletto di Colonia, acciocche gli ascoltasse. Questi ordinò, che alcuni d'essi nel di seguente andassero a Monza, dove darebbe loro udienza. Fece anche venir colà dodici di cadaun Borgo, e udito, che richiedevano la restituzion de' loro poderi più colle lagrime, che colla voce : dimandò , cosa osferissero all' Imperadore per ricuperarli. Si scusarono essi per la somma lor povertà e per le tante miserie: il che sece montar in collera l'iniquo Arcivescovo, e intimar loro di pagare per tutto Gennaio prossimo venturo una fomma di danaro, e bisognò sborsarla. Nel precedente Anno aveano i Pifani inviata un' Ambafceria all' Imperador Federigo (b), che ne mostrò molto piacere, e sece di (b) Annal. molte carezze a i loro Ambasciatori. Nell' Anno presente poi Tom, VI. invest) egli di tutte le Regalie quel Popolo, che si obbligò di Rer. Italie. Tomo VI. ВЬЬЬ

Esa Vole, armare sessanta Galee in aiuto del medesimo Augusto per la Ann. 1163. guerra, che si andava meditando contro il Re di Sicilia. Ma questo lor palese attaccamento a Federigo su cagione, che non si poterono accordare coll' Imperador de Greci Manuello Comneno, pretendente, ch'essi rinunziassero all'amicizia di Federigo: al che mai non vollero acconfentire. Ma peggio loro avvenne ne gli Stati del Re di Sicilia, perchè confiderandoli il Re Guglielmo come nemici della sua Corona, benchè avesse pace con loro, pure all'improvviso sece prendere quanti Pisani si trovarono nelle fue contrade, ed occupar tutte le loro mercatanzie. Corfe un gran pericolo in quest'Anno esso Re Guglielmo (a) Hugo in Palermo. (a) Folto era il numero de' prigionieri di Stato in Falcandus quelle carceri. Ebbero costoro maniera di uscire, ed usciti assalirono il Palazzo Regale con difegno e gran voglia di trucidare il Re . Fecero così bene il loro ufizio le Guardie , che andò fallito il colpo, e restarono i più d'essi tagliati a pezzi.

> Anno di Cristo McLxiv. Indizione XII. di Alessandro III. Papa 6. di Federico I. Re 13. Imperadore 10.

ONTINUO' Papa Alessandro ancora per quest' Anno la sua dimora in Francia nella Città di Sens, dove obbe molte faccende per le disferenze inforte in questi tempi sta Arrigo Re d'Inghiterra, e Tomaso Arrives (2000 di Conturberi, che su poi santo Martire. Intanto l'ambizioso Antipapa Ottaviano, chia che proposa una mortale infermità, e quivi impenitente pasò al tribunale di ficand III. Dio nel di 20. d'Aprile. Pietro Biesense, che ne parla per ispenali. Dio nel di 20. d'Aprile. Pietro Biesense, che ne parla per ispenali. Dio nel di 20. d'Aprile. Pietro Biesense, che en parla per ispenali. Dio nel di 20. d'Aprile. Pietro Biesense, che en parla per ispenali. Dio nel di 20. d'Aprile. Pietro Biesense, che al su se control de la considera della ceduti non pochi Miracoli. Pro espis s'ansiis meritis dicitur, Desm (col testis multa miracula ibi secissi con securi de l'amonti. Riinguere i veri da i finti, o da i creduti Miracoli. Restavano mi. Istinguere i veri da i finti, o da i creduti Miracoli. Restavano mi. Istinguere i veri da i finti, o da i creduti Miracoli. Restavano mi. Istinguere i veri da i finti, o da i creduti Miracoli. Restavano mi. Istinguere i veri da i finti, o da i creduti Miracoli. Restavano mi. Istinguere i veri da i finti, o da i creduti Miracoli. Restavano mi. Istinguere i veri da i finti, o da i creduti Miracoli. Restavano mi. Istinguere i veri da i finti, o da i creduti Miracoli. Restavano de mi. Istinguere i veri da i finti, o da i creduti Miracoli. Restavano de mi. Istinguere i veri da i finti o da i creduti Miracoli. Restavano de mi. Istinguere i veri da i finti, o da i creduti Miracoli, cied Giovanni da

S. Martino, e Guido da Crema. Costoro secero un' adunanza di molti Ecclesiastici della lor sazione; e giacche Arrigo Vesevo di Liegi ricusò il salso Pontificato, su questo conferito allo stefo Gui-

fo Guido da Crema, il quale senza alcuna offervanza de gli an- Esa V.ole. tichi riti, ricevette la consecrazione dallo stesso Vescovo di Lie- Ann. 1164. gi, con assumere il nome di Pasquale III. Speditone tosto l'avviso all' Augusto Federigo, in vece di valersi egli di tal congiuntura per estinguere lo Scisma, approvo il fatto, e riconobbe costui per legittimo Papa. Intanto le Città di Lombardia avvezze per affaiffimi anni addietro a vivere lautamente col godimento delle Regalie e della Libertà, con decoro ed autorità Principesca, al vedersi ora ridotte ad una vile schiavità, troppo mal volentieri s'accomodavano a questo insolito giogo. Si aggiunfero le continue avanie, che faceano i Ministri Imperiali, oppressori de'grandi e de' piccioli, intenti solo a smugnere danaro da gli afflitti Popoli. Fece tutto ciò perdere a que Popoli la pazienza, e cominciarono a riforgere gli spiriti generosi in alcune Città, determinate di non lasciarsi così obbrobriosamente calpestar da li innanzi . (a) Queste surono le Città del- (a) Cardin. la Marca di Verona, cioè Verona, Vicenza, Padova, Trevigi, de Aragon. ed altre minori, che strinsero una segreta Società e Lega fra lo- xandri III. ro. Trovavansi mal soddissatti anche i Veneziani per aggravi Morena in patiti da gli Ufiziali dell'Imperadore, e però anch' effi entraro- Hift. Laud. no in esta Lega; e tutti cominciarono a sar testa a gli ordini di Sire Raul. Federigo e de fuoi Ministri. Appena scoppiò quello principio di Rec. Italic. ribellione, che Federigo meffo infieme l'elercito de' Paveli, Cremonefi, e dell'altre Città fedeli, e col poco, che gli reftava de' suoi Tedeschi, marciò verso Verona. Prese e distrusse alcune Castella di quel territorio: quando eccoti uscirgli incontro l'esercito delle Città collegate, che animofamente venne ad accamparfi in faccia fua, disposto e preparato a ricevere o a dar battaglia. Tra perchè era superiore di sorze questa Armata, e perchè cominciò Federigo ad accorgersi del poco capitale, che potea far de' Lombardi suoi seguaci, ne' quali più non concorreva l'odio, che li rende si fieri contra di Milano; e si scorgeva in esti più tosto del compatimento e dell' inclinazione per chi avea preso l' armi per la sua liberrà: restò esso Augusto assai confuso. Giudicò dunque miglior partito il ritirarsi, benchè non fenza rabbia e vergogna, che di azzardare ad un troppo dubbiolo fatto d' armi la sua dignità e riputazione. Da li innanzi ebbe lempre in sotpetto tutte le Città d'Italia, perchè conosciute troppo vogliose e gelose della Libertà; e però giacchè non sapea farsi amare da effe, cercò da indi in poi di farsi temere. A-

Bbbb

Esa Voir, veva egli dalla sua di certo solamente i Marchesi, Conti, ed AMALISSA altri Nobili Vassalli, perchè questi abbisognavano del di lui braccio e patrocinio per non estere divorati dalle Città. Mise pertanto in tutte le Rocche e Fortezze presidje Governatori Tedeschi, de quali unicamente si fislava, senza valersi più d' Italiani.

(a) Anne. ACCADDE in quest' Anno, (a) the Barafone Giudice di Turter Pijati, ri, o sa di Logodoro in Sardegna, e Pierro Giudice di Cagliari, ri, o sa di Logodoro in Sardegna, e Pierro Giudice di Cagliari, Per la comita di Cagliari, per l'antico Pistani, per vendicarsi di varie ingiunie nicevute da Barafondi. C. fone Giudice d'Arborea, oggidì Orntagno, gli secero guerra con americ. Li bruciargis il i pace e, e menar via gran copia di prigion. Allora Res. Italia, questo Giudice d'Arborea si raccomandò a i Genoveli, perchè l'adené. Me iustaliero ad impetrare dall' Imperador Federigo il titolo di Re di una tiplia. tutta la Sardegna. E non già del solo suo Giudicato; perciocchè rom. Pl. secone ho io altrove di moltrato (b), la Sardegna era dività in Res. Italia. quattro Giudicati, e que' Giudici ben cento anni prima si truova-lora. Con solo di gran cole a 1 Genoves fi, da quali perciò si su conotto a Para di como di giano cole a Genoves fi, da quali perciò si su conotto a Para di cario di di gran cole a 1 Genoves fi, da quali perciò si su conotto a Para di cario di di gran cole a Genoves fi, da quali perciò si su conotto a Para di cario di di gran cole a Genoves fi, da quali perciò si su conotto a Para di cario di di di gran cole a Genoves fi, da quali perciò si su conotto a Para di cario di di di gran cole a Genoves fi, da quali perciò si su conotto a Para di cario di ca

coltui di gran cole a i Genovesi, da quali perciò su condotto a Pavia, e presentato a Federigo. Condiscese ben volentieri l'Imperadore alla dimanda, non tanto per acquiftar diritto fopra la Sardegna, quanto per goderfi quattro mila Marche d'argento, che gli furono efibite per questa grazia. Gli Annali di Pisa dicono, che l'efferta fu di trenta mila lire di foldi Imperiali . Forfe le quattro mila Marche davano questa somma. Ma si opposero sorte gli Ambalciatori Pifani alle istanze del Giudice e alla risoluzion dell'Imperadore, pretendendo, che la Sardegna fosse di lor giurisdizione. Altrettanto ancora pretendevano i Genovefi. Federigo, che non volle perdere l'oro promeffo, fenza curarfi delle lor brighe, nel de 3. d'Agosto, nella Chiesa di San Siro di Pavia, solennemente corond, e dichiard Re della Sardegna esso Barasone. Il bello su, che quando Federigo si credea di mettere le mani sopra il danaro accordato, si trovò, che il Re novello non aveva un foldo, e lavorava solo di promesse. Era Federigo in procinto di condurlo seco prigione in Germania, finche avelle foddisfatto; ma costui tanto si adoperò co i Genovesi, che secero sigurtà per lui, ed essi effettivamente dopo alquanti giorni sborfarono la fomma, con prenderla ad usura da vari Cittadini. Non trovandosi poi maniera, ch' egli soddisfacesse a i Genovesi, su detenuto prigione in Genova; e i Pifani con gli altri Giudici della Sardegna moffero di nuovo guerra ad Arborea, e distrussero quasi tutto il paese, di modo che la

vanità di Barasone andò a terminare in un Re da Teatro. Fecero Eta Volva di più i Pilani. Passò Federigo nell' Anno presente in Germania Ann. 1164. ad oggetto di metter insieme una buona Armata, per maggiormente affodare il piede in Italia. Colà spedirono i Pisani Uguccione. uno de' lor Confoli, per cui maneggio Federigo investì col Gonfalone la Città di Pifa di tutta l'Ilola di Sardegna; nè andò molto, che i Pifani la renderono interamente tributaria alla loro Repubblica. L'onnipotenza dell'oro, quella fu, che fece dimenticar sì presto a Federigo di aver già dichiarato Principe della Sardegna il Duca Guelfo luo Zio, e poco prima Re d'effa Ifola il vanistimo Barasone . Da gli Annali Genovesi si sa, che i Pisani sborsarono tredici mila lire per ottenere quel Privilegio. Diede fine in quelt' Anno alla fua vita nel dì 20. di Luglio Pierro Lombardo, Novarefe di patria, già Velcovo di Parigi, celebre personaggio, e conofciuto da tutti col nome di Maestro delle Sentenze. Abbiamo an- (a) Maris. cora da gli Annali di Bologna (a), e di Modena (b), che Bozzo de Griffoni-Luogotenente dell'Imperadore in Lombardia, su ucciso nel Con Bosonien tado di Bologna, verilimilmente a cagion delle fue angarie. Ne si Tom XVIII dee tacere, che avendo in quell' Anno l'Augusto Federigo richie (b) Annaler sto aiuto da' Ferraresi pro motione O guerra Venetorum, Paduano- vueres Murum, Vicentinorum, & Veronenfium, que cornua rebellionis & XI. Reium superbiæ contra nos O Imperium erexerunt, concedette o confermò italicar. loro tutte le Regalie con altri privilegi, siccome apparisce dal Diploma da me pubblicato (c), e dato apud Sanctum Salvatorem (c) Antique junta Papiam , VIIII. Kalendas Junii, Anno Dominica Incarna Italic. Dijtionis MCLXIV. Indictione XII. Con altro Diploma confermò al Popolo di Mantova parimente tutti i fuoi privilegi. Ma o fia per

errore, come io credo, o sia perchè su usato l'Anno Pisano, quel Diploma si dice bensi dato Papia apud Sanctum Salvatorem VI. Kalendas Junii, Anno Millesimo Centesimo Sexagesimo Quinto, Indictione XII. ma è certo, ch'effo appartiene all' Anno prelente.

Anno di CRISTO MCLXV. Indizione XIII. di Alessandro III. Papa 7.

di FEDERIGO I. Re 14. Imperadore 11.

(d) Cardin. SSENDO in questi tempi mancato di vita Giulio Vescovo di de Augos. Palestrina (d), lasciato da Papa Alessandro per suo Vicario xandri III. in Roma , fu fustituito in suo luogo Giovanni Cardinale de' Santi Tem. 111. Gio-

Esa Vola. Giovanni e Paolo, il quale a forza di danaro e di efortazioni in-ANN.1105. duffe il Popolo Romano a giurar la folita fedeltà ad effo Pontefice, e regolò ancora a suo volere il Senato. Avendo egli in oltre tolta di mano a gli Scismatici la Bafilica Vaticana, e la Contea della Sabina, giudicando che fosse oramai tempo di richiamare il Papa dalle contrade della Francia, gli spedì a questo fine Messi e Lettere di molta premura. Per consiglio dunque non folamente de' Vescovi e Cardinali, ma anche de i Re di Francia e d'Inghilterra, si preparò egli al suo ritorno. Partitosi dopo-Palqua dalla Città di Sens, e paffando per Parigi, dopo la Festa di S. Pietro arrivò a Mompellieri; e dappoiche furono all'ordine i Legni, che doveano condurlo, fra l'Ottava dell'Affunzion della Vergine s'imbarcò con alcuni Cardinali in una nave di Narbona, e il rimanente de' Cardinali con Oberto Arcivescovo di Milano, il quale su poi creato Cardinale di Santa Sabina, in un altro più groffo Legno, che era de' Cavalieri Ospitalieri, oggidi appellati di Malta. Aveano appena date le vele a i venti , che eccoti comparir la flotta de' Pifani, le quali stavano in aguato. A tal vista la nave, dove era il Papa, voltò la prora, e se ne tornò in fretta a Magalona. Circondarono i Pifani quella, in cui venivano i più de' Cardinali, e non avendo essi trovato fra loro il Pontefice, fenza far male alcuno, la lasciarono andare (a) Neubrig- al fuo viaggio . Il Neobrigense scrive (a), che questa Nave bravamente & difese, e con poco lor gusto sece retrocedere i Pifani. Comunque fia, tornò il Papa ad imbarcarfi in un Legno

Hiftor.

più picciolo, ed ancorchè fosse travagliato da alcune tempeste (b) Remual. nel cammino, pure felicemente arrivò a Messina (b). A questo dui Saloni. Tom. VII. plimentarlo i fuoi Ambafciatori con molti regali, e destinò l'Ar-Rev. Italie. civescovo di Reggio di Calabria ed altri Baroni, che l'accompagnarono fino a Roma: al qual fine fomministrò una sorte Galea pel Papa, e quattro altre per gli Cardinali, e pel resto della Corte Pontificia. Pertanto nel Mese di Novembre mosse Papa Alessandro III. da Messina, e venne a Salerno, dove su con grande onore accolto da Romoaldo Arcivescovo, e da tutto il Popolo. Nella Festa di Santa Cecilia giunse all' imboccatura del Tevere fano e falvo, e riposò per quella notte in Offia. Nel seguente giorno corfero a venerarlo i Senatori Romani con gran folla di Cherici e Laici, e gli prestarono la dovuta ubbidienza. Dopo dr che co i rami d'ulivo il condussero fino alla Porta Lateranenfe. Quivi era il Clero vestito de' sacri ammanti, quivi i Giudei Era Volz. colla sacra Bibbia nelle braccia, e i Giudici, e le Milizie colle Ann. 1165. loro infegne. Con questa processione e fra gli altri viva del Popolo, paísò il Papa alla Basilica, & indi al Palazzo del Laterano, con tanta allegria della Città, che non v'era memoria d'al-

tra sì lieta giornata in quel Popolo.

GIUNTO in Germania l'Imperador Federigo vi trovò accesa la guerra. (a) Imperocchè avendo Ugo Conte Palatino di Toin- (a) Otto de gen fatto impiccare due uomini del Duca Goelfo juniore, al qua fancto Blafio in Chr. le il Duca Guelfo seniore avea rinunziato gli Stati della Suevia, Abbas Urper attendere a quei dell'Italia, esse giovane Guelso non poten- spergens. is do averne foddisfazione, mise a ferro e suoco il di lui paese. Ricorse il Palatino per aiuto a Federigo Duca di Rotemburg, Cugino dell'Imperadore, e siccome fra la Casa di lui, erede della Guibellinga, che noi ora diciam Ghibellina, e la Casa Estense-Guelfa del Duca Guelso, era antica la gara e la nemicizia: così Federigo prese volentieri ad assisterlo. Il giovane Guelso anch'egli ebbe dalla sua Bersoldo Duca di Zeringhen, ed altri Principi. Ne'primi giorni di Settembre vennero alle mani i due eserciti, e Guelfo ne andò rotto, con lasciarvi prigioni novecento de' suoi cavalieri. A questa nuova il vecchio Duca Guelfo, ardente di collera, corse dall' Italia in Germania, assediò ed espugnò varie Castella, e vittorioso andò a riposarsi nelle sue Terre. Ma il Palatino colle forze del Duca Federigo avendo congiunto l'Armata de' Boemi, gente allora fierissima, rinforzò la guerra, che costò immensi danni e guasti a quelle contrade, essendo venuti i Boemi per la Baviera e Suevia sino al Lago di Genevra, commettendo infiniti disordini, S'interpose l'Augusto Federigo, fece rilaseiare i prigioni, e dare nella Dieta d'Ulma al Duca Guelfo soddisfazione: con che si smorzò quell' incendio. Tenne ancora Federigo in quest' Anno (b) una Dieta in Erbi- (b) Chonic. poli, o fia in Wirtzburg, dove circa quaranta Vescovi Tedeschi Reichergiurarono d'ubbidire al falso Pontesice Pasquale, o sia Guido da ad bune Crema. Nell'Anno presente ancora, come s'ha dalla Cronica Annum. di Fossa nuova (c), Cristiano eletto, o per dir meglio, intru (c) Joannes fo Arcivescovo di Magonza col Conte Gotolino, e con alcune sol- de Ceccano datesche passo nella Campania Romana, e sece giurar fedeltà Fosia nov. da tutti que' Popoli all' Antipapa Pasquale, condotto, da lui sino a Viterbo, e all'Imperadore. Perche Anagni ricusò di ubbidire, diede il guasto alle sue campagne, ed incendiò Cisterna.

ELA Vole. Ma non fi tofto furono coftoro tornati in Tofcana, che Gili-Annatiés berto Conte di Gravina, e Riccardo da Gaia coll' efercito del Re di Sicilia entrarono in essa Campania, ed uniti co i Romani ricuperarono Veroli, Alatri, Ceccano, ed altre Terre. Si ruppe ancora in quest' Anno la tregua fra i Pifani e Genovesi

Tom. VI.

(a) Caffari (a), e cominciò l'un Popolo all'altro a far quel male, che po-Annal. Ge- tea. con prendersi le navi. Riuscì a' Pisani, dopo aver bruciato Capo Corfo, di giugnere nel dì 21. d'Agosto all' improvvi-Rer. Italia. fo addoffo alla Città d'Albenga, e di prenderla con darle pofcia il facco, e confegnarla alle fiamme. Paffarono effi dipoi alla Fiera di Sant' Egidio in Provenza con Galee trentuna. Ma i Genovesi ansiosi di vendicarsi , con maggior numero di Galee andarono a cercar cola i nemici ; e fidandosi , che Raimondo Conte di Santo Egidio non proteggerebbe i Pisani, attaccarono una battaglia, che fu separata dalla notte. Gli Annali Pisani

(b) Annal. (b) dicono, efferne uscita vittoriosa la lor Nazione; ma che per Pifani Ton. VI. una fiera tempesta nel ritorno perderono dodici delle loro Galee Rer. Italie. con tuita la gente.

CREBBERO in quest' Anno i guai delle Città di Lombar-

spianatele da' fondamenti.

dia. Avea l'Augusto Federigo lasciati dapertutto i suoi Ufiziali, che raccogliessero i Dazj e i tributi spettanti al Fisco Impe-(c) Acerbus riale. Per tellimonianza di Acerbo Morena (c), tuttoche par-Attorna Ligh Land, zialiffimo dell' Imperadore, questi cani ne efigevano sette vol-Ton. VI. te più del dovere. Plus de sepsem, quam Imperatori de jure de-Rer. Italie. beretur, ab omnibus injuste excutiebant. Il Morena va specificando gli fmoderati tributi ed aggravi, che l'avidità loro inventò. A i Milanesi non si lasciava che un terzo delle loro entrate. Sopra ogni Cafa, fopra ogni Mulino, fopra la Pefcagione impofero Dazi. La caccia tutta per essi. Tolto a i Nobili, padroni delle Castella, il Distretto, o sia la Giurisdizione, benchè goduta per trecento anni addietro. Altre estorsioni di grano, di fieno, legna, polli, e d'altri naturali tuttodì si faceano da (d) Sir. Raul effi Ufiziali, per attestato di Sire Raul (d). In somma tutto Tom. VI. Per. Italic. operavano costoro, per ridurre all'ultima disperazione i Lombardi; il che nondimeno si credeva contro l'intenzion d'esso Imperadore. Teneva intanto il timore di peggio molti di questi Popoli in dovere; ma in lor cuore fi rallegravano al vedere nella Marca di Verona già alzata bandiera per la difefa della Libertà, e all'udire, che i Veronesi e Padovani aveano tolto di mano a i Tedeschi le due fortissime Rocche di Rivoli & Appendice, e

Ann.

Anno di CRISTO MCLEVI. Indizione XIV.

di Alessandro III. Papa 8.

di Federigo I. Re 15. Imperadore 12.

SSALITO da grave infermità in quest Anno Guglielme ExaVole. Re di Sicilia, flette languente per due mess (a), e chia (a) Rama-mato a sè Romonldo Arcivescovo di Salerno, che dilettavasi for ald. Salerno. te della Medicina, Arte allora di gran credito in quella Città, in Chronice ne ascoltò bene i consigli, ma seguitò poi a regolarsi a modo Casinensia. fuo. Veggendosi poscia ridotto all'estremo, fatti chiamare nella sua camera i Prelati, i Baroni, e i Ministri della sua Corte, dichiarò alla loro presenza per suo Successore nel Regno Guglielmo II. suo maggior Figliuolo, al quale, per essere di età tuttavia incapace del governo, diede per Tutrice, e Governatrice del Regno la Regina Margherita sua Moglie, e Madre del giovinetto Re, affegnandole tre Configlieri di Stato . Dichiarò ancora Principe di Capoa Arrigo altro suo Figliuolo; e dopo avere scusata la sua passata condotta, e pregati tutti della lor fedelta verso la sua prole, nel Mese di Maggio cessò di vivere. Septimo die intrantis Mensis Madii, ha il testo di Romoaldo. Ma nel Necrologio Calinense è notata la di lui morte Idibus Mais. I tanti sconcerti succeduti durante il suo Regno per la fua disapplicazione, (b) lasciandos egli reggere dalla canaglia (b) Rego de'fuoi Eunuchi, e per la fua crudeltà e mala condotia, che Falcandas gli tirò addosso tante ribellioni, fecero restare il suo nome in in Histor. abborrimento e maledizione. Si applicò tosto la Regina a guadagnarsi l'amore de'Sudditi, col far aprire le carceri, richiamar dall'esilio un buon numero di Nobili banditi o suggiti, e minorar le gabelle. Non lasciarono veramente di sare un' irruzione sopra varie Terre della Puglia (c) i vecchi ribelli An- (c) sobann. drea Conte di Rupecanina, e Riccardo dall'Aquila, dappoiche de Ceccano ebbero intesa la morte del Re; ma con poco loro profitto, e nova. fint in un fuoco di paglia il lor tentativo. Due giorni dopo la morte del Padre, o pure più tardi, come vuole il Falcando, con gran folennità nella Cattedral di Palermo fu coronato il nuovo Re Guglielmo II. e fomma comparve l' allegrezza del Popolo, che sperava giorni più lieti sotto di lui; nè cotali speranze andarono fallite. Da li a qualche tempo restò liberata la Sicilia da un mal arnese, cioè da Gaito Pietro Eunuco, prin-Tomo VI. Cccc cipal

Exa Volg. cipal Ministro e Camerlengo di quella Corte. Costui nato SaraAnn. 1166. ceno, dopo aver preso il sacro Battessimo, ritenne sempre in
cuore l'antica sua superstizione; e natogli sospetto, che gli emuli suoi tramassero contro la di lui vita, imbarcatosi una notte,
e seco portando un gran tesoro, se ne suggì al Re di Marocco.

Mannello Comneno Imperador de' Greci, da che seppe assunto
al Trono Guglielmo II. gli spedì Ambasciatori per rinovare il
trattato di pace, e mosse anche parola di dargli per Moglie l'
unica sua Figliuola. Fu ben consermata la pace, e andarono
innanzi e indietro Ambasciatori e Lettere per trattare di quel
Matrimonio, ma nulla in fine si conchiuse di questo per vari politici intoppi. Toraò in quest' Anno nel Mese di Novembre in
Italia l'Imperador Federigo con un fiorito esercito. Pascò per la
Val Camonica, perchè i Veronesi doveano aver preso e ben for
tissicato il passo della Chiusa, e venne ad accamparsi vicino a

[a] Cardin. Brescia. Lo Scrittor della Vita di Papa Alessandro dice, [a] che de dangon quantunque egli avesse conceputo grand'odio contro i Lombardi, iexand III. nè si fidasse di loro, pure chiudendo in petto la sua fierezza,

fi mostrò amorevole e cortese verso chiunque si presentò all' uli bisin Raul dienza sua. Non così parla Sire Raul [b], Autore più informato di questi affari. Diede Federigo il guasto a molte Castella e
Ville del Bresciano, sino alle sosse della città, e costrinse quePopoli a dargli sessanta ostaggi de principali e più ricchi, i quali surono inviati a Pavia. Devastò ancora la pianura di Bergamo, e sen venne a Lodi, dove tenne un gran Parlamento di
Tedeschi e Lombardi. S'erano messi gli affitti Popoli della Lombardia in isperanza di sollievo per l'arrivo dell' Augusto Sovra-

[c]14.161d. no, [c] e però a folla comparvero colà grandi e piccioli, chi colle Croci in mano, e chi fenza, chiedendo pietà. Esposero all' Imperadore, e a' suoi Ministri ad una per una tutte le avanie finora patite; e sul principio parve, ch' egli se ne condolesse forte, e sosse parte risentimento. Ma i satti dimostratono, che nulla curava di tali doglianze. Allora la povera gente socrata affatto, si vide come perduta, nè vi su chi non credesse, che l' Imperadore sosse d'accordo con quegl' inumani Usiziali. Si trasser poi Federigo da Lodi a Pavia, e quivi solennizzò la sesta del santo Natale.

[d] Acerbur RAPPORTA il Cardinal Baronio [d] una Lettera scritta da eshorema siir so Augusto a i Cardinali: tale nondimeno è lo stile e il tenore di flor. Land. essa, che si può senza timor di fallare tenere per un'impossura di

qualche Dottorello, o Monachetto Scismatico di quell'età. Cer- Exa Volgi to è bensì, che il suddetto Imperador di Costantinopoli inviò in Ann. 1166. quest' Anno a Roma Giordano Sebasto del suo Imperio, Figliuolo di Roberto già Principe di Capua [ a ]. Portò egli de i gran regali [a] Cardin. a Papa Aleffandro III. e due proposizioni di grande importanza. in Vita A. Era la prima di riunir le due Chiese Latina e Greca, discordi fra lexand. 111. loro da gran tempo. L'altra, che il Papa restituisse la Corona dell' Imperio Romano a gli Augusti Greci, promettendo a questo fine mari e monti; cioè tanto oro ed argento, e tanta copia di truppe da tidurre all'ubbidienza l'Italia tutta. Troppo difficil affare, e degno di gran pefatezza parve quest'ultimo al faggio Pontefice; tuttavia non volendo trafcurar cofa alcuna, inviò coll' Ambafciator fuddetto in Levante il Vescovo d'Ostia, e il Cardinale de' Santi Giovanni e Paolo, principalmente per trattar della concordia, ed anche per iscorgere, che fondamento si potea far de' Greci per l'altro negozio. Più che mai durando la gara tra i Pisani e Genoveli [b] per cagion della Sardegna, in quell' Anno ancora accad- [b] Annel. dero rapprefaglie di varie navi, e fecero i Pifani di molti prigio. Pifani. ni . Guglielmo Marchefe di Monferrato non contento di tante Ter Annal re e Cattella, che l'Augusto Federigo sottopose alla di lui giuris- nuenfilib. 2. dizione, mosse guerra anch'egli a Genova, e loro tolse le Castella di Palodi e di Otaggio. Spedì per questo il Popolo di Genova i fuoi Inviati all' Imperador Federigo, per rapprefentargli l'aggravio lor fatto dal Marchefe, e ne riportarono poco buone parole. In oltre davanti ad effo Augusto seguì un'altra fiera altercazione fra effi, e quei di Pifa. Imperocchè era dianzi riuscito a i Genovesi di rendersi tributari in Sardegna i due Giudicati d'Arborea e di Cagliari: laonde i Pifani investiti di quell' Isola da Federigo, fecero istanza, perchè fosse interdetto a'Genovesi di mettervi piede. Reclamarono i Genovesi, pretendendo, che la Sardegna appartenesse loro, da che ne cacciarono il Re Musetto, e che l'Imperadore non potesse investirne altri senza sar loro torto. Addussero fra l'altre ragioni, che costumavano in segno del lor dominio i Gaetani e Napoletani, ogni qual volta nell'andare in Sardegna o per mercatanzia o per fale, s'incontravano in Legni Genovesi, di mandar loro uno scudo pieno di pesci, e due vasi di vetro pieni di pesce, e due barili di vino. Fu rimessa la lite alla Curia Imperiale, e intanto su ordinato il rilascio de prigioni Genovesi con grande schiamazzo de Pi-Sani. Venne a morte nel dì 28. di Marzo in quest' Anno nella Cccc 2

Esa Volz. Città di Benevento Oberto Arcivescovo di Milano e Cardinale ANN.1166 (a), e in luogo suo su consecrato da Papa Alessandro nel de (a) Alla S. (a), e in 100go 100 tu contectato da Papa Aleffandro nel d' Caldai a B. di Maggio Galdino già Arcidiacono della Chiefa Milanefe, pad Bill. Cardinale anchi effo, che per le fue rare Virtà meritò poscia addimis. d'effere venerato qual Santo.

> Anno di Cristo MCLXVII. Indizione XV. di Alessandro III. Papa o. di FEDERIGO I. Re 16. Imperadore 13.

ELEBRE e memorando è quest' Anno nella Storia d'Ita-

lia per le strepitose avventure, che succederono. Avea l'Imperador Federigo mandato avanti con un corpo di truppe Rinaldo eletto Arcivescovo di Colonia e Arcicancelliere d'Italia . uomo fatto più per gl'imbrogli fecolareschi, che per maneggiare il Pastorale, affinchè riducesse i contorni di Roma all'ub-(b) Cardin. bidienza dell'Antipapa Pasquale (b). Tra la forza e i regali de Acagon' ridusse Rinaldo a' suoi voleri molte di quelle Terre e Città; e nandri III. quelle, che fecero refistenza, la pagarono con patire faccheggi, incendi, ed altre calamità figlipole della guerra. Nè fola-

Rev. Italie, mente fuori di Roma fece egli de progressi, ma studiossi con gran profusione d'oro di guadagnare in Roma stessa partito. E perciocche, come scrive l'Autor della Vita di Papa Alessandro III. con fervirfi di un detto de gli antichi, Roma, si invenires emtorem, se venalem praberes : non furono pochi i Romani, che adescasi dalla pecunia giurarono sedeltà all' Antipapa Guido da Crema e all' Imperadore contra d'ogni perfona. Non mancava il buon Papa Alessandro con paterne ammonizioni di esortar tutti alla concordia, alla sedeltà, e alla difesa della Patria, offerendo ancora il danaro necessario per questo; e davano essi buone parole, ma camminavano con doppiezza, volendo piacere all'una e altra parte, infedeli nello stesso sempo a tutte e due. Intanto l'Augusto Federigo nel di 11. di (c) Acerbus Gennaio fi mosse da Lodi coll'Imperadrice e coll' Armata alla

Morena Hi- volta di Roma. (c) Arrivò ful Bolognese, dove in vendetta fler. Lan. della morte data già al suo Ministro Bozzo, diede il guasto al Rei. Italie, paese fino alle Porte della Città, e ridusse quel Popolo a darg!i Sire Raul cento ostaggi, che surono mandati sotto buona scorta a Parma, Tion. VI. e a pagare sei mila Lire di moneta di Lucca. Passò dipoi a Rer. Italic. ImoImola. Faenza. Forli, e Forlimpopoli, e in quelle contrade Ena Volge fi fermò fino a S. Pietro, efigendo da que' Popoli, e da gli al. Ann. 1167. tri della Romagna groffe contribuzioni di danaro. Non si sa il motivo, perch'egli facesse quivi sì lunga dimora, non accordandosi ciò col costume d'un Principe sì socoso e diligente. Finalmente sul principio di Luglio marciò verso la Città di Ancona. e ne intraprese l'assedio. Era questa Città in que' tempi ubbidiente e suddita a Manuello Imperador de' Greci, e contuttoche gli costasse di molto il mantener tale acquisto, pure se ne compiaceva, lusingandosi, che potesse un di quel picciolo nido riuscire di gran vantaggio alle mire non mai interrotte sopra l'Italia. Ora i Cittadini sì perchè animati da i Greci, e perchè restava ad essi libero il mare, nè mancavano buone fortistcazioni alla lor Terra, si accinsero con vigore alla disesa. Fece Federigo fabbricar varie macchine di guerra, e succederono vari conflitti con vicendevoli perdite, usate in simili contrasti.

INTANTO da che su partito l'Imperadore dalla Lombardia, Arrigo Conte di Des, lasciato Governatore in Pavia, perchè verisimilmente subodorò i segreti maneggi delle Città Lombarde, nel Mese di Marzo dimandò e volle cento ostaggi del Popolo Milanese, cinquanta de' quattro Borghi, e altrettanti de' Forensi. Da il a qualche tempo crescendo i sospetti, ne volle altri dugento, che tutti mise nelle carceri di Pavia, e sece anche istanza di danari. Allora l'infelice Popolo Milanese, giunto a i termini della disperazione, al vedersi sì maltrattato ed oppresso, diede ascolto a chi proponeva di unirsi in Lega con altre Città, per iscuotere l'insoffribil giogo Tedesco. Fecesi dunque un congresso, a cui intervennero i Cremonesi Bergamaschi. Mantovani, Bresciani, e Ferraresi; e senza dubbio vi si contò ancora qualche Inviato della Lega della Marca di Verona. Quivi rammentati gli aggravi e le crudeltà, che tuttodi pativano per l'infaziabilità e indiscretezza de Ministri Cesarei, determinarono di voler più tosto morire una volta con onore, se occorresse, che di vivere con tanta lor vergogna e miseria sotto chi si dimenticava d'effere lor Principe, e Principe Cristiano. Una Lega dunque fu stabilita fra loro con obbligara sotto forte giuramento di difendersi l'un Popolo l'altro, se l'Imperadore o i suoi Ufiziali volessero da l'innanzi recar loro ingiuria o danno senza ragione, salva tamen Imperatoris fidelitate, clausola Exa Volg. nondimeno, che nulla dovea fignificare fecondo i bifogni. Fu fpe-Ann. 1167. zialmente convenuto il giorno d'introdurre i disperfi Milanesi nell' abbattuta e abbandonata loro Città, e di star ivi, finchè quel Popolo fi fosse messo in istato di potervi sussistere da se solo. Erano stati finora i Cremonesi de' maggiori nemici, che avesse Milano, e de'più sedeli, che potesse vantar Federigo. E' da credere, che si movessero a mutar massima dal vedere, e fors' amche dal provar eglino il duro trattamento, e l'alterigia de'Ministri Imperiali sulle Città Lombarde, e temere col tempo di una somigliante fortuna. Sicardo, che pochi anni dappoi su Vescovo di Cremona, e scrisse una Cronica, da me in buona par-

(a) Siendus te data alla luce (a), fi lagna non poco di questa rifoluzione in Chronie. del suo Popolo, perchè a suoi di i Milanesi divenuti potenti, e Rer. Italis. dimentichi de' benefizi, angustiavano forte la Città di Cremona : qualiche in quelt' Anno elsa Città avelse fabbricato un martello, che dovea poi schiacciare il capo a lei. Ma anche i faggi provveggono al bilogno d'oggi, come possono il meglio, rimettendo poi alla Provvidenza di Dio il resto, giacche niuno ci è, che arrivi con ficurezza a leggere nel Libro dell'avvenire.

ERANO i Milanefi in una fomma costernazione, perché veniva minacciata la distruzion de'loro Borghi, e i Pavesi ne lasciavano correre la voce : laonde per quattro fettimane stettero come in agonia tra i pianti e legrida; e chi a Como, e chi a Novara, a Pavia, a Lodi trasportava i suoi pochi mobili, perchè di di in di aspettavano l'ultimo eccidio . Quando nel felicissimo dì 27. d'Aprile comparvero le milizie Brefciane, Cremonesi, Bergamaiche, Mantovane, e Veronesi, che introdussero quel Popolo nel-(b) Alla la desolata Città con immenso gaudio di tutti (b). Che menasseand Bol. 10 tofto le mani per alzar terra , e valerfi delle reliquie dell' antandum ad tico muro, e ferrarfi in cafa, ben giusto è il crederlo. Rapporta-

diem 17. A prilis.

ta questa nuova all'Imperador Federigo, benchè altamente se ne cruciasse in suo cuore, pure esteriormente mostro di non curarsene punto. Ed allorchè i Collegati videro la Città ridotta in istato di competente difefa , si ritirarono , per attendere a guadagnar Lodi. Sussistendo questa Città sì attaccata al servigio dell'Imperadore, niun di que Popoli fi vedeva ficuro. Però trattarono di tirarla nella Lega; e perchè i Lodigiani a niun patto volevano staccarsi dal servigio Imperiale dopo i tanti benefizi ricevuti da Federigo, fi venne alla forza. Fu affediata quella Città da i Mi-

lanch

t

laneli e da gli altri Alleati nel dì 17. di Maggio; seguirono vari Esa Voin combattimenti; fu dato il guasto al paese, e adoperate tante mi- Ann. 1167. naccie, che finalmente s'indusse quel Popolo, per non poter di meno, ad entrar nella Lega, falva Imperatoris fidelitate, Paffarono i Collegati al Castello di Trezzo, Fortezza di gran polso, perchè cinta di un muro e di una Torre, che non avea pari in Lombardia . Quivi era riposto un gran tesoro dell' Imperadore, come in luogo di fomma sicurezza. Tanto pulladimeno lo ftrigfero e batterono colle macchine di guerra, che il presidio Tedesco, a riferva del Governatore, su aftretto alla rela, salva la lor vita e libertà. Messo a facco quel Castello, su poi consegnato alle fiamme, ed interamente distrutto. Tali notizie le abbiamo da Acerbo Morena, Autor Lodigiano, e contemporaneo; il perchè o non sussiste ciò che scrisse Radevico all'Anno 1150, della distruzione di quel Castello, o pur conviene immaginare, che sosse rifatto dipoi. Portato questo spiacevole avviso all' Imperadore, ne provò allora un immenfo dispiacere; ma impegnato nella guerra contra d'Ancona e di Roma, altro per allora non potè fare, che legarfela al dito.

AVVENNE in questo mentre, che il Popolo Romano concept, o per dir meglio rinovò l'odio antico contra quei di Tufcolo e di Albano, perchè li vedea inclinati o aderenti a i Tedeschi, e renitenti a pagar gli eccessivi tributi loro imposti. (a) Sul fine dun- (a) Cardin. que di Maggio essi Romani con tutto il loro sforzo, ancorche si in Vita Aopponesse a tal risoluzione il prudentissimo Papa Alessandro III. lexandri andarono a dare il guafto a tutto il territorio Tufcolano, con ta- Tem. Ill. gliar le biade, gli alberi, e le viti: dopo di che affediarono quel- Rm. Italie. la Città. Rainone Padron di Tuscolo, non avendo forze da poter reliftere, per necessità ricorse all'ajuto dell'Imperadore, che assediava Ancona . Ordinò egli tosto a Rinaldo eletto Arcivescovo di Colonia, efistente in que contorni, che con alquante schiere d'armati s'affrettaffe al foccorfo di Tufcolo. Così fece egli. Ma fe vogliam credere a Ottone da San Biagio (b), restò Rinaldo rin- (b) Otto de ferrato ed affediato da i Romani in quella Città. Ne fu bensì av- in Chronice. visato Federigo, e perchè parve, ch'egli non se ne mettesse gran pensiero, Cristiano Eletto Arcivescovo di Magonza con Roberto Conte di Baffavilla, e con altri Baroni, prese l'affunto di marciare in aiuto di lui, con poco più di mille cavalieri Tedeschi e Bor- (c) Ace bar gognoni, ma i più bravi dell' Armata (c). Allora i Romani si mi- Histor Laufero in punto per dar battaglia, confidando nella superiorità delle dens. T.VI.

forze, giacchè si tiene, che nel campo loro si contassero tra cava-

ANN. 1167. lieri e fanti ben trenia mila persone armate. Romoaldo Salernita-(a) Roma- no scrive (a), che i Romani fedotti dalla lor profunzione e superald Salera bia, vollero venire alle mani, ma fenza ordine e cautela alcuna. Tom. VII. Si azzuffarono dunque nel di 30. di Maggio co i nemici. Sulle pri-Rer. Italie. me poco mancò, che i Tedeschi, soprafatti dal troppo numero de gli avversari, non piegassero; ma uscito di Tuscolo l'Arcivescovo Rinaldo co' suoi, e dando alle spalle a i Romani, così vigorofamente li caricò, che la lor cavalleria prefe la fuga, lasciando alla discrezion de' Tedeschi la fanteria. Non erano i Romani d'allora, come gli antichi loro Antenati; però da lì innanzi non fu più battaglia, ma solamente una fuga e un macello di que' miseri. Îngrandiscono qui alcuni a dismisura la perdita de Romani, sacendola Ottone da San Biagio ascendere a quindici mila tra morti e prigioni. Lo Scrittor della Vita di Papa Alessandro apre anche più la bocca con dire , che appena si salvò la terza parte di sì copiosa Armata, e che dalla battaglia d'Annibale a Canne in qua, non era più succeduta strage sì grande del Popolo Romano. Sicardo copiò anch' egli questo bell'episonema. E l'Autore della Cronica Reicherspergense arrivò a dire, che di quarantamila Romani paucissimi evaferunt , qui non occisi, aut captivati fuerint . Più ancora ne diffe Gotifredo Monaco ne' fuoi Annali . Giovanni da Ceccano nella fua Cronica di Fossa Nuova ne sa morti sei mila, e molte altre migliaia di rimasti prigioni. Ma perchè suol più spesso avvenire, che la fama, e la milanteria de vincitori faccia in casi tali di troppe frange al vero , meglio farà l'attenersi qui alla relazion di Acerbo Morena, Autor di questi tempi, che dice d'averlo inteso da Romani disappassionati, cioè esservi restati morti più di due mila d'essi Romani, e più di tre mila fatti prigioni, che legati furono condotti alle carceri di Viterbo . L' Anonimo Casinense scrive di mille e cinquecento uccisi, e da mille e settecento prigioni . Meno ancora dice il Continuatore de gli Annali Genovesi di Caffaro.

NON potè contener le lagrime all'avviso di sì funesto successo il buon Papa Alessandro . Tuttavia senza avvilirsi attese a premunir la Città di Roma, e a proccurar de gli aiuti dal di fuori. Mosse la Regina di Sicilia e il Figliuolo Guglielmo II. a spedir le loro truppe, che giunte nella Campagna di Roma si diedero ad affediare un forte Castello presidiato da' Tedeschi. Secondo Acerbo Morena pare, che il giovinetto Re venisse in persona a tale imimpresa, ma è cosa non sì facile da credere. Ora l'avviso della Exa Voigo vittoria riportata dalle sue genti sotto Tuscolo, ma più questa Ann. 1267. mossa dell'armi Siciliane, furono i motivi, che indussero Federigo a dismettere l'affedio d'Ancona a fine di trasferirsi verso Roma. Per mantener nondimeno il decoro, ed acciocchè non parefse, che la ritirata venisse da paura, ammise dopo quasi tre settimane d'affedio ad un trattato d'accordo gli Anconitani, i quali s'obbligarono di pagargli una gran fomma di danaro, e per ficurezza del pagamento gli diedero quindici ostaggi. S'ingannò Ottone da San Biagio con altri, allorchè scrisse, che Ancona si rendè all'Imperadore. L'impazienza di Federigo era grande, nè volendo aspettare i lenti passi della fanteria, presa seco la cavalleria, e l'Augusta sua Moglie, a gran giornate marciò verso la Puglia. Alla nuova, che s'accostava l'Imperadore, e sulla credenza ancora, che con tutta l'Armata egli venisse, si ritirarono ben prestamente dall'assedio del suddetto Castello le soldatesche del Re di Sicilia. Con tal fretta marciò Federigo, che raggiunse i fugitivi al passo di un Fiume, dove molti ne sece prigioni. Assediò e vinfe un Castello tolto dal Re Guglielmo a Roberto Conte di Bassavilla, con restituirlo poi ad esso Conte. Arrivò sino al Tronto, mettendo a facco e a fuoco tutte quelle contrade. Sua intenzione pareva di palsar più oltre, ma sì vigorofe furono le istanze dell' Antipapa Pasquale, dimorante in Viserbo, per tirarlo a Roma. sì in virtù delle promesse a lui fatte, come anche per la speranza di cacciarne Papa Alessandro, che Federigo con tutto l'esercito si mosse a quella volta, e nel di 24, di Luglio giunse a mettere il campo nel Monte del Gaudio, appellato Monte Malo dallo Scrittor della Vita di Papa Aleffandro, che racconta il di lui arrivo colà XIV. Kalendas Augusti. Nulla più sospirava egli, che d'impadroniru della Basilica Vaticana; nè tardò a superar la Cortina e il Portico di S. Pietro, con ispogliare e dar alle fiamme tutte quelle case. Ma nella Vaticana non potè egli entrare, perchè fortificata e ben difefa dalla Masnada di S. Pietro, cioè da i Soldati raccolti da' Beni patrimoniali della Chiefa Romana . Diedero i Tedeschi varie battaglie al facro Luogo per una continua fettimana, fempre inutilmente, finchè riulcì loro di potere attaccar fuoco alla Chiefa di Santa Maria del Lavoriere, o sia nella Torre. Esfendo questa contigua a S. Pietro, poco mancò, che le fiamme non penetraffero anche nella Bafilica. Mife nondimeno quell'incendio tal paura ne'difenfori, maf-Tomo VI. Dddd fimaEsa Vola simamente veggendo essi di non potere sperar soccorso alcuno Ann. 1167 dalla Città, che dimandarono di capitolare. Fu loro accordato di poterfene andar salvi colle persone; e così S. Pietro venne in potere di Federigo. Però nella seguente Domenica arrivò l'Antipapa Palquale a Cantar Messa in quella Chiesa, nella quale occasione coronò l'Imperadore con un cerchio d'oro, insegna del Patriciato. Fin l'Anno 1155. siccome abbiam veduto, aveva egli ricevuta la Corona Imperiale dalle mani di Papa Adriano IV. Tuttavia volle [ Acerbo Morena, che v'era presente, ce ne asficura 7 il piacere di riceverla di nuovo da quelle del fuo Idolo: funzione fatta nel Martedi seguente, sesta di S. Pietro in Vincola. Fu coronata anche l'Augusta Beatrice, anzi che a lei sola fosse imposta l'Imperial Corona, lo scrive l'Autor della Cro-(a) Chonic, nica Reicherspergense (a), parendogli molto strano, che il già

coronato Imperadore si facesse coronar di nuovo. Altrettanto

st ergense. (b) Godefr. ha Gotifredo Monaco di S. Pantaleone ne' suoi Annali (b). Ciò Monachus fatto, si studio l'Imperador Federigo di guadagnare i Grandi e

(c) Card. il Popolo di Roma (c), e siccome accortissimo Principe propode chazon se, che se dava lor l'animo di sare, che il Pontefice Alessanlexand.111, dro rinunziasse al Papato, astrignerebbe anch' egli il suo Papa Part. I. Pasquale ad imitarlo: con che si verrebbe poi all'elezione d'un Rer. Italie, terzo, ed egli darebbe la pace a tutti, senza più intricarsi nell' elezion de' Pontefici. Efibiva eziandio di rilalciar tutti i prigioni. Parve questo na bel partito a i più de' Ri mani, i quali giunfero fino a dire, che il Papa era tenuto ad accomodarvisi, e a far anche di più per riscattar e salvare tante sue pecorelle, e il cominciarono a tempestar su questo. Ma Alessandro, da che si accorfe de i fegreti maneggi del Popoto co'fuoi nemici, dal Palazzo Lateranenie s'era ritirato nelle forti case de Frangipani, e poscia presso il Colisseo, con ispedir quivi le Cause spettanti alla Chiefa e allo Stato. Intanto il giovane Re Guglielmo, giuntagli la notizia di quanto passava in Roma, mosso dal suo zelo per la salute del Papa, spedì due ben corredate Galee con gente e danaro affai, & ordine di condurre in falvo il Pontefice. Vennero su pel Tevere le due Galee, e fatto sapere l'arrivo loro ad Ottone Frangipane, furono introdotti all' udienza del Papa i Sopracomiti. Sommamente obbligato si protestò Alessandro III. all'amorevol pensiero del Re Siciliano; prese il danaro inviato;

> e credendo per allora non necessaria la sua partenza, rimandò le Galee indietro con due Cardinali, per trattar de' presenti af

fari colla Corte di Sicilia . Poscia distribut buona parte di quel Exa Volgdanaro a i Frangipani, e a i Figliuoli di Pier Leone, per mag-Ann. 1167. giormente animarli a star seco uniti; e il resto l'inviò a i Custodi delle Porte. Ma in fine si lasciarono piegare gl'incostanti Romani dalle lufinghevoli propofizioni di Federigo, e volendo pur indurre il Papa ad acconfentire, questi accompagnato da alcuni de Cardinali, e travestito, segretamente usci di Roma, e pasfando per Terracina, arrivò a Gaeta, dove ripigliò gli abiti Pontificali. Di là poi fi trasferì a Benevento, dove fu con grande onore accolto da quel Popolo.

ERANSI interamente dati i Pisani a'servigi dell'Imperador Federigo (a), verifimilmente per que' gran doni e vantaggi , (a) Annache a guila de i già conceduti a Genoveli , dovette compartire les Pijani anche a quest'altro Popolo con un pezzo di pergamena, per l' Rev. Italieansietà di portare in breve la guerra non folo contra de'Romani, ma anche in Puglia, Calabria e Sicilia, al qual fine abbifognava della loro Flotta . Aveano essi Pisani giurata ubbidienza all' Antipapa Pasquale. E perchè Villano loro Arcivescovo non volle confentire a sì fatta abominazion del Santuario, fu costretto a suggirsene, e a ritirarsi nell' Isola della Gorgona; e in luogo luo fu intrulo in quella Chiefa Benincala Canonico ful fine di Marzo. Aveano anche prestato aiuto a Rinaldo Arcivescovo di Colonia, per prendere Civitavecchia, prima ch'egli passasse a Tuscolo, o sia Tuscolano. Ora Federigo, benchè trattasse di ridurre i Romani a' suoi voleri colle buone, non lasciò per questo di prepararsi per adoperar la forza, se il bisogno lo portava. A questo fine richiese d'aiuto i Pifani, che gli spedirono dodici Galee ben armate con due de' loro Confoli ; e queste dipoi entrate pel Tevere , e falite fino al Ponte insestavano non poco le Ville de' Romani, ed impedivano ogni foccorfo per quel Fiume . Il Popolo Romano adunque per la maggior parte tanto per ischivar gli ulteriori danni e pericoli, quanto perchè Federigo confermò il Senato Romano, ed accordò a quel Popolo di molte esenzioni per tutti i fuoi Stati, condifcese a quanto egli bramava, con promettere fra l'altre cofe, che justirias suas [cioè dell' Imperadore ] cam intra Urbem , quam extra Urbem juvabunt cum retinere, e che terrebbono per Papa l' Antipapa Pasquale, se pure s'ha in ciò da credere al Continuator del Morena; perciocche da una Lettera di Giovanni Sarisberiense fra quelle di S. Tommaso Cantua-

Dddl 2

Exa Volg. riense si raccoglie, che i Romani stettero saldi nell'ubbidienza ANN.1167. di Papa Aleffandro III. ne di Pasquale si parla nel Giuramentode'Romani rapportato nella fua Cronica da Gotifredo Monaco di S. Pantaleone presso il Freero. I Frangipani nondimeno, e la Cafa di Pier Leone, con altri Nobili non confentirono a questo accordo. Mandò poscia Federigo a ricevere il giuramento di fedeltà da' Romani vari fuoi Deputati, fra' quali uno fu Acerbo Morena, Continuatore della Storia di Ottone suo padre, uomo dabbene, ed incorrotto e diverso da tanti altri dell' Armata Imperiale, che viveano di fole rapine. Intanto venne Dio a vifitare i peccati e l'alterigia dell' Imperador Federigo, Principe, che nulla meno meditava, che di mettere in catene l'Italia tutta, e per politica andava fomentando il deplorabile Scisma della Chiefa di Dio. Un' improvvifa Epidemia cagionata dait' aria di Roma, micidiale anche allora in tempo di state, se pur non fu una vera Pestilenza, assalì intanto l'esercito di Federigo, e cominciò a mieterne le centinaia ogni giorno. La mattina erano fani, non arrivava la fera, che si trovavano morti, (a) Conti- di modo che si penava a seppellir tanta cente (a). Nè già sul-

berum.

xuator der- la fola plebe de foldati fi stese questo flagello, comunemente Tom. VI. attribuito alla visibil mano di Dio, ma ancora a i Principi e Si-Res. Italie. gnori più grandi d'essa Armata. Vi perirono Rinaldo eletto Ascivescovo di Colonia, Federigo Duca di Suevia, o sia di Rotem-Godefrid. burgo, Figliuolo del già Re Corrado, e Cugino germano dell' apud Fre Imperadore, i Vescovi di Liegi, di Spira, di Ratisbona, di Verden, e d'altre Città, con affaissimi altri Principi e Nobili, fra' quali spezialmente è da notare il Duca Guelfo inniore, la cui morte fu compianta anche da gl'Italiani, perchè la di lui perdita fu cagione, che si seccasse in lui quetta Linea di Estensi-Guelfi, e che il Duca Guelfo suo Padre rinunziasse poi all'Imperadore tutti i fuoi Stati in Italia: del che ho afsai favellato (b) Antich. altrove (b). Per questa fiera mortalità di gente anche il sud-Lindi P.I. detto Acerbo Morena Istorico, nel tornare a casa portando seco il malore, nel di 19. di Ottobre mancò di vita ne Borghi di Siena, come s'ha dal fuo Continuatore.

ATTERRITO da così Tragico avvenimento l' Imperador Federigo, frettolofamente decampò col resto dell' Armata, e per la Tofcana venuto a Pifa e a Lucca, continuò il viaggio alla volta di Lombardia. Ma nel voler valicare l'Apennino, trovò il Popolo di Pontremoli, ed altri Lombardi, che gli vietarono per quelle montagne il paíso (4). Se non era Obizzo Marchofe Ma- eta Volga Infina, a, che l'affidò per le fue Terre della Lunigiana, e egi hanning diede il pasfaggio, fi firebbe trovato in pericolòle angultte. de Angulte de

due mila Nobili tra Vescovi , Duchi , Marchesi , Conti , Vas-reae. falli, e Scudieri. Quivi nel dì 21. d'esso Mese di quest' Anno, e non già del 1168, come ha il testo del Continuatore del Morena, mise al bando dell'Imperio tutte le Città congiurate di Lombardia, riferbando folamente Lodi e Cremona, fenza che s'intenda il perchè di quest' ultima, e gittò in aria il guanto in fegno di sfida. In vece de' Cremone si sospetto io, che il Continuatore di Acerbo Morena eccettualle i Comalchi, perchè questi continuarono a tenere il partito di Federigo. Il qual poscia più fiero che mai, co i Paveli, Novareli, Vercelleli, e co i Marchefi Guelielmo di Monferrato, ed Obizzo Malaspina, e col Conte di Biandrate cavalcò contro le Terre de Milanefi, con devastar Rosate, Abbiagrasso, Mazzenta, Corbetta, edaltri loro Luoghi. Accorfero allora a Milano i Lodigiani, e i Bergamafchi, e i Bresciani, che erano in Lodi, e i Parmigiani e Cremonefi, che fi trovavano in guardia di Piacenza. Tornoffene per questa mossa Federigo a Pavia; ma senza prendere fiato, si voltò contra de' Piacentini , alle Terre de' quali fece quanto male potè. Ingroffatifi per questo a Piacenza i Collegati, erano per affrontarli con lui , s'egli non si sosse prestamente ritirato a Pavia. Abbiamo nondimeno da una Lettera di Giovanni Sarisberiense, che seguì fra loro qualche baruffa colla peggio di Federigo, il quale in fugam versus est, come si può vedere fra le Lettere di S. Tommaso Cantuariense. Ne già sussiste, come scrive il Sigonio, che Federigo andasse sotto Bergamo, e ne bruciasse i Borghi. Tante forze egli non aveva. Venuto pofcia il verno, si quetò il rumore dell'armi in Lombardia.

DURO anche nel prefente Anno la rabbiola guerra fra i Pifani e Genovei (b), perfeguitando li i loro Legni per mare a tur. (1) Cegui to potere. Furono fatti progetti di pace, e rimeffe le differen-manel, L. ze in dicci per parte; ma fenza che animi tanto alterati poter. Travella, fero punto accordarfi. Intratto il Regno di Sicilia era agitato. Recebella

dalle

Exa Volg. dalle gare di que' Baroni, e da varie fazioni [a], che tutte ANN.1167. cercavano di superiorizzare durante la minorità del Re Gugliel-[a] Rome cercavano di imperiorizzare durante la minorità dei Re Gugiterin Chronico, tribulad accendere quel fuoco Giovanni Cardinale Napoletano, Tom. PH.

Rev. Italia. uomo fol farto per ilmugnere danaro; e per gli fuoi vizi biafi-Hazo Fal- mato dal Baronio. Quelte dissensioni minutamente descritte si esad. Hift. leggono nelle Storie di Ugone Falcando, e di Romoaldo Salernitano. Mi dispenso io dal riferirle per amore della brevità. Si trasfer) in quest' Anno a Venezia in abito da pellegrino, e di là

venne a Milano il novello Arcivescovo di quella Città Galdino [b] Coni [b] nel di 5. di Settembre, con infinita confolazion del fuo Popomater A. lo. Portò egli seco il titolo e l'antorità di Legato Apostolico: il ne Tomb'le che fervì a maggiormente corroborare ed accrefcere la Lega del-Ren Italia. S. le Città Lombarde contra di Federigo. In fatti ho so pubblica-Galdoni a- to i patti d'effa Lega, stabiliti nel di primo di Dicembre [c]. JudBollan- obbligandoli cadauno di disendere Civitatem Venetiarum , Vero-18. April. nam & Castrum & Suburbia, Vicentian, Paduam, Trivifium, 1c] Antiqu. Ferrariam, Brixiam, Bergamum, Cremonam, Mediolanum, Differt. 48. Laudum , Placentiam , Parmom , Mantuam , Mutinam , Bono-

niam, &c. con vari patti, il più considerabile de' quali è l' obbligarfi alla difefa ed offela contra omnem bominem , quicumque nobiscum facere voluerit guerram aut malum, contra quod velit nos plus facere, quam fecimus a tempore Henvici Regis u/que ad intronum Imperatoris Friderici. Sotto nome di Arrigo porto io opinione, che si debba intendere Arrigo Quarto fra i Re, Terzo fra gl' Imperadori, perchè fotto di lui vo credendo incominciata la Libertà di molte Città di Lombardia, che andò poi crescendo, finchè arrivò alla sua pienezza; e questa abbiamo dipoi veduta come annichilata dal terrore e dalla fortuna dell'Imperador Federigo.

Anno di CRISTO MCLXVIII. Indizione r. di Alessandro III. Papa 10. di Federico I. Re 17. Imperadore 14.

A BBIAMO dal Continuatore di Acerbo Morena, che l'Augu-flo Federigo quafi per tutto il verno dell' Anno prefente andò girando, con dimorare ora nelle parti di Pavia, ora in quella di Novara, ora di Vercelli, del Monferrato, e d'Afti. Ma

veggendo sempre più declinare i suoi affari, e trovandosi come Esa Volta chiufo in Pavia, e fempre in fospetto, che i pochi rimalti a lui Annataole. fedeli il tradiffero: un di di Marzo all' improvvilo fegretamente fi partì, O in Alamanniam per terram Comitis Uberti de Savogia, filis quondam Comitis Amadei, qui O' Comes dicitur de Morienna, iter arripuit : cos) si legge ne gli antichi Manuscritti . Questo Uberso, chiamato dal Guichenone Umberso, è uno de' progenitori della Real Cafa di Savoia; e quantunque ritenesse il nome di Conte di Morionna, pure in vari Strumenti ha il titolo ancora di Marchofe; e di qui parimente si scorge, ch'egli era Principe di molta potenza, e che per andare in Borgogna, si passava per li di lui Stati. Fra le Lettere di San Tommafo Arcivescovo di Cantuaria (a) una se ne legge di Giovanni Sarisberiense, riserita anche dal (a) x. T/m. Cardinal Baronio (b), dalla quale si ricavano varie particolarità. mai Car-Cioè, che Federigo non vedendosi sicuro in Pavia, per aver fat. 116.2. Ep. 66 to cavar gli occhi ad un Nobile di quella Città, e fapendo che edit. Enpr. già i Lombardi mettevano infieme un' Armata di ventimila fol- Annal. Ecc. dati : lasciati in Biandrate trenta de gli ostaggi Lombardi, passò nel Monferrato, dove per la fidanza, che aveva in Guglielmo Marchefe di quella contrada, per le di lui Castella distribuì gli altri oftaggi. Pofcia andò qua e là fempre di fospetto, non ofando di pernottare più di due o tre giorni nel medefimo Luogo. Frattanto il Marchese trattò cum cognato suo Comite Mauriensi [leggo Mauriennensi ], ut Imperatorem permitteret egredi, promittens ei non modo restitucionem ablatorum , sed montes aureos , O cum bonore O gloria Imperii gratiam sempiternam. Poscia raccolti gli ostaggi, e accompagnato da foli trenta uomini a cavallo, andò fino a Santo Ambrofio fra Torino e Sufa; e la mattina per tempo rimeffoli in viaggio, quando fu preffo a Sufa, barbaramente fece impiccare uno de gli ottaggi, Nobile Bretciano, incolpandolo d'aver maneggiata l'unione dell'efercito, che il cacciava dall'Italia . Sire Raul ferive (c) , the Federigo nono die (c) Sire Marsii suspendit Zillium de Prando obsidem de Brixia juxta S.u. Rautin Hiricam [forle era feritto Secusiam], dolore O furore repletus, quod Rec. Italie, Mediolanenses, Brixicuses, Landenses, Noversenses, & Vercellenses obsederant Blandrate, O' inde abits in Alamanniam . Aggiugne, che arrivato a Sula con gii altri oftaggi, i Cittadini prefero l'armi, e gli tollero questi ottaggi, mottrando paura d'esfere rovinati da i Lombardi, fe lalciavano condurre per cafa loro fuori d'Italia que' Nobili, massimamente dopo aver egli tolto poco fa

ERA Vo'z di vita un d'essi uomo potente e generoso con tanta crudeltà. Ac-ANN.1168. cortofi Federigo del mal tempo, che correva per quelle parti, (a) Otto de anzi se è vero ciò, che ha Ottone da San Biagio (a), avvertito Jantio Bla. dal fuo albergatore, che que'Cittadini meditavano d'ucciderlo,

avendo lasciato nel letto suo un Artmanno da Sibeneich, che il rassomigliava, travestitosi da famiglio, e con altri cinque suoi famieli mostrando di andare innanzi a preparar l'alloggio per un gran Signore suo padrone, continuò il viaggio per istrade alpestri e dirupate finchè giunfe in Borgogna, dove di gravi minaccie fece a que' Popoli; e dipoi paísò in Germania, con trovar ivi non poche turbolenze, e molti che l'odiavano. Sarebbe da defiderare, che le antiche Storie ci avessero lasciate notizie più copiose della Real Cafa di Savoia, perciocchè non baftano le moderne a darci de'ficuri e fufficienti lumi. Abbiam veduto all' Anno 1155. che Federigo probabilmente avea tolto de gli Stati anche ad Umberto Conte di Morienna; ma quali non sappiamo. Nella Lettera fuddetta del Sarisberienfe è scritto, che Federigo prometteva ad esso Conte restitutionem ablatorum ; ma quali Stati sossero a

(b) Guiche lui tolti, non apparisce. Il Guichenon (b), che dimenticò di non Histoire parlare all' Anno presente di questo passaggio di Federigo per la de Savoje Savoia, e dell'avvenimento di Sufa, scrive, che Federigo irrita-Tom. I. to contra d'esso Umberto pel suo attaccamento a Papa Alessandro III. diede in Feudo a i Vescovi di Torino, di Morienna, di

Tarantafia, di Geneva &c. quelle Città. Veggafi ancora l'Ughel-(c) Ughell. li (c), che rapporta un Diploma d'esso Federigo in savore del Ve-Ital. Sarr. scovo di Torino, e le liti poi sopravenute. Quel che è certo, in Archiep, brutta scena su quella dell'uscita di Federigo suori d'Italia . Fe-

Taurinens, derigo Imperadore, dico, al cui cenno dianzi tremavano tutte le Città Italiane, e che già per decisione de i vanissimi Dottori di que' tempi era stato dichiarato Padron del Mondo, si vide in fine ridotto a fuggirsene vergognosamente d'Italia sotto un abito di vil famiglio, contra Imperatoriam dignitatem, come dice Gotifredo

(d) Godefr. Monaco (d), tardi conoscendo, che più colla Clemenza e Manin Chronic, fuetudine, che colla Crudeltà ed Alterigia, fi suol far guadagno, e che per voler troppo, bene spesso tutto si perde.

Dopo un vigorolo assedio cadde in potere de Collegati Lombardi la Terra di Biandrate. Furono ricuperati gli oftaggi quivi detenuti, e tagliati a pezzi quasi tutti i Tedeschi, che v'erano (e) Jehann di guarnigione (e). Dieci d'essi nobilissimi e ricchissimi vennero fis in Epift, confegnati alla Moglie del Nobile Bresciano satto impiccare da Fede-

Federigo, acciocchè ne facesse vendetta, o ne ricavasse un grof- Esa Volefo riscatto. In quest' Anno (a) nel Giovedì santo, cioè a dì 28. Ann. 1169. di Marzo per le istanze di Galdino Arcivescovo di Milano, e per mator Acerpaura di mali maggiori, il Popolo di Lodi abiurò l'Anripapa Pa- bi Morena. squale, e ridottosi all'ubbidienza di Alessandro Papa, elesse per fuo Vescovo Alberto Proposto della Chiesa di Lodi. Intanto cresciuti gli animi de Popoli collegati della Lombardia per la suga dell' Imperador Federigo, si accinsero questi alla guerra contra de Pavefi, e del Marchefe di Monferrato, che foli in quelle parti restavano più che mai attaccati al partito d'esso Augusto. Per maggiormente angustiare Pavia, venne loro in capo un grandioso pensiero, cioè quello di fabbricar di pianta una nuova Città a i confini del Pavefe e del Monferrato. Però i Milanefi. Cremonesi e Piacentini nel di primo di Maggio (b) unitamente si (b) Cardin. portarono fra Asti e Pavia in una bella e seconda pianura, cir- de Aragon. condata da tre Fiumi, e quivi piantarono le fondamenta della lexandri muova Città, obbligando gli abitatori di fette Terre di quelle par- III. Pari. I. ti, e fra l'altre Gamondio, Marengo, Roveredo, Solera, ed O Rer, Italia. vilia a portarfi ad abitare colà. Poscia in onore di Papa Alesfandro III. e dispregio di Federigo , le posero il nome d'Alessandria . Perchè la fretta era grande, e mancavano i materiali al bifogno, furono i tetti di quelle case per la maggior parte coperti di paglia: dal che venne, che i Pavesi ed altri emuli cominciarono a chiamarla Aleffandria dalla Paglia: nome che dura tuttavia. Ottone da S. Biagio (c) mette fotto l' Anno 1170. l'ori- (c) Otto de gine di questa Città, forse perchè non ne dovette si presto pren- in Chronica. dere la forma. Ma è scorretta in questi tempi la di lui Cronologia. Il Continuatore di Caffaro (d) anch'egli ne parla all'Anno presente. Lo stesso abbiam da Sicardo, e da altri Autori. Cer- Annel. Geto nondimeno è, che di buoni bastioni e profonde fosse su cinta nuens. quella nascente Città, ed effere stato tale il concorso della gen- Rer. Italic. te a piantarvi casa, che da lì a non molto arrivò essa a metter insieme quindici mila persone parte di cavalleria e parte di fanteria, atte all'armi e bellicofe. E nell'Anno feguente i Confoli della medesima Città, portatisi a Benevento, la misero sotto il dominio e protezione de' Romani Pontefici, con obbligarsi a pagar loro un annuo censo o tributo. Tutto ciò su di somma gloria a Papa Alessandro . Attaccato finou) era stato Obiggo Marchese Malaspina, potente Signore in Lunigiana, & anche posseffore di vari Stati in Lombardia, al partito di Federigo. Ma da Tomo VI.

Esa Vols: che egli vide tracollati i di lui affari, non fu pigro ad unirfi colanticolo la Lega Lombarda contra di lui. Egli fu, che co i Parmigiani (a) fine e Piacentini nel dì 12. di Marzo, fecondo Sire Raul (a), intro-Rend Holl.

duffe il disperso Popolo di Tortona nella declata loro Città, la

Amen Hyd. duffe il disperso Popolo di Tortona nella deslata loro Città, la remettire quale perciò tornò a riforgere. Andò intanto crescendo la Lega delle Città Lombarde, entrandovi or quella or quella, chi per ricuperare la perduta Libertà ed autorità, e chi per non effervi affretta dalla forza e potenza dell'altre. Il fuddetto Sire Raul nomina le Città confederate con quella di Milano, cioè le Città della Marca, capo de file Verona, Bergia, Manteous, Bergamo, Lodi, Novara, Vercelli, Piacenze, Parma, Reggia, Mo.

dena, Bologna, e Ferrara. Confessa il Continuatore di Cassa. (b) Cont. 10 (b), che anche i Genovessi surono invitati ad entrare in quespui. Coss. la Lega, ed eziandio spedirono i lor Deputati per trattarne,

Annal. Go. ma fenza che tal negoziato avesse effetto.

Tom. 17. Ho io dato alla luce (c) l'Atto della Concordia feguita nel Rentinich 3, a di Maggio dell' Anno prefente fra il fuddetto Marchée O- todici. Die birzo, e i Confoli di Cremona, Milano, Verona, Padova, Manjutat, 38. sova, Parma, Piacenza, Biefein, Bergamo, Lodi, Como [degnota, 48. do di Cervasione, che ancora i Confoli Comolichi avenno abbaraciata la Lega ] Novara, Vercelli, Affit, Tortona, Aleffardria movue Giriz), e Bolegna. Legonfi vi i patri fiabiliti fra loro e i nomi de i Deputati di cadanna Città. Fu guerra in

(2), Ana. quest' Anno fra i Pisan'e Lucchesi (d). Erano gli ulcimi CollePisari, gati co i Genovesi, e secondo il concerto fatto con essi, verso
Ren. Italia, la metà di Maggio andarono ad assistira il Castello di Asciano,
e dategli varie bartaglie se ne impadronirono. Accorsero i Pisani, ma non a tempo, e venuti ad un combattimento obbero la
peggio con restarvi molti di loro prigioni, i quali surnon mandata da i Lucchesi nelle carceri di Genova i il che venne creducolori co cola infame, e degna dell' odio di tutti. (e) Gl'impetraro-

(c) Coffee data il Locaren incite Certai d'Genore a l'entre venue creurmont co co ola infame, e degna dell'odi di tutti. (e) Gl'impetraromontalia, no i Genovefi per potere col cambio riavere altri loro prigioni
detentuti ni Pifa. Continuò tuttavia la guerra fra i Pifani, e Genovefi, e contuttoché molto fi adoperafie Piflano Arcivo(covo di
Pifa, che era tornato al policifio della fua Chicle, per mettere
pace fra quelle due sì accanite Città, pure non gli venne fatto:
tanto predominava in cuo di que Popoli l'ambizione d'effere foli in mare, e foli nel commerzio e guadagno. Aveano finquì i
predetti Genovefi tentuo come fequefitrato nelle loro Città i va-

nerello Re di Sardegna Barisone, sperando, ch'egli arrivasse pu-

re a

te a foddisfar pel danaro sborfato a conto di lui. Ma un foldo ERA Volg. mai non si vide. Il perchè i Genovesi si contentarono di condur. Ann. 1168. lo in Sardegna, dove diede speranza di pagare. Andarono, e fecero raccolta di danaro; ma perchè molto vi mancò a foddisfare i debiti contratti, ricondussero a Genova quel santasma di Re. In questi tempi i Romani mossero guerra al Popolo d' Albano (a), perchè era stato in favore di Federigo contra di lo- (a) Cardin. ro, e tanto fecero che distrussero da' fondamenti quella Città, in Viva A. ancorche fosse in quelle parti Cristiano eletto Arcivescovo di Ma. lexand. 112. gonza, mandatovi da Federigo, per fostenervi il suo partito. Part. It. Rodeva i Romani un pari, anzi maggior desiderio di vendicar. Ros Italia. fi de' Tuscolani, per cagion de quali aveano patita sì siera rotta nell'Anno precedente, e recarono loro anche gran danno; ma non consentendo la Chiesa a i loro ssorzi, desisterono per allora da tale impresa . Tornò parimente in quest' Anno Manuello Compeno Imperador de' Greci ad inviare Ambasciatori a Benevento, dove era il Pontefice Alessandro; e siccome ben informato delle rotture, che passavano fra esso Papa e Federigo, fi figurò facile di poter ora ottenere il fuo intento. Cioè di far privare della Corona Federigo, e che questa sosse poi conferita a lui, e a'fuoi Successori. Per ismuovere la Corte Pontificia, venne con gli Ambasciatori un'immensa quantità d'oro. Ma Alessandro, Pontefice de' più prudenti, che s'abbia avuto la Chiefa di Dio, ringraziò forte il Greco Augusto per la sua buona volontà e divozione; ma per conto della Corona Imperiale fece lor conofcere, che troppe difficultà s'incontravano, nè conveniva a lui il trattarne, per effere ufizio fuo il cercare la pace, e non già la guerra. Pertanto rimandò indietro essi Ambasciatori colla lor pecunia, e spedi con tale occasione due Cardinali alla Corte di Costantinopoli. Abbiamo da Giovanni da Ceccano (b), da Romoaldo Salernitano (c), e da altri Storici, che (b) Jounnes l'Antipapa Pafquale III. o sia Guido da Crema, mentre stava de Ceccano nella Basilica di S. Pietro suori di Roma, su chiamato da Dio al Essia neve rendimento de' conti. Morì egli impenitente nel dì 20. di Set- (c) Romnal. tembre. Pareva che lo Scisma colla morte di costui avesse af- dui Salonifatto a cessare, perchè niuno più vi restava de' Cardinali Scis- Tom. VII. matici, e gli Antipapi d'allora non foleano crearne de i nuovi. Rer. Italie. ficcome vedremo fatto nel grande Scisma del Secolo XIV. Tuttavia gli Scismatici non si quetarono, e si trovò un Giovanni Abbate di Struma, uomo Apostata e pieno di vizj, che si fece

Ecce 2

Fan Vols, innanzi ed accettò il falso Papato con affumere il nome di Cal-ANN.1168 lifto III. Costui era stato eletto Vescovo Tuscolano da Papa Alessandro, e sece dipoi una miserabil figura fra quei della sua fereditata fazione.

> Anno di Cristo MCLXIX. Indizione II. di Alessandro III. Papa 11. di Federico I. Re 18. Imperadore 15.

PESE l'Imperador Federigo in Germania l'Anno presente (a) One de ) in istabilire ed ingrandire i suoi Figlinoli (a). Nelle se-Chron. Rei. ite di Pentecoste tenne una gran Dieta in Bamberga, dove comweifres. parvero i Legati dell'Antipapa Callifto . In effa di comune consenso de Principi fece eleggere Re di Germania e d'Italia il suo primogenito Arrigo e coronarlo per mano di Filippo Arcivescovo di Colonia . Al secondo de' suoi figliuoli , cioè a Federigo , giacchè era mancato di vita Federigo Duca di Suevia, chiamato di Rotimburgo, l'Augusto Imperadore diede quel Ducato. Rimasto senza eredi il vecchio Duca Guelfo della linea Estense di Germania, per la morte del Figliuolo accaduta nell' Anno 1167. in Italia, aveva egli dichiarato suo erede Arrigo il Leone Duca di Baviera e Saffonia, suo Nipote, di tutti i suoi Stati e beni posti nella Suevia a condizione di ricavarne una buona somma di danaro. Ma procrastinando il Doca Arrigo di pagare, figurandosi, che per l'età avanzata del Zio la morte gli risparmierebbe un tale shorfo: il Duca Guelfo rinunziò tutto a Federigo Augusto, che pagò il danaro pattuito. A Corrado suo terzo genito confer) poi il Ducato della Franconia con altri beni-Al quartogenito Oceane diede il Regno d'Arles, o sia nella Borgogna. L'ultimo suo figliuolo Filippo era allora in sasce. Altri acquisti, annoverati da Ottone da S. Biagio, fece Federigo, per ben arricchir la fua prole; e in quest'Anno ancora s'impadron) dell'Arcivescovato di Salisburgo, facendo colare quanti mai potè de' Feudi delle Chiefe in essi suoi Figliuoli, e comperando (b) Hugo ed acquistando diritti e beni, ovunque poteva. La Sicilia nell' inChronice. Anno presente, correndo il di 4. di Febbraio, soffri un fierissi-Remuai- mo eccidio per un orribil tremuoto, che desolò varie Città (b). tan in Chr. Quella sopra tutto di Catania, Città allora ricchissima, tutta Tom. VII. su rovesciata a terra colla morte di circa quindici mila perso-

ne, e del Vescovo [ uomo per altro cattivo, e salito in alto col- Exa Volgla Simonia ] e di quafi tutti i Monaci, senza che vi restaffe una Ann. 1169. casa in piedi . La stessa disavventura provò la nobil Terra di Lentino. Danneggiata di molto restò anche Siracusa con assai altre Caftella. Ne gli Annali Pifani (a) sta scritto, che a Cata- (a) Annali nia usque ad Plassa undecim inter Civitates & Castella & Vil-Pisani · las cum multis bominibus in via O agro oppressis a dicto terramo- Res. Italia. su perieruns. Attefero i Cremoness a cignere di buone mura la loro Città (b). Ne riposavano i Milanesi in sabbricar case, e (b) sicordus fortificare la rinata loro Città. Degno è d'attenzione ciò, che in Chronieha Niceta Coniate (c), cioè che Manuello Imperador de' Greci Rer. Italie. per l'apprensione dell'armi di Federigo Augusto, massimamen- (c) Niceta re dappoiche questi aveva tentato di torgli Ancona, somministro grossi ainti, cioè di danaro a i Milanesi, affinchè risabbricassero la loro Città, e si mettessero in istato di potere far fronte ad un Imperadore, che meditava la rovina di sutti. Certo è, che Manuello era in Lega col Papa, col Re di Sicilia, e co i Lombardi contra di Federigo. Abbiamo anche da Galvano Fiamma (d), (d) Galvache le pie donne di Milano venderono tutti i loro anelli e gioiel. in Manip. li, per impiegarne il prezzo nella riedificazion della Chiefa Flor. Metropolitana di Santa Maria. Guerra fu in quest'Anno nella Romagna (e). Aveano i Bolognesi, assistiti da Ravegnani, as- (e) Rubent sediata la Citta di Faenza. Ricorfero i Faentini per soccorso a Histor. Rei Forlivesi, che accorsi ed attaccata battaglia verso il siume Se- Signing nio, mifero in rotta il campo Bolognese, con farvi quattrocen- de Regno Ito prigioni. Il Ghirardacci rapporta questa sconsitta de suoi, ma Ghirardacpretende, che i Bolognesi fossero iti in aiuto de' Ravegnani lor ci istor. di Collegati, a'danni de'quali s'erano portati i Faentini e Forlivesi. Veniva in questi tempi agitata da interne guerre civili la Città di Genova (f). Tanto si adoperò Ugo Arcivescovo unito co i (f) Cosseri Consoli, che si conchiuse concordia e pace fra i Cittadini. Se-mens. La guitando intanto la guerra già incominciata fra i Pifani e Lucchefi, perchè i primi s'erano fatti forti coll' aiuto de' Popoli della Garfagnana e Versiglia, richiesero gli altri di aiuto i Genoveff, che non mancarono di accorrere per sostenerli. Si trattò poscia di pace, ma senza che mai potessero venire ad accordo alcuno. Per quelta cagione continuarono i Pisani e Genovesi a farsi guerra gli uni a gli altri in mare, prendendo chi potea più legni de nemici.

Anno

ERA Volg.

Anno di Cristo MCLXX. Indizione 111. di Alessandro III. Papa 12. di Federigo I. Re 19. Imperadore 16.

ENTO' in quest'Anno l'Imperador Federigo d'introdurre trattato di pace con Papa Aleffandro III. dimorante tuttavia (a) Cardin. in Benevento. (a) Spedi a questo fine in Italia il Vetcovo di de Angra Bamberga Everardo, con ordine d'abboccarsi col Pontesice, ma sexund.III. di non entrare negli Stati del Re di Sicilia. Alesiandro, che stava all'erta, per tempo s'avvide, ove tendeva l'astuzia di Federigo, cicè a mettere della mala intelligenza fra esso Papa e i Collegati Lombardi, non tardò punto ad avvilarne la Lega, acciocchè gli spedissero un Deputato per assistere a quanto fosse per riferire il Vescovo suddetto. Dappoichè su questi venuto, si trasferì il Pontefice in Campania a Veroli, per quivi dare udienza al Legato Cefareo. Voleva questi parlargli da solo a solo, il che maggiormente accrebbe i fospetti di qualche surberia. Benchè con ripugnanza fu ammesso ad una segreta udienza, dove espose, esfere Federigo disposto ad approvar tutte le ordinazioni da esso Pontefice fatte; ma intorno al Papato, e all' ubbidienza dovuta al Vicario di Cristo ne parlò egli con molta ambiguità, e senza ofare di spiegarsi. Comunicò Papa Alessandro cotali proposizioni al facro Collegio, e al Deputato della Lega. La risposta, ch'egli poi diede al Vescovo di Bamberga, su di maravigliarsi, come egli avesse preso a portare una sì fatta ambasciata, che nulla conteneva di quel che più importava. Che quanto ad esso Papa, egli era pronto ad onorar fopra tutti i Principi Federigo, e ad amarlo, purchè anch'esso mostrasse la filial sua divozione dovuta alla Chiesa sua Madre; e con questo il licenziò. Mentre il Pontefice dimorava in Veroli, i Romani pieni di rabbia contro l'odiata Città di Tuscolo, le faceano aspra guerra. Rainone Signore di essa Città veggendosi a mal partito, trattò d'accordo con Giovanni,. lasciato Presetto di Roma dall'Imperador Federigo, e gli cedette quella Città, con riceverne in contracambio Monte Fiascone, e il Borgo di San Flaviano, senza farne parola col Papa, da cui pure egli riconosceva quella Città, e con assolvere dal giuramento i Tuscolani, i quali si crederono col nuovo padrone di esentarsi dalle molestie de' Romani. Ma questi più vigorosamente che mai continuarono la guerra contra d'essa Città, di maniera che

quel Popolo fatto ricorfo al Papa, si mise sotto il dominio e pa- Era Volg. trocinio di lui. Alla stessa Corte Pontificia tardò poco a compari- Ann. 1172 re il fuddetto Rainone, pentito del contratto, perchè quei di Montefiascone vituperosamente l'aveano cacciato dalla lor Terra: ed anch' egli implorata la mifericordia del Papa, fece una donazion della Terra di Tufcolo alla Chiefa Romana: il che la prefervò per allora dall'ira e dalle forze del Popolo Romano. Rapporta il Guichenon (a) una Bolla di Papa Alessandro, data in (a) Guichtquest' Anno Laterani in favore della Badia di Fruttuaria . Non Sobus Cenpuò stare, perchè il Papa non su in questi tempi in Roma. Per- tur.ll. 6.35. fistendo tuttavia Manuello Imperador de' Greci nel vano pensiero di ricuperar la Corona Imperiale di Roma, per farsi del partito in quella Città, mandò nel presente Anno una sua Nipote per Moglie di Ottone Frangipane (b), la cui nobilissima Fa- (b) Johann. miglia era in questi tempi attaccatissima al Pontefice Alessan-de Cercano dro. Fu essa condotta con accompagnamento magnifico di Vesco- novavi e Nobili Greci, e con gran fomma di danaro a Veroli, dove il Papa li sposò: dopo di che Ottone conduste la novella Moglie a Roma. Ardevano i Bolognesi di voglia di vendicarsi della rotta loro data nel precedente Anno da i Faentini. Però col maggior loro sforzo, e col Carroccio, che per la prima volta fu da effi ulato, s' inviarono contra della Città di Faenza, e l' affediarono. Il Ghirardacci scrive (c), che sconfissero l'Armata de' (c) Ghirar-Faentini. Le vecchie Storie di Bologna (d) parlano folamente Bolog 1.3. dell'affedio; e di più non ne dice Girolamo Roffi (e), che met d'Chronic te all'Anno seguente un tal fatto, ed aggiugne, essersi uniti i di Bologna Ravegnani ed Imolesi col Popolo di Bologna contra di Faenza. Rer. Italie. Concordano poi tutti gli Autori in dire, che feguì la pace fra (e) Rubent questi Popoli, con effersi restituiti i prigioni a i Bolognesi . Ac- venn 1.6. cenna il fuddetto Rossi una battaglia accaduta in quell' Anno fra essi Faentini dall'una parte, e i Forlivesi e Ravennati dall'altra colla sconfitta de gli ultimi. Ma non s'intende, come il Popolo di Forlì aufiliario de Faentini nel precedente Anno fosse già divenuto loro nemico. Oltre di che non è molto da fidarsi de gli Storici moderni, qualora mancano le Croniche vecchie. Tre Ambasciziori del Greco Imperadore Manuello Comneno approdarono in quest' Anno a Genova per trattar di concordia con (f) Ceffrii quel Popolo (f), portando con feco cinquanta fei mila o pur Annal. Geventotto mila Perperi [ monete d'oro de' Greci ] ma non fu lo nuerf. 1 2. ro data adienza, le non dappoiché fu ritornato da Costantino- Res. Italia.

## Annali D'Italia.

592

Ena Volg. poli Amico da Murta Ambaſciatore d'essi Genovesi. Perchè si Annaio, e quella de Legati Greci, licenziati questi senza accordo si riportarono indietro i lor danari. Seguito ancora nell'Anno presente la guerra fra i Piſani e Lucches colla pengio de gli ultimi, che rimaſero sconstiti presso Mortone, e lasciarono in poter de' Piſani una (a) Amasl. gran quantità di prigioni (a). Nè cessiarono le vicendevoli "Cim. III, prese l'assi Genovesi di prendere una nave, dove era Carone unino de' Confoli Piſani.



# INDICE DEL TOMO SESTO.

#### れまれまれまれまれまれまれまれ

DALBERONE Arcivescovo di Treveri. 31. ADALBERONE Vescovo di

Virtzburg. 289. Adalberone Duca di Carintia, e Marchefe di Verona . 39. Suoi

Placiti. 43. 59. Sconfitto da Corrado in Germania. 61. E' depofto. 104. ADALBERTO Marchese , figlio di

Oberto, uno de gli Antenati della Cafa d' Efte. 18 ADALBERTO Marchele creato Duca

di Saffonia. 463. ADALBERTO Duca della Lorena inferiore uccifo. 150.

ADALBERTO Arcivescovo di Brena. 203. 232.

ADALBERTO Vescovo Aretino dianzi usurpatore della Chiesa di

Ravenna. 44.
ADALBERTO Vescovo di Vormazia.

ADELAIDE Moglie di Arrigo IV.Re. 296. Maltrattata da lui. 309. Fugge, e si ricovera presso la Conteffa Matilda. 313. 315

ADELAIDE Marchefa di Sula Moglie di Erimanno Duca di Suevia. 109. Resta Vedova. 117. Fonda il Moniftero di Pinerolo. 206. S'impadronisee d'Afti. 224. Acquista cinque Città . 249. Va a Canoffa . 250. Termina il corfo di fua vita. 304.

ADELAIDE figlia di Roberto Conte di Fiandra Moglie di Ruggieri Duca di Puglia. 31 L Tom. VI.

ADELAIDE figlia di Bonifazio Marchefe, maritata con Ruggieri Conte di Sicilia. 302. 308. Sua alterigia. 336. 34t. Si marita con Baldovino Re di Gerusalemme, e resta delusa . 374. Sua morte .

ADRIANO IV. Papa, fua elezione . 506. Scomunica il Re di Sicilia . 513. Suo abboccamento col Re Federigo L 516. A cui dà la Corona Imperiale. 517. Muove guerra al Re di Sicilia. 518. e legu, Rifiuta l'accordo proposto da esso Re. 522. Con cut fa pace . 523. Sue liti con Federigo Augusto . 525. Manda a pacificarlo . 528. Nuova discordia fra loro . 536.

Dà fine al suo vivere. 537 AGNESE Imperadrice Moglie di Arrigo II. fra gl' Imperadori. 120. Coronata in Roma . 141, 146. Partorifce Arrigo IV. 154. Tutrice del medefimo dopo la morte del Padre. 176. 182. Sdegnata per l'elezione di Alessandro II. Papa. 194. Le vien rapito Arrigo IV. fuo Figlio. 197. Paffa a Roma, e fa penitenza . 198. e fegu. 233. Sua morte. 253.

AIMERICO Cardinale. 460. ALBERICO Vescovo di Como. 60

Compra la Badia della Novalefa, ALBERICO Abbate di S. Zenone di

Verona. 147 ALBERICO Abbate di Polirone . 343.

ALBERTO Azzo Marchese, Proge-Ffff

nitor de' Principi Estensi . Vedi Azzo II.

ALBERTO Marchele e Duca di Legge Salica. 422. Investito de' Beni della Contessa Masilda. 423. ALBERTO Marchele d' Efte. 443.

ALBERTO, poscia Arcivescovo di Magonza, uomo scellerato. 365. Sollevazioni da lui mosse contro Arrigo V. 404.

ALBERTO Velcovo di Lodi. 585. ALESSANDRIA della Paglia, fua fondazione. 585.

ALESSANDRO II. Papa, fua elezione. 193. Vedi Anselmo da Badagio. Concilio da lui tenuto. 203. Privilegi da lui conceduti a Lucca. 206. Suo Concilio in Mantova. 215. E in Melfi. 221. Dedica la Basilica di Monte Casino . 228, Sua morte. 234. ALESSANDRO III. Papa, fua elezio-

ne. 538. Suoi Nunz) rigettati da Federigo Augusto. 542. Niegad' intervenire al Concilio proposto da lui. 544. Scomunica esso Federigo. 545. Si ritira a Genova. 549. Va in Francia, ed è protetto da quel Re. 557. Celebra un Concilio nella Città di Tours . 559. Torna in Italia, e a Roma. 566. Suoi Trattati col Greco Augufto. 571. Si premunisce contra di Federigo L. 576. Affediato in Roma. 577. e fegu. Fugge a Benevento . 579. In fuo onore Aleffandria nomata una nuova Città. 585. Tratta con lui Federigo di pace. 590.

ALESSANDRO Abbate di Telesa e Storico . 442.

Alessio Comneno Imperador de' Greci , guerra a lui mossa da Roberto Guilcardo, 271. Sconfitta l' Armata fua . 272. Perde Durazzo. 274. Perde due batta-

glie . 279. 284. Ricupera i suoi Stati. 287. 315. Suoi negoziati in Roma. 373. ALFERIOSanto. Abbate L. della Ca-

va. 81. Sua morte. 153. ALINARDO Arcivescovo di Lione .

ALVICO Vescovo d' Afti, sua lite con Arnolfo II. Arcivescovo di Milano . 52. Invita al Regno d' Italia Roberto Re di Francia, ed altri. 78. Fonda Monisteri. 90. e fegu. 94. Ferito in un fatto d'armi muore. 108.

AMALEI Città una volta affai mercantile, fi suggetta a Roberto Guiscardo. 254. Si ribella al Duca Ruggieri. 320. Saccheggiata da i Pilani. 446.

AMATO II. Arcivescovo di Salerno. AMBROSIO Vescovo di Lodi, 88.

AMBROSIO Vescovo di Bergamo . AMEDEO Conte di Morienna e Marchese. 359. 451.

AMEDEO Figlio di Adelaide Marchela di Sula. 249. e fegu. AMEDEO Conte di Morienna, dan-

ni a lui recati da Lottario Redi Germania . 451. Va col Re di Francia in Terra Santa . 486. Muore in quel viaggio. 490. ANACLETO II. Antipapa, fuoi vi-2j . 427. Si unisce con Ruggieri Duca, 418. A cui dà il sitolo di Re. 419. Gaftiga i Beneventani.

431. Fortificato in Castello Sant' Angelo . 436. Riacquista Benevento . 443. 460. Sua morte. 461. ANASTASIO IV. Papa, fua elezione. 503. Cessa di vivere. 508. ANDREA Re d' Ungheria . 158.

166. ANGELO Vescovo d'Aquino. 190. Annone Arcivescovo di Colonia rapisce il giovane Arrigo IV. Re.

197.

197. e fegu. Fa deporre l'Antipapa Cadaloo. 199. 205. Sua prepoten-22. 213. Viene a Roma. 214. 226.

233. 237. Anselmo II. Vescovo di Lucca, nomo di fanta vita. 230. Cacciato da gli Scifmatici si riduce preffo la Conteffa Matilda . 269. 277. Sua morte e fantità. 280.

ANSELMO da Rho Arcivelcovo di Milano . 285. Corona in Re d' Italia Corrado. 310. Cessa di vivere . 311.

Anselmo IV. Arcivescovo di Milano. 325.

Anselmo da Pusterla Arcivescovo di Milano. 413. Va a Roma, ne prende il Pallio, 415. Dà la Corona a Corrado di Suevia. 422. Perciò è scomunicato . 424. Riceve il Pallio da Anacleto Antipapa. 428. E' deposto nel Concilio di Pifa. 440. Sua prigionia e

morte. 447. Anselmo Santo Arcivescovo di Canturbert . 211. Viene in Italia. 216. Difputa co i Greci. 327.

Anselmo Arcivescovo di Ravenna. 515. Fine di fua vita. 526.

Anselmo da Badagio Vescovo di Lucca. 180, 187. Spedito a Milano, per rimediare all'incontinenza di quel Clero . 189. Creato Papa. 193. Vedi Aleffandro II. Antiochia presa da i Cristiani Cro-

ciati. 328 ARDERICO Vescovo di Vercelli .

85. 87. ARDERICO Vescovo di Lodi. 354-

359- 371-ARDOINO Marchese d' Ivrea fi fa coronare Re d' Italia . 11. Suo Padre qual fosse, 12. Sua bestialità gli fa perdere gli amici. 13. Sconfigge un elercito di Tedeschi. 14. Principi a lui contrarj . 17.

Abbandonato da essi alla venuta

del Re Arrigo . 21. Continua a fignoreggiare in Piemonte , 32. Suo Diploma dubbiolo . 38. Fa guerra alle Città aderenti al Re Arrigo . 42. 48. Privato del Regno termina il fuo vivere. 50.

Argino figlio di Melo occupa Bari. 114, 126. Proclamato Principe e Duca d'Italia . 128, Padrone di Bari. 130. Si accorda co i Greci. 131. 133. e fegu. Va a Coftantinopoli. 142. 155. 157. 161. Sua morte, 166

ARIALDO Vescovo di Chiusi. 18. ARTALDO Vescovo di Genova. 371. ARIALDO Abbase di S. Dionisio di

Milano. 339 ARIALDO Prete si oppone a i Preti Milaneli ammogliati. 189. E'uc-

ciso da essi. 212.

ARNALDO Velcovo di Trivigi. 68. ARNALDO da Brescia incita a sedizione i Popoli contra del Clero. e perciò (comunicato . 469. 475. Sue velenole doitrine. 481. Dimora in Roma. 508. Prelo è impiccaso e bruciato. 516.

ARNOLDO Arcivescovo di Ravenna. 44. Tiene un Concilio. 47. Inveflitura di Stati a lui data da Arrigo L. Augusto. 58. Sua morte 59. ARNOLFO Arcivescovo di Milano fpediro a Constantinopoli da Ottone III. & Contrario al Re Ardoino. 17. 22. Sua lite col Vescovo d'Afti. 52 Fine de'fuoi di. 59. ARNOLFO Arcivescovo di Milano.

311. 315. Fine di fua vita. 325. ARRIGO Duca di Baviera, policia Imperadore. IL Eletto e coronato Re di Germania. 12. Invitato in Italia. 13. Principi a lui favorevoli. 17. Cala in Italia armato. 20. E' coronato Re in Pavia. 22. Sedizione di quel Popolo contra di lui. 23. La Toscana se gli sottomette. 24. Doma Boleslao occu-Ffff 3 papator della Boemia. 27. Fonda il Veicovato di Bamberga. 30. 37. Al lui ricorre in Germania Papa Benedetto VIII. 41. Calain Italia.43. Coronato Imperadore da efio Ponefice. 44. Diploma fuo in favor della Chicía Romana dubbiofo.

45.74-ARRIGO L fra gl'Imperadori , fua fovranità in Roma . 46. Mette al bando dell' Imperio i Marcheli Progenitori della Cafa d'Este . 48. Sua Dieta in Argentina e Leggi. 55. e fegu. Inveltitura dell' Elarcato da lui dato all' Arcivescovo di Ravenna. 58. Va a trovarlo in Germania Benedetto VIII. Papa. 63. Alle preghiere di lui cala di nuovo in Italia. 67. Va all'affedio di Troia in Puglia . 69. E'riconosciuto Sovrano di Benevento. 70. Torna da Germania. 72. Dà l'Investitura di Capoa a Fandolfo Conte di Tiano. 74. Sua morte e fantità. 76.

ARRICO RE III. pofici Imperadore III. creato Duca di Baviera, ed eletto Re di Germania. 29, Rimette la pace fra fuo Padre, e Stefano Re d'Ungheria. 94. Esc vittorie contro i Boem. 104. Cas vittorie contro i Italia. 105. 111. Accettato per loro Re dai Borgononi. 119. Succede al Padre, Favola intorno al la fuo origine. 110. Rumete in fuo gratia Ernberto Abendue de la Bostina de la Casa vittoria. 112. Succede Notac con Agnete di Positira. 112. Cas de Conde Notac con Agnete di Positira. 112.

Arrigo III. fa deporre tre Papi Simoniaci. 139. Difefo dalla cenfura del Baronio. 140. Coronato Imperadore. 141. Elezion del Papi non fatta fenza il di lui affenio. 141. Tenta d'imprigionare Bo-Estazio Marchete. 146. Elegge Papa Damáo II. 149. Leggi fue aggiunte alle Longobardiche. 350. Manda a Roma l'eletto Papa Leone IX. 151. Sua guerra col Re d' Ungheria. 152. Fa eleggere Re di Germania, e crea Duca di Baviera Arrigofuo Figlio. 166. Suacalata in Italia contra di Goffredo Duca di Lorena. 170. Toraa in Germania. 173. Fine di lou vita.

ARRIGO IV. fra i Re , III. fra gl' Imperadori, fua nascita. 154.157. Creato Duca di Baviera, e Re di Germania. 166. Spofa Berta figlia di Ottone Marchele di Sufa. 173. e segu, Succede al Padre . 176. Salfoni fi ribellano contra di lui. 180. Ha il titolo di Re de' Romani . 194. Rapito da Annone Arcivescovo di Colonia. 197. e segu. E' creato Cavaliere. 209. Sue Nozze con Berta. 217. Sua difonestà. 418. ARRIGO IV. Re posto sotto la disciplina di Annone Arcivese. di Co-lonia. 233. Fa guerra a i Sassoni. 235. 237. Li vince e maltratta . 241, e leg. Empio processo da lui fatto contra di Papa Gregorio VII. 245. Da cui è scomunicato e decaduto dal Regno. 246. Viene in Italia. 249. Quale l'abboccamento fuo in Canoila con Papa Gregorio 250. Sua penitenza e pace col Pontefice. 251. Ma in breve la rompe, 252. Sue battaglie con Ridolfo Re luo competitore . 259. 261. Deposto dal Papa crea un' Antipapa, 264. Si sbriga in una battaglia dall'emulo Re Ridolfo. 267. Viene in Italia. 263. Indarno affedia Roma. 269. 273. Fa guerra alla Contessa Matilda. 275 Torna all'affedio di Roma. 276. Entra pacifico in Roma, 279. Si fa coronare dall' Antipapa, 280, Sua ritirata in Lombardia. 281.

Rotta data alle fue genti dalla Contessa Matilda: 283. Sconfitto dal Duca di Baviera, 289. Tornato in Italia affedia Mantova . 200. E se n'impadronisce. 202. Affedia Monte Bello, 206, Maltratta Adelaide fun Moglie. 309. Suoi affari in Italia peggiorano per la ribellione del Figlio. 310. e fegu. 312. Va a Venezia. 314. Torna in Germania. 322. Se gli ribella il Figlio Arrigo . 342. 345. Da cui è detronizzato. 347. Fi-

nisce di vivere. 348. ARRIGO V. Re di Germania, sua nascita. 273. 322. E' creato Re e Collega col Padre. 332. Contro cui si ribella. 342. E gli fa guerra. 345. Detronizza il Padre. 347. Pubblica la sua venuta in Italia. 359. Calato in Italia si scuopre crudele. 360. Si accorda colla Contesta Matilda. 361. Mali da lui recati alle Città d'Italia. 362. Distrugge Arezzo . 363. Apparenza d'accordo fra lui, e il Papa. 364. Lite insorta fra loro. 365. Per cui esto Re imprigiona il Papa. 366. Fa pace con lui, ed è coronato. 367. e fegu. Visita la Contessa Matilda. 369. Sue Nozze con Matilda d'Inghilterra. 377. Torna in Italia. 382. Va di nuovo a Roma, dove è accolto. 385. Si fa coronar di nuovo dall' Arcivescovo di Braga. 386. Torna a Roma, e ne fa fuggire Papa Gelafio, e fuoi trattari con lui. 390. Scomunicato da Papa Callifto II. 398. Sollevazioni contra di lui. 404. Sua Pace con Papa Callifto II. 405. e fegu. Finisce di vivere. 412. ARRIGO VI. creato Re di Germa-

nia. 588. ARRIGO Duca di Baviera depo-

ARRIGO IV. Estense Guelfo Duca

di Baviera succede al Padre, 414. Creato anche Duca di Sassonia sposa Geltruda Figlia di Lottario Re di Germania. 415. 419. Investiro de' Beni allodiali della Conteffa Matilda . 437. Prende Ulma al Duca di Suevia. 444. Col Suocero Augusto viene in Italia. 449. Guerre da lui fatte in Toscana. 455. E in Puglia. 456, 462. Gli fa guerra il Re Corrado. 463. Sua morte, 468.

ARRIGO il Nero Duca di Baviera. 337. 352. Sua porzione di Stati in Italia. 353. 382. 387. Termina

i fuoi giorni. 414. ARRIGO Leone, Figlio di Arrigo IV. Duca di Saffonia, fuccede al Padre, 468. E' investito di quel Ducato dal Re Corrado. 474. Va col Re Corrado in Oriente. 487. 501. Sue liti con Arrigo Duca di Baviera. 502. Aggiudicata a lui essa Baviera . 506. Accompagna in Italia il Re Federigo. 509. Cede varie Terre a' Marcheli Estenfi. 512. 515. 520. Sue lodi . 541. ARRIGO Duca di Carintia. 324. ARRIGO Cardinale, Legato al Re

di Sicilia. 512. ARRIGO Cardinale de'SS. Nereo ed

Achilleo . 528. 537. ARRIGO Patriarca d'Aquileja. 253. ARRIGO Arcivescovo di Ravenna.

158. 214. 221. Termina il fuo vivere. 230.

ARRIGO Vescovo di Parma. 68. ARRIGO Vescovo d'Augusta, Configliere di Agnese Imperadrice. 197.

ARRIGO Vescovo di Liegi. 562. ATENOLFO Abbate di Monte Casino. 62. 69.

Atenolfo Fratello di Pandolfo III. Principe di Benevento. 126.128. Azzo I. Marchele Progenitore de' Principi Estensi. 41.43. Messo al bando dell'Imperio da Arrigo I. Augusto. 43. esegu. Invita in Italia Roberto Re di Francia. 78. e

Azzo II. Marchefe, Progenitor de gli Eftenfi, messo al bando dell' Imperio da Arrigo I. Augusto. 48.

Imperio da Arrigo I. Avgullo 48.

cfegu. In lui ricadono gli Stati
d'Ugo Marchefe luo Zio. 92. Suoi
D'Ugo Marchefe luo Zio. 92. Suoi
Cunegonda de' Guelfi. 147. e fegu.
Conte della Lunquiana. 135. Padre di Guello IV. Progenitore
della Cafa di Brunsvich. 174. e
fegu. Va in Francia. 210.

Azzō II. (uo Matrimonio con Matilda Sorclla di Guglielmo Vefcovo di Pavia. 238. Padrone della Badia della Vangadizza. 240. Affile ad Arrigo IV. Re in Canoffa. 250. Dà per Moglie ad Ugo Iuo-Figlio una Figlia di Roberto Guilcanto. 255. 296. 297. Sua morte. 223.

Azzo eletto Arcívefcovo di Milano, e rifiutato. 231. 243. Azzo Arcívefcovo di Pila. 409. Azzo Vefcovo d'Acqui. 371. Azzo Abbate di Subiaco. 156.

### В

BALDOVINO Re di Gerufalemme. 334. Spofa con Masrimonio nullo Adelaide Vedova di Ruggieri Contedi Sicilia. 374.

BALDOINO Conte di Fiandra . 28.
Ottiene grazia dal Re Arrigo .
30. 152. Rimelso in grazia di Arrigo IV. Re. 177.

BARASONE Re in Sardegna. 207.
BAROSONE diverso dall' altro ottiene da Federigo 1. il titolo e la Corona di Re di Sardegna. 564.

BARTOLOMEO Apostolo, suo Corpo in Benevento, e non in Roma. L.

Bratten figlia di Federigo Date di Lorena. 100, 127, Partorife la Conteffa Marilda. 123, 160, Si rimarita con Gotifredo Duca di Lorena. 128. Imprigionat da Arrigo II. Augulto. 170, E' librata. 177, Suoi diplomi. 183, Refla di nuovo Vedova. 233, 236-234, Dà fine a i fuoi giorni. 147.

BENEDETTO VIII. Papa, fua elezione. 40. Fugge in Germania 41. Dà la Corona dell' Imperio ad Arrigo L 44. Suo dominio amplificato. 45. Diploma d'esso Arrigo in favor della Chiefa Romana dubbiolo . 46. Sua Bolla e Placito. 47. Altro suo Placito. 50. Scaccia i Saraceni da Luni . 54. Poi dalla Sardegna per mezzo de Pitani e Genoveli. 56. Va in Germania a trovare l'Imperador' Arrigo . 63. Chiama in Italia Arrigo I. Augusto contro i Greci. 67. E chiamato a miglior vita. 75

BENEDETTO IX. Papa, fua illegicima elezione. 09. E vita infame. 100. Viene in Lombardia ad abboccarfi con Corrado I. Augunto. 11. Congiura de Romani contra di lui . 11½. Cacciato riforge, e poi vende il Papato . 134. Credefi, che faceffe penitena. 135. Depoffo nel Concilio. 130. 427. Torna ad occupar la Sanda.

ta Sede. 148. 150. 172.
BENEDETTO X. illegitimo Papa .
182. Rinunzia alle fue pretenfioni. 184.
BENEDETTO Vefcovo d'Adria. 169.

BENEDETTO Vescovo di Veletri.
180.
BENEVENTO ceduto a i Papi. 161.

165.

BEN-

BENZONE Vescovo d' Alba, sua Satira contro Papa Alessandro II.

BERARDO Vescovo di Padova .

BERARDO Abbate di Farfa. 155: BERARDO Abbate di Farfa . 268.

BERENGARIO Abbate di Farfa. 393.
BERENGARIO Eretico, fua dottrina
condennata. 153. E da lui abiurata. 181, 260.

BERNARDO Santo Abbate interviene al Concilio di Pifa. 439. Arti
fuoi in Milano, e di na latre Città.
441.444. Viene chiamato dal Papa a Pifa. 455. Tratta di pace col
Re Ruggieri. 439. e (egu. induce
a pentimento l'Antipapa Vittore.

461.486.491. Sua morte. 503.

BERNARDO Cardinale Legato Apoflolico. 338. e fegu. Maltrattato in

Parma. 342. Creato Vefcovo di

Parma. 349. 366. Sua morte e fan-

BERNARDO Cardinale di San Cle-

mente. 525. Bernardo Legato Apostolico a Mi-

lano. 23 L.
BERNARDO Vescovo di Ascoli. 177.
BEROLDO Conte, Progenitore della
Real Casa di Savoja. 49.

BERTA figlia di Ottone e di Adelaide Marchefi di Sufa, maritata col Re Arrigo IV. 174. 217. Sua onefià tentata. 218. Si fludia Arrigo di ripudiarla. 220, 249. Fine di fua vita. 201.

BERTA Badeffa di Santa Giulia di Brefcia.4. BERTOLFO O SiaBertoldo Duca di Ca-

BERTOLFO O fiaBertoldo Duca di Carintia . 224. 234. 241. Abbandona Arrigo IV. Re. 248. 269. 299.

BERVARDO Santo Vescovo d'Ildeleim . 1. e segu. 8.

BOAMONDO Figlio di Roberto Guifcardo 183. Milita col Padre conrro i Greci . 27. Da più d'una rotta ai Greci . 272 . 282 . Sue l'iti col Fratello per l'eredità del Padre . 284 . et est. 285 .

Bologna, quando cominciasse ivi lo Studio delle Leggi, e la sua

Univerfità 383.

Bolognefi, lorro liti coi Modene
fi. 431. Si umiliano a Lottario Augulto. 453. Danno una rotta ai
Modenefi. 474. Si fottomettono
a Federigo Augulto. 556. 572.
Fan guerra a Faenza 382. 591.

Bontfazio Cardinale Velcovo d' Albano. 179. e fegu.

BONTFAZIO Marchele Figlio di Tedaldo Marchefe. 21. e fegu. 24. 35 Sua donazione al Monistero di Polirone. 39. Signoreggia in Ferrara. 11. Quando creato Duca e Marchefe di Tofcana. 13. Signore di Mantova. 54. Marito di Richilda. 55. 61. Gran cacciaiore di beni delle Chiefe. 65. e fegu. 73. Creato Duca della Toscana. 85. 98. Va alla guerra di Borgogna in aiuto di Corrado Augufto . 103. e fegu. 108. Prende per moglie Beatrice . 109. Va all' affedio di Parma . 114. 117. Sue penitenze . 142. Gli nasce la Contessa Matilda. 143. E' uccifo. 159. Chiamato Tiran-

BONIFAZIO Marchefe di Legge Ripuaria. 34

Bonifazio Marchefe d'Efte. 443.

Bo-

Bonizone Vescovo di Sutri, sua Letteratura e morte. 274. 299. Bononio Santo Abbate di Lucedio.

BONSIGNORE Vescovo di Reggio.

BORGOGNA, suo Regno sottoposto al Romano Imperio. 97. Quanto si stendesse. 98.

BOSONE Cardinale Legato della Santa Sede. 377.

Bosone Abbate di Sant' Antimo.

Bresciani riportano vittoria de Bergamaschi, 524. Ottengono capitolazione da Federigo Augusto. 529. Collegati contra di lui co i Milanessi. 545. e segu. Con dure condizioni comperano da lui la pace. 555.

BRUNONE Arcivescovo di Treveri. 359.

BRUNONE Vescovo di Segna. 381. BRUNONE Santo. Istitutore della Certosa. 326.

BRUNO Abbate di Caravalle. 514. BUGIANO Capitano de Greci in Puglia fabbrica molte Città . 60. Sconfigge Melo e i Normanni. 61. Prefo Datto il fa morire . 66. Aiuta Pandolfo IV. Principe di Capoa . 84. 92.

Bulgaro Giurisconsulto . 533. e

BUONO Abbate di Ravenna. 28.
BURCARDO Arcivescovo di Lione.

BURDINO . Vedi Maurizio Arcive-

### С

Cadaloo Vescovo di Parma. 125. E Conte di quella Città. 147. Creato Antipapa. 194. Va a Roma. 196. E'condennato e deposto. 199. Tornato a Roma resta assediato . 203. 206. Ottiene la libertà. 207. Condannato di nuovo nel Concilio di Mantova . 211.

CALLISTO II. Papa, sua elezione.
397. Concilj da lui tenuti in
Francia. 398. Viene in Italia.
400. Va a Monte Casino, e ad
altri Luoghi. 401. Preso l'Antipapa Burdino, trionsalmente entra in Roma. 403. Suo viaggio
in Puglia per trattar di pace.
405. Fa pace con Arrigo V. 405.
e segu. Concilio Generale Lateranense da lui tenuto. 407. Sua
morte. 410.

CANONI Penitenziali una volta in uso. 316.

CARLO Emmanuello Re di Sardegna. 49.

Carroccio militare, sua origine e qualità. 121. Usato nelle guerre di Lombardia, che fosse. 496.

di Lombardia, che fosse. 496. CELESTINO II. Papa, sua elezione. 476. Sua morte. 477.

470. Sua mice. 477.

CITTA' d'Italia quando cominciafsero a far guerra l'una all'altra .

25. Si cangiano in Repubbliche.

353. Fan guerra infieme. 354.

Alcune diffrutte dal Re Arrigo V.

362. Fiere difcordie e guerre fra
loro. 478. e fegu. Loro coflumi.

510. Cominciano a far Lega contra di Federigo Augusto . 563.

573. Ad essa costringono Lodi .

575. Strumento della loro Lega .

582. La quale sempre più crebbe .

586.

CLEMENTE II. Papa, fuaclezione. 140. e fegu. Corona il Re Arrigo III. 141. Suo zelo contro la Simonia. 143. e fegu. Col veleno è tolto di vira. 147. Luogo dove egli mori. 148.

CLEMENTE III. Antipapa. Vedi Guiberto.

COLOMANNO Re d'Ungheria. 325.

COLONNA, nobiltà ed antichità di questa Famiglia. 334.

COMASCHI, la lor Città presa e sacchengiata da i Milanesi. 394. Che fan poi guerra a quel Popolo. 399. 402. 407. Abbandonano la Città, e poi ft suggettano a Milano. 418.

CONSIGLIO Generale, e di Credenza nelle Città Libere d' Italia .

CONSOLI delle Città d'Italia divenute Repubbliche. 353. e fegu. CONTE Cardinale Legato dell'Antipapa Anacleto. 429.

CORRADO il Salico primo fra gli Augusti, creato Re di Germania . 77. Eriberio Arcivelcovo di Milano il promuove alla Corona d' Italia. 80. Venuto riceve la Corona da esso Eriberto, e sa guerra a i Paveli. 82, Sua fignoria in Ravenna . 83. Sottomette la Toscana. 85. E coronato Imperadore. 86. Torna in Germania. 87. e fegu. Fa eleggere Re di Germania Arrigo suo Figlio. 80. Sua guerra col Santo Re d' Ungherta Stefano . 03. e fegu. Sue ragioni fopra il Regno di Borgogna. 97. e fegu. Coll'armi va ad acquiftarlo. 100. e fegu. 102. e fegu.

CORRADO I. Imperadore cala di nuovo in Italia . 108. Fa prigione Eriberto Arcivescovo di Milano . 110. Che fugge. 111. Affedia Milano. 112. Infierifce contro Parma. 114. Torna a Roma. 115. A cagion della Peste fi ritira in Germania. 116 e fegu. Sua morte. 119.

CORRADO figlio di Arrigo IV. Re, creato Duca di Lorena. 247. 249. 251. 270. Cerca l' credità della Contessa Adelaide Avola sua. 307. e legu. Si ribella al Padre. 30 E' coronato Re d'Italia. 310. E Tons. VI.

ricevuto per Figlio da Papa Urbano II. 315. Prende Moglie. 318. 327. Sua morte. 335. e legu.

CORRADO Fratello di Federigo Duca di Suevia fa guerra a Lottario Re di Germania. 413. Contra di lui è creato e coronato Re d'Italia. 422. Scomunicato dal Papa perde il credito. 413. Torna diingannato in Germania. 433. Fa pace con Lottario Augusto. 447. e legu. 419. 454. Viene eletto Re di Germania . 463. Fa guerra ad Arrigo Duca di Sassonia. 468.

CORRADO di Svezia Re di Germania, a lui fa guerra Guelfo VI. 474. E' invitato a Roma da i Romani. 483. Prende la Croce, pafsa in Levante. 436. e segu. Sue azioni e ritorno, 489. e fegu. 491. Fine di fua vita. 500

CORRADO Duca di Carintia. 39. CORRADO Duca di Franconia. 76. 81. 87. Rimelso in grazia fua da Corrado Augusto. 89. creato Duca di Carintia e Marchele di Verona. 104. e fegu. 111.

CORRADO Duca di Baviera deposto.

166. CORRADO, figlio di Corrado già Duca di Carinia, dà una rosta ad Adalberone Duca di Cariniia. 61. Termina il luo vivere. 122.

CORRADO figlio di Federigo L. Augusto, creato Duca di Franconia.

CORRADO Marchele di Tolcana . 422. Suoi atti. 425. CORRADO Vescovo di Perugia. 14.

CORRADO Conte Palatino del Reno. 529. 549. 556. CORTI erano una volta Ville con

Parrochia e Caftello. 118. COSTANTINO Monomaco, Imperador de' Greci . 130. e fegu.

COSTANTINO Duca Imperador de' Grect. 209.249.250. Sua moi re. 272. Gggg

Costanza di Francia maritata con Boemondo Principe d'Antiochia.

350.

CREMA cagione di gran guerra fra
Milano e Cremona. 424.450. Cremaschi si ribellano a Federigo Augusto. 529. Crema assediata da'
Cremonesse e Tedeschi. 541. Si rende a Federigo. 543.

Gremorfi from Cital i Milandi . 361. A capion di Crema muovono guerra ad effi Milandi. 324. 431. 437. 430. e legu. Son daloro confitti. 460. Dayro Atediano Crema. 541. Uniti a Federigo Augu-flo fan guerra a Milandi. 324. Collegati con effi. 323. 828.

CRESCENZIO Cardinale Governatore di Benevento . 407. 435.

CRISTIANO eletto Arcivelcovo di Magonza. 567. Sconfigge i Romani. 575. e fegu. 587.

Crociata pubblicata da Papa Urbano II. nel Concilio di Chiaramonte. 316.319. Italiani ad essa concorsi. 321.

CUNECONDA Santa Imperadrice, Moglie di Arrigo I. Augulto. 12. Suoi Fratelli fan guerra ad elso Arrigo. 31. 43. Coronata Imperadrice. 44. Sua morte e fantità. 76.

CUNEGONDA de Principi Guelfi, maritata con Azzo II. Marchefe d'Efte. 147. Madre di Guelfo IV. Progenitore della Cafa di Brunsvich. 124. Sua morte. 175.

CUNIBERTO Vescovo di Torino .

### D

Daiberto primo Arcivescovo di Pisa. 308. Creato Patriarca di Gerusalemme. 330. DAMASO II. Papa, fua elezione; 140. Suobrevo Pontificato 150.
DESIDERIO Abbate di Monte Calino. 170. Creato Cardinale. 184.
Manda Monaci in Sardegna. 207.
Suo zelo e manfaetudine. 128.
Fabbrica la Balflica di Monte Calino. 200. La cui Dedicazione è fatta da Papa Alefsandro II. 123.
144. 157. Chimatto da Arrigo IV. 277. e fegu. 280. Rifiuta il Pontificato. 284. e fegu. Eccato Papa. 188. Vedi Ettate III.
DONISTO Velevoro di Piacenza. 110.

DIONISIO Velcovo di Piacenza. 210. DODONE Velcovo di Modena. 349. 357.

DOMENICO Gradenigo Vescovo di Venezia. 84. Domenico Orseolo Doge di Vene-

DOMENICO Fiabonico Doge di Venezia.99.131.

Domenico Contareno Doge di Venezia. 131. 133. Ricupera Zara. 138. 206. 230.

DOMENICO Silvio Doge di Venezia.

240, 240. Deposto. 284.

DOMENICO Michele Doge di Vene-

zia. 387. Sua vittoria degl'Infedeli. 409. Loro toglie Tiro. 411. e fegu. Sua morte. 430. Domenico Morofino Doge di Venezia. 494. Ricupera alcune Cit-

Tà. 406. Sua morte. 524.

Domenico Patriarca di Grado. 131.

Domenico Vescovo di Venezia.

Domenico Santo Abbate di Sora.

Donazione di Costantino accreditata nel Secolo XI. 186, e segulmpugnata. 346.

Duello una volta familiare e permeifo. 159.

ECLA-

EBERARDO Vescovo di Bamberga.

ECLANA Città, di cui fu Vescovo

Giuliano Pelagiano. 60. Elezione de' Papi come regolata da Papa Niccolò II. 184. e fegu.

193. De' Vescovi ed Abbati come fiffata fotto Callifto II. Papa .

ERIBERTO Arcivescovo di Ravenna. 59. Sua lite di precedenza con quel di Milano. 86. Sua morte. 93. ERIBERTO Santo Arcivescovo di

Colonia, tempo della sua morte. ERIBERTO Arcivescovo di Milano.

60, 68, Promuove Corrado il Salico al Regno d'Italia. 80. e segu. Gli dà la Corona d' esso Regno . 82. Sua lite di precedenza coll' Arcivescovo di Ravenna. 86. Fa guerra a Lodi . 88. Scuopre e gaitiga gli Eretici Manichei . 90. e fegu. Coll'armi va ad affistere Corrado Augusto in Borgogna . 102. Sua superbia, per cui insorfer guerre civili. 105. 107. Imprigionato da Corrado L. Augusto . 110, Si falva colla fuga . 111. Affediato in Milano. 112. Invita in Italia Odone Conte di Sciampagna. 113. Scomunicato dal Papa. 115. Inventa il Carroccio . 121. Riacquista la grazia di Arrigo III. 123. Per le discordie si ritira suor della Città. 127. 129. 132. Fine del suo vi-vere. 136. e legu.

ERIBERTO Velcovo di Modena. 244-ERIBERTO Vescovo di Reggio. 306. ERIMANNO Duca di Alemagna. 12. e segu. Creato Marchese di Susa . 109. 123. Sua morte. 126.

ERLEMBALDO Nobile Milanese fi oppone all'incontinenza del Cle-

ro. 21 L 216. 231. Uccifo da'fuoi ERMANNO di Lucemburgo creato

avversarj. 242.

Re di Germania . 269. E' coronato. 270, 273. Fa fuggire il Re Arrigo IV. 292. Fine de' suoi giorni. 295. ERMANNO Arcivescovo di Colonia.

111. 156. e fegu.

ERMANNO Velcovo di Bamberga . ERMINGERIO Vescovo di Ceneda .

ERNESTO Duca di Alemagna. 81.87.

Esarcato di Ravenna una volta fotto il dominio de gli Augusti. 58.83.104.

Esquilo Arcivescovo di Lunden . EVERARDO Vescovo di Como. 24.

EVERARDO Vescovo di Bamberga.

EUGENIO III. Papa, fua elezione. 480. Sforza i Romani all' ubbidienza. 481, Si ritira in Toscana. 482. Va in Francia. 483. Torna in Italia. 489. Sua concordia co i Romani. 494. 499. E' chiamato da Dio a miglior vita . 503.

FEDERICO L poscia Imperadore, fuccede al Padre nel Ducato di Suevia , e va in Terra Santa . 487. 491. E'eletto Re di Germania. 500. e fegu. Sua Coronazione, e concordia con Papa Eugenio . 501. Suo amore alla Giufti-zia . 504. Irritato contra de' Milaneli. 505. Decide la lite della Baviera in favore di Arrigo Duca di Saffonia. 506. Cala in Italia. 509. Sua Dieta in Roncaglia. 510. Comincia le oftilità contra di Milano. 511. Prende e brucia Gggg 2 Asti

Asti e Tortona . 514. Non fu coronato in Milano . 515. Suo abboccamento con Papa Adriano . 516. Da cui riceve la Corona Imperiale, e sa guerra a i Romani. 517. Mette a facco Spoleti, e torna in Germania. 518. Sue liti con Manuello Imperador de' Greci . 520. E con Papa Adriano . 525. Col quale si pacifica. 528. Calato in Italia coffrigne i Bresciani a capitolare. 529. Mette al bando dell'Imperio i Milaneli . 530. Mette l'assedio a Milano. 531. Condizioni, colle quali accorda la pace a i Milanefi. 532. Tiene una gran Dieta in Roncaglia . 533. Nuova rottura fra lui e i Milanesi . 539. Imprende l'assedio di Crema. 541. E la costrigne alla resa . 543. Viene scomunicato da Papa Alessandro. 545. Affedia Milano. 549. e fegu. Il cui Popolo gli fi rende. 552. e fegu. Distruzione di quella Città da lui comandata . 554. Sostomette varie altre Città . 556. Suoi raggiri contro Papa Alelsandro . 557. Torna in Germania . 558. Polcia in Italia. 561. Marca di Verona fa Lega contra di lui . 563. Corona Barasone in Re di Sardegna. 564. Torna in Germania. 567. Quindi in Lombardia. 570. S'invia coll' esercito a Roma. 572. Affedia indarno Ancona. 573-Mette l'affedio a Roma. 577. S'accorda co i Romani. 579. Suo esercito disfatto da un'Epidemia. 580. Torna a far guerra a Milano. 581. Fugge in Borgogna. 583. e fegu. Ingrandisce i suoi Figliuoli. 588. Tratta di pace con Papa Aleisandro. 590

FEDERIGO Figlio di Federigo L Augusto, creato Duca di Suevia. 188. FEDERIGO Duca di Suevia fa guerra al Re Lottario . 413. e fegu. Otten perdono e pace da lui . 444. Da fine al luo vivere . 487.

FEDERIGO Duca di Suevia, Figlio di Corrado. 529. 549. Sua morte. 580.

Federico Cardinale Legato della Santa Sede. 2. Arcivescovo di Ravenna. 4. 17. 22. 44.

FEDERICO Arcivescovo di Colonia.

FEDERICO Fratello di Gotifredo Duca di Lorena, poficia Papa Stefano X. 162. Inviato a Coflantinopoli. 167. Si fa Monaco. 172. Creato Cardinale. 178. Eletto Papa. 179. Vedi Stefano IX.

FIESOLE diffrutta da' Fiorentini .

FILIPPO Re di Francia per li fuoi ecceffi corretto da Papa Gregorio VII. 240. 319. FILIPPO Arcivescovo di Colonia.

588.
FIORENTINI diffruggono Fiefole .

FULBERTO Vescovo di Sciartres .

29.
FOLCO Figlio di Azzo II. Marchese

d'Este, Progenitore della Casa d' Este. 221. 252. 298. Succede al Padre, 232. 302. 103 in farta da Guefo Duca suo Fratello. 224. Varj suoi Atti. 380. 443. Folco II. Marchele d'Este. 443.

FRANÇONE Abbate di Santa Sofia .

426.
Fuoco facro in Italia . 299.

\_

GALDINO Arcivescovo di Milano . 572. Viene alla sua Città . 582.
GARSENDA Contessa , Moglie di Azzo

Azzo II. Marchefe d'Este, eredita il Principato del Maine.

GEBEARDO Arcivescovo di Raven-

na. 93. 103.
GEBEARDO Velcovo di Aichslet, pofcia Papa Vittore II. 162. Eletto
Papa. 169. e segu. Vedi Vittore II.
GEBEARDO Velcovo di Ratisbona.

GEBEARDO Velcovo di Coltanza .

314-347. GELASTO II. Papa, fua elezione. 389. All'arrivo di Arrigo V. Augusto fugge. 390. In Capoa feomunica l'Antipana Burdino. 201. Va in

l'Antipapa Burdino. 391. Va in Francia. 392. Inflituifce l'Arcivefcovato in Pifa. 393. Termina i fuoi giorni. 396.

GEMINIANO Santo Vescovo di Modena, Traslazione del suo Cor-

GENOVESI cacciano i Mori dalla Sardegna. 56. 66. Lor vittoria de' Tunelini. 293. Mandano foccorfi a Terra Santa. 331. Cominciano la guerra contro i Pifani . 399. 402. 407. Portata a Roma la lor lite. 409. Continuano la guerra contro i Pisani . 415. e legu. 426. Eretta la lor Chiefa in Arcivelcovato. 434. fan guerra a i Saraceni di Minorica ed Almeria. 484.488. Lor pace col Re di Sicilia. 524. Loro accordo con Federigo Augusto. 534. 556. Fan guerra a i Pilani. 558. e legu. 568, 571, 581, 586, 589 GERUSALEMME ricuperata da i Cri-

ftiani. 330.

GHERARDO Cardinale Governatore di Benevento. 421.

GHERARDO Cardinale fpedito in Germania. 448. 460. GHERARDO Velcovo di Firenze elet-

GHERARDO Velcovo di Firenze eletto Papa col nome di Niccolò II. 183. e legu. GHERARDO Vescovo d'Ostia. 237. Imprigionato. 252. Ghibellini e Guesti Sette, onde aves-

fero principio. 501.
GIACINTO Cardinale di S.Maria del-

GIACINTO Cardinale di S.Maria della Scuola Greca. 528. Giordano L. Principe di Capoa.

201. E Duca di Gaeta. Difende Aquino. 211. Succede al Padre. 257.265.278.283.290. Sua morte. 304.

GIORDANO II. Principe di Capoa.
401. Fine del fuo vivere. 419.
GIORDANO Arcivefcovo di Milano,
fua elezione. 371. 325. Vince
la lite con Groffolano. 381. 385.
Sua prepotenza. 394. Accoglie
Papa Calliflo II. 400. Fine di fua
vita. 402.

GIOVANNI Comneno Imperador de' Greci. 444.

Greci . 444. GIOVANNI XVII. Papa, sua elezione e morte. 16. GIOVANNI XVIII. Papa, sua ele-

zione. 16. Termina i fuoi giorni. 32. Epitaffio a lui non bene attribuito. 33.

GIOVANNI XIX. Papa, sua elezione.
75. Dà la Corona dell' Imperio a
Corrado il Salico. & Fine di sua

vita. 99.
GIOVANNI Gualberto Santo Fondatore di Vallombrofa . 202, 213.
270.

GIOVANNI Igneo, poi Cardinale, paffa illefo pel Fuoco. 214. GIOVANNI da Crema Cardinale. 38t. 403. Scomunica l' Arcivefcovo di Milano. 424.

GIOVANNI Cardinale Governatore di Benevento. 470. GIOVANNI Cardinale d' Anagni.

GIOVANNI Cardinale de'SS. Giovanni e Paolo. 565.

GIOVANNI Patriarca d' Aquileia .

Gio-

GIOVANNI II. Arcivescovo di Napoli. 209

GIOVANNI Vescovo di Verona. 68. GIOVANNI Vescovo della Sabina ,

GIOVANNI Vercovo di Veletri falfo Papa col nome di Benedetto X. 182

GIOVANNI Orfcolo Doge di Venezia, lua morte. 27.

GIOVANNI Duca di Amalfi . 26. 122. <u>166</u>.

GIOVANNI Duca e Marchele, forse di Spoleti e Camerino. 40.45. GIOVANNI Duca di Gaera. 60. GIOVANNI Duca di Napoli. 143.

GIOVANNI Duca di Traverlara . 531. GIOVANNI Principe di Capoa. 74.

GIOVANNI Abbate de'SS.Ilario e Benedctto, 206. GIOVANNI Abbate di Canoffa. 306. GIOVANNI Abbate del Monistero

Ambrofiano, 360 GIOVANNI Abbate di Struma Antipapa assume il nome di Callisto III.

588, GISELA Imperadrice Moglie di Corrado L Augusto. 86.97.

Gisolfo II. Principe di Salerno . 158. Succede al Padre. 160. Matita la Sorella con Roberto Guifcardo. 183. 221. 238. Sue liti con esso Roberto. 253. Che lo spoglia

di Stati. 254. Giudizio del Fuoco. 214. 341. GIULIO Cardinale di San Marcello.

523. GIULIO Vescovo di Palestrina .

549. 565. GOFFREDO Abbate Vindocinense .

312. c fegu. GOTIFREDO Barbato Duca della Lo-

rena Mofellanica. 134. Ribello al Re Arrigo III. 137. e fegu. Rimesso in sua grazia. 138. Torna a ribellarsi . 150. Si umilia all' Imperadore. 152. Viene in Italia. 161. e fegu. Prende per Moglie Beatrice Ducheffa di Tofcana . 168. Contra di lui sdegnato Arrigo II. Imperadore. 17t. Si ritira in Lorena. 173. rimeffo in grazia del Re Arrigo IV. 177. Suoi Diplomi. 183. Padrone della To-Icana . 190. Scaccia Cadaloo Antipapa da Roma . 197. Guerreggia contro il Principe di Capoa. 201, 211. Fine di fua vita. 227.

GOTIFREDO il Gobbo Duca di Lorena, marito della Contessa Matilda. 223. Suo dominio in Tofcana. 235. e fegu. 241. e fegu. E' ucci-To . 246.

GOTIFREDO figlio del Conte Euftachio, creato Marchese d'Anver-12. 247.

GOTIFREDO di Buglione conduce in Levanie l'Armaia de Crociati. 320. E' prolamato Re della ricuperata Gerusalemme . 330. Paffa a miglior vita. 334.

GOTIFREDO Arcivescovo di Milano, rigettato dal Popolo. 222. Afsediato in Castiglione. 226. Poscia scomunicato. 231. 243.

GOTIFREDO Abbate di S. Ambrofio di Milano. 60.

GOZELONE Duca di Lorena sconfigge Odone Conse di Sciampagna , 113. Fine de'suoi giorni. 134 GRAZIANO Monaco Autore del Decreto . 498.

GRECI possessioni della Lombardia minore . 31. Che loro fi ribella . 36. e fegu. 57. 118.122. GREGORIO VI. Papa eletto, ma fi-

moniacamente. 134. Truova la Sedia Romana in infelice flato . 135. Deposto nel Concilio Romano. 139. Riprovato dai contemporanei Scrittori. 140. e fegu. GREGORIO VII. eletto Papa. 234.

Vedi Ildebrando. Legati da lui Ipe-

diti per mettere in dovere il Re Arrigo IV. 237. Celebra un gran Concilio. 238. In un'altro condanna le Investiture delle Chiese. 241. Sacrilego infulto a lui fasto in Roma. 243. Arrigo IV. Re cerca di deporto. 245. Contra di cui fulmina le Censure . 246. Come accoglieffe in Canoffa Arrigo IV. Re. 250. Glidà la pace. 251. Che poco dura, 252. Scomunica Roberto Guifcardo. 257. Fa pace con lui. 258. Suoi Concilj. 260. Si dichiara pel Re Ridolfo, e depone il Re Arrigo. 264. Si riconcilia con Roberto Guifcardo. 265. Al-fediato in Roma. 269. 276. Sua coftanza nella perfecuzione. 277. Si ritira in Castello Santo Angelo. 279. Ricorre a Roberto Guifcardo, 280. Da cui è liberato, 282. Sua morie. 284. e fegu.

GREGORIO Cardinale di S. Angelo. 496.409.

GREGORIO Arcivescovo di Benevento . 466.

GREGORIO Vescovo di Vercelli scomunicato . 156. Creato Cancelliere d'Italia. 199. 226. Affifte alla confecrazione di Gregorio VII. Papa. 235. Termina i luoi giorni.

GROSSOLANO Vescovo di Savona . Vicario dell'Arcivescovo di Milano. 334. Sua Ipocrifia . ivi. E'creato Arcivelcovo. 340. Per provarlo Simoniaco Liprando fa il Giudizio del Fuoco.341. Difende la fua caufain Roma. 3. 4. Vain Terra Santa. 359. 371. 375. Sua mortc. 381.

GUAIMARIO III. Principe di Salerno. 62. 72. Fondatore del Monistero della Cava . 81. 84. Termina il fuo vivere. 95.

GUALMARIO IV. Principe di Salerno. 95. Principato di Capoa a lui conceduto da Corrado I. Auguito. 216. S'impadronifce di Amalfi . 122. E di Sorrenio. 125. Affedia Bari . 122, e fegu. Dimette Capoa . 146. 158. Termina i fuoi giorni uccifo. 160.

GUALTIERI Arcivescovo di Ravenna . 303. Ha lite di precedenza con quel di Milano. 408. e fegu. 411.428.454.

GUARINO Vescovo di Modena, 66. GUARNIERI, forse primo Marchese della Marca d'Ancona. 163.

GUARNIERI Marchese d'Ancona . 333.350. Sua empietà.351. Duca di Spoleti . 387.

GUARNIERI Marchefe di Camerino. 542.

GUELFI e Ghibellini Sette, onde la loro origine, 501.

Guelfo Conte della Suevia nemico di Corrado L. Augusto 81.87. e fegu.

GUELFO III. Conte creato Duca di Carintia, e Marchese di Verona. 147. Varj fuoi atti e morte. 174. Sua credità passa ne gli Esten-

fi. 175. GUELFO IV. Figlio di Azzo II. Marchefe d'Efte. 174. Eredita gli Stati della Cafa de' Principi Guelfi. 175.222. Creato Duca di Baviera. 229. 241. e legu. Abbandona Arrigo IV. Re. 248. 252. 260. 270. 283. Rotta da lui data all' elercito d'esso Re. 289. Matrimonio di Guelfo V. fuo Figlio con la Contesta Matilda. 296. 303. 308. 314. Abbraccia il partito di Arrigo IV. 317.

GUELFO IV. Duca fa guerra a i fuoi Fratelli Eftenti, 323, e fegu. Va a Gerufalemme. 336. Termina

fuoi giorni. 337. Guelfo V. Figlio di Guelfo IV. Duca di Baviera, prende in Moglie la Contessa Marilda . 296. GuerGuerra a lui fatta da Arrigo IV. Re. 300. e fegu. Gliètolta Man-

tova con altri Luoghi. 202. e fegu. 314. Suo divorzio da Marilda. 317. Succede al Padre nel Ducato della Baviera. 327. Favorice Arrigo V. contro il Padre. 245.

347. Va Ambasciatore in Francia. 352. Guelfo VI. figlio di Arrigo il Ne-

ro Duca di Baviera . 414. Fa guerra al nuovo Duca d'essa Baviera . 471. 474. Va in Terra Santa col Re Corrado . 487. Ricomincia la guerra . 491. Si pacifica . 497. 501. Creato Marchele di Tolcana, e

Duca di Spoleti. 506. Ambaſciatori di Toſcana e Spoleti a lui venuti. 511. Sue lodi. 541. Eſercizio del Iuo dominio in Toſcana e Spoleti. 542. Fa guerra in Germania. 568. Rinunzia i ſuoi Stati a Federigo Auguſto. 588.

Guelto VII. lasciato dal Padre al governo della Toscana. 543. Guerra da lui fasta in Germania. 568.

Sua morte. 580.

effa ammeffo. 303, 309, 312. Tien forte Caftello Sant Angelo. 313. Fine de' suoi giorni. 333. Dif fotterrato il suo cadavero. 348. Guibaldo Abbate di Monte Cafi-

no. 458.

Guido Duca di Sorrento. 160. Guido Marchefe forse uno de gli Antenati della Casa d'Este. 111. Guino Guerra Conte ricco di Tofcana. 517.

Guido Cardinale di nascita Pilano. 440.483.

Guido da Castello Cardinale. 460. Guido da Biandrate Cardinale.

Guido da Crema Cardinale. 527. e fegu. Creaso Antipapa prende il nome di Pasquale III. 562. e fegu. Vedi Pasquale III.

Guido da Velate Arcivescovo di Milano. 132. Fautore dell' incontinenza de' Preti. 189. Scomunicato dal Papa. 212. Riounzia la Mitra. 222.

Guido Arcivescovo di Vienna . 396. E' creato Papa . 397. Vedi Calliflo IL

GUIDO Vescovo di Pavia. 4.
GUIBERTO Vescovo di Modena. 1.7.

GUIDO Vescovo di Luni. 171. GUIDO Vescovo di Como. 394. Manca di vita. 414. GUIDO Abbase di Farfa. 38, 40.

Guido Abbate della Pompofa. 73.

fegu. 146.
Guido Monaco Aretino, ristorato-

re del Canto fermo. 141.
Guifredo Abbase di S. Dionisio di
Milano. 527.

GUINIZONE Abbate di Monte Amiata. 23. 28. GUGLIELMO il Conquistatore Re d'

Inghiterra. 297.

Guellelmo terzogenito del Re
Ruggieri, dichiarato Duca di
Capoa e Napoli. 477. De' fuoi
Fratelli reffa in vita egli folo.
424. Dichiarato Re e Collega dal
Padre. 497. A cui defunto fuecede. 597. e fegu, 513. Fa puer-

cede. 507. e fegu. 512. Fa guerra al Papa . 513. Congiura de' Baroni contra di lui. 518. e fegu. Voce falfa di fua morte. 521. Ri-

cupera gli Stati perduti in Puglia.

GUGLIELMO Re di Sicilia sa pace con Papa Adriano. 523. Dalla fua Flotta è fconfitta quella de' Greci . 535. Riconosce per Papa Alessandro III. 542. Gli è tolta Mahadia in Affrica. 547. Per l'uccision di Maione si sveglia. 548. Cospirazione contra di lui. 55 L. Ricupera gli Stati perduti . 558. Fine de'

fuoi giorni. 569. Gugliemo II. Re di Sicilia fuccede al Padre. 569. Soccorre Papa Aleffandro. 576. 578.

GUGLIELMO IV. Duca di Aquitania invitato alla Corona da i Principi d'Italia. 78. e fegu.

GUGLIELMO Duca di Puglia succede a Ruggieri suo Padre. 370. 376. 390. e fegu. 401. Da Ruggieri II. gli fon tolti alcuni Stati. 405. A cui altri ne cede. 407. Fine di fua

vita. 416. GUGLIELMO Marchefe di Monferrato. 486. Sua Figliolanza . 487. 505. 510. 513. e fegu.

GUGLIELMO Marchefe di Monferrato in favor de' Paveli. 526. Muove guerra a i Genoveli . 571. 181. Aiuta Federigo L a fuggirc. 582.

GUGLIELMO Ferrodibraccio Normanno, fua venuta in Italia. 118. Conte di Ascoli. 129. 133. Fine di sua vita. 143. GUGLIELMO Cardinale Diacono .

GUGLIELMO Vescovo di Pavia .

2 2 8. GUGLIELMO Santo Abbate di Dyon Italiano. 26.

ILDEBERTO Abbate di Siena. 28. ILDEBRANDO Abbate di Nonanto-

la. 432. ILDEBRANDO Monaco accompagna in Germania il deposto Papa Gregorio VI. 440. È di colà conduce San Leone IX. Papa. 151. Promuove al Papato Gebeardo Vescovo d'Aichster. 169. Va in Francia. 171. 180. Mandato in Germania. 181. Torna in Italia. 182. Creato Arcidiacono della Chiefa Romana . 186. 192. Fa eleggere Papa Alessandro II. 193. Mobile principale della Corte Pontificia. 208. e segu. Sostiene i diritti della Santa Sede. 214. e fegu. E' eletto Papa . 234. Vedi Gregorio VII.

IMELDA Badessa di San Sisto di Piacenza. 339

IMBRICONE Vescovo d' Augusta . Indulgenza Plenaria rarissima una volta, conceduta per la Crocia-

ta. 316. INGELBERTO Marchele di Tofca-

na. 440. 453. INGONE Vescovo di Ferrara. 36. INGONE Vescovo di Modena. 83. 104. Sua morte, 117. 119. INNOCENZO II. Papa, fua elezione.

427. Per cagion dello Scifma d' Anacleto va in Francia. 428. Tiene un Concilio in Chiaramonte . 429. Altre fue azioni in Francia. 430. e fegu. Torna in Italia. 433. Si ferma in Pifa . 434. Dà la Corona dell'Imperio al Re Lottario. 436. Ritorna a Pifa . 437. Suo Concilio in effa Città. 439. Va in Puglia. 456. Sue discordie con Lottario Augusto. 457. Torna a Roma . 458. Per la morte Hhhh dell

Tom. VI.

te

ģ

g.

dell' Antipapa ricupera tutta Roma. 461. Cancilio Generale Lateranente tutto da lui. 463. E prefo dal Re Ruggieri. 461. Concui pofcia fa paec. 466. Miete l'affedio a Tivoli con poca fortuna. 422. Pure fottomette quel Popolo. 473. Chiamato da Dio a miglior Vitra. 475.

Investiture de' Vescovi ed Abbati come regolate fra Callisto II. Para, ed Arrigo V. Augusto.

JOMARO Vescovo Tuscolano. 539.

IRNERIO, o sia Guarnieri, primo
Lettore di Leggi in Bologna. 382.
e segu. 391.

Irolfo Velcovo di Mantova. 68.

IVIZONE Abbate Leonense . 28.

## L

LAMBERTO Vescovo d'Ostia . 397. 400. 405. E' creato Papa . 410. Vedi Onorio II.

LAMBERTO Abbare di San Lorenzo di Cremona. 34. LANDOLFO IV. Principe di Capoa,

fua morte. 30. Landouro V. Principe di Capoa. 154. 165. A lui tolti gli Stati.

LANDOLFO VI. Principe di Benevento. 237. Manca di vita. 256.

to. 237. Manca di vita. 256.

LANDOLFO Principe di Benevento. 70.

Landolfo Arcivefeovo di Benevento. 376. Suo Concilio. 398. Landolfo Vefeovo di Cremona. 30. 34.73. Sua morte. 107.

LANDOLFO Vescovo di Ferrara .

LANDOLFO Vescovo d'Afti. 371. LANFRANCO Arcivescovo di Canturberi. 224.

LANFRANCO Santo Abbate di Bec-

co, e poscia Arcivescovo di Canturberì . 153. Fine di sua vita.

1909.

LEONE IX. Papa, giovinetto appellato Brunone, milita in Italia locto il Re Gorrado. En Vefovo di Tullo eletto Papa. 151. Vari fuoi vinggi e Concili, 13, e fepa. 152. Tenta di rimettre la pueco pheria 113. Acquiffa Benevento. 161. Conducer foldarefiche in Italia. 151. E' feonfirta la di lui Armata da i Normani, ed egli leffo refla prigione. 164. Rimefo in libertà. 165. Sua malattia e morte. 167.

LEONE Arcivefcovo di Ravenna. 4. LEONE Vefcovo di Vercelli. 18.48. 68.70. Sua morte. 84.

LEOPOLDO Marchese creato Duca di Baviera. 463. Gli sa guerra Guelfo VI. 471.

LIEMARO Arcivescovo di Brema .

LIPRANDO Prete in Milano, maltrattato da gli Scifmatici . 327. Per provare Groffolano Simoniaco fa il Giudizio del Fuoco. 341. Va a Roma . 344. Sua morte . 376.

LITIFREDO Vescovo di Novara .

LITIGERIO Vescovo di Como. 129. Liutaldo Duca di Carintia, suo Placito. 287. 301.

LODIGIANI, loro querele de'Milanefi portate al Re Federigo I. 504. e fegu. Giurano fedeltà ad effo Re. 511. e fegu. Lodi nuovo edificato. 520. e fegu. 574.

Lopovico Re d'Ungheria. 308.

LODOVICO VII. Re di Francia, prefa la Croce, va in Terra Santa. 486. Sue azioni in quelle parti. 489. Torna in Francia. 490. Fatto prigion da Greci è liberato dai Siciliani . 492. Paffa in Italia . 493. Protegge Papa Aleffandro.

557. 159. Londvico Vescovo di Belluno. 68. Longobardia minore qual fosse. 31. Si ribella a i Greci. 36. e segu. 57.

Si ribolia I Greet, 20. et ega. V. C LOTTARIO Duca di Saffonia rimelfo in grazia di Arrigo V. Augunia. 413. Da la Saffonia, e la Fripila in Moglia di Arrigo Duca di Baviera. 411, 419, 430. Vineni Ilalia. 432, Ricceva la Corona dell' Imperio in Roma. 436. Ritorna in Germania. 432. E con Federigo Duca. 444. Pullaro pera fuenti di cara di cara di cara ricci al cara di cara pera la cara di cara cara di la con poffente efercina in Italia con poffente eferci-

to. 449.
LOTTARIO II. Imperadore, sue guerre ed azioni sin Lombardia. 450.
e fegu. Espugna varie Città, ed entra nella Puglia. 454. Sottomette Capoa. Benevento, Salerno, ed altre Terre. 456.
Crea Duca di Puglia Rainolò.
457. Tornando in Germania muo-

Lucio II. Papa, fua elezione.

477. Fine del fuo vivere. 479.
e fegu.

LUNT Città presa da'Saraceni. 54. Diversa da Lucca. 55.

## M

MAINARDO Vescovo di Selva Candida. 179. 216.

dida. 179. 210.
MANRADO Velcovo di Torino. 371.
MANRADI Marchele di Sula affediato in Afti da Arnollo Arcivelcovo di Milano. 32. Invia in Italia Roberto Re di Francia. 78. e fegu. Fonda Monifleri. 90. e [cgu. 92. 94. e fegu. Sua morte. 109.

Manfredi Vescovo di Mantova.

Maniaco (Giorgio) Generale de Greci, conquifia varie Città in Sicilia. 118. Diguffa i Normanni. 122. Sua vittoria contra de Saraceni. 122. E rifipedito in Italia. 129. Si fa proclama' Imperadore. 130. E' vinto ed uccifo.

Manichei Eretici quando introdotti

e scoperti in Italia. 90. Mansone Duca di Amalfi. 122. e e segu. 166.

MANUILLO. Conneno Imperador de Greci. Gli fa guerra Ruggieri Re di Sicilia. 484 e fegu. Tradice i Crocclegnari. 487; e fegu. Marcoglie il Re Corrado. 491; Fa guerra al Re Ruggieri. 490-e fegu. 110. Sue liti con Federigo I. Augusto. 190-Rotta alu data da Siciliani. 131; Des c fegu. Sue di Contra di Contra

MARGHERITA Regina di Sicilia Tutrice del Re Guglielmo II. fuo Figlio. 569. 576.

MARCIANO Vescovo di Mantova.

MARIA Moglie di Giovanni Orfeolo Doge di Venezia, fua eforbitante delicatezza. 26.

MARTINO Vescovo d'Aquino. 190. MARTINO Abbate di Brescello. 51. MARTINO Gossia Giurisconsulto, sua Adulazione. 533. e segu.

MATIDA Contella, figlia di Bonifazio Marchele sina nafezia. 127-160. Erde di tutti gli Stati del Padre. 171. Promefia in Moglie a Gotifredo il Gobbo Duca di Lorena. 212. Atti del fuo domini in Tofcana. 212. 216. Refla Vedova. 247. Accoglie Papa Gregothha in Tofcana. 212. 216. Refla Verio in Canossa. 250. Suo esercito sconfitto. 267. Lucca le si ribella . 269. Suoi Stati in Lorena . 273. Guerra a lei fatta dal Re Arrigo IV. 275. Affedia Nonantola. 279. Sua vittoria dell'efercito d' Arrigo. 283. Suo Matrimonio con Guelfo V. 296. Mantova fua Città affediata. 300. E presa con altre Terre . 302. e fegu. Rifiuta la pace. 306. e fegu. Suo divorzio da Guello V. 317. Libera Nogara dall' affedio. 318. Sue diffentioni col Re Corrado. 335. e fegu. Ricupera Ferrara . 337. Dona i suoi Stati alla Chiesa

nı. 379. MAURIZIO Arcivescovo di Braga , fopranominato Burdino, corona Arrigo V. Augusto , ed è scomunicato . 386. E' creato Antipapa. 391. Preso da Papa Callifo II. muore in prigione. 403.

Romana. 338. Si accorda coi Re Arrigo V. 36t. Che va a visi-

tarla. 369. Ricupera Mantova .

377. e legu. Fine de' suoi gior-

Malo potente Cittadino di Bari fa ribellar la Puglia da i Greci. 36. Fugge dalla loro ira. 37. Li fconfigge coll' aiuto de' Normanni . 57. 60. Riceve da essi una rotta . 61. Ricorre ad Arrigo L Auguflo. 62. Tempo di fua morte. 65. MICHELE Duca Imperador de Gre-

ci. 249. 260,

e fegu.

MILANESI a cagion di Crema entrano in guerra co i Cremonesi . 424. Sconfiggono i Paveli. 432. Con loro danno combattono co i Cremonefi . 447. Accolgono Lottario Augusto. 450. Rotta loro data da i Paveft. 452. Sconfiggono l' Armata Cremonese . 469. Rotti anch' effi da' Cremonesi perdono il Carroccio. 496. Querele

de' Lodigiani contra di loro . 504-Sprezzano una Lettera del Re Federigo. 505. Loro battaglia co i Paveli. 509. Alterigia d'effi. 510. Contra di loro Federigo L comincia le ostilità. St. Rifabbricano Tortona. 519. Sconfitti da i Paveli. 520. Altra lor battaglia co i Paveli. 524. Messi al bando dell' Imperio da Federigo Augusto . 530. Che affedia la loro Città . 531. Condizioni, colle quali ottennero pace. 532. Nuova rottura fra esti, e Federigo Augusto . 539. Prendono Trezzo . 540. Torna esso Federigo a far loro guerra. 545. Vari fatti d'armi fra loro. 546. E' affediato Milano. 549. e segu. Si rende quel Popolo a Federigo. 552. e fegu. Evacuata, e poi data a facco la Città. 553. Vien poscia smanteliata. 554. Infelicità di quel Popolo . 560. e fegu. 568. 570. Fanno Lega contra di Federigo. 573. Rientrano in Milano. 574. Di nuovo fa loro guerra Federigo. 58t. Rifabbricano Milano. 589.

MILANO Città aderente ad Arrigo L. Augusto, e perciò nemica di Pavia. 42. Guerre civili ivi inforte fra i Signori, e i lor Vavaifori . 105. e fegu. 107. Affediato da Corrado I. Augusto. 112. Guerra civile ivi inforta fra i Nobilie la Plebe. 126. e segu. 128. 130. Rimessa la Pace fra loro, 132. e fegu. Suo Arcivescovo precede a quel di Ravenna. 86. 144. e legu. Guerra di quel Popolo co i Pavesi, e vittoria. 188. Scisma ivi per l'incontinenza de gli Ecclefiaffici. 189. Composto da S. Pier Damiano, ivi. Milano a poco a poco acquista la Libertà. 216. Ivi fiero incendio. 227, 242. Fa guerra a Lodi e a Pavia. 354. Sconfig-

ge i Pavesi. 357. Non riconosce il Re Arrigo V. 360. Milanesi danno una rotta a i Cremonesi. 362. S' impadroniscono di Lodi, e lo distruggono . 370. Prendono e faccheggiano Como . 394. Poi fanno guerra a quel Popolo. 399. Finalmente prendono Como. 418.

MILONE Vescovo di Padova, 287. Minchione, onde nata questa paro-

la. 182.

Modenest, loro liti co i Bolognesi. 432. Da'quali sono sconfitti . 474. Incendio della loro Città . 490. Fanno Lega co i Par-

migiani. 498.

MONARCHIA di Sicilia che sia. 327. MONISTERO di S. Benedetto di Polirone . 29. 39. Scuola di grande esemplarità. 54. Della Cava, quando cominciato. 81. Di Monte Cafino maltrattato da Pandolfo IV. Principe di Capoa. 94. Mugetto Re Saraceno occupa la Sardegna . 26. E Luni , onde è fcacciato. 54. Gli è tolta la Sar-

degna da i Pifani e Genoveli. 56.

66. 153. e legu.

Napoli presa da Pandolfo IV. Principe di Capoa. 89. Guerra fatta a quella Città dal Re Ruggieri . 446. e fegu. 448. A lui fi fottomette. 466. e fegu.

NICEFORO Botoniata Imperador de'

Greci. 260.

NICCOLO'll. Papa, fua intronizzazione e Concilio . 184. Celebra un'altro Concilio in Melfi. 185. Umilia i Baroni Romani. 188. Suoi viaggi. 190. Dà fine a'fuoi giorni. 192. Sconcerti accaduti dopo sua morte, ivi.

NIZONE Vescovo di Frisinga. 158. NORMANNI, lor venuta in Puglia.

56. Danno una rotta a i Greci . 57. Poi sono sconfitti da essi. 61. 87. Fondano la Città di Aversa. 91. e segu. Privilegiati da Corrado Augusto. 116. Fan guerra a i Greci. 124. e fegu. 126. Loro vittorie, e divisione di Stati. 128. e fegu. Danno aiuto a i Greci. 131. Sempre più divengono potenti nella Puglia. 142. Odiati per le loro avanie. 159. 161. Loro Armata. 163. Che sbaraglia quella del Papa, e fa lui stesso prigione. 164. Lor battaglia con Argiro . 166. Loro progressi in Puglia . 168. e fegu. Difenfor della Santa Sede. 186. 197.

OBERTO Arcivescovo di Milano . 545. e fegu. 553. E' creato Cardinale . 566. Cessa di vivere . 572.

OBERTO II. Marchese Progenitore de' Principi Estensi. 41. Messo al bando dell' Imperio da Arrigo I.

Augusto. 48.

OBIZZO Marchele d'Este. 443. 512. OBIZZO Malaspina Marchese. 514. E'in favor de'Pavesi. 526. Si unisce colla Lega Lombarda . 585. e fegu.

ODELRICO Duca di Carintia. 224. ODELRICO Vescovo di Trento. 28. ODELRICO Vescovo di Cremona. 30. ODELRICO Vescovo di Padova. 261.

e fegu.

ODERISIO Cardinale. 190. ODONE II. Conte di Sciampagna s' impadronisce del Regno di Borgogna. 98. Contra di lui procede Corrado Augusto. 101. e segu. Invitato da gl'Italiani, muore in una battaglia. 113.

OLRICO Arcivescovo di Milano . 402. Ha lite di precedenza coll' ArArcivescovo di Ravenna . 408. Sua morte. 413.

Onorio II. Antipapa. 196. Vedi Ca-

Onorio II. Papa, sua elezione, e torbidi in esta accaduti. 410. e fegu. Non vuol mandare il Pallio ali Arcivescovo Anselmo. 415. Si oppone a i progressi di Ruggieri Conte di Sicilia. 417. Da l'Inveflitura di Capoa a Roberto 11. 419. Faguerra a Ruggieri, 420. A cui polcia dà l'Invettitura. 421. Depone i Patriarchi di Aquileja e di Grado. 423. Paffa a miglior vi-13.427.

ORDELAFO Faledro Doge di Venezia . 340. Ricupera Zara . 380. 382. Muore in una battaglia. 387. ORSO Patriarca di Grado. 75. Cacciato dalla sua Sede . 84. 96. 98.

OTTA Badessa di Santa Giulia di Brefcia. 159

OTTAVIANO Cardinale di S. Cecilia. 537. Diviene Antipapa. 538. Vedi Vittore III.

OTTONE III. Augusto, sua penitenza. L. Assedia Benevento e Tivoli. 2. Perdona a i Tiburtini . 3. Sollevazion de'Romani contra di lui. 5. e & Immatura fua morte, ebelle doti. 10.

OTTONE Figlio di Federigo L Augusto creato Re di Borgogna . 588.

OTTONE Orfeolo Doge di Venezia. 33. Essiato, e poi richiamato. 75. Di nuovo è scacciato. 84. Chiamato di nuovo al Trono . 96. 98. OTTONE Duca di Carintia. 10.13.

Sconfitto da Ardoino . 14. 17. Ottone Duca di Baviera deposto. 229.

OTTONE Marchefe di Sufa. 174 OTTONE Conte del Palazzo fotto

Arrigo L. Augusto. 47.

OTTONE Conte Palatino di Baviera 526. 528. 533. 539. OTTONE Arcivescovo eletto di Ra-

venna. 343-OTTONE Velcovo d'Ostia imprigionatoda Arrigo IV. Re. 276. 284. Liberato. 287. OTTONE Vescovo di Palestrina .

396

PACIFICO Abbate di Brescello . 506.

PADOVANI sconfitti da i Veneziani. 476. Pandette Pifane afportate da Amalfi.

PANDOLFO II. Principe di Benevento. 33.

PANDOLFO III. Principe di Benevento. 126.

PANDOLFO IV. Principe di Capoa. 30. 33. 62. Aderente a i Greei . 64. 66. Preso prigione da Arrigo I. Augusto. 69. E condotto in Germania. 70. Torna in Italia . 81. Riacquista il Principato. 84. e fegu. S'impadronisce di Napoli. 89. Che gli è ritolta da Sergio Duca. 91. Sue violenze contro Monte Calino. 94. Spogliato de'suoi Stati da Corrado Augusto. 116. Li ricupera. 146

PANDOLFO V. Principe di Capoa. 85. 80. Ricupera il suo Principato . 146. 154. Gli è tolto Benevento . 165. Alsediato in Capoa. 201.

PANDOLFO Conte di Tiano, creato Principe di Capoa. 71.73. Gli convien cedere a Pandolio IV. 84. e fegu. 89.

PAPI, loro elezione come regolata a'tempi di Arrigo II. Augufto. 144.

PARMIGIANI collegati co i Modeneli. 498. Loro vittoria de' Regçiagiani . 503. E de' Piacentini .

Pasquale II. Papa, sua elezione. 330. Concilio da lui tenuto in Roma . 338. Creduto da alcuni fautore di Arrigo V. contro Arrigo IV. fuo Padre . 342. Suoi Concilj. 344. Infigne Concilioda lui tenuto in Guastalla. 349. Torna dalla Francia in Italia. 352. 355. Suo Concilio in Benevento. 356. Strana esibizione da lui fatta al Re Arrigo V. 364. Lite inforta fra lui, e il Re Arrigo V. 365. Per cui è imprigionato . 366. Fa pace con lui, e gli dà la Corona. 367. e fegu. Ritratta il Privilegio a lui accordato . 271. Affanni fuoi per la Città di Benevento . 376. Suo Concilio in Troia. 378. E Lateranense. 381. Suoi affanni. 384. Pel ritorno di Arrigo V. Augusto a Roma si ritira a Benevento. 386. Fine di fua vita . 388. e fegu.

PASQUALE III. Antipapa . 562. e fegu. Induce Federigo I. all' affedio di Roma . 577. Muore impe-

mitente - 1872.

Avessi diffruggono il Palazzo Regale. 272. Ro. Guerra lor fattada
Corrado Re d'Italia - 88. Rimefli
in fun grazia. 88. Loro guerra co
i Milanefi, e da loro vinit. 128.
Fan guerra - Timoti, 128.
Fan guerra - Timoti, 128.
Fan guerra - Timoti, 128.
Altra d'Alla d'Al

no l'ortona . 501.

Pavia bruciata da i Tedefchi fotto Arrigo L pofcia Imperadore.
23. Adereate ad Ardoino Re, e
perciò nemica di Milano . 42. Mal-

trattata da Corrado L Augusto -

Pellegrino Patriarca d'Aquileia:

Piacentini, loro Armara fconfita da i Parmigiani e Cremonefi, 495. Lor Lega co i Milanefi, ivi. e fegu. 500. Rotta loro data da i Parmigiani 504.515. 134. Come fi acconciaffero con Federigo Augufto. 534. Poi gli fan guerra . 455. e fegu. Con dure condizioni ottengono pace da effo Federigo. 556.

Pietro Orfeolo II. Doge di Venezia . 26. Dà fine al fuo vivere. 33.

PIETRO Barbolano Doge di Venezia . 84. E' deposto ed esilia-

to. 96.
PIETRO Polano Doge di Venezia . 430.451. Fa guerra ai Padovani . 426. Collegato co i Greci contra del Re Ruggieri . 492. e fegu. Termina il Iuo vivere . 494.

PIETRO Marchefedi Sula. 217.
PIETRO Igneo poi Cardinale fa il
giudizio del Fuoco. 213. Legato
in Germania. 261.

PIETRO Cardinale di S. Anastasia .

P. 1878. Damiano, infigne Cardinale Scrittore, fu anácita; 30. Sue Opufcolo intitiolato Granifinum; 138. Creato Cardinale. 180. S oppone a Besedetto X. Papa intrado Clero Milande incontisente. 180. Sua predizione non avversa; 192. Spedito a Fironae, Pago in traporti per l'Idebrando Cardinale. 192. Va in Germania. 220. Sua morte. 210.

Pietro Arcivescovo di Amala.

PIETRO Arcivescovo di Pisa. 377.

PIETRO Vefcovo di Como . 3. e fegu.
PIETRO Vefcovo di Novara. 5.
PIETRO Vefcovo d' Afli. 127.
PIETRO Vefcovo Lavicano . 180.
PIETRO Vefcovo di Venafro . 190.
PIETRO Vefcovo di Firenze acculato

di Simonia. 202. Contra di lui fi viene al Giudizio del Fuoco. 213. Si fa Monaco. 214. PIETRO Vescovo di Porto. 392. 307.

PIETRO Vescovo di Tortona 439. PIETRO Lombardo Novarese, Vescovo di Pavia. 565.

PIETRO Abbate della Pompofa. 48.
PIETRO Abbate della Vangadizza.

Pietro Abbate di San Tommaso di Pesaro. 148.

Pietro Abbate di Clugnì . 482. 495. Pietro, figlio di Pietro di Leone,

Cardinale, Antipapa. Vedi Anacleto II. PIETRO di Leone potente in Roma

di nazione Giudaica. 197. 383. Pietro Romito primo banditore della Crociata. 316. Armata da lui

PILIGRINO Arcivescovo di Colonia.

68. e segu.

68. c fegu.
PISA Sacchegias dai Saraceni. 26.
PISANI conquilano la Sardegna. 36.
c fegu. 62. Evarjuoghi na Grandera.
154. Industano i Morin Paletmo.
154. Industria del Tunifini.
153. Primo loro Arci.
150. Mandano foccoría a Terra Santa.
154. Acquilfano
154. Evista. 377. E Maiorica.
156. Evetta lalor Chiefa in Arcivelco156. Querra lo Frata da Genoveli.
159. 461. 467. Portata
180 ma la loro lite. 469. Saccheg.
180 ma la loro lite. 469. Saccheg.

giano Amalfi. 446. Colle lor fore affilino 1 cutario Augulio nel la guerra di Puglia. 456. Fan guerra i Lucchia. 628. Loro dificodia co i Genoveli. 518. e fegerigio Augulio. 561. A cquillano la Sardegna. 4561. Lor guerra co i Genoveli. 168. 571. Uniti con Federigio Augulio. 579. 181. Guerra d'effi co i Lucchefi. 186. 189.

PONTEFICE Romano, decreto intorno alla fua elezione. 184, e fegu.

Ponzio Abbaie di Clugnì . 379.

POPPONE Patriarca d'Aquileia. 68. e legu. S'impadronifce di Grado, e ne è l'eacciato. 75. 84. 111. 133. POPPONE Vefcovo di Brixen. Vedi Damafo II.

Portica di San Pietro che fosse . 388. Precedenza fra gli Arcivescovi di

Milano e Ravenna, cagion di lite. 86. 144. e fegu. Prefetti di Roma riflabiliti fotto gli Ottoni Augusti, loro autorità. 51.

Pugliesi fi ribellano a i Greci .

## R

RABODO Marchese di Toscana .

RAIMONDO II. Conte di Barcellona. 263.

RAIMONDO Conte di Provenza . 266. RAINOLFO Normanno primo Con-

te di Aversa. 116. 124. 129. 131.
Investito da Arrigo II. Augusto.
146.
RAINOLFO Conte di Alife. 417. c

fegu. 420. Cognato del Re Ruggieri.

617

gieri. 426.432. A cui dà una gran rotta. 433.437. Fa pace col Re. 442. Di nuovo fi ribella . 445. Coffretto a fuggire. 446. Creato Duca di Puglis. 437. Da un'altra rotta a Ruggieri . 439. e fegu. Continua con lui la guerra. 462. Sua morte. 464.

RAMPRESTO Marchefe di Tofcana. 439. e fegu. RAVENNA, fua Metropoli reinte-

grata. 393.
RICCARDO L Conte di Averfa. 185.
Creato Principe di Cappa. 187.

Creato Frincipe di Capoa. 1877.
Protegge Papa Aleffandro II. 1972.
Inveftito di Capoa da Papa Niccolò. 200. e fegu. Acquilta Gaesa.
205. Guerra a lui fatta dal Duca
Goffredo. 211. 216. Giura vaffallaggio al Papa. 237. 233. Affedia Napoli, e manca di vita.

Se gli ribella quella Cirtà. 304.
Dopo lungo affedio la ricupera.
326. Termina il corfo di fua vi-

ta. 350. RICCARDO dall'Aquila Duca di Gae-

ta. 390.
RICCARDO Vescovo d'Albano. 347.
RICCARDO Abbaie di Fulda. 46.
RICHENZA Moglie di Lottario Re di
Germania. 430. 453. 463.

RICHERIO Abbase di Monte Casino. 167. 172.

RICHILDA Figlia di Gifelberto Conte del Palazzo, Moglie di Bonifazio Marchefe. 54. e legu. 62. Sue Virtù e morte. 108.

RICHILDA Badessa di S. Giulia di Bre-

fcia. 499.
RIGIZONE Vefcovo di Feltro. 68.
RINALDO eletto Arcivefcovo di Colonia. 549. e fegu. 553. Arnefe
peffimo di Federigo Augusto. 518.
e fegu. 572. Dà una rotta ai Romani. 576. Muore. 580.

Tom. VI.

RINALDO Vefcovo di Pavia. 129. RINALDO Vefcovo di Como . 237. 244. 277.

RINIERI Marchefe di Toscana. 47. Suo Placito. 53. Si arrende a Corrado Re d'Italia, e vien deposto. 85. 98.

RIUPRANDO Vescovo di Novara.

ROBALDO Arcivescovo di Milano. 447. Ottiene il Pallio dal Papa. 452.

ROBALDO Vescovo d'Alba. 415. ROBERTO Re di Francia ricusa il Re-

ROBERTO Redi Francia ricula il Regno d'Italia. 78. 81. ROBERTO Guilcardo quando dalla

Normandia venisse in Puglia. 07. 163. Sue conquifte in Calabria. 169. Occupa gli Stati di Unfredo fuo Fratello . 179. Prende per Moglie Sigelgaita. 187. E' creato Duca di Puglia. 186, 190. Sue maggiori conquifte. 191. A ura il Fratello all'acquifto della Sicilia, 105, Sue liti con Ruggieri fuo Fratello. che il libera dalla prigionia . 199. Occupa Taranto. 204. Fa guerra a i Mori in Sicilia. 207. Affedia Bari. 217. Alire fue conquiste. 219. Infidie cefe alla vica di lui. 221. S'impadronifet ai Bari . 225. Affedia Palermo . 228. E fe ne impadronifce . 231. e fegu. Scomunicato da Papa Gregorio VII. 228. Marita una fua Figlia con Costantino Duca Augusto Greco. 249. S'impadronisce di Salerno . 253. e fegu. Marita una fua Figlia ad Ugo Figlio del Marchefe Azzo II. Estense . 255. Assedia Benevenio. 256. Scomunicato da Papa Gregorio. 257. Fa pace con lui . 258. Se gli ribellano varie Terre. 261. e fegu. Dà per Moglie a Raimondo II. Conte di Barcellona una fua Figlia.263. Giura omag gio al Papa. 265. Ripiglia molte

Terre, e procegge un finto Imperador de Greu. 166. Moffs guerra a i Greci conquifta Corlù. 271. Affedis Durazzo, e dà loro una rotta. 272. S'impadronitée di quella Città. 274. Ricupera Canne. 278. Venuto a Roma la Eachenggia. 281. Libera Papa Gregorio, eteo il conduce. 181. Muora 283, Sconfigue la Flotta de' Greci. 284. Da fine a i fuoi giorni. 186.

ROBERTO Principe di Capoa. 363. 376. 390. e fegu. Fine del fuo vivere. 401.

ROBERTO II. Principe di Capoa succede al Padre. 419. Unito col Papa contra di Ruggieri Conte di
Sicilia. 420. Corona elfo Ruggiertike. 429. Aiusta Fantipapa contro i Benventani. 431. Sua battaglia col Re Ruggieri. 431. 437.
Suoi maneggi contra di lui. 441.
458. Ricupera i suoi Stati. 456.
Li torna a perdere. 438. 465.
502. Ripiglia Capoa. 518. e legu.
Suo mistrabi fine. 522.

ROBERTO Conte di Fiandra. 246. ROBERTO Vescovo di Traina. 327.

Rodolfo Redi Eorgogna fottomette il fuo Regno al Romano Imperio. 55. e fegu. 97.

RODOLFO Duca di Suevia. 203. 229. 234. 241. Abbandona Arrigo IV. Re fuo Cognato. 248. Vien creato Re. 232. Sue battaglie con effo Arrigo. 259. 261. 263. In fuo favore ii dichiara il Papa. 264. Sua morte. 267.

Rodolfo Principe di Benevento. 163. 165.

ROFFREDO Arcivescovo di Benevento. 408.

ROLANDO Cardinale di S. Marco .

523. 525. E' eletto Papa . 538. Vedi Alessandro III.

ROLANDO Vescovo di Trivigi. 260. ROMA assediata da Arrigo IV. Re. 269. 273. 276. A lui firende. 279. Danni immensi ad essa recati da Roberto Guiscardo. 281. Invetiva del Malaterra contro i Romani. 281.

ROMANI, lor conflitto coll'Armata del Re Arrigo V. 366. Loro fedizione. 384. Roma chiamata Babilonia. 392. Romani sconfitti da quei di Tivoli. 472. Lor fedizione contro Innocenzo II. 475, Stabiliscono il Senato e il Senatore . 47 5. 477. Lor sedizione contra di Papa Lucio II. 480. Forzati da Eugenio III. all'ubbidienza. 481. Insolentiscono di nuovo . 482. Invitano a Roma il Re Corrado . 482. Lor baldanzofa ambasciata a Federigo I. Augusto . 516. A cui fan guerra. 517. Lieto accoglimento da lor fatto ad Aleffandro III. Papa. 566. Affediano Tuscolo. 575. Sconfitti dall' armi di Federigo I. 576. Che poi affedia Roma, 577. Fanno accordo con lui . 579. Distruggono Albano. 587. Tornano a far guerra a Tufcolo. 590.

Romoaldo Santo Abbate di Claffe. 1. e fegu. Inftituifee l'Ordine de' Camaldolefi. 36. 44. Sua morte.

Romoaldo Arcivescovo di Salerno.

Romoaldo altro Arcivescovo di Salerno. 566. Intendente di Medicina. 569.

RONGAGLIA ful Piacentino, ivi tenuta la gran Dieta de' Re d'Italia. 509.

RUGGIERI Fratello di Roberto Guifcardo viene in Italia. 183. Conquiste da lui fatte in Calabria.

191.

191. S'impadronifee di Meffina .
195. Libera Roberto fuo Fratello dalla prigionia . 199. e fegu. Sue vittorie de Mori. 204. 207. 219. E dell' Armata navale de Greci. 225. Afsedia Palermo . 213. E fe n'impadronifee . 231. e fegu. 249.

imparounce di Sicilia acquii a Rucci era Come di Sicilia acquii di Trapani a Se. E Taornina 16. Marita un piglia con Raimondo Conte di Provenza a 166. 275. Sua Per Le di Girgani a 198. Suo novo Matrimonio con Adelaide, ed altre conquilte, 201. 204. Rapitogli dalla morte Giordano Iu-Figlio 3, 28. Marita una fua Figlia con Corrado Red Talira 3, 18. Se gli ribella Amalia 330. 336. Dichiarato Legato Apollolico -311. Cefas divivere. 336.

RUGGIERI II. Figlio di Ruggieri I. Conte di Sicilia. 336. Succede al Fratello . 374. Perchè mai non delse foccorfo a Terra Santa. 375-Sue Nozze con Alberia di Castiglia. 402. Ulurpa Stati a Guglielmo Duca di Puglia. 405. Che glie ne cede de gli altri. 407. Si fa erede di esso Duca . 416. Acquilla varie Città. 417. Ottiene l'Inve-Stitura da Papa Onorio . 421. Altri suoi acquisti. 426. e segu. Abbraccia il partito di Anacleto Antipapa. 428. Da cui prende il titolo di Re. 419. Se gli fottomettono Amalfi e Napoli. 43t. Coltrigne alla refa alcune Città. 434-Rotta a lui data dal Conte Rainolfo . 435. Sua crudeltà verso le Città riprese. 438. Sottomette Napoli ed altre Città . 442. Si inferma, ed è creduto morto. 445-Doma i suoi ribelli . 446. Gli è tolta tutta la Puglia da Lottario Augusto. 454. 456. Rotta a lui data dal Duca Rainolfo . 459.

Tratta di pace col Papa. 460. Ripiglia varie Terre. 462. 464. Fa prigione il Papa. 465. Riconciliato con lui riceve l' Inveftitura . 466. Sottomette la Città di Bari. 467. Incita Guelfo VI. contro il Re Corrado. 474. Privilegi a lui conceduti da Papa Lucio II. 483. S' impadronisce di Tripoli . 484. Muove guerra a i Greci, e saccheggia varie Città . 485. Introduce in Sicilia le manifatture di feta . 486. Sue conquiste in Affrica . 488. Sua Flotta libera Lodovico Re di Francia dalle mani de'Greci. 492. Da'quali è poi sconfitta. 493. Gli nasce una Figlia appellata Costanza. 497. Altre sue conquifte in Affrica. 499. Fine di fua vita. 506. Anno di fua morte controverso. 507.

Rugcieri, primogenito del Re Ruggieri, creato Duca di Puglia. 447-Sue imprefe militari. 459-464. Fa prigione Papa Innocenzo. 465. Creato Duca di Napoli. 466. Infefa le Terre della Chiefa Romana.

477. Manca di vita. 494Ruccieri figlio di Roberto Guifeardo, dichiarato Principe di Puglia. 271. 273. 735. Succede al
Padre. 186. 6 [egu. Fa guerra e
pace con Boamondo fuo Fratello.
295. Giura vafsallaggio al Papa.
298. Nuove rotture con Boamondo. 301. 304. 311. e [egu. 316,
Sua morte. 370.

S

SARACENI di Sicilia, guerra lor fatta da i Greci . 118, Poficia da i Normanni , che preodono Meffina . 195 e fegu. E Palermo. 231. SARDEGNA tolta da i Pifani e Gepovefi a Muyetto Saraceno . 56.

liti 2

66. Non è ben certo, se allora i Pifani l' occupafsero . 67. Aveva i suoi Re nel Secolo XI.

SASSONE Cardinale di San Stefano . 406.

Safsoni fi ribellano contra d' Arrigo IV. Re. 181. 233. 235. Rotta loro data da esso. 241. e segu. 267. Altre loro guerre col medefimo. 295.

SERGIO IV. Papa, fua elezione. 33. Fine di sua vita. 40.

SERGIO Duca di Amalfi. 26. SERGIO altro Duca di Amalfi. 223. 254-

SERGIO IV. Duca di Napoli. 38. Cede alle forze di Pandolfo Principe di Capoa. 89. Ricupera Napoli. 92. e fegu.

SERGIO V. Duca di Napoli, 209.

Sercio Duca di Napoli, 426. Si fottomette al Re Ruggieri . 430. 438. 443. Di nuovo fi ribella. 445. Soccorre Napoli . 448. 456. Muore in una barraglia. 459.

SERGIO Principe di Sorrento .

Sergio Abbate di S. Niccolò del Lido. 131.

SERPENTE di Mosè se tuttavia suffistente in Milano. 9.

SIGHELGAITA Moglie di Roberto Guifcardo Duca. 286. Sua morte. 208.

Sicilia, guerra ivi fatta da i Greci contro i Saraceni. 118. I quali ricuperano le Città perdute . 124.

Sigefredo Arcivescovo di Magon-22. 203.213.220.226.260. Sigerredo Vescovo di Parma .

19. 24. Sicefredo Vescovo di Bologna .

SIGIFREDO Vescovo di Piacenza, 68.

SIGOARDO Patriarca d' Aquileia .

SILVESTRO II. Papa , fuo Concilio. 2. Ottiene il perdono al Popolo di Tivoli . 3. Altro suo Concilio. 14. Sua morte, ed Apologia. 15. e fegu.

SILVESTRO III. Papa eletto e fcacciaro. 134. Deposto nel Concilio Romano. 139.

SIMEONE Santo Romito canonizza-10. 54.

SIMONE Conse di Sicilia. 336. 341. Sua morie. 374.

Simonia una volta familiare . 143. e segu. Condennata ne'Concilj. 153, 171.

Siro Vescovo di Genova. 428. Creato Arcivescovo. 434.

STEFANO IX. Papa, fua elezione. 179. E breve vita, 181. Vedi Federigo Fratello.

STEFANO Santo Re d'Ungheria . 33. Guerra a lui fatta da Corrado Augullo. 93. e fegu.

STEFANO Cardinale inviato in Grecia. 179. 190. In Germania, 103.

TANCREDI, figlio di Ottone Marchese, prende la Croce, e va in Levante. 321. 350.

TANCREDI Figlio di Ruggieri Duca di Puglia. 494.

TEBALDO Cardinale di S. Anastasia da alcuni eletto Papa . 411.

TEBALDO Vescovo di Verona, 520. TEDALDO Marchese, e Conte di Reggio. 4. Favorisce Arrigo Re di Germania. 17. Non fu Duca di Tofcana, 18. Suoi Governi, 10. 22. 24. Emorte. 29. 39.

TEDALDO Arcivescovo di Milano. 243.245. Scomunicato scomunica Papa Gregorio VII.248, 256, Termina i fuoi giorni, 285.

TE-

TEDALDO Vescovo d'Arezzo. 73. TEOBALDO Abbate di Monte Casino. 71. 74. 94.

TEOBALDO Romito Santo ful Vicentino. 212. Suo Corpo trasferi-

to in Francia. 240. TEODERICO Vescovo di Metz. 31.

TEODOINO Cardinale Legato del Papa. 462. Torchitore, Rein Sardegna. 207.

Torchitore, Rein Sardegna. 207.
Tortonesi, guerra lor fatta da i
Paveli. 355.
Trasmondo Marchese di Cameri-

No. 119. Trasmondo Conte di Chieti. 172.

178.
TRASMONDO Conte di Casett. 172.
178.
TRASMONDO Abbate di Tremiti,

fua crudeltà. 208. Tregua di Dio che foffe ne' vecchi Secoli. 101. e fegu. Accettata in

Italia. 298. Tremuoto terribile in Italia. 384. e

fegu.
TURCHI dalla Tartaria usciti cominciano le lor conquiste, 152.

### 37

Vavassori Milanesi inforgono contro i lor Signori. 105. Che significasse questo nome. 106. e segu. UBALDO Cardinale di Santa Pras-

fede. 523. UBALDO Vescovo di Mantova. 303.

UBALDO Velcovo di Mantova-303. UBALDO Velcovo di Cremona. 96. 107.121.125. UBERTO Marchefe e Conte di Mo-

rienna e Savoia. 583. e fegu. UBERTO Velcovo di Palestrina. 237. UBERTO Velcovo di Lucca deposto.

UDELRICO Marchefe di Tofcana.

Veleno una volta ufato in Italia.

VENEZIA, sue lodi. 271. Rotta data da i Veneziani alla Flotta di ti anch' effi da lui. 184. Lor Patti e Privilegi confermati da Arrigo IV. 314. Dan foccorfo a Terra Santa. 331. Sconfiggono i Padovani. 370. Lor viitoria de gl' Infedeli. 109.

Roberto Guiscardo, 271, Sconfit-

VENEZIANI folgono Tiro a gl' Infedeli con altre prodezze, 41. e fegu. S'impadronifono di varie flote del Greco Imperio, 414. Soecortono Fano, 47. i Danno una rotta a i Padovani, 476. Fan prigione il Patriarca d'Aquileia, 560. Fan Lega contro Federico I. 563.

VERONA coll'altre Città di quella Marca, fa Lega contra di Federigo I, 563. Ugo Duca di Tofcana, fua morte. 5. Sembra non avere rinunziato il

Ducato di Spoleti. 6. Ugo Duca di Spoleti, e Marchefe

di Camerino. 90. 177.

Ugo Marchefe, uno degli Antenati della Cafa d'Efle.41.43. Meffo al bando dell'Imperio da Arrigo I. Auguffo. 48. e fegu. 68. Invita Roberto Re di Francia al Regno d'Italia. 78. e fegu. Varj

fuoi atti e morte. 92. e fegu. Ugo del Manfo, Figlio di Azzo II. Marchele d'Efte, creato Principe del Maine. 222. Prende per Moglie una Figlia di Roberto Guilcardo. 255. 262. Sue biafimevoli azioni. 198. 306. 323. e fegu.

Ugo Cardinale d'Alatri. 390. Ugo Cardinale Governatore di Benevento. 392. Sua morte. 405.

Ugo Bianco Cardinale ribello della Chiela Romana, 194, 245, Scomunicato in un Concilio Romano, 256, 264.

Ugo Arcivescovo di Lione. 284. E' fcomunicato. 291.

Ugo Arcivescovo di Palermo. 52t. Ugo Arcivescovo di Genova. 589. Ugo UGO Vescovo di Ferrara, 52. UGO Vescovo di Mantova, 305. UGO Abbate di Farsa, 28.46.51.

Ugo Santo Abbate di Clugni. 157. 181.250. VILLANO Arcivescovo di Pifa. 579. VISCONTI una volta Vicegoverna-

VITALE Faledro Doge di Venezia. 284.314. Sua morte. 322.

284.314. Sua morte. 322. VITALE Michele Doge di Venezia. 322. Sua morte. 340.

VITALE Michele II. Doge di Venezia. 524.

VITALE Vescovo di Torcello, 96.
VITTORE Il. Papa, sua elezione.
169. Vedi Gebeerdo. Concilio da
lui tenuto in Firenze. 171. Va in
Germania. 175. Sua autorità di
Vicario d'Italia. 177. Termina i
suoi giorni. 179.

VITTORE III. creato Papa. 288, Vedi Defiderio. Ma non confectato. 289, Ricupera la Balilica Vaticana, cricevela confectazione. 290. Tiene un Concilio in Benevento.

Sua morte. 291. VITTORE IV. Antipapa, fuo pentimento. 461,

VITTOREIV, cioè Ottaviano Antipapa come creato. 538. e fegu. Fomentato da Federigo Augulfo. 542. 544. Da cui è riconofciuto Papa. 545. Suo Conciliabolo. 550. Fine di lua vita. 562. ULADISLAO Duca di Boemia. 529.

ULRICO Patriarca d'Aquileia. 366.
Preso dai Veneziani. 560.
UMBALDO Arcivescovo di Lione.

UMBERTO II. Conte di Savoia. 325.

Conte di Morienna, Progenitore della Real Cafa di Savoia, 396. UMBERTO III. Conte di Morienna, e Savoia, 490.

Umberto Cardinale inviato a Coftantinopoli, 167, 173, 178, 180, Umberto Abbate di Subiaco, 156, Un Fredo Arcivescovo di Ravenna.

147. 153. Sua morte. 155. NI REDO Conte, capo de Normanni in Puglia. 157. Sconfigge l' Armata Pontifizia. 163. e fegu. 167. Sue liti col Fratello Roberto Guifcardo. 169. Fine de fuoi gior-

ni. 179.
URANNO II. Papa, fua elezione.
1922. Vedi Osson Fiforov. Concitio da lui tenuto ia Roma. 1966.
E in Melfi. 1986. A lui fi ribera
lano i Romani. 1933. Ricera
ei Palazzo Lateranenie. 313. Tiene un Concilio in Fiscenza. 315.
di Chia monto 2, 1967. Vedi
en Concilio in Fiscenza. 315.
di Chia monto 2, 1967. Vedi
en Concilio in Fiscenza. 315.
di Chia monto 2, 1967. Vedi
en Concilio in Fiscenza. 315.
di Chia monto 2, 1967. Vedi
en Concilio in Fiscenza. 315.
di Chia monto 2, 1967. Vedi
miglio vita. 325.
di Chia mato a
miglio vita. 329.

WALDERICO Abbate di San Lorenzo di Cremona. 125. WERNERO Arcivefcovo di Madde-

burgo. 260. Widgero eletto Arcivescovo di Ravenna. 138.

Willa Moglie di Tedaldo Marchefe. 18.

Willa Contessa, Vedova di Ugo Duca e Marchele, 176. Willigiso Arcivescovo di Magon-

# IL FINE.

1901 1472490

## Errata del Tomo VI.

- Facciata 30. dopo il mezzo. Pandolfo II. Scrivi Pandolfo IV.
  - 33. presso il fine. il quale pareggiava. Scrivi la quale. Ivi. di Capoa Pandolfo II. Scrivi Pandolfo IV.
  - 62. lin. 5. Pandolfo II. Scrivi Pandolfo IV.
  - 69. presso il mezzo. Pandolfo IL Scrivi Pandolfo IV.
  - 74. nel mezzo. Diacono confervato. Scrivi Diacono efistente.
  - 97. nel mezzo. fu guerre in Puglia. Scrivi fu guerra.
  - 105. nel mezzo. avvenifse nell'Anno 1034. Scrivi nell'Anno 103
  - 120, lin. 10, accade. Scrivi accadde.
  - 146. lin. 1. Pandolfo V. Scrivi Pandolfo IV.
  - 172. lin. 5. Teofilato . Scrivi Teofilatto . 217. lin. 3. Anno feguente 1093. Scrivi 1068.
  - 214. dopo il mezzo. per Successore Bertoldo. Scrivi Bertoldo, o
  - 234. dopo il mezzo. aveva mano. Scrivi avea avuta mano.
  - 311. verlo il fine. Monistero di Bacco. Scrivi di Becco.
  - 313. dopo il mezzo. Ma vo io cercando. Scrivi Ma che vo io cercando.
  - 359. in fine. da par fua. Scrivi da pari fua.
  - 360. lin. 8. preditrice. Scrivi predittrice.
  - 371. verso il fine. Arialdo Vescovo di Torino. Scrivi Vescovo di Genova.
  - 405. sul principio. Sorella di Giordano Principe di Capoa. Scrivi Figlia di Sergio Principe di Sorrento.
  - 461. verso il mezzo. di Vittore III. Scrivi di Vittore IV.
  - 466. verso il fine. Ruggieri primogenito . Scrivi Ansuso secondogenito.
  - 530. verso il fine. toltigli i loro beni. Scrivi tolti.
  - 535. verso il fine. Vittore III. Scrivi Vittore IV. 553. lin. 5. dessero il giuramento a tutto &c. Scrivi efigessero il
    - giuramento da tutto Oc.
  - 561. dopo il mezzo. e forse piovea. Scrivi e forse piogea.

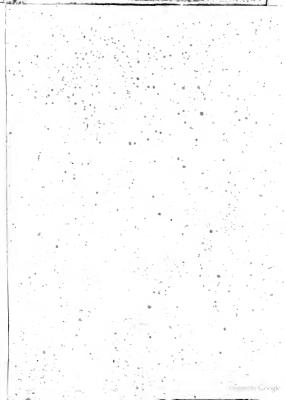



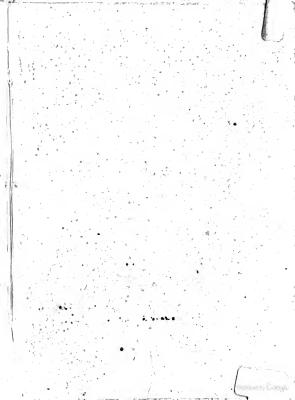

